

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

#### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

## Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com





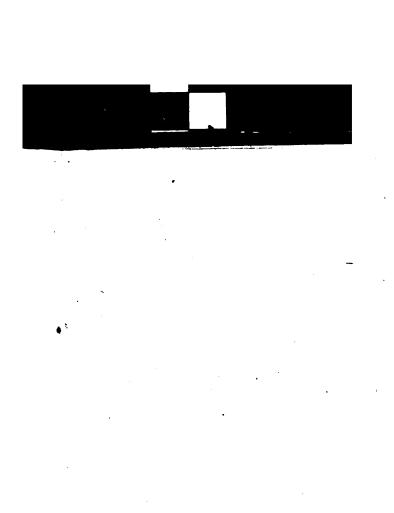

-

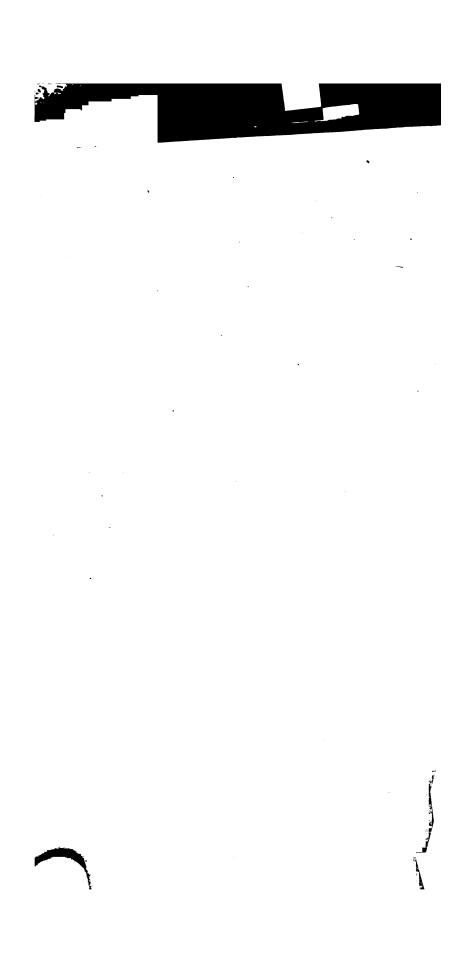

•



٠.

# **DIZIONARIO**

DEGLI

ARCHITETTI, SCULTORI, PITTORI,

EC., EC.

· Land Alaka

•,

.

ing of Arriva e eP( , 281 , encorpt to 20

٠

.

1

•

# DIZIONARIO

DEGLI

# ARCHITETTI, SCULTORI, PITTORI

INTAGLIATORI IN RAME, IN PIETRE PREZIOSE

IN ACCIAJO PER MEDAGLIE E PER CARATTERI

## NIELLATORI, INTARȘIATORI, MUSAICISTI

D'OGNI ETÀ E D'OGNI NAZIONE

D I

# STEFANO ŢICOZZI

SOCIO ONORARIO

DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA,
DELL'ATENEO DI VENEZIA ECC.

### TOMO TERZO

## MILANO

PRESSO LUIGI NERVETTI TIPOGRAFO-LIBRAJO

Corsia del Duomo N. 99a.

M. DCCC. XXXII.

Non porria mai di tutti il non Che non uomini pur, ma De Empion del bosco degli ombr Petra

# 0783780-302

MORALES, comunemente chiamato il Divino, nacque in Badajoz nel 1509, e riusci uno de' più il-lustri pittori che conti la Spagna. Dipingeva di preferenza ad ogni altro argomento, le imagini del Redentore, che conduceva con tanto sapere, diligenza e morbidezza, da farle sembrar vive. Aveva egli specialmente studiato le opere del Bonarroti e di Tiziano: disegnava dietro la maniera del primo, e coloriva ad imitazione dell'altro. Filippo II teneva quest'artista in grandissima stima, ed avrebbe voluto averlo stabilmente a' suoi servigj, ma il Morales era più amico di libertà che di onori e di ricchezze. Venendo ora a parlare delle sue pit-ture, senza obbligarmi a verun ordine di tempi o di luoghi, accennerò le più insigni. Iu una chiesa di Monache d'Evora nel Porto-gallo vedesi la copia fatta in età giovanile di un piccolo quadro del Bonarroti, che possedeva il mar-chese di Valenza, rappresentante Cristo vivo in croce, con la Beata Vergine e S. Giovanni. Fece alcune tavole d'altare per le chiese della città natalizia, e molti quadri di piccole dimensioni che sebbene non siano rari nella Spagna e nel Portogallo, sono tenuti in grandissima stima, e per lo più rappresentano mezze figure di Cristo, o di Santi. Dicesi che Morales menò sempre mal agiata vita, perchè aveva costume di limar tanto, e tanto diligentemente finire Le sue opere, che per quanto bene

gli fossero pagate, poco guadagno poteva fare. Chiamato alla corte di Madrid, vi andò di mala voglia; e tostocchè, n' ebbe ottenuta la licenza, si ritirò alla sua patria. Raccontano i biografi pittorici, che passando un giorno il re per Badajoz, desiderò di vederlo, e fattolo a sè venire, gli domandò come se la passasse; al che rispondendo il povero pittore, che spesso mancavagli il vitto, il re ordinava che fosse a spese del regio tesoro provveduto di vitto e d'ogni altre cosa. Ma poco potè godere del reale assegnamento, essendo morto dopo pochi mesi in età di 77 anni.

MORALES (P. Francesco) certosino di Paular, nacque in una delle isole Terceres nel 1660, e fu scolaro del Palomino. Fattosi regolare quando aveva di già appreso a disegnare e dipingere, consacrò esclusivamente i suoi talenti ad ornare il proprio convento di belle opere all'olio ed a fresco, tra le quali furono assai pregiati un quadro di Nostra Signora ed un SS. Sacramento circondato di angioli di uve e di spiche. Mori nel 1720.

verato tra i pittori della Spagna che per diversi ritratti vagamente coloriti. Deve spezialmente la sua celebrità al ritratto di un vescovo in piedi, di grandezza naturale, che conservasi nella parrocchiale di Chuenca, discosta nove miglia da Toledo.

MORAND (BARTOLOMMEO) viene

ricordato con lode dai biografi spagnuoli per essere stato uno de più caldi e zelanti sostenitori dell' accademia di Siviglia pell'anno 1664.

MORAND(GIACOMO) celeberrimo paesista spagnuolo operava in Madrid circa il 1640. Sapeva questo valente dipintore introdurre ne' suoi paesaggi una sorprendente varietà ed un certo non sò che alletta e trattiene lo spettatore. Lavorò ancora di storia, ed è celebre il suo San Girolamo affatto nudo, che fu poi dottamente intagliato da valente professore spagnuolo, il quale, per aggiugner merito alle sue stampe, non si fece coscienza di defraudare il suo compatriotto della lode dovutagli per tale opera, e la divulgò come tratta da un quadro del Guercino. Non è nota l'epoca della morte di Morand.

MORANDI(GIOVAN ANTONIO) fu uno dei molti allievi di Bernardino Campi, poscia suo ajuto in diverse opere di graude importanza, ed in particolare nelle pitture eseguite a Guastalla l'auno 1585, nel palazzo del duca Ferrante Gonzaga; come ne fa testimonianza l'accurato storico di Guastalla, il P. Afiò.

- ( Giovan Maria ) , rentino, nacque nel 1622, e fu alcun tempo scolaro del Bilivert. In appresso, recatosi a Roma, scordò quasi totalmente la maniera del maestro, per adottarne una che sente il disegnare della scuola romana ed il colorire della veneta. Stabilitosi in Roma, non gli mancarono lavori per luoghi pubblici e privati. Tra le opere pubbliche sono singolarmente lodate la Visitazione alla Madoona del Popelo, ed un Transito di Maria SS.a alla Pace, che fu poi intagliato dall'Aquila. In alcune quadrerie di Roma vedonsi con piacere quadri di storia antica e rappresentanti fatti mitologici, e ritratti bellissimi e veri. Fu perciò dall' imperatore chiamato a Vienna, dove ritrasse tutta l'imperiale famiglia ed altri

principi tedeschi. Mori di 95 anni nel 1717.

MORANDINI (FRANCESCO), nato iu Poppi nel 1554, fu uno dei molti allievi di Giorgio Vasari. In Firenze le più rinomate opere del Morandini sono le tavole della Concezione a S. Miccolò. Fu fedele initatore del maestro, e solamente cercò di dare alle sue etorie maggiore ilarità che non aveva costume di fare Giorgio, il quale lo ricorda come vivo nel 1568.

MORATTI (FRANCESCO) scultore

che operava in Roma nell' età di

Lorenzo Bernini, fece nella chiesa di S. Giovanni Laterano a concorrenza di altri sei o sette artisti una delle statue dei dodici Apostoli pagate cadauna più di duemila scudi, oltre il marmo. Al Moratti tocco in sorte quella di S. Simoue, per alcuni rispetti creduta una delle migliosi. Convien dire che il Moratti avesse fatti altri lavori d'importanza, perocchè il papa aveva ordinato che le statue suddette venissero allogate ai migliori artisti di Roma.

MORAZZONE (GIACOMO) com

diversa nomenclatura ricordato in

alcune biografie pittoriche, fioriva avanti la metà del quindicesimo secolo. Fù lungo tempo in Venezia emulo di Jacobello del Fiore; e nell'isola di S. Elena conservasi una tavola di lui di assai mediocre merito, rappresentante la titolare con altri Santi, a pie' della quale leggesi: Giacomo Morazzone à laura questo lavorier a.D.MCCCCXXXXI. Viene comunemente creduto pittore lombardo, perchè appartenente ad un casato assai diffuso nel territorio milanese, e perchè il riferito epigrafe rammenta il dialetto del contado di Milano.

(PIER FRANCESCO MAZZE CHELLI DA ) nacque nel 1571 si villaggio di Morazzone, situato vicinauza di Varese, e studiò i

elementi della pittura in Milano non è ben avverato sotto quale maestro. Sappiamo solamente che quando recossi in freschissima gioventù a Roma, era di già valente coloritore, onde fu creduto che a-vesse molto studiate le opere di Tiziano e di Paolo. Ed invero la sua Epifania dipinta in Roma a fresco nella chiesa di S. Silvestro in capite, non ha che il merito del buon colore. Tornato in patria vi spiegò un nuovo stile infinitamente migliore del primo spezialmente nella sua Epifania a S. Antonio Abate in Milano. Forte e grande è la maniera del Morazzone, onde non deve misurarsi il suo merito sopra qualche quadro di gentile argomento, ma sui grandi soggetti al suo in-gegno confacenti. Tali sono, per modo d'esempio, il San Michele trionfante a S. Giovanni di Como, e la Flagellazione di Cristo in una delle cappelle della Madonna del Monte presso Varese. Il cardinale arcivescovo di Milano, Federico Borromeo, splendido mecenate e conoscitore profondo delle belle arti, si valse in più cose del Morazzone, ch' egli stimava assai; e molto lo adoprò il duca di Savoja, che ne onorò il merito creandolo cavaliere e colmandolo di doni. Nel 1626 fu chiamato con larghe condizioni a dipingere la cupola della cattedrale di Piacenza, e già aveva apparec-chiati i disegni di tutta l'opera, e condotti a fine i profeti, quando fu sopraggiunto dalla morte. Colle molte lodevoli cose eseguite in patria e fuori, ben può dirsi che si era assicurata l'immortalità; ma ebbe la sventura, che a terminare la sua maggiore impresa fosse chiamato il Guercino, il quale colla magia del chiaro scuro, e colla forza del colorire ha in tal modo shattute le figure dei profeti ch'egli aveva fatte, che sebbene studiatissime, non sono in quella stima tenute, che otterrebbero lontane dalle pitture del Guercino.

MOREAU (Luigi) nato in Parigi circa il 1612, si fece conoscere valente intagliatore a bulino; ma perchè non pose il proprio nome che a poche opere, poche sono quelle che possono con sicurezza attribuirsegli. La sua più bella stampa è quella che rappresenta Gesù Cristo che resuscità la Figlia di Jaire, tratta da un dipinto di de la Fosse.

(GIOVANNI MICHELE) nato in Parigi nel 1741, fu ragionevole disegnatore ed intagliatore alla punta. Probabilmente fu figlio di Luigi Mureau, e suo scolaro. Fu ricevuto nell'accademia di pittura di Parigi nel 1781, ed ebbe il titolo di disegnatore del gabinetto del re. Uomo di pronto e fecondo ingegno com-pose molti soggetti relativi agli avvenimenti del tempo. Unisco un

breve indice delle sue stampe. Bersabea al bagno, da Rembrandt. La Consacrazione di Luigi XVI

a Rheims, di sua composizione Le Feste della città di Parigi fat-tesi nel 1782 per la nascita del Delfino, di sua composizione.

Deposito di Gian Giacomo Rousseau, con la veduta dell'isola dei Pioppi nei giardini d'Ermenonville, di sua invenzione.

Venticinque piccoli soggetti, che ornano il primo volume delle Canzoni di de la Borde.

· (EDME) di Rheims intagliò un S. Roberto, da Claudio Mellan,

e nel 1647 la chiesa dei Gesuiti posta in via S. Antonio di Parigi. MOREELSEN (PAOLO) nato in Utrecht nel 1571, fu allievo del celebre ritrattista Michele Mirevelt, e lo raggiunse. Recossi a Roma per apprendere a dipingere la Storia, ma naturalmente inclinato al genere dei ritratti, fece poche opere di storia, che pure lo mostrano buon pittore. Sebbene le continue commissioni di ritratti lo tenessero continuamente occupato, trovò ancor modo di esercitarsi nelle cose d'architettura, della sua intelligenza

Lucrezia, che essendosi ferita, cade della sedia, alla veduta di un Vecchio, di sua invenzione ec.

MOREL (Francesco) intagliò a Roma in sul finire del diciottesimo secolo molte statue appartenenti al Museo di Clemente XIV, detto

poi per soverchieria, Pio-Clementino.

— (I. B.) operava in Parigi nel 1659, nel quale anno intagliò da Borel le Paysan mecontent.

MOREL (N) nacque in Auversa

circa il 1664, e fu allievo di Verendael, dal quale apprese a dipin-gere fiori e frutta, che copiava dal vero. Quando suppose di essersi acquistato nome di valente pittore, andò ad abitare in Brusselles, dove

risedeva la corte, ed ebbe la for-

tuna tanto propizia, che coi gua-dagni dell'arte ha potuto splendi-damente vivere fino all'estrema vec-

chiaja. I suoi quadri sono molto stimati per la freschezza e l'armonia del colorito e per il largo e sicuro tratteggiare non comune ai pittori fiamminghi. Ignorasi l'epoca

della morte di lui. MORELLI (LAZZARO) nato in

Ascoli in principio del diciassettesimo secolo, fu mandato a Roma

perchè apprendesse la scultura e lungamente frequentò la scuola di Francesco Fiammingo, che amoreche tiene la stel Sant'Ang

modello del Ascoli.

MORELLI detto dalla pe cque circa il l' Albani. Po

all'olio, che p cune quadreri operò molto a lavoro in Bol della famiglia

- (FRAN

Porta, tutta da leggiadria, che potuto fare lo a Pianoro in Bole

sarebbe da lung cato se non ave di ammaestrare pittura il biogral Baglioni, che u pera grata ricoi MORENO (I

vese fiori avanti cesiper secolo. 1 a fresco in Ger vento del Carm

così bella, che segata dal muro e e portata in più r - ( Giuse nel 1642, recos

avere appresi

ripatriò quasi ignorato a Madrid. Ma poco sopravvisse in patria, sorpreso da grave malattia, che lo trasse al sepolero nella fresca età di 32 anni, non lasciando per attestare la sua virtù alla posterità, che alcuni quadri da stanza.

quadri da stanza. MORETTI (CRISTOFANO) operava circa la metà del quindicesimo secolo nel ducale palazzo di Milano in compagnia di Bonifazio Bembo, dipingendovi una vasta storia della Passione, nella quale mostrò quanto valesse nell'arte di far ben vedere in pittura. Perciò il Lomazzo lo annovera tra i primi riformatori dell'arte in Lombardia, specialmente per conto della prospettiva e del disegno; falchè nella preallegata storia si avvicinò assai al moderno stile, introducendovi buona prospettiva ed escludendo gli stucchi di rilievo e le dorature. Nella chiesa di S. Aquilino della stessa città fece una Madonna in mezzo a vari santi, negli oruamenti della cui veste scrisse in caratteri intrecciati a guisa di trina d'oro - Xpristophorus de Moretis de Cremona. -Altre lodevoli opere condusse in Cremona ed altrove, delle quali si fa memoria nel celebre MS. del P. Arisi. Una indiretta testimonianza del valore di Cristofano Moretti è quella di essere stato universalmente creduto, che fossero sue opere le Storie di Gesù avanti ai giudici, e

nel 1520.

(PIETRO E GIOVAN IACOPO).

Questi fratelli che fiorirono dal 1480 al 1498, furono pure non ispregevoli pittori, senza che sappiasi se appartengono alla famiglia dei Moretti di Brescia, o a quella dei Moretti cremonesi.

di Gesù spogliato e legato alla co-

lonna per essere flagellato, che vedonsi uella cattedrale di Cremona,

quando resta dimostrato dai registri

della fabbrica , che apparteugono all'eccellente pittore bresciano Gi-

rolamo Romanino, che le dipinse

Diz. degli arch. ecc. T. III.

MORETTI (GIUSEPPE MARIA) nato in Bologna nel 1659, fu stampatore di professione, ma si esercitò ancora nell'intaglio in legno,

MORETTI (MARCO AZIO) valente coniatore di Medaglie bolognese, fiorì in principio del sedicesimo secolo. Confuso tra la folla degli artisti coniatori ed intagliatori

in metalli ed in pietre dure di finissimo lavoro, fu dimenticato da quasi tutti i biografi. Ne fece però lodevole memoria il Bumaldi nella sua opera Minervalia Bononiensia, e lo ricordò eziandio il conte Ci-

Storia della Scultura senza peraltro additare verun suo lavoro.

cognara nel Lib. V, cap. VII della

MORETTO (FAUSTINO) di Valcamonica fioriva nel diciassettesimo secolo, ma poche opere di pittura fece in patria ed in Brescia; perocchè essendosi recato a Venezia per meglio erudirsi nell'arte, vi ebbetante commissioni, che colà lo trattennero lungamente, Oltre alcune pitture eseguite per diverse chiese, trovansi in Venezia molte sue opere nelle private quadrerie.

da Brescia. V. Bonvicino, MOREY, pittore di Majorica, dimorava in Palma, dove morì circa alla metà del diciottesimo secolo. La più rinomata sua opera è un quadro di sterminata grandezza, rappresentante Cristo nel sepolero, circondato da molti angeli, che vedesi

nella chiesa di S. Eulalia.

MORGHEN (GIO. ELIA) originario francese, nacque in Firenze circa il 1721, dove apprese a disegnare e ad intagliare all'acquaforte ed a bulino. Per commissione del marchese Gerini intagliò la maggior parte delle stampe tratte dai quadri di Giovanni Mannozzi, di Baldassare Franceschini e di altri valenti pittori fiorentini, che ornavano il palazzo Pitti: raccolta interessantissima, cui tenne dietro nel 1767 un'altra insigne opera di Elia in sei lastre, rappresentante le An-

avervi pure eseguite alcune opere d'intaglio, passava a Roma, duve si trattenne otto anni. Chiamato a Napoli dal re delle due Sicilie, che fu poi Carlo III re di Spagna, ne intagliò il ritratto, che fu posto

alla testa dei tre volumi delle Antichità d' Ercolano, pubblicate dal 1757 al 1762; delle quali artichità molte furono pure incise da Filippo. Accesatosi in Napoli, ebbe fortuna pari al merito, e ciò che lo rese più illustre si è di avere avuto fra snoi figli ed allievi Raf-

faello Morghen, che rivendicò al-l'Italia insieme a Bartolozzi, Lun-

ghi ec., il primato nell'arte del-l'incisione. V. Morghen Raffaello nel Dizionario dei Viventi artisti. MORIN (GIOVANNI), nato in Parigi nel 1612, fu allievo nella pittura di Filippo Champagne, e per l'incisione di Matteo de la Platte Montagne. Era tuttavia giovane quando lascio la pittura per consacrarsi totalmente all'intaglio. Imaginò d'incidere le carni con punti fatti all'acquaforte. Abbiamo di suo paesaggi, soggetti storici e ritratti, tutti eseguiti con gusto e con spirito. Ma i ritratti si ammirano a presere di un gusto così espressivo,

che non li avrebbe rifiutati per sue opere lo stesso Van Dyck. Mort in CODIC

Adora pagne La gra

stre, dal

in termsima Vera Maria vino Infant glia, da Ti

gran pregio

Paesaggio sopra le qua Claudio Lor Quattro pa gure, da Cor

Paesaggio fontana antic d'edifizj dell' neille. **MORINA** nato in Bolo sedicesimo se renzo Sabba tatore avanti dipingere nell

perocchè dop

tentasse di a del Correggio vansi pitture

torni, e dicesi aver fatti ritratti somigliantissimi. Operava ancora in Genova nel 1516.

MORINI (GIOVANNI) non ignobile pittore della provincia cremonese, operava in Viadana nel 1611, come ne fa testimonianza una sua pittura, sotto la quale si è segnato:

non fece cosa che lo mostri supesiore alla comune dei pittori suoi contemporanei. Morì dopo il 1769.

MORLAITER (GIOVAN MARIA E

GREGORIO FRATELLI) di origine straniera, passarono a Venezia alla metà circa del diciassettesimo secolo, seco recando il gusto tedesco di que'tempi. E perchè in Venezia aveva allora molto credito un frate Carmelitano Scalzo, fratello del celebre architetto gesuita Pozzi, ed era tirolese, ebbero parte ne'lavori delle chiese degli Scalzi e de'Gesuiti Giusto Le Curt, Marchio Bartel, Gio-

vauni Merenden ed i fratelli Morlaiter, che non appartenevano all'Italia; e sgraziatamente non fecero cose meritevoli di parziale memoria. MORMANDO (GIOVAN FRANCE-

sco) fiorentino, nato del 1455, e morto in età di 97 anni, studio l'architettura sotto il famoso Leon Battista Alberti, dopo la morte del quale passava a Roma per osservarvi le migliori cose; indi recavasi a Napoli, dove fu l'amico ed in appresso l'emulo di Novello da San Lucano e di Gabriello d'Agnolo. La prima opera architettata in Napoli dal Morando fu la chiesa di S. Severino, una delle più insigni chiese

di quella capitale. Renduto celebre da quest' edifizio, fu chiamato in Spagna da Ferdinando il cattolico, dove, dicono alcuni, avergli fatto

fabbricare un regio palazzo ed una chiesa. Certa cosa è ad ogui modo, che la principale occupazione del-

l'architetto fiorentino alla corte del re cattolico fu quella di cantave e suonare il liuto; onde da quel sovrano non solo fu dichiarato suo primo musico, e n'ebbe dopaia rimunerazione. Di ritorno a Napoli proseguì la predetta chiesa di San Severino, ed operò eziandio intorno al monistero. Architetto per il duca di Vestri un magnifico palazzo; che è quello de Filomarini del principe della Rocca, disegnò in appresso il palazzo di Cantalupa sull'amenissima spiaggia di Posilipo, e fece altre opere, tra le quali la chiesetta della stella, che a sue spese riedificò, abbellì e dotò.

MORO. V. Torbido Francesco.

(BATTISTA, O BATTISTA D'ANTONIO DEL) pittore veronese del sedicesimo secolo, operava tuttavia in patria nel 1568, dove sostenne talvolta con poco scapito la concorrenza di Paolo. Fu pittor diligente, pastoso nel disegno e non senza grazia, e di un colorire forte e sugoso. In S. Stefano, l'angelo che distribuisce le palme agl'Innocenti martiri è opera maravigliosa. Una sua giovanile pittura a S. Eufemia, rappresentante S. Paolo innanzi ad Anania, fu con molta spesa conservata, siccome cosa rara, quando dovevasi demolire quella parete, e fu collocata sopra la perta della chiesa. Vivea ancora quando il Vasari pubblicava le sue Vite dei pittori, scultori ecc.

MARCO) suo figlio, scolaro ed sjuto, prometteva di superare il padre, ma venne da subita morte rapito in giovanile età. Lasciò in Venezia alcune opere di sua invenzione, tra le quali il Paradiso a S. Bartolommeo di così gentile e dotta maniera da sostenere il confronto dei quattro Coronati a Sant Apollinare di suo zio materno, Giulio.

ed uno de' buoni allievi del Cain-

Felice tutte le statue in bronzo della prima cappella a sinistra en-

trando appartengono a questo scul-tore, e vi si vede apertamente il fare di Girolamo Campagna; se non che le pieghe sono con so-

più non verchia uniformitàtroppo compresse in angoli acuti lungo il loro cadente del suo s fargli fare andamento, e la grazia vi si vede cercata con manifesta attenzione. Ad ogni modo le teste sono gen-

amiche, it tratti di I di Veneri, tili, sebbene poco variate, bellissime le forme delle estremità. piate meuti gua. Di qu MORO(Lonenzo DEL) fiorentino, allievo del Chiavistelli, fu uno dei

più rinomati quadraturisti toscani, come ne sa sede la volta della chiesa dei Domenicani di Fiesole. Fu an-

che pittore di fiori e di animali; e diversi suoi quadri conservansi in private quadrerie della Toscana. Morì dopo il 1718. — (Antonio) nacque in Utrecht nel 1510, apprese l'arte da Giovanni Schoorel, e riusci uno dei migliori ritrattisti de'suoi tempi. Chiamato ai servigj di Carlo V

fu spedito nel Portogallo a ritrarre il re Giovanni colla sua famiglia, e splendidamente regalato. In tale occasione fece pure i ritratti di molti signori portoghesi, che gli furono pagati cento ducati d'oro cadauno. Di ritorno a Madrid, fu mandato in Inghilterra a vitrarre la re-

mingo, con Ieria di Pai sembrano a rezione di più stupenc sia uscita di maestro. Moi gloria e di fresca età di

trattava tone il

bili pre

per alcu quante i

MORONE veronese, na ventura il p bia avuto iu rale. Aveva i da un alliev rona, onde l

costava a qu era stato am allievo di St un figliuolo,

in Verona. Francesco morì di cinquantacinque anni nel 1529; il padre era morto nel 1500.

MORONE(GIOVAN BATTISTA)nato in Albino, territorio bergamasco, circa il 1510, fu scolaro del Moretto in Brescia, sebbene di quasi pari età. Imitatore del maestro, arricchì le chiese di Bergamo e del coutado di belle pitture, alcune delle quali copiose di figure e pregevolt per conto dell'invenzione e di armonica disposizione. Ad ogui modo convien confessare che non rag-giunse il maestro nelle principali parti dell'arte; anzi pare che in alcune opere dimenticasse affatto la sua morbida e pastosa maniera per seguirne una alquanto più secca, che ricorda lo stile de quattrocentisti. Ma il Moroni assicurò la sua gloria coi ritratti, ne'quali riusciva eccelleutissimo, e tale che il grande Tiziano soleva raccomandare ai gentiluomini, che erano destinati al governo di Bergamo di farsi ritrarre dal Moroni. E veramente i molti ritratti che gelosamente si conservano nelle pubbliche gallerie ed in alcune signorili famiglie par che abbiano vita e fiato, ed esprimouo i diversi caratteri delle persone rappresentate in modo che Lavater ci direbbe quali furono le inclinazioni e costumi loro. E se come i volti e le vesti, avesse saputo disegnare ed atteggiare le mani, non sarebbero per verun rispetto inferiori a quelli del Moretto e dello stesso. Tiziano, il più grande conoscitore del cuore umano. Due ritratti uno di uomo, l'altro di donna conservansi nella reale galleria di Parigi; un quadro di Santi col ritratto di un vescovo trovasi nella pinacoteca di Brera in Milano, alcuni in Bergamo, e due n'ebbe fino a quest'ultimi anni il conte Teodoro Lecchi di Brescia, tra i quali uno rinomatissimo rappresentante il così detto cavaliere portoghese. È noto che

il Moroni operava ancora nel 1578.

MORONE (PIETRO), creduto disceudente da Giovan Battista, fiorì nei primi anni del diciassettesimo secolo, e fu probabilmente allievo di Paolo. Le sue opere peraltro ci inducono a credere avere studiato assai le cose di Jiziano, dalle quali apprese quella precisione e grandiosità di disegno, che non è comune nella scuola veneziana, come pure quella focza d'impasto e lucentezza di carni che le fa sembrare auimate. In S. Barnaba di Brescia conservasi un Cristo che va al Calvario, che direbbesi uscito di mano allo stesso Tiziano. Morì circa il 1625.

MOROSINI (FRANCESCO) chiamato il Montepulciano fu allievo del Fidani ed uno de'buorri pittori toscani che fiorirono nella seconda metà del diciassettesimo secolo. Oltre le non poche opere che conservansi nelle private quadrerie, possono vedersi di lui diverse tavole d'altare in alcune città della Toscana. ed in S. Stefano di Fireuze un bel quadro della Conversione di S. Paolo.

MORRISSON (C.), nel 1788 intagliò in Loudra due graudi vedute di mare, nelle quali si osservano diverse navi condotte al porto di Douvres, tratte da Doot.

MORTIMER (Gio. Hamilton) nacque in Londra nel 1743, e sebbene sia morto nella fresca età di 36 anni nella sua patria, ottende di essere annoverato tra i grandi pittori inglesi. Era egli nato con tutte le disposizioni che si richiedono per riuscire eccellente nell'arte, ingegno sottile, vivace imaginazione, desiderio sommo di apprendere. Le sue pitture hanno un certo che d'originale, che le raccomandano agl'intelligenti. Le sue arie di testa, l'estremità delle figure sono toccate con molto spirito, e correttissimo è il suo disegno. S'egli errò, devesene la colpa al soverchio studio di readere i suoi

pensieri. Per tal fine non ha sempre adoperato tutta l'attenzione che richiedesi in un pittore di Storia, rispetto alla proporzione delle figure, che non di rado restano alquanto goffe, Tale difetto viene ad usura compensato dalla facilità del pennello, e dalla magistrale franchezza che si osserva in tutte le opere. Si esercitò ancora nell' intaglio all' acquaforte, sopra soggetti di sua invenzione e di altri maestri.

MOSCA (N). Di questo supposto scolaro di Raffaello es:ste un quadro veramente raffaellesco nell'accademia di Mantova: ma se la rassomiglianza dello stile fosse sufficiente prova, quanti vissero in diverse età e non furono che imitatori, dovrebbero dirsi allievi de sommi maestri? E questo Mosca, fu egli italiano o straniero? in quale epoca visse? Tutto ciò è finora incerto.

MOSCATIELLO (CARLO) napolitano, nato nel 1655, fu adoperato da Luca Giordano nelle quadrature e prospettive che dovevano servire di fondo alle sue storie a fresco, e particolarmente ai Gerolimini e nel tesoro della Certosa.

MOSNIER (GIOVANNI) nato a Bles nel 1600 apprese da suo padre, mediocre pittore, l'arte di dipingere sul vetro. Di diciassett'anni passava ai servigi della regina di Francia, Maria de'Medici, la quale vedendo la straordinaria disposizione del giovinetto per la pittura, lo mandava a Firenze, affinche acquistasse miglior fondamento di disegno. Sette anni studiò in Firenze ed in Roma sotto i più rinomati maestri, o co-piando i capi-lavoro dell'arte. Di ritorno a Parigi, non si trovando in corte avvantaggiato come sperava, ritirossi indispettito alla città patria; ed in questa ed in altre città ebbe importanti commissioni. La sua più celebre opera vedesi in una sala di Chivernì, ne di cui fregi dipinse con grande spirito le storie di don Chisciotte della Maucia. Mori in patria in età di 57 anni, lasciando ammaestrato ne' principj dell'arte il figliuolo

MOSNiER(PIETRO) il quale, recatosi dopo la morte del padre a Parigi, vi fu molto adoperato, sebbene non giuguesse all'eccellenza-puterna. Nominato professore di quell'accademia di pittura, morì pochi anni dopo in matura vecchiaia.

dopo in matura vecchiaja.

MOSTRAERT (FRANCESCO ED EGIDIO) fratelli gemelli, nacquero in Hulst, presso Anversa circa il 1520. Furono ammaestrati negli elemeuti della pittura dal padre, meno che mediocre pittore, il quale vedendo i progressi che facevano grandissimi, mandò Francesco alla scuola del Mandin ed Egidio a quella di Enrico da Bles, onde riuscirono ambidue valeuti maestri; Francesco nel paesaggio, Egidio nelle figure grandi un quarto del naturale. D'ordinario lavorarono insieme, facendo uno il paesaggio, l'altro le figure; e queste sono le migliori loro produzioni. Egidio compose separatamente diversi quadri di storia, due dei quali assai belli vedevansi in Middelbourg, rappresentanti il Redentore che porta la croce e S. Pietro in carcere liberato dall'angelo. Accu-sato da uno spagnuolo all' Inquisizione di essere libertino ed empio, prevenne l'accusa, cuoprendo le nudità di un quadro, cui appoggiavasi il delatore; ma d'allora in poi più non depose l'odio concepito contro il governo spagnuolo. I due fratelli furono nel 1555 no-minati membri dell'accademia di Pittura di Auversa. Francesco morì poco dopo nel fiore della virilità, Egidio vecchissimo nel 1601.

MOTEZUMA (DON PIETRO CON-TE DI TUBA) sebbeue semplice dilettante, si avanzò in modo nella pittura di genere, che pochi pittori di frutta e fiori possono sostenerna il paragone; onde i suoi quadri custodisconsi nelle pubbliche e private gallerie della Spagua come capi lavoro nel loro genere. Morì circa il 1670.

MOTTA ( RAFFAELLO ), universalmente conosciuto sotto il nome di Raffaellino da Reggio, nacque nel 1550; apprese i principi della pittura sotto il Novellara, indi si acconciò in Roma con Federico Zuccari. Ma egli aveva da natura ricevuto un troppo straordinario ingegno per contenersi entro i confini dell'imitazione; ed i grandi originali che vedeva ad ogni passo nella capitale delle belle arti, lo invitavano potentemente a formarsi uno stile suo proprio, ch'ebbe poi molti seguaci ed ammiratori. Le storie di Ercole dipinte da lui in una delle logge del Vaticano, e due storie evangeliche eseguite nella sala dei Duchi lo posero in altis-sima stima per la bella disposizione delle figure, per il rilievo, la morbidezza ed i graziosi contorni. A Raffaellino più non mancarono importanti commissioni per chiese e per private famiglie, ed il cardinale Farnese lo chiamò a dipingere nella villa di Caprarola a competenza degli Zuccari e di Giovanni de'Vecchi. L'ultimo mal soffrendo il confronto di così giovane e valoroso artista, lo calunuiava presso il cardinale, che senza dargli luogo a giustificazioni, lo licenziò. Dicesi che giunto a Roma, rifinito dalla fatica del viaggio fatto sotto la sferza di cocentissimo sole, cadde infermo di febbre maligna, che in pochi giorni lo trasse al sepolcro quando non contava ancora vent'otto anni. Fu compianto da tutti gli amici dell'arte, i quali speravano a ragione di vederlo, mercè un più accurato studio del disegno, emulare in breve i più grandi artisti della precedente generazione.

Bozzolo da Francesco Majocchi della Motta nel 1753, e fu dal padre, mediocre pittore quadraturista, ammaestrato ne'principi del disegno e della pittura ornamentale. Chiamato a Mantova come ajuto dai pittori Zandalacca e Mones che dipingevano quel teatro, seppe formarsi uno stile vago e di robusto impasto studiando le opere di Giulio Romano. Passava poi a Vindana per ornare le sale del conte Bedulli, e vi si accasò. Dipingeva in appresso la villa de marchesi Piccinardi, e reudutosi famoso in tutta la provincia, ebbe in più luoghi importanti la-vori, finchè nel 1785 andò a sta-hilirsi in Cremona, dove operò molto per le patrizie famiglie Schin-chinelli ed Albertoni. Intanto dipingendo il celeberrimo Andrea Appiani nella real villa di Monza, fu chiamato il Motta a dipingere gli ornati in cera all'encausto nella sala rotonda, dove l'Appiani aveva fatta la Storia di Psiche. Non lo seguiremo ne' continui lavori eseguiti in più luoghi fino all' epoca in cui fu nominato professore di disegno nel liceo di Cremona, dove mori nel 1817, lasciando due figli, Francesco e Giulio ammaestrati nel-

MOUCHERON (FEDERICO) nato iu Emden nel 1633, dopo avere

studiato in patria gli elementi della pittura, recossi a Parigi, dove fece rapidissimi progressi merce lo studio delle migliori opere di Poussin e di altri paesisti, e spezialmente coll'imitazione del vero, copiando alberi, acque, edifizj e talvolta intere vedute. Non tardò a contrarre domestichezza con Adriano vandet Velde, e con qualcuno di que'pittori, che in Parigi ed in Olauda sogliono fare ne paesaggi le figure d'uomini e di animali, onde i suoi quadri non tardarono con simili sussidi ad essere avidamente ricercati in Parigi ed in Amsterdam, dove lo richiamò amor di patria, e dove morì nel 1686, Il principale merito de' suoi quadri è riposto nella bellezza degli alberi e delle frondi ben battute, negli orizzonti

monia de' colori. D' ordinario un fiume divide i piani de' suoi paesaggi, e dal primo all'ultimo piano tutti gli oggetti introdotti contribuiscono alla magia della prospettiva. Lasciò, morendo, ammaestrato ne'principj dell'arte il figlio Isacco,

che di lunga mano lo superò. MOUCHERON (ISACCO) nacque in Amsterdam nel 1670, e fu ammaestrato nei principj della pittura e del disegno da suo padre, valoroso paesista, che lo lasciava or-fano nell'età di sedici anni; onde dovette frequentare la scuola d'altri maestri. Avea già dato in patria prove di valente pittore, quando parti alla volta di Roma appena giunto ai 24 anni. Poi ch'ebbe disegnati i più bei siti dell' Italia, e special-mente quelli di Tivoli e suoi contorni, carico di disegni e di altri studj, riprese la via d'Amsterdam, ove diede principio a molti quadri che arricchi di figure d'uomini e di animali. Aveva Isacco la particolare abilità di presentare le vedute così vantaggiosamente, che tulvolta abbelliva la natura mede-sima, mediante l'arte di saper mettere a coutrasto gli oggetti che rappresentava. Sapeva, per dirlo in una parola, per principj l'architettura e la prospettiva. La sua frappa è toccata con somma facilità, ed i suoi colori sono propriamente quelli della natura. Ben disegnate sono eziandio le figure; ed i suoi disegni coloriti sono forse in maggior stima tenuti dei quadri. Diedesi ancora all' intaglio, e lasciò un buon numero di stampe incise con delica-tissima punta. Morì in patria nel 1744.

### Soggiungo l'indice di alcune slampe.

Quattro belle vedute di giardini, arricchite di figure nel gusto antico, di fabbriche, di ruine, di sua invenzione.

Quattro altre simili, forse più belle delle precedenti.

Quattro paesaggi, omati di figure e di edifizi, tratti da Poussin. Paesaggio pittoresco, in mezzo al quale si vede un grosso Mosche-

rino: stampa rarissima. MOUCHY (MARTINO DE) nato in Parigi nel 1746, fu allievo in patria dell'incisore Augusto di Saint Aubin. Sono conosciute le seguenti

Prima e seconda Veduta dei con-torni di Triel, da Hachert.

Veduta di Marienberg presso Stockolm, dallo stesso.

La Ninfa Calipso, intorno a Mentore, da Carlo Monnet. Le Ninfe di Calipso che presen-

tano a Telemaco gli abiti, che gli sono destinati, dallo stesso. MOURTEL (GIOVANNI), nato in Leyden nel 1650, dipinse fiori e frutta con tanta bravura, che talvolta facevano illusione; tanto erano somiglianti al vero. Conviene non pertanto confessare, che se le sue frutta hanno una sorprendente delicatezza, i suoi fiori cedono conto della leggerezza e della fre-schezza a quelli di Abramo Miguou.

Morl in patria di 69 anni. MOURTIN o MARTIN (GIO-VANNI BATTISTA) nato in Parigi nel 1639, fu allievo di Filippo de la Hire, che unitamente alla pittura gli aveva pure iusegnati gli elementi dell'architettura, onde potè servire tosto in qualità d'ingegnere mili-tare sotto il celebre Vauban. Voleudo Luigi XIV compensare gli importanti servigi renduti al suo generale, lo mando presso vander Meulen pittore di battaglie, dopo la di cui morte ne occupo la carica ai Gobellini. Mourtin dipinse in Versailles diverse battaglie guadaguate dal Delfino e dallo stesso re; e per il duca di Lorena fece molte storie di Carlo V. Morì in Parigi nel 1715.

MOYA (PIETRO), nato in Gra-

nata nel 1610, fu allievo in Siviglia del celebre Giovanni del Castillo e condiscepolo d'Alfonso Cano e di Bartolommeo Murillo. Condotto dalla vivacità del suo carattere nelle Fiandre, vivea colà totalmente dimenticato delle cose della pittura , quando venutogli innanzi agli occhi un quadro di van Dyck, ne fu in modo sorpreso, che ripigliati i pennelli, giurò di non voler altri imitare che questo grande maestro. Sapendo che trovavasi a Londra in servigio di quella real corte, non tardò a raggiugnerlo, e facil-mente ottenne di essere ricevuto tra i suoi allievi: ma van Dyck morl dopo sei mesi nel 1641. Colpito da tanta perdita, il Moya imbarcossi all'istante alla volta di Siviglia, dove sorprese il pubblico e tutti gli artisti colle sue pitture; perocchè in quella città non era ancor conosciuta la maniera di van Dyck. Più d'ogni altro ne rimase maravigliato il Murillo, il quale fu preso da così vivo desiderio di vedere l'Italia ed i Puesi Bassi, che all'istante abbandonò Siviglia senza poter però dare esecuzione al suo divisamento. (V. Esteban Murillo.) Dopo alcun tempo il Moya rivide la patria, dove, poi che ebbe ornate alcune chiese di preziosi quadri, pagò il comune debito alla natura in età di 56 anni. Possono vedersi pregevoli pitture di questo raro maestro in alcune gallerie di Spagna e d'Inghilterra; ed in particolare Siviglia possede quadri della prima e della seconda maniera.

MOYNE (Francesco LE) nacque in Parigi nel 1688, e fu allievo iu patria di Luigi Galloche. Di già aveva più volte ottenuti i primi premi dell'accademia di pittura, ed acquistato nome tra i giovani pittori parigini dipingando uno sfondo nel coro de Domenicani del sobborgo di Saint Germain, quando risolse di vedere l'Italia. Le pitture che più lo trattennero furono Dis. degli Arch, ecc. T. III.

quelle di Guido, di Pietro da Cortona e di Carlo Maratta; senza però trascurar le opere di Raffaello, di Ti-siano, del Correggio. Dopo un anno, tornato a Parigi, ebbe la commissione di dipingere la cupole della cappella della Madonna in S. Sulpizio; nel quale lavoro, superò benel l'aspettazione per conto del disegno, del colorito, dell'espressione, ma ignorando forse le leggi del sott' in su, le figure non reggona in sui piani, e minacciano di cadere. Un pittore, che inciampesse presentemente in così brutto errore, sarebbe per sempre perduto nella pubblica opinione; perocchè non avvi giovane artista di mediocri talenti, che ardisca intraprendere lavoro pubblico senza conoscere la prospettiva. La mala riuscita di S. Sulpizio gli mostrò la necessità di erudirsi negli studj fondamentali dell'arte; e potè far dimenticare con diverse belle opere un così grave errore. La principale sua pittura, e forse la più grandiosa pittura della scuola francese, è lo sfondo della gran sala di Versailles, nel quale rappresentò l'apoteosi d'Ercole. Tutte le figure di questa storia hanno un movimento ed una verità che sorprende. Castigato è il disegno, freschissimo il colorito, e studiata in guisa la distribuzione delle masse delle om-bre e dei lumi da produrre il più sorprendente effetto. Le Moyne sentiva altamente di sè stesso, e quando fu nominato pittore del re, si tenne gravemente offeso, perchè non gli fu accordato l'intero stipendio di cui godeva Carlo le Brun. A questo dispiacere si aggiunsero le indisposizioni derivate da sette anni d'incomodo lavoro intorno ai freschi di S. Sulpizio e di Versailles, la perdita della consorte che teneramente amava e la gelosia di alcuvi suoi emuli; onde in breve la sua immaginazionene soffri in modo, che preso da tetra melanconia, e credendosi perseguitato da gente armata, si fece una ferita colla propria spada, onde morì all'istante nel 1737.

MUCCIO (GIO. FRANCESCO) nato in Bologna in principio del diciassettesimo secolo, su nipote ed allievo di Francesco Barbieri detto il Guercino, il quale non scorgendo in costui savorevoli disposizioni a riuscire valente pittore, lo pose in su la via che poteva tornargli più utile, quella di copiare i suoi quadri. Ma il Muccio avendo molti concorrenti in questa pratica, ed alcuni di lui migliori d'assai, si diede all'intaglio, e pubblicò diverse lodevoli stampe.

MUCCIOLI (BARTOLOMMEO) di Ferrara, ricordato in un'epigrafe posta a'piè di un quadro di Benedetto suo figliuolo, operava circa il 1450. Bartolommeo lasciò Ferrara per domiciliarsi in Urbino, dove nacque

—— (BENEDETTO) ed i loro discendenti avevano in S. Domenico una cappella gentilizia, nella quale vedevasi un quadro dipinto da Benedetto nel 1492, coll'epigrafe: Benedictus quondam Bartolomei de Ferr. pinzit.

MUCETTO, o MUCETAS (Gracolamo) nacque in Verona nel 1454, ed esercitò simultaneamente la pittura e l'intaglio a bulino ed in legno. Nell'un'arte, e nell'altra tenne una maniera secca, propria di chi non conosce il chiaroscuro, onde non è maraviglia che le este manchino d'effetto. Le sue stampe in rame sono tutte incise a bulino, ch'egli maneggiò con debole maniera. Ad ogni modo queste stampe sono rare, e per ciò ricercate dai raccoglitori. Intagliò ancora in legno, ed è tenuta in molto pregio la stampa rappresentante il trionfale ingresso di Gesù in Gerusalenme, colla data del 1500. Sono pure tenute in qualche conto La Risurrezione di Gesù Cristo,

La Risurrezione di Gesù Cristo, con quattro soldati a piè del Sepolcro. MU

Un Sacrifizio con molte figure, tratto da un antico bassorilievo.

MUCHETTI (ALESSIO). Di questo intagliatore che operava in Roma nel prossimo passato secolo, si hanno diverse stampe di statue appartenenti alla Galleria Clementina, pubblicate in Roma nell' opera di Ennio Quirino Visconti.

MUDIGLIANA (FRANCESCO) nato in Forlì circa il 1550 fu probabilmente mandato in età giovanile a Firenze per apprendere la pittura sotto la direzione di Jacopo da Pontormo. Tornato in patria, ebbe commissioni per pubbliche e private opere in Forlì, in Rimini, in Pesaro ed altrove, dove possono tuttavia vedersi belle opere di stile non forte e grandioso, ne uniforme, ma sempre vago e gentile. Forse le sue migliori pitture sono quelle del Rosario in Rimini, nelle quali rappresentò Adamo nell'atto di essere scacciato dal Paradiso terrestre, il Diluvio e la Torre di Babele. Igno-

riamo l'epoca della sua morte.

MUDO (PIETRO) di questo poco
conosciuto pittore conservasi in Madrid un ritratto del Beato Simone
de Roxas, colla leggenda: Pedro el
Mudo faciebat actatis 35. È dipinto
largamente e con belle pieghe di
abiti, ed ha per síondo la veduta
di gentile paesaggio.

di gentile paesaggio.

MUETTE (PIETRO)nato a Dijon nel 1691, si distinse nelle matematiche e spezialmente nelle cose dell'architettura civile e militare. Ne ebbe contezza il ministro cardinale de Richelieu, e lo incaricò di fortificare molti luoghi della Piccardia. Di ritorno a Parigi, ebbe commissione di terminare la chiesa di Val-de-Grace, e vi fece una facciata a due ordini, corintio e composito, con finestre ricche di colonne e di ringhiere, e con meschinissime nicchie. Fece poi nell'interno un baldacchino intorno all'altar principale sostenuto da sei colonne forse di marmo, in sul fare di quelle del

Bernini in S. Pietro di Roma, ma disposte sopra un piano circolare. Muette diede in appresso la pianta del gran castello di Luines, e di quelli dell'Aquila e di Beauvilliers. Compose un trattato d' Architet-

tura, e tradusse i trattati intorno ai cinque ordini di Viguola e di Palladio, aggiugnendo all' uno ed

Palladio, aggiuguendo all'uno ed all'altro le proprie invenzioni e dichiarazioni critiche. Morì in Pa-

rigi nel 1669.
MUGNOZ (SEBASTIANO), nato
in Naval Carpero nel 1654, apprese

in Naval Carnero nel 1654, apprese l'arte della pittura sotto Claudio Coello. Era di già maestro quando s' invogliò di veder Roma in un'e-poca, nella quale alla correzione del disegno ed alla grandiosa nobiltà de sommi maestri preferivasi la vivacità di un falso colorito, ed il fracasso della composizione. Ebbe per altro la fortuna di essere ammesso nella scuola di Carlo Ma-

ratta, ch' era la meno scorretta, e tornò in Spagna nel 1684. Passando per Saragozza trovò colà il primo maestro Coello, e lo ajutò ne' freschi di Manteria e della chiesa di

S. Tommaso di Villanuova. Giunto

poscia a Madrid in compagnia del

maestro, gli fu dato a dipingere in palazzo il gabinetto della regina, poscia la galleria dei Cervi, ed in pari tempo ritrasse la regina e divarsi principali personaggi onde fu

versi principali personaggi, onde fu nel 1688 nominato pittore del re. Altre importanti opere condusse per la Corte e per alcune chiese di Madrid fino al lunedì della settimana

Santa del 1690, quando, salito sopra un ponte eretto nella chiesa di Atocha per ritoccare le belle pit-

ture della volta fatte dal giovane Herrera, cadde inavvedutamente e morì all' istante. Non può negarsi che la sua maniera non abbia contribuito al decadimento del buon

tribuito al decadimento del buon gusto nella scuola spagnuola, ma fu piuttosto colpa de tempi che sua; perocchè, se fosse vissuto un secolo

prima, la Spagna avrebbe avuto in

Mugnoz un imitatore del Barocci e dello Zuccari, e non del Maratta.

—— (N) fece in sul declinare del diciassettesimo secolo i quadri della Vita di S, Pietro Nolasco per il convento della Mercede di Lorca

e varj quadri dei fatti di S. Francesco pel convento de Francescani di Cartagena: tutte opere non superiori alla mediocrità, meglio colorite che disegnate.

(EVARISTO) nacque in Valenza nel 1671 e studió in patria la pittura sotto il Couchillas; ma sebbene acquistasse buon nome per abbondanza d'invenzione e facilità d'esecuzione, non conobbe giam-

nobiltà di forme. Morì in patria nel 1737.

(DON GIROLAMO) cavel. di S. Giacomo, dipingeva in Madrid nel 1630 con molta lode, se

mai nè castigatezza di disegno, nè

possiamo dar fede al Palomino ed al Pacheco; ma non è nota veruna opera certa che renda adesso testimonianea della cua virti

opera certa che renda adesso testimouianza della sua virtu. MUJETTA, o MOJETTA (VIN-CENZO) da Caravaggio dipingeva in Milano negli ultimi anni del sedicesimo secolo e ne' primi del susseguente, contemporaneo ed emulo

cesimo secolo e ne primi dei susseguente, contemporaneo ed emulo
dei Foppa, dei Montarfani, dei Buttinoni, degli Zenali, degli Scotti e di
tant'altri illustri Lombardi, che onoravano la capitale dell' Insubria
quando Leonardo da Vinci fu chiamato alla corte di Lodovico il Moro.
Sebbene non avesse totalmente abbandonato l' antico stile, la sua
maniera annunziava vicinissima l'eccellenza dell' arte con mosse più
pronte, con ignudi imitati dal vero,
con meno simmetrica disposizione

di affetto e di espressione.

MUJETTE (N.) uno degl'intagliatori francesi, che incisero all'acquaforte i rami della Storia Naturale di M. de Buffon, edizione parigina del 1753.

delle figure, non prive di rilievo,

MUITTE (PIETRO STEFANO) na-

MU

eque in Parigi nel 1722, ed aprese il disegno e l'incisione da Reaument. Equalmente esperto nelle opere di storia che ne ritratti, non tardò a farsi gran nome in patria e faori, e lasció un ragguardevole numero di stampe nell' un genere numero di stamps nell'un genere e mell'altro; ma quelli che gli fecero più ouore, sono i rami inta-gliati per la Galleria di Dresda, e per il conte de Bruhl. Morì in patria nel 1786.

Delle molte sue opere non additerò che le seguenti:

. Ritratti di Clasas Grill e di sua

Anna Giovanna.

di Giovanni Restout pittore del re, da Latour.

S. Famiglia, da Andrea del Sarto. Simile, da Francesco Vanni.

Il Riposo dei Viaggiatori, da Vouwermans.

I Cavalli all' abbeveratojo, dallo stesso, e serve d'accompagnamento.

Enea che salva la sua famiglia dall' incendio di Troja, da Cor-

Il segreto imeneo di Enea e di

Didone, dallo stesso. Giove che fulmina i Giganti, da

Gio. Le Blond, ec.

Pietro Stefano lasciava, morendo, un figliuolo e due figlie, che tutti si esercitarono in alcuna delle belle arti del disegno, cioè

MUITTE (Angelica), che in-

tagliò passaggi.

— (LISABETTA MELANIA) che pubblicò diverse stempe sul gusto del lapis, ed a granito.

— (F. A.) nato io Parigi circa il 1770, fu allievo del disegno e

nell'intaglio del padre, pubblicò molte stampe tratte da diversi autori, ma spezialmente da Greuze.

Eccone un breve indice:

Recreation de tuble, da Giacomo

La Fiorista, da Greuze.

MD

La Filatrice, dallo stesso.

La Giovane Nutrice e la Piccola mudre, dallo stesso.

Seguito di 24 fogli di Habillemens svivant le costume d'Italie,

da Greuze.

MULDER (J.) intagliatore tedesco che operava nel diciassettesimo secolo, è conosciuto per il frontespizio della celebre opera di Francesco Giunio: De Pictura veterum, e per alcune delle stampe che ornano le opere anatomico-medicochirurgiche del celebre Federico

Ruyschio.

MULENAER (CORNELIO), chiamato il losco, fu allievo del padre, pittor dozzinale, e quindi non ap-prese che a preparare gli sfondi dei quadri per gli altri pittori; ma in tale esercizio prese tanta abitudine, che in un giorno coloriva un graudissimo paese. Debbo per amore di verità soggiugnere che non era soltanto speditivo, ma che sapeva fare eccellentemente, onde pressoche tutti i pittori d'Anversa de' suoi tempi valevansi dell'opera sua. Morì vecchio e ricco in quella città in principio del diciassettesimo secolo.

MULES (PASQUALE PIETRO) Dacque a Madrid nel 1740 ed apprese il disegno e la pittura da Giuseppe Borgogna. Ma ben tosto si diede all'intaglio all'acquaforte senza aver ricevuto prima alcuno ammaestramento. Recatosi per suoi affari a Barcellona, fu da alcuni mer-canti mandato a loro spese a Parigi, dove frequentò la scuola di Niccolò Dupuis, che gli apri la buona via dell'arte; di modo che in breve fu trovato degno di essere ammesso nella reale accademia parigina. Rivedeva la patria nel 1776, ed intaglio moltestampe, tra le quali: La SS. Vergine col Bambino,

da Van-Dyck.

La Pesca dei Cocodrilli, da Bou-

cher. S. Giovanni Battista nel deserto, da Guido Reni.

La preghiera diretta ad Amore, da Greuze.

Stampe allegoriche relative alla nascita del figlio del principe di Asturies, da Halle, ec.

MULIER o DE MULIERIBUS (PIETRO) nacque in Harlem nel 1643 de Pietro Mulin più che mediocre pittore di paesaggio, ed avuto in grande stima per la leggerezza de suoi lontani orizzonti, e per la vivacità e naturalezza del colorito. Educato il giovanetto Pietro nella scuola paterna, non tardò a superare per molti rispetti il padre; e ben tosto venne in Italia, dove, conosciuto sotto il nome di Tempesta, si fece grandissimo nome colle sue virtù pittoriche e co'suoi morali traviamenti. Fu detto, che aveva abbandonata la patria per professare liberamente la cattolica religione; e tratto dall' incostante suo carat-tere d'una in altra città dell'Italia, per molti anni non ebbe in alcuna stabile dimora. Vide e protesso l'arte in Milano, Venezia, Bologna, Firenze e Roma per brevissimo tempo; e soltanto nell'ultima si trattenne alcuni mesi presso il duca di Bracciano, che lo creò cavaliere. Trasportato dal suo irrequieto carattere a Genova, vi fu imprigionato per avere fatta uccidere la moglie; del quale delitto non seppe scolparsi in modo, che grandissimi sospetti non sussistano di reità. Dopo cinque anni ricuperò la libertà per i caldi uffici del conte di Melgar, in allora governatore di Milano, onde pusso ad abitare in questa città, nella quale guadaguando as-sai, potè trattarsi splendidamente in modo più conveniente a gran signore che ad artista. Terribili sono i suoi quadri rappresentanti bur-rasche di mare, dai quali gli venne il soprannome di Tempesta; e si vnole che i più pregevoli siano quelli dipinti in carcere, dove agitato dai rimorsi del delitto, e dal timore di capitale sentenza, non sapeva

rappresentare che naufragi e terris bili meteore. Se l'iscrizione sepolcrale, che gli fu posta nella chiesa di S. Calimero in Milano non è totalmente menzognera, dire, che giunto al limitare della vecchiezza, si riducesse a più costumato tenor di vita ed a dipingere meno spaventosi soggetti. Certo è che il Tempesta trovò nella do-viziosa capitale dell'Insubria splendida protezione, grandi occasioni di lavoro ed onorata sepoltura l'auno 1701.Così io scriveva nel 1818. Forse i molti dilettanti di pittura milanesi e stranieri potrebbero, leggendo quest'articolo, porsi in via per ve-dere in S. Calimero la sepolerale iscrizione di così distinto artista. Era la modesta sapide situata a circa tre braccia d'altezza presso al coro a destra entrando; ma da due in tre anni più nou esiste. Ri-staurandosi nel 1830 quella chiesa internamente, si ebbe la cura di togliere il monumento eretto alla memoria d'un grand'uomo, la-sciando sussistere altre lapidi a caratteri d'oro di persone che sarebbero senza di queste da più anni

MULINo MOLYN (PIETRO DE) nacque in Harlem circa il 1600, e su pittore ed intagliatore all'acqua forte in sul gusto di Giovanni van de Velde. Leggerissimi sono i suoi cieli e le sue sontananze, e di assai buon colore i fondi nel davanti. Ebbe un figlio, che portò lo stesso nome, e che mandato dal padre in Italia perchè si persezionasse nell'arte, secesi chiamare Mulier, o de Mulieribus,

dimenticate.

Tra le stampe di Mulin padre ricorderò le seguenti :

Seguito di quattro paesaggi all'acquaforte ornati di graziose figure, di sua invenzione e da lui stesso dipinti.

Altro seguito di quattro paesaggi con figure e capanne. MULINA, • MOLINA (FRATE gus, adempi alle promesse, entrando ne Francescani di Jeën, dove mori poter r ranze, zia il fi nel 1677, dopo avere acricchito quel convento di melti pregevoli quadri, e fatti i ritratti de più illustri perl'arte pu tonio Za sonaggi del suo ordine.

MULINA (MANUELE DI) nato in
Madrid nel 1628, apprese i principi netto alli minando della pittura sotto Eugenio Caxes, stro , po che morì quando Manuele non conpittore, tava che quattordici anni. Perchè suo stile, plari della rimasto privo di maestro, fecesi a copiare e studiare le opere de' miciò una t gliori artisti; mercè la quale pra-tica riuscì sufficiente pittore. Poco finchè no di suo ag operò in pubblico, trovando miglior cooto nel far quadri da stanza. farsi amm disegno ig Mancò all' arte nel 1658. mità di co MULINARI , (STEFANO) na-to in Firenze circa il 1741, apapressione per dovizi prese a disegnare ed intagliare al-l'acquarello da Andrea Scacciati, dipinta in Corpus al quale servi d'ajuto nell'incisione una delle di una raccolta di disegni in 41 nio, ma stampe, appartenenti alla Galleria l'arte in di Firenze. Morto il maestro, ebbe berando ! Mulinari la carica d'intagliatore muto riva della detta Galleria, e pubblicò altre stampe di disegni che si congliano ne servano nella medesima, fra i rino del B pittori ch quali :

Gli Dei dell' Olimpo, dal Vol-

Il Genio dell' Architettura che presenta una pianta d'edificio ad

terrapo.

diciottesi: pitale di q

di grande

MULINARI (GIOVAN ANTONIO), chiamato, il *Caraccino*, nacque in Savigliano nel 1577, e fu pro-babilmente scolaro in Roma di Annibale Caracci, o per lo meno suo imitatore. Tra le più lodate pitture del Mulinari suol darsi il primo luogo alla Deposizione di Croce a S. Dalmazio in Torino. Savigliano, sua patria, non ha chiesa alcuna senza qualche sua pregevole opera; ed è appunto in Savigliano che il dilettante può formarsi un'adequata idea del suo merito. Pittore corretto, energico, vario nelle teste virili, vivace nelle mosse, avrebbe pochi o nessuno eguale nel Piemonte, se avesse dato maggior di-guità alle figure, più grazia ai volti femminili, ad ogni cosa meno languido colore, espressione più no-bile. Morì circa il 1640.

MULLAN (SEBASTIANO), nato in Siviglia circa il 1650, fu scolaro di Alfonso Escobar, che forse superò per conto de' ritratti. Sono ancora tenuti in pregio i suoi quadri di frutta, verzure, ed animali di più specie, che seppe fare men veri che vaghi, seguendo piuttosto la sua fantasia che la natura, quando non avrebbe dovuto da questa in verun modo allontanarsi. Morì assai vecchio in Siviglia nel 1731.

MULLER (GIOVANNI SEBASTIA-NO) nacque in Norimberga nel 1720, e poi ch' ebbe appresi gli elementi del disegno e dell'intaglio in patria, passò in Inghilterra insieme a suo fratello Tobia intagliatore di architetture, e colà fioriva nel 1760. Ignoriamo ogni altra circostanza della sua vita. Tra le non molte sue stampe accennerò la seguente:

Sacra Famiglia, da Federico Barocci.

MULLER (ERMANNO) disegnatore ed integliatore a bulino, nacque, secondo la comune opinione, in Amsterdam, in principio del quindicesimo secolo, e si stabili in An-

versa, dove lavoro assai per il negozio di Girolamo Cock, in compagnia del celeberrimo Cornelio Cort, avanti che questo venisse in Italia. Vogliono alcuni, che piuttosto che compagno sia stato allievo del Cort; altri lo vogliono scolaro di Golzio. Abbastanza ragguardevole è il numero delle sue stampe, ora assai rara. Sono conosciute principalmente le seguenti:

Le tre Parche che filano i destini, da Cornelio d'Arlem.

Cleopatra, che si uccide, dallo stesso.

Lucrezia in atto di uccidersi, da Cornelio Kastel.

Le Virtù cardinali in quattro stampe, da Martino di Hemskerck, I dieci Comandamenti di Dio spiegati con le Storie sacre, dallo stesso.

La Creazione, ovvero l'Opera de sei giorni, da Hugo Goltzius, in 7 pezzi marcati H. Muller scul.

(G. A.) intagliatore a bulino nacque in Vienna d'Austria
circa il 1700. Altro di lui non è
noto se non che fu contemporaneo
de'fratelli Schmutzer. Le sue stampe
mostrano un bulino delicato, e
fanno un piacevole effetto, spezialmente per il loro tono vaporoso.
Conosconsi molti ritratti, e tre
soggetti di Rubens, tratti dalla Gal-

leria Lichtenstein.
Filippo Luigi conte di Sitzendorf,

da Altamonte

Jacob van Schuppen, direttore
dell'accademia di Vienna, da un
dipinto dello stesso.

I due figli di Rubens nella loro adolescenza, da P. Paolo Rubens.

Decio, che avendo ordinato ai suoi littori di ritirarsi verso il console Manlio suo collega, monta a cavallo per scagliarsi tra le file nemiche. Dallo stesso.

Decio ferito a morte nella Zuffa, cade dal suo cavallo, ed i Latini si pongono in fuga: dallo stesso, pezzo grandissimo.

Altra simile, da Murillo.

Bel paesaggio a lume di luna, da Vander Neer.

MULLER (GIOVANNI GOTTARDO) nacque del1747 in Berhausen ducato di Wurtenberg. Il trasporto che manisestò in età giovanile per le belle arti, persuase i suoi parenti a permettergli che abbandonasse gli studj teologici, cui lo avevano destinato. Recossi a Stuttgard per disegnare e dipingere nell'accademia ducale; ma in breve consucrossi esclusivamente all'iutaglio. Il duca maravigliato de'rapidi progressi che faceva in tal'arte, gli assegnò una pensione, perchè potesse recarsi a Parigi, onde perfezionarsi sotto la direzione di Wille. Avanti il 1776 aveva pub-blicate diverse stampe, che gli meritarono in quell' anno l' onore di essere ricevuto membro dell' accademia di pittura in Parigi. Nello stesso anno fu richiamato in patria col titolo di professore dell'accademia ducale di Stuttgard, ed in questa aprì una scuola d'intaglio, di cui fu egli direttore.

Ecco un breve elenco di alcune sue stampe.

Giovan Giorgio Wille

Madama le Brun, dipinta da lei medesima.

La tenera Madre, ossia ritratto

di sua moglie. Luigi XVI re di Francia, rappresentato in piedi e decorato dei reali ornamenti, stampa risguardata come un capo lavoro dell'incisione.

Alessandro vincitore di se stesso, da Flinck.

L' Attacco di Buncher' Shill, primo combattimento degl' Inglesi e degli Americani, nel quale restò morto il generale Warren, da John Trumbull.

Cerere e la Figlia, ossia la State, da Goltzius, inciso alla sua maniera.

- (Giovanni) nato in Olanda,

e probabilmente in Amsterdam circa il 1570. Pretendono alcuni che appartenga alla famiglia di Ermanno Muller, ma nè di questa circostanza, nè di tutt' altro che risguarda la sua privata vita si hanno accertate notizie, e soltanto si tiene che apprendesse il disegno e l'intaglio a bulino da Goltius. Il sig. Watelet parlando di quest' artista, dice, che egli su per avventura l'intagliatore che maneggiò il bulino con maggior ardire d'ogni altro : che meriterà sempre d'essere studiato dai giovani artisti che aspirano a distinguersi in questa parte, coll' avvertensa peraltro di temperare alquanto l'eccesso di audacia che le sue stampe possono ispirare. Niuno ha posseduto in più alto grado il mestiere dell' inlaglio, onde non è pos-sibile di tagliare il rame con mag-giore facilità, o d'impiegare minor lavoro per rappresentare i diversi soggetti. In fatto tutti i suoi tagli sono con arte variati tanto nel lavoro che nel tuono dell'effetto. Osservano però gl'intelligenti, che le sue estremità potrebbero essere più belle. Stimansi più che le altre, le stampe di ritratti e le storie di sua composizione perchè trattate in uno stile più dolce e più vero.

Soggiungo un breve elenco delle sue stampe.

Ritratto di Bartolommeo Spranger pittore cesareo Simile di Maurizio, principe di

Orange. Altro del generale Ambrogio Spi-

nola

Il Battesimo di Gesù Cristo nel Giordano, celebrato con celesti apparizioni, di sua composizione

Il Convito di Baldassare, come sopra

L'adorazione dei Magi, come sopra. Chilone filosofo spartano, come

Harpocrate filosofo, come sopra. ngar nel deserto, da Spranger.

MUNALDI O MONALDI, scolaro di Andrea Lucatelli, fu come il maestro pittore di bambocciate, e paesista; ebbe un gusto simile al Lucatelli, ma non lo raggiunse nella cerrezione del disegno, nel colorito, ed in quella naturale grazia, che forma, diciamo così, l'atticismo di questa

muta poesia.

MUNANA (PADRE GIUSEPPE), nato a Valenza nel 1671, passò a Napoli quand' era già frate trinitario, e vi fece tali progressi nella pittura, che tornato dopo pochi anni in patria, ornò il suo convento di Morviedo di buone pitture; ma perchè non era meno letterato che pittore, consacrò la maggior parte della vita nello scrivere la conti-

nuazione delle Storie del Mariana, e diverse opere intorno alle anti-chità di Valenza. Morì di 59 anni. MUNARI (GIOVANNI), padre di

Pellegrino da Modena, non si scostò dalla maniera de quattrocentisti, ma si rese benemerito dell'arte per aver dati i primi radimenti pittorici

a suo figlio.

- (Pellegrino). A quanto fu detto di costui alla voce aretusi debbo aggiugnere, che dopo avere dipinto a Modena sua patria nella confraternita di S. Maria della Neve e nella chiesa di S. Bartolommeo, recossi a Roma, dove su uno dei molti ajuti di Raffaello ne lavori delle Logge Vaticane. Dopo la morte dell' Urbinate fece in Roma ed in Modena diverse cose che spirano la nobiltà e la grazia della maniera raffaellesca.

MUNGA O MINGA (Andrea DEL ) vivea in Firenze, sua patria, nel 1558. Fu degli ultimi scolari del Ghirlandajo onde vien detto condiscepolo del Bonarroti, sebbene assai più giovane. Credesi comunemente che non avesse facilità d'invenzione, nè risoluto e corretto disegno, come la maggior parte de'suoi condiscepoli; e perchè nel quadro dell'Orazione

Diz. degli arch. ecc. T, III.

nell'Orto, che fece per Santa Croce di Firenze, mostrossi eccellente maestro ancora in queste parti, si disse di essere stato ajutato da tre suoi amici.

MUNICKUISEN (GIOVANNI), nato nella Frisia circa il 1636, si rese celebre nelle Fiandre come disegnatore ed intagliatore a bulino. Tra le molte sue belle stampe; sono in particolar modo pregiati i ritratti assai ben finiti, tra i quali ricorderò i seguenti:

Hendrick Dircksen Spiegel, borcomastre , da un dipinto di Lim-

Francesco Burman professore in

Utrech, da Mass. Gerardo Brandt juniore, da Musr-

Pietro Zurendonk, da Plaats.

Giovanui van Wayen.

Daniel Gravi

Pietro van Straveren, disegnato da Mieris.

Cornelio Tromp, Ammiraglio di Olanda, bellissimo ritratto, tratto da un quadro di Plasse.

L' Autunno e l'Inverno, sotto la figura di due fanciulli, uno dei quali tiene un grappolo d'uva, l'altro una parte di una tenda, con la quale cuopre il suo compagno.

MUNICLAIR (N.) intagliatore che operava in sul declinare del diciottesimo secolo, nel 1786 pubblicò varie stampe alla maniera di lapis, rappresentanti le scene della celebre commedia di Beaumarchè

intitolata il Figaro. MUNTANINI (PIETRO) nato in Perugia nel 1619, fu seolaro di Ciro Ferri, poi di Salvator Rosa. Fu pittore di paesaggi, e tale che pochissimi in questo genere lo superarono. Sgraziatamente volle provarsi ancora nella figura, e si fece conoscere talmente scorretto nel disegno, che i suoi paesaggi popolati di figure sono posposti a quelli che ne sono privi. In Perugia trovansi nella sagrestia degli Eremitani e presso molte famiglie quadri del Muntanini, sebbene moltissimi siano passati in Francia ed altrove. Moti in patria nel 1689.

MUNTERA(BIAGIO)nato in Ascoli nel 1555, è vantaggiosamente co-nosciuto per alcune belle opere eseguite in patria, dalle quali potrebbe conghietturarsi avere egli studiato in Roma, perocchè vi si scorge dottrina di disegno e belle forme, ma inselice colorito. Morì

in patria di 58 anni.

MURA (FRANCESCO DE), detto Franceschiello, pittore napolitano che fiorì nella prima metà del diciottesimo secolo, lavorò molto di ornati e di figure a fresco nella sua patria. Passava poi alla corte di Torino circa il 1730, ed a competenza del celebre caval. Beaumont dipinse alcune camere del reale palazzo. Le più riputate storie che colà esegui in alcuni sfondi di stanze destinate ai quadri fiammin-ghi sono quelle de' Giuochi Olimpici, e delle imprese d'Achille.

MURANO (Andrea DA) di-pingeva circa il 1400. Sebbene non si allontanasse dalla maniera dei suoi contemporanei, disegnò con qualche bravura i volti e l'estremità, e convenientemente posò sui piani le figure. Una sua pregiatis-sima tavola conservasi in Murano, in cui, tra diversi altri Sauti, vedesi un S. Sebastiano ignudo tauto ben fatto, che il torso sembra copiato da un antica statua.

- (QUIRINO DA) fu contemporaneo di Andrea, e fors' ancora appartiene a più lontana epoca. Nella privata quadreria del Signor Sasso di Venezia conservavasi un quadro di Nostro Signore seduto, con una divota ai piedi e col nome del pittore, ma senza indicazione di tempo. A Quirico deve associarsi Bernardino ricordato dallo Zanetti quale autore di un'antichissima tavola.

(NATALINO DA) uno dei

molti allievi di Tiziano Vecellio. ed assai valente ritrattista. Dipinse ancora diversi quadri da stanza, che tutti hanno il sapore del far tizianesco: e se immatura morte non lo rapiva all'arte non avrebbe defraudate le concepite speranze di vederlo un giorno nel numero dei grandi allievi del Vecellio. Secondo il Lanzi dipinse eziandio qualche tavola d'altare, e precisamente una della Maddalena in Udine, che sebbene in più luoghi guasta dal tempo e da moderno ristauratore, con-servava non pertanto alcuni bel-lissimi resti. Morì circa il 1560.

MURANT (MANUELE) nacque in Amsterdam nel 1722, e fu al-lievo di Wourwermans. Quando si sentì capace di lavorare da sè, passò in Francia, e vi dipinse molti quadri di paesi e di borgate con edi-fizi all'Olandese. Di ritorno in patria, fissò la sua dimora a Lewarde nella Frisia, dove morì nel 1700, dopo avere eseguite uon molte ma finissime opere per l'Olanda e per

esteri paesi.
MURATORI (Domenico Maria), nato in Bologna nel 1664 apprese gli elementi della pittura in patria sotto Lorenzo Pasinelli, dulla di cui scuola passò in età giovanile a Roma, dove con Aureliani Milani sostenne il decoro dei Caracceschi. Delle molte opere eseguite per chiese e per privati non ricorderò che le principali: i Profeti della basilica lateranese, S. Raineri che libera un ossesso fatto per la cattedrale di Pisa e per ultimo la tavola del Mar-tirio de' Santi Filippo e Giacomo per la chiesa dei S. Apostoli, che può chiamarsi la maggior tavola d'altare che trovisi in Roma: quadro macchinoso, condotto con grande intelligenza, e che se avesse il colorito della bontà del disegno e del contorno, potrebhe sostenere il confronto de' migliori del Maratta, del Cignani e di altri maestri di quell' età. Morì nel 1749.

MURATORI (TERESA) forse sua parente, nacque in Belogna ancor essa nel 1662. Costei apprese a dipingere dal Pasinelli, poi studio sotto la Sirani, e per ultimo sotto Giovan Gioseffo del Sole. Coll'assistenza di quest'ultimo maestro dipinse per la chiesa di S. Stefano in Bologna le storia di S. Benedetto che salva da morte un fanciullo: poi fece da sè altre tavole per altre chiese della

stessa città, e per la nuova chiesa di S. Domenico di Ferrara Maria Vergine corteggiata dagli Angeli che appare a S. Pietro Martire. Morì in patria nel 1708. MUYREAU (GIOVANNI) nacque in Parigi nel 1712, apprese il disegno e l'intaglio in patria sotto

più maestri, ed intagliò molte stampe storiche da diversi pittori alla punta ed a bulino. Formano le principali sue stampe una raccolta di 89 pezzi, intagliati dai migliori quadri di Wouwermans esistenti in Parigi. Ma presentemente questa raccolta è caduta in qualche discredito. Assai più stimati sono gli altri suoi rami, tratti da diversi maestri: tra i quali ricorderemo i

seguenti;
Rebecca che riceve Eliezer, servitore di Abramo, ed i doni che questi le manda, da Paolo Veronese.

La Resurrezione di Lazzaro, da Boulongne.

Bacco ed Arianna, dallo stesso. Le dipartenze di Ettore e di An-

dromaca, dallo stesso.

Fermata dei cacciatori e poste della caccia, da Van Falens, due

della caccia, da Van Falens, due pezzi întagliati da Muyreau nella sua ammissione all'accademia l'anno 1736. Conversazione dei Marinari, da

Conversazione dei Marinari, da Claudio Lorenese, intagliato nel 1789, val a dire cinquantatre anni dopo essere stato ammesso all'accademia di Parigi.

MURENA (CARLO) romano, nato

MURENA (CARLO) romano, nato nel 1713, studiò belle lettere, filo-

sofia e leggi, indi infastidito delle sofisticherie legali, applicossi all'architettura sotto Niccola Salvi. Godeva il Murena della pretezione del cardinale Barberini, il quale per porlo subito in su la via del guadagno, lo mandava presso Luigi Vanvitelli, che in allera costruiva il Lazzaretto di Ancona. Il giovane architetto trasse maraviglioso profitto dagl'insegnamenti e dalle pratiche dell'architetto napolitano; onde chiamato questi dal proprio sovrano in patria per dar cominciamento alla real villa di Caserta, rimase al Murena la direzione delle opere di Ancona. Face poi la chiasa di il

d'Ancona. Fece poi la chiesa ed il convento de' monaci olivetani di Monte Morcino a Perugia. Disegnò un tabernacolo isolato per la cattedrale di Terni, che riusci assui vago e ricco; ed in Foliguo eresse la chiesa delle monache della Trinità. Tornato a Roma fece la ricca cappella Zampaj in Sant' Antonino de'Portoghesi. La piauta di questa cappella è rettangola, ma per non so quale bizzarria il cornicione dell'altare va in concavo, cacciando qua e là degli angoli assai disgustevoli. Mille altri iuconvenienti trovansi in quest'edificio, che fu uno degli oggetti di amara e giusta critica di Francesco Milizia. Ma il Murena riparò con usura i difetti della cappella Zampaj colla vaga sagrestia architettata per la chiesa di S. Agostino, che riuscì assai bella.

La di lei figura è un rettangolo ad angoli pieni, onde forma una spezie d'ovale. La volta è graziosa, e soltanto è troppo alto il basamento con zoccoli sopra zoccoli, sui quali si ergono i pilastrini corinti. Molto ben intesa è la fabbrica dei Certosini presso S. Lucia della Chiavica, non meno per il suo esteriore semplice e sodo, che per l'interna distribuzione degli appartamenti, ne' quali seppe con molto senuo combinare l'ordine, la comodità e la bellezza. Sono eziandio eseguiti

sui disegni di lui la cappella Bagni in Sant' Alessio, l'altar maggiore in S. Pantaleone, la facciata esposta per l'ambasciatore di Francia Rochechouart, in occasione che questo personaggio fu decorato della sacra porpora. Appena toccava i cinquant' anni, che il Murena fu colpito da grave malattia, che lo trasse al sepolero quand'era giunto all'apice della fortuna. Fu uomo dabbene, di bella mente, laborioso e sollecito nel lavoro. Conservò sempre nell' architettura una maniera soda e ragionata; e se tal volta inciampò negli abusi comuni, seppe costantemente tenersi lontano dai ghiribizzi ch'erano di moda nell'età sua.

MURES (ALFONSO) chiamato il Vecchio, per distinguerlo dai figliuoli troppo deboli pittori per aver luogo fra gl'illustri artisti, nacque a Badajor in sul declinare del diciassettesimo secolo. Appena uscito dalla scuola del maestro ebbe la fortuna di essere protetto dal vescovo di Bajadoz, che gli procurò onorevoli ed utili commissioni. Nè Alfonso era indegno dei buoni uffizj del prelato, perocchè disegnava correttamente e con grazia le figure, dava ai volti arie gentili , le composizioni avevano fuoco, e mostravano molta intelligenza del chiaroscuro. Tra le non poche pitture universalmente risguardato come il suo capolavoro il S. Francesco di Paola eseguito per gli osservanti di Badajoz. Ignorasi l'epeca della sua morte.
MURILLO. V. Esteban Murillo.

MURILLON LA CARE (F.) è conosciuto tra gl' intagliatori francesi che operarono nella prima metà del diciottesimo secolo per avere incise alcune delle stampe che ornano l'edizione del 1731 delle celebre Opera di Marmontel : Histoire des Yncas rois du Perou, ec. MUROT o MAROT (FRANCESCO)

nato in Parigi nel 1667 fu allievo

MU

del pittore Carlo de la Fosse. Aveva 35 anni quando fu nominato socio dell'accademia di pittura di Parigi, della quale alcuni anni più tardi fu professore. Le più celebri sue pitture conservansi nella chiesa di Nostra Signora di Parigi, che n'avrebbe avute altre per avven-tura più ragguardevoli se la morte non lo rapiva alle arti nel 1719.

MURPHY (GIOVANNI) nacque in Inghilterra nel 1748, ed operava in Londra nel 1780. Le stampe di lui alla maniera nera sono dai conoscitori assai ricercate. Tra queste sono celebri le seguenti:

Capitano Giorgio Farmer, che perì colla sua nave nel 1779.

Una Madre intenta alla proprie incombenze, da Singleton.

I Giclopi nella loro fucina, da

Luca Giordauo.

L'Incredulità, ossia S. Tommaso, che parla a Gesù Cristo in mezzo ad altri discepoli, da Michelangelo da Caravaggio.

Pietro, e Giacomo, che conversano insieme. Serve d'accompagnamento al precedente.

Il Figlio di Tiziano e la sua nutrice, da Tiziano.

Abramo apparecchiato ad offrire il suo figliuolo in sagrifizio, da Rembrandt.

I Fratelli di Giuseppe che portano al padre la veste insanguinata del figlio, dal Guercino.

Giuseppe che spiega il sogno a Faraone, dallo stesso.

Hiram re di Tiro che manda diversi regali al re Salomone, da Eckhaut.

Eliseo che risuscita il figlio della vedova, da Northcote.

Giajelle e Sisara, dallo stesso.

Bellissima Tigre entro un pae-

MURRIS (Tommaso) pacque in Inghilterra circa il 1760, e di trenta anni trovasi annoverato tra i buoni intagliatori che operavano in Londra. Lavorò, più che di tutt' altro

di paesaggi, tra i quali sono conosciuti i seguenti;

La Caccia della Volpe. Il paesaggio è inciso da Murris e le figure da Bartolozzi.

La Mattina e la Sera, due paesaggi che si accompagnano, da Alb.

Veduta del castello di Sterling nella Scozia, da Sandby.

Skiddaw, bellissimo paesaggio, in cui vedesi una Diligenza all'inglese, da Loutherbourg. Veduta a levante del castello di

Gregori Page Turner, nella contea di Kent, da Robertson ec. MUSCA (GIOVAN MARIA) scul-

**1532** , tore pedovano operava nel nel quale anno fece la bella medaglia di Sigismondo II re di Polonia. Sono pure suoi lavori le sta-tuette laterali a quella di S. Rocco nella sua chiesa in Venezia, altre piccole sculture erano in S. Spirito, appartenenti al genere di quella elegantissima statuetta posta in San Stefano sopra la pila dell'acqualustrale.

- (Francesco e Simone) scultori toscani, coi quali venne talvolta confuso il Mosca di Padova, operavano nel sedicesimo secolo, e furono bensì ragionevoli artisti, ma non tali da occupare un distinto luogo tra i loro compatriotti, comunque abbiamo eseguite opere di finissimo intaglio in marmi ed in macigni.

MÜSCHER (Michele van) di Roterdam, nacque nel 1645, e studiò con singolare instabilità pres-socchè sotto tutti i maestri che in

tempo della sua giovinezza avevano in Olanda qualche nome. Con tale metodo, per altro assai pericoloso, formossi uno stile che partecipa di molte scuole senza punto sensibilmente avvicinarsi piuttosto alle une

proprie forze rinunziando come fece al più nobile ramo della pittura, quello della storia, e si restrinse

che alle altre. Pare diffidasse delle

ai ritratti, che d'ordinario sono meglio pagati che i quadri d'altro genere. Pochi artisti ebbero per questo rispetto più lavori di Muscher, nontanto per l'eccellenza del lavoro quanto, per l'artifizio di abbellire i volti senza tradire la rassomiglianza. Il suo miglior quadro credesi comunemente essere quello rappresen-tante la propria famiglia. Morì in Amsterdam nel 1705.

MUSCOLUS (F. W.) fecesi nome tra gl'intagliatori per avere in-tagliato con spirito e grazia molti-piccoli paesaggi, da Wynantz-Ostade.

MUSLEY ( CARLO ), nato in In-

ghilterra circa il 1729, apprese il disegno e l'intaglio in Londra, dove operava con felice riuscita nel 1760. Oltre i molti lavori fatti per i librai, pubblico diversi ritratti assai belli, fra i quali Carlo I a cavallo, tratto dal celebre quadro di van-Dyck che conservasi a Kensigton ed il Maresciallo di Bellisle, pure a cavallo. Incise ancora in compagnia di Hogart la celebre stampa che porta il titolo di Porta di Calais, e fece, oltre varie altre cose, i ritratti dei più celebri pittori Ferraresi. Volle pure rinnovare l'uso delle stampe a tre legni, ma la cosa non riuscì come desiderava. Dicesi che disegnava male, ma che eccellentemente intagliava il legno delineato da altri artisti. Vivea au-

cora nel 1799. MUSTIO, ebbe sama della sabbrica di un tempio dedicato a Cerere, che Plinio Secondo fece a proprie spese riedificare, ornandolo di colonne, di statue, e di varj altri

lavori in marmo. MUTZÉ, o MASSÈ (GIOVAN BATTISTA) uacque in Parigi nel 1687 e fu uno de' più lodati mi-niatori de' suoi tempi. Chiamato ai servigi del re, vi si rifiutò sotto pretesto di cagionevole salute che non gli permetteva veruno continuato lavoro, ma effettivamente perchè

aguare sotto la sua direzione, le dere pitture fatte da Carlo Le Brun nelle tico grande gallerie e nelle due attigue sale del palazzo di Versailles. Terromi migl: mino quest'opera nel 1753, e mori ottuagenario nel 1767.

MUYART (CRISTIANO LUIGI)
operava in Amsterdam circa il
1630. È cosa singolare, che di quest' intagliatore, che pubblicò la sea far studj di Le Magg lazzo di Pa guente celebre raccolta, non si coavend nosca verun'altra stampa, e non duto , si abbiano più circostanziate notizie rolamo della sua vita. L'accennata Raccolta venti a composta di otto grandi stampe condi così tiene la storia emblematica della regina Maria de' Medici. Sono inquadri alla tiz cise alla punta ed a bulino, e caportant ratterizzate da figure allegoriche con per pri proporzioni fiamminghe. Le più imdissima portanti sono le cinque seguenti. La regina Maria de' Medici magolarep della 🖒 gnificamente abbigliata. Anacore Peste date in Firenze dal granun auto ducato di Toscana alla principessa d' Orvie Maria prima che partisse per la

La Francia rappresentata in un

globo, che è squarciato ed incen-

diato dalle Furie: la regina spa-

ventata sembra che implori l'ajuto

Ercole assistito da Marte e da Mi-

nerva, accompagnato da altre divini-

ta e dall'Abbondanza, riaccomoda

le strappature del suddetto globo

di Ercole.

nella bas luoghi la

copiose (

tù; e so.

possiede

che non

del Roma

del Muzi:

la dottriu

gelo, alla alcuni ch

città patria il tempio dell'Onore e della Virtu presso i così detti Trofei di Mario, che alcuni credono essere gli antichi muri tuttora esistenti presso S. Eusebio. Era questo tempio perittero, ma senza portico dalla parte di dietro. Le vere leggi dell'arte brillavano e nella cella nelle colonne e ne'corniciamenti di quest' edifizio, il quale, se fosse stato di marmo, ed avesse all'esattezza del lavoro corrisposto la ricchezza della materia, occuperebbe un distinto luogo tra i più sontuosi dell'antichità. Credonsi battute medaglie d'argento in onore di quest'architetto, per aver fatto un tempio così bello. Forse questo tempio fu fatto costruire da quel Marcello, che fu chiamato la Spada di Roma, che su cinque volte console, che pianse in occasione della conquista di Siracusa fatta da lui medesimo, ed ebbe in somma stima Archimede, malgrado tanto danno da esso ricevuto. Allora il tempio architettato da Gajo Muzio dovette essere in qualche maniera come diviso in due, perocchè abbiamo dalla Storia, che Marcello il Siracusano concepi il pensiero d'innal-zare un tempio all' Onore ed alla Virtù; ma diviso in due sì vicini l'uno all'altro, ed in maniera disposti che bisognava necessariamente passare per quello della Virtù onde giuguere a quello dell'Onore. Idea veramente degua di uno de'più illustri generali romani l È noto che in questo tempio il Senato formò il decreto per richiamare dal bando Cicerone, il quale disse: In templo Honoris et Virtutis honos habitus

MWZYN (MICHELE) nacque in Amsterdam circa il 1730, e fu valente intagliatore alla punta ed a bulino. In molti suoi rami procurò di combinare la punta col bulino, e vi riusci felicemente, come ne fanno prova le seguenti stampe:

esset virtuti.

Ritratto dell'ammiraglio Jacob Wassenaer.

Ritratto di Michele Ruyter, ammiraglio.

Cornelio de Witte, pensionario d'Olanda.

Venere nuda che dorme, da Backer. I Quattro elementi sotto il co-

mando di Venere, da Cornelio Holstein. Danza di fanciulli nudi: una

donna suona un sistro, ed un Satiro l'accompagna col tamburo, dallo stesso.

Altra danza in cui vedesi un piccolo Satiro che balla con tre fauciulli, dallo stesso.

Un Satiro che presenta un grappolo d'uva ad una douna nuda, che si riposa vicino ai suoi bambini.

La Santissima Vergine che insegna a leggere a S. Giovannino, dal Guercino.

Seguito-di dodici Stampe, dedicate a Davide Garrick, consistenti in dodici teste di carattere.

Ventinove studj, da Salvator Rosa, Claudio Lornese ed altri, dedicati al pittore Raynolds.

MYLLICH (NICCOLÒ) nacque in Anversa circa il 1633, ed apprese la scultura sotto il padre suo, che operava di cose d'ornato e di disegno presso un pittore d'Anversa, cui era stato raccomandato dal genitore. Si disse, che passò in Italia, e fu alcun tempo in Roma nel numero dei molti ajuti di Lorenzo Bernini. Di ritorno in patria, ebbe

Bernini. Di ritorno in patria, ebbe alcune commissioni d'importanza, che lo fecero riaguardare per valente maestro, onde nel 1669 fu chiamato alla certe della vedova regina di Svezia Eleonora, perchè eseguisse diverse statue da collocarsi nel regio palazzo. Da principio fece una statua di Minerva e quelle delle nove Muse; terminate le quali gli fu commesso di scolpire le statue simboliche di sedici

Virtu. Termino tutti questi lavori in marmo in pochi anni, e n'ebbe ricompensa proporzionata al merito. Il Sandrart, dice che le statue avevano tanta morbidezza che sarebbersi credute di cera e non di marmo. Condusse in patria ed altrove diversi altri lavori in marmo ed in legno, qual più qual meno, ma tutti lodevoli per invenzione, disegno, ed accurata esecuzione.

MYN (Armanno vander) nacque in Amsterdam nel 1684 ed apprese i principj della pittura sotto Ernesto Stuven pittore fiorista. Sdegnando Armanno la gloria che poteva venirgli da così basso genere di pittura, abbandonava il maestro, e studiando i migliori esemplari dei grandi artisti, otteneva di farsi nome tra i pittori di ritratti e di storia. Era ancora giovane quando fu chia-mato alla corte dell' elettore Palatino, nella quale in principio del diciottesimo secolo trovavansi raccolti tanti illustri artisti d'egni nazione, italiani, francesi, fiamminghi, tedeschi, ec. Tornando all'Aja nel 1717 portò seco un quadro di Danae che sorprese la città. A questo primo lavoro tennero dietro altri ancora più lodati non meno per la composizione, che per il disegno e la nobiltà dell'espressione. Ma il suo miglior quadro di Storia fu quello rappresentante S. Pietro che nega Cristo; come tra i ritratti sono più stimati quelli riuniti in un solo quadro della famiglia di Bourrouchs, ricco inglese che generosamente lo ricompensò. E veramente vander Myn fu valente artista; ma credendosi assai più che non era, richiedeva così alti prezzi delle sue opere, che frequentemente mancava di commissioni e di compratori. Rovinato dalle sue prodigalità e dalla vanagloria, morì povero in Londra nel 1741.

MYNDEROUT (N.) nacque circa nel 1637 in Anversa, nella di cui accademia di pittura conservasi tuttavia una bellissima Marina fatta allorchè su ricevuto membro della medesima. Troviamo però che nel 1662 erasi di già stabilito in Bruges, ed apparteneva a quella fraterna di pittori. Egli non dipinse che porti di mare e rade ingombre di navi; nè le sue opere sono ad un di presso di ugual merito, trovandosene alcune diligentemente finite, altre poco più che abbozzate; tutte abbondanti di oggetti, e di grandissimo effetto per istudiati contrapposti e per ricchezza di figure. Sono spezialmente rinomate le vedute delle città e dei porti d' Anversa e di Bruges, delle quali fece molte repliche. Non è ben avverata l'epoca della sua morte.

N

NADAT (N), intagliatore probabilmente Francese, è conosciuto principalmente per due stampe marcate con una trappola da topi. Una rappresenta l'unione di più corpi di milizie in una campagua, la maggior parte a cavallo, armate di asta, e ciascun corpo col proprio stendardo, quale con tre gigli, quale con un bue, una rovere, una croce, e simili emblemi. Vedesi un pezzo d'artiglieria ed un mucchio di palle: l'altra stampa rappresenta Maria Vergineseduta, con S. Anna. Ignorasi ogni circostanza biografica.

NAGLI (FRANCESCO), chismato il Centino, apprese a disegnare sotto l'illustre suo compatriotto, il Guercino, che seppe imitare assai da vicino nella forza del chiaro-scuro e nel colorito, ma non già nella prontezza delle attitudini, e nella facilità del disegno. Lasciò molte opere nelle chiese di Rimini, e particolarmente in quella degli Angeli. Non è conosciuta l'epoca della morte di lui.

NAIN (LUIGI ED ANTONIO FRA-TELLI LE ) nacquero in Francia in sul declinare del diciassettesimo secolo, e si distinsero assai più come
pittori ritrattisti che come pittori
di storia. La loro più celebre opera
di quadro del Maresciallo e sua
famiglia, che conservasi nella reale
galleria di Parigi, il quale basta a
far testimonianza della loro virtù
non meno ne' lavori di storia che
di ritratti. Indivisibili finche vissero, la morte non li disgiunse,
svendoli tolti ambedue all'arte nel

NAIWIKEX (ENRICO), pittore di paesaggi ed intagliatore all'acquaforte, nacque in Utrecht circa il 1620, e fu, secondo la più comune opinione, allievo di Bartolommeo Breemberg, e condiscepolo di Antonio Waterloo. Convien credere che poco operasse di pittura, per consacrarsi totalmente all'intaglio; perocchè ormai ignorasi dove esista alcun suo quadro. Conservansi però nel gabinetto d'O. landa disegni di sua mano fatti a lapis nero, o tinti coll'acqua di china, formante una specie di bistro. Ad ogni modo egli non è famoso che per le sue acque forti. Non possono vedersi paesaggi intagliati con tanta finezza, ne toc-cati con maggior spirito. Le sue opere sono comprese in due Raccolte di otto stampe cadauna, e presso che tutte rappresentano paesi montagnosi. Nel N.º 1. della prima raccolta il mezzo del paese è ornato da due belle quercie, le foglie delle quali imbaragzano tutto il londo, con una lontananza ricca di boschetti e di alberi.Nel N.º6\*, sorge nel mezzo di paese agreste una gran terre, la di cui sommità è sormontata da alti alberi, e dal monte vi-cino precipita un torrente che si spande verso il sinistro lato. Il N.º 3. della seconda Raccolta è un paesaggio, nel davanti del quale scorre un fiume a diritta, ed a sinistra vedoosi bei gruppetti d'alberi distribuiti in diversi piani; in lon-Diz. degli Arch. ecc. T. III.

tananza scogli. Tutti i sedici paesi sono privi di figure; ma le acque, gli scogli e gli alberi sono trattati con tanto gusto ed intelligenza, che bastano per fissare tutta l'attenzione dell' osservatore, non lasciandogli tempo di desiderare le figure.

NALDINI (PAOLO) romano, scolaro di Andrea Sacchi, poi di Carlo Maratta, due de'più celebri pittori del diciassettesimo secolo, condusse poche opere pittoriche in età giovanile che facevano sperare di vederlo in breve emulare i suoi precettori, quando improvvisamente abhandonò la pittura, per darsi interamente alla scultura. Sebbene non fosse scolaro di Lorenzo Bernini, ebbe l'incombenza di scol-pire due degli Angeli che ornano il ponte di Castel Sant' Angelo; i quali non riuscirono inferiori a quelli eseguiti dagli altri artisti, e sembran anzi tutti usciti dalla stessa scuola. E ciò, secondo la giudiziosa osservazione dello Storico della Scultura, perchè uno dei difetti inerenti alla scultura del diciassettesimo secolo, essendo quello di troppo modificarsi secondo le opere di pit-tura, il Naldini nel piegare agl'insegnamenti del Sacchi e del Maretta, non fece sostenzialmente nulla di nuovo, ne di diverso da quanto operavano gli scultori che avevano studiato sotto il Bernini, o sott'altri maestri foggiati secondo lo stile do-minante del secolo.

PAOLO) fiorentino, nacque nel 1537, ed apprese la pittura dal Bronzino e dal Puntormo. Recatosi a Roma per continuarvi i suoi studj, vi professo l'arte sua alcuni anni con molta lode; come ne fa prova la cappella di S. Giovanni Battista alla Trinità dei Monti, nella quale dipinse diverse storie del Santo. Tornato in patria, fece a Santa Maria Novella una Deposizione di Croco, ed una Purificazione, che forono lodate assai. Giorgio Vasari lo prese per suo compagno nei lavori di Pa-

lazzo vecchio, e se lo tenne quattordici anui, onde ne fece onorevole ricordanza. Vivea ancora nel 1590.

NALDINI (BATTISTA) viene an-noverato tra i valenti giovani pittori fiorentini che dipinsero tante cose in occasione degli apparati per le nozze del principe di Toscana Fran-cesco de' Medici con Giovanna di Austria, ed è forse il Paolo Naldini precedente.

NANGIS (GENEVIEFA), sposa di Reguault, nacque in Parigi nel 1746. Intagliò un ragguardevole numero di stampe botaniche, coi disegni satti da lei sul vero, sormunti gran parte della Raccolta in-titolata; Botanique à la portee de tout le monde par Regnault.

NANI (GIACOMO), napolitano, fu scolaro di Andrea Belvedere, più che mediocre pittore. In compagnia di Baldassare Caro e di Giacopo Lopez, sece gli ornamenti di pittura della real corte di Carlo di Borbone; ed altre-non poche opere, che si avvicinano allo stile del maestro, esegui in Napoli per quadrerie e per private case. Morì in matura vecchiaja dopo la metà del diciottesimo secolo.

NANNI (DI ANTONIO DI BANCO) allievo di Donatello operava in Firenze sua patria avanti il 1421, nel quale anno ebbe dagli amministra-tori di S. Maria del Fiore il pagamento d'una residua somma dovutagli per il basso rilievo, detto dai Fiorentini la Mandorla, che vedesi sopra la porta laterale di detto tempio, dirimpetto alla via del Cocomero. Quest' opera che il Vasari dice essere anche oggi dai moderni artefici riguardata come cosa rarissima, trovasi dallo Storico della Scultura descritta nel cap. III del' lib. IV come segue: Rappresenta una Vergine assunta » al cielo, assisa entro uno scudo » fatto a mandorla, e portata da » quattro angioli, mentre diversi

n altri stanno suonando strumenti » da fiato . . . . Questa composi-» zione trattata con molto ingegno ed abilità di scarpello termina in tre angoli acutissimi, nel sinistro n dei due inseriori vedendosi un San Tommaso che riceve dalla " Vergine una cintola, e nel destro
" un Orso che s' arrampica sopra
" un albero ". Oltre la preallegata opera vedonsi in Firenze di questo valente scultore altri pregevoli lavori nell'esterno dell'or S. Michele, cioè il San Filippo, ed altri quattro Santi raggruppati in una sola nicchia, comunque non dell'eccellenza della Madonna della Mandorla.

di STOCCO, fiorentino fu uno degli Scultori, che sotto la direzione e coi disegni di Giorgio Vasari operarono iu occasione degli apparecchi fatti in Firenze per la venuta e nozze dell'arciduchessa Giovanna d'Austria col principe Francesco de' Medici, nel 1566. Il Nauvi sece la statua della vera Religione, che fu una delle più lodate, ed altre cose di minore importanza.

· (DI BACCIO BIGIO), scultore fiorentino ebbe parte negli apparati di cui si fece parola nel precedente articolo.

( DI PROSPERO DALLE COR-NIOLE), fiorentino e condiscepolo di Francesco Salviati; il quale datosi al lavoro d'intaglio in pietre dure, acquistò per la sua abilità in tali cose il nome di Nanni dalle Corniole, come l'ebbe quel Giovanni fiorentino, che fu l'autagonista del nostro Milanese Domenico dei Cammei.

NANTEVIL (ROBERTO) nato in Reims da padre il più bizzarro e bishetico che mai toccasse in sorte a sfortunato figlio. Apprese contro sua volontà la filosofia, ed intanto di nascosto del padre studiava il disegno, la pittura e l'intaglio sotto, diversi maestri. Praticava la scuola dell' intagliatore Regnyson, quando

dovendo fare la prima prova di fi-losofia, intagliò egli stesso le sue Conclusioni: Questo lavoro persuase talmente Regnyson del merito di Roberto, che gli accordò la figlia in isposa, e l'accolse in sua casa onde sottrarlo al rigoroso giogo del padre. Recossi a Parigi, e colà ritrasse i principi del sangue; e favorito delle fimigliarità di Luigi XIV, fece tre volte il ritratto di lui. Il recompiacevasi d'intrattenersi col suo pittore, che ai meriti di artista aggiugneva quelli di poeta, e colle sue spiritose e talvolta sublimi invenzioni, ed il più delle volte facete, offriva confacente pascolo alle grandiose idee del re talvolta conqui-statore ed eroico e sempre libertino. Morì Nantevil nel 1678. In-. tagliò ritratti grandi al naturale,

ed in questo genere la sua incisione è midollosa e colorita. I cappelli hanno molta leggerezza, esprimendo i quali si valse di un mezzo in appresso anche troppo usato da Masson, rappresentando perfino i peli che escono dal naso. Nantevil variò il lavoro a seconda del soggetto. D' ordinario intagliò alla punta le mezze tinte, e talora senza punta.
Fece per modo d'esempio senza
punta la testa del presidente Edoardo Molè e tutto alla punta quella
di Cristina perina di Sprata Ridi Cristina regina di Svezia. Risguardansi come capo lavoro i ritratti dell'Avvocato d'Olanda, del Signor de Pomponne e del piccolo Millard. Tra circa 75 altri ritratti

Luigi XIV. uno dipinto da lui, l'altro da Mignard e quelli

eseguiti da lui, ricorderò i due di-

Del duca d'Albret. Di Giacomo Benigno Bossuet. Del Ministro Giovanbattista Col-

Di Pietro Gassendi.

versi di

Del Ministro Pietro Séguier, ec. Tra le stampe storiche darò luogo quelle di

Cristo che guarda Pietro, da Guido.

Il Tempo che scuopre il busto di Luigi XIV mentre che la Fama scrive le sue gesta ec. NAPOLI (CESARE DI) operava

in Messina nel 1583, ed era uno dei buoni allievi usciti dalla celebre scuola fondata in Messina da Polidoro da Caravaggio,

NAPPI (FRANCESCO) pittore milanese, il quale, poi ch'ebbe ap-presa l'arte in patria, recossi a

Roma, meno per migliorare lo stile e le pratiche, che per operare. Incaricato di dipingere un' Assunta

nel chiostro della Minerva ed altre cose all' Umiltà, fu molto applaudito per mersi mostrato buon na-

turalista quando la scuola romana era caduta in preda del manierismo. Ma nou andò molto, che, credendo

di farsi merito, ed acquistare più facilmente commissioni, abbandonò lo stile lombardo per imitare quello de'Romani. Vittima di questa strana

risoluzione non seppe più far nulla di bene, e morì ormai dimenticato

sotto il papato di Urbano VIII. NARDINI (D. Tommaso), na in Ascoli poco dopo il 1655, fu allievo di Lodovico Trasi, morto

il quale ebbe molte commissioni per opere a fresco in diverse chiese della sua patria. Mostrossi in ogni luogo ragionevole pittore, ma si distinse a S. Angelo Magno, dove rappreseutò i Misteri dell'Apoca-

lisse, facendovi le quadrature il bo-lognese Agostino Collaceroni. NASELLI (Francesco) nato in Ferrara circa il 1560, non riputando ingiuriosa alla nobiltà di sua

famiglia la professione della pittura, cooperò all' istituzione di un'. accademia del nudo in patria, ed in questa prese a disegnare con tanto zelo, che recatosi in appresso a Bologna, potè senza ajuto del

maestro eseguire bellissime copie delle bellissime pitture dei Caracci e dei loro illustri allievi. Con tali studi ottenne in breve di companie

di propria invenzione grandiosi qua-

dri di storia, morbidi, animati e di gagliardo impasto, di cui sono ricche le chiese e le signorili famiglie di Ferrara. Sono sue invenzioni la S. Francesca Romana agli Olivetani, l'Assunta a S. Francesco, ec: e sono bellissime copie o imitazioni di Lodovico ed Agostino Caracci, e di Guido i due Miracoli di San Benedetto che conservansi negli Olivetani è la Comunione di S. Girolamo alla Certosa di Ferrara. Morì in patria pel 1630.

NASELLI(ALESSANDRO) probabilmente figliuolo di Francesco, e da alcuni creduto scolaro del Cattaneo, non fece veramente opena degne di particolare ricordanza; onde mi limiterò a dargli luogo tra gli artisti in grazia del merito paterno.

NASINI (CAVAL. GIUSEPPE) nacque nel territorio di Siena nel 1664, estudiò la pittura sotto Ciro Ferri. Recatosi a Roma, dipinse ai SS. Apostoli la capola della cap pella di S. Antonio, e taluno dei profeti della besilica Lateranense con tal possesso di pennello; con tauta imponenza di macchina, con tanta fecondità di fantasia, che, secondo l'espressione di un suo contemporapeo, fece stordire il mondo. Ed è pur vero che il Nazini dipinse a competenza del Luti e de migliori artisti che fossero a' suoi tempi in Roma, e ne riportò lode, sebbene si desiderino nelle sue opere miglior ordine, più castigato disegno, più scelto colorito. Operò poscia molto in Siena, iu Firenze al altrove; ma la sua miglior tavola all'olio credesi essere quella di S. Leonardo, posta alla Madonna del Pianto in Foligno. Morì di 72 anni nel 1736. Era suo minor fratello - (D. Antonio) il quale seb-

to the discrete description of the property of

seppe, ed ebbe a condiscepolo il nipote.

(APOLLONIO), il quale era nato in Firenze nel 1697. Fece costui poche opere di propria invenzione, ma servi d'ajuto al padre ne'più vasti lavori, e fu inferiore a pochissimi suoi contemporanei. Operava tuttavia nel 1750.

Il cavaliere Giuseppe capo della pittorica famiglia Nasini fu pure intagliatore ed è celebre la sua stampa all'acqua forte rappresentante Maria Vergine col Bambino e San Giovanni, di propria invenzione.

NASOCCHIO (GIUSEPPE), di Bassano, dipingeva nel quindicesimo secolo, e fu probabilmente allievo di uno scolaro di Gentile da Fabriano: ma sebbene Giuseppe vivesse ancora nel 1529, non perciò abbandoava il antico stile per accostarsi al moderno; del che ne fa testimonianza una pittura eseguita in detto anno.

NASSARO (MATTEO DEL) integliatore in pietre dure, nacque in Verona in sul declinare del quindicesimo secolo, e fu uno di quelli illustri artisti che sorsero nel secolo di Leon X se non emuli, certamente vicini imitatori di quei rinomatissimi Greci che eseguirono minutissimi e preziosi lavori in cristalli ed in gemme. Francesco I condusse in Francia Matteo, il quale seppe rendersi care a tutta la corte di quello splendido protettore delle arti, e diffondere il primo in quel regno il gusto per un tal genere di studi.

NATALI (CARLO) cremonese, chiamate il Guardolino, nacque circa il 1590, e fu scolaro in patria del Mainardi, poscia in Bologua di Guido Reni. Volle pure conoscere la scuola romana, e lungamente si trattenne in Roma, studiando le migliori opere di pittura e le cose dell'antica architettura. Dicesi che dipingendo egli in Genova un fregio nel palazzo Doria, fosse cagione

che Giulio Cesare Procaccini, fin allora scultore, si dasse totalmente alla pittura. Ma Giulio Cesare, morto di 78 anni nel 1626, come ha potuto essere consigliato, o prendere esempio dal Natali, che quand'egli mori non contava più di 36 anni?... Ho voluto ricordare questa tradizione adottata da molti biografi pittorici, per avvertire i leg-gitori a tenersi in guardia contro somiglianti novelle del volgo, che si lascia abbagliare soverchiamente da amor di patria. Ciò non deve nuocere alla gloria di Carlo Natali, il quale fu veramente buon pittore, come ne sa prova, in S. Sigismondo fuori di Cremona, una S. Francesca Romana assai bella. Ma egli si volse alla architettura e pochissime cose dipinse, sebbene giuguesse oltre i novant'anni. Quantunque nou ci sia pervenuta circostanziata notizia delle sue opere architettoniche, fa prova del suo merito in tal'arte il sapere che appena tornato in patria, fu con annuale stipendio dichiarato architetto della fabbrica della cattedrale, e ne disimpegnò le incombenze fiuo alla morte accaduta nel 1683. Suo figlio

NATALI (ĞIOVAN BATTISTA) nacque nel 1630, ed apprese dal padre gli elementi delle due arti. Ma sembrando a Carlo, che assai più inclinasse alla pittura che all' architettura, lo mandava a Roma presso il famoso Pietro Berettini, di cui ne imitò poi sempre lo stile. Era di già rinomato pittore quando tornò in patria, e vi aprì scuola di stile cortonesco, che fu molto frequentata. Tra le diverse cose dipinte in Cremona lodasi il S. Domenico che brucia alcuni libri di dottrine eretiche. Morì circa il 1700.

(MADDALENA) figlia ancor essa di Carlo, nasceva nel 1657, onde rendezi probabile che il pudre fosse passato a seconde nozze, probabilmente più feconde delle prime: perocchè furouo fratelli di Madda-

lena Giuseppe, Francesco, Pietro e Lorenzo, tutti nati dopo il 1650. Ma tornando alla Maddalena, costei studiò la pittura sotto al padre, ed accompagnò Gio. Battista a Roma, quando vi tornò avanti il 1675 per dipingere la chiesa de' Santi Faustino e Biagio. Colà la giovinetta pittrice ritrasse un prelate, sotto al quale leggevasi, secondo lo Zaist: Magdalena de Natalibus cremonensis an. XVIII pingebat Romae an. Jubilei 1675 mense mai.

— (GIUSEPPE), suo fratello.

era nato in Casalmaggiore nel 1652, e dopo gli studj elementari di pittura, ottenne di passare a Bologna, quando la fortuna sorrideva propizia ai quadraturisti. Applicossi alla quadratura ed agli ornati, e si formò un grazioso stile. Presentando allettatrici vedute, seppe così ben distribuire le distanze, che l'occhio vi trova riposo. Negli ornati cercò d'imitare l'antico, rompendone ad intervalli la monotonia con gentili paesaggi, e schivando l'imbarazzante lusso de' moderni fogliami. Dipinse pure diversi paesaggiall'olio, non rari nelle quadrerie lombarde, come frequenti sono le chiese, le cappelle, le sale, le camere dipinte da fui a fresco. Morì nel 1722. Lo segui da vicino nell'arte ed al sepolero il fratello - (FRANCESCO), il quale la-

vorò molto cou Giuseppe, ma piti cose fece da sè, o col sussidio dei minori fratelli in Toscana, e segnatamente in Massa di Carrara ove dipinse la volta della gran sala di quella ducale residenza, che conservavasi intatta quando lo scrittore di questo Dizionario risiedeva in quel palazzo. Cadde in appresso e fu rifatta, ma vi si fecero meschine quadrature invece di Storie. Mori in Parma nel 1723. I fratelli

essi pittori ajutarono a vicenda i fratelli fiuchè vissero, ma non è noto che abbiano fatte opere da se di qualche importanza.

NATALI(GIOVANNI BATTISTA)figlio di Giuseppe apprese l'arte dal padre, ed ottenne la carica di pittore di corte dell'elettore di Colouis.

(GIOVAN BATTISTA), figliuolo di Francesco, non fu meno fortunato, nè meno valoroso artista del cugino; perocchè su lungamente pittore di Carlo re delle due Sicilie, e del suo augusto successore, nella qual carica morì carico di

anni e di meriti.

NATALIS (MICHELE) nacque a Liegi circa il 1589, apprese il di-segno e l'intaglio in patria, indi passò a Parigi, dove intagliò diverse piccole divote immagini. Recatosi a Roma, e trovandosi bisognoso di sostentamento, fu largamente provveduto da Gioachino Sandrart, onde, applicandosi allo studio, potè ingrandire la sua maniera, ed essere annoverato tra i buoni incisori dell'età sue. Al-l'ultimo fu chiemato a Parigi ed impiegato oporevolmente presso quel re. Tra le sue stampe di ritratti e di storie ricorderemo le seguenti

Rrnestina principessa di Ligne, contessa di Nassau, da Antonio van

Dyck.

Marchese del Guasto, e sua amica rappresentata sotto la figura di Venere, che tiene una palla di vetro, da Tiziano.

La Grande Sacra Famiglia, da

Raffaello.

Altra Sacra Famiglia, da Poussin. La Maddalena ai piedi del Re-dentore nel convito di Simone Fa-

riseo, da Rubens ec.

NATHE (CRISTOFANO), dise-gnatore ed intagliatore all'acquaforte, nacque in Niederbielau presso Goerlitz nell'alta Lusazia, nel 1753. Destinato agli studi della teologia, fu mandato a Goerlitz, dove ben tosto si manifestò la sua inclinazione per il disegno. Cominciò dal copiare alcune stampe alla mauiera di lapis, indi osò diseguare dal vero,

e vi riusci felicemente. Recossi pescia a Lipsia, e studiò in quella accademia sotto Oeser. Colà trovo modo di sostentarsi colla vendita dei suoi disegni, ed intraprese ad inta-gliare all'acquasorte. Rivide la Lusazia, e sovvenuto dal mineralogista, Siguor di Gersdorf, visitò le Montagne della Slesia, e disegnò le più pittoresche vedute. Mostrò i suoi disegni al predetto Gersdorf ed al Signor de Meyer, i quali lo vollero loro compagno nel viaggio della Svizzera. Colà la veduta dei sublimi oggetti della natura, ingrandì la sua immaginazione; onde abbandonossi per lungo tempo allo studio di quelle contrade, finchè, trovandosi ricco di disegni, rivide la patria, e tosto diede mano all'incisione delle più belle vedute. Nel 1789 fu nominato direttore della scuola di disegno stabilita in Goerlitz, ed ebbe, tra gli altri ullievi, Carolina de Meyer, uipote di M. de Meyer; la quale su poi sua in-divisibile compagna, ajuto ne' la-vori e consorto nelle domestiche cure. La scelta degli oggetti, la dolcezza, la facilità, la piacevolezza del suo stile, e quel vaporoso che seppe dare a tutte le sue opere in lontapanza, formano il merito de' suoi disegni ed incisioni. Vivea ancora ne primi anni del presente secolo, non meno che la sua illustre allieva.

Tra le sue stampe meritano di essere ricordate le seguenti :

Paesaggio montagnoso della Svizzera, col Ponte del Diavolo.

Simile con un grand'albero in un colle, con due figure sedute

Simile di una contrada presso Lipsia, con un uomo ed un caue in sul davanti

Simile sul gusto di bistro : nel davanti un gruppo d'alberi, e capanne in fondo sopra un terreno rilevato.

NATOIRE (CARLO) nato in Nimes nel 1698, fu uno dei buoni alRoma. Molte opere lasciò in questa capitale, ed avuto riguardo ai cattivi tempi iu cui visse, abbastanza pregevoli; ma non immuni da quel cattivo sitile, che secondo Mengs, usciva dai limiti del buono e del bello, aspirando a dar gusto piuttosto agli occhi che alla ragione. Ad ogni modo fu nel 1777 nomi-

nato presidente dall'accademia di Francia iu Roma, che diresse fino alla morte. Si esercitò ancora nell'intaglio all'acqua forte con felice riuscita, ma piuttosto per divaga-

mento che per professare quest'arte Fece sul gusto pittorico alcuni rami di sua composizione, tra i

quali Gesù Cristo che spira in su la croce, ai piedi della quale trovasi

la Maddalena.
L' Adorazione dei Magi.

Il Martirio di S. Feriolo. Giuochi di Bambini. La Primavera e l'Inverno, due

La Primavera e l'Inverno, due stampe che si accompagnatio. NATTER (LORENZO), tedesco,

celebre moderno intagliatore in pie-

tre dure, passò in età giovanile a Roma, e colà lungamente dimorando e studiando le cose degli antichi e di alcuni viventi maestri, potè formarsi un lodevole stile, e diventare buon pratico, e profondo conoscitore delle teorie dell'arte, come ne fanno prova i suoi lavori ed un interessante libro intorno al metodo

degli antichi d'incidere in pietre

NATTIER (GIOVANNI MARCO), nato in Parigi nel 1685, disegnò quand' era ancora giovinetto i freschi della galleria del Luxemburgo, Luigi XIV, veduti i disegni del Nattier, gli presagì che sarebbe un di valente pittore, e lo incoraggiò allo studio, Lo Czar Pietro il grande desiderò di coodurlo in Russia, ma Nattier ricusò d'abbandonare la patria, dove non gli mancarono onori e premi proporzionati al merito,

Pittore ordinario del re e professore dell'accademia di Parigi, avrebbe desiderato di consacrarsi totalmente ai quadri di storia; ma avendo fatti i ritratti del re e di tutta la reale famiglia, non vi fu principe o grande di corte, che non volesse avere il proprio ritratto di mano di Nattier. onde si vide costretto ad abbandonare quasi del tutto i soggetti storici pei quali sentivasi straordinariamente inclinato, per soddisfare a tutte le utili, se non gloriose, commissioni di ritratti. Morì in Parigi di 68 anni.

altro non sappiamo, se non che operava circa il 1500 in qualità di scultore alla Certosa di Pavia, insieme ai più valenti lombardi che in allora fiorissero.

NAVA (GIACOMO) del quale

qualità di semplice dilettante presentossi al primo concorso dell'accademia di S. Fernando, apertosi nel 1753, e fu ammesso per il primo al doppio onore di membro della accademia e di socio onorario.

NAVARRETE. V. Fernandez el Mudo.

NAVARRO (DON AGOSTINO), nacque in Murcia nel 1754, e fu scolaro in Madrid del pittore Alessandro Gonzales Velasquez. Nel 1778 ottenne il primo premio della prima classe dell'accademia di S. Fernando, e la pensione per andare a Roma. Sei anni si trattenne in quella capitale delle belle arti, studiando le opere de' grandi maestri e le teorie della pittura. Tornato a Madrid, presentò all'accademia alcuni quadri di prospettive che furono lodati assai, onde

dell' immatura sua morte.

—— (FILIPPO) nato in Valenza dopo il 1500, operava in quella città ne' primi anni del di-

conservò soltanto fino al 1787, epoca

fu nominato membro della medesima nel 1785, poi direttore della classe di prospettiva, la quale carica ciassettesimo secolo. Diversi suoi quadri vedonsi ancora a S. Rita, a Nostra Signora del Soccorso ed in altre chiese, tutti pregevoli per hontà di colorito, ma di non castigato disegno.
NAVARHO (GIOVANNI SIMONE)

fioriva in Madrid circa il 1650. Alcuni quadri presso private famiglie ed un' Epifania ai Carmelitani lo mostrano ragionevole pittore; e se non altro non da meno, per conto del colorito, de buoni ornatisti dell'età sua.

uno dei fondatori dell' Accademia di Siviglia; nella quale città conservansi, quali capi lavoro in tal genere, alcune bandiere dipinte da lui per la reale marina. Morì avanti il 1700.

NAUCERO, statuario greco, di cui parla Plinio nel Lib. XXXIV capit. VIII delle Storie naturali, era conosciuto per la statua di un lottatore anelante.

NAUCIDE, greco scultore, fiori nell' Olimpiade 95.a, e scolpì, tra le altre cose, le statue di Bacide di Trezenio vincitore dei lottatori, due di Cimone, una delle quali, secondo Pausania, conservavasi in Olimpia, ed un'altra che da Argo era stata trasportata a Roma fu cousacrata nel tempio della Pace. Queste erano di marmo. Altre ne fece in bronzo; cioè della cortigiana Erinna di Lemno, di Mercurio edi Discobulo.

NAUDI (ANGELO), allievo di Paolo Veroneso, o studioso delle sue opere, recossi in età giovanile in Spagna, dove fu adoperato negli ornamenti de' reali palazzi, ed in quelli di alcune chiese di Madrid. Filippo II lo nominò pittore di corte, onde è probabile che, ritenuto da così onorevole carica, più non rivedesse la patria. Ignoransi egual-mente le epoche della nascita e della morte ed il paese in cui venne al mondo.

NAXARIS, architetto greco, virne lodato da Vitruvio per avere pubbli-

NAZZARI (BARTOLOMMEO), nato in Bergamo nel 1699, poiche ebbe appresi gli elementi del disegno in patria, recossi a Venezia, dove studiò la pittura sotto Francesco Tre-visani; indi passava a Roma e frequentò la scuola del Luti. Non andò molto, che tornò nuovamente a Venezia, e vi prese stabile domicilio. In breve ebbe fama di valente ri-

trattista, onde era frequentemente chiamato a lavorare in diverse città venete e lombarde, nel Tirolo, nella Germania. Furono pure tenute in pregio le sue teste di vecchi e di giovani copiate dal vero, e da lui

bizzarramente acconciate. Morì circa il 1760.

Fu suo figlio ed allievo

- (NAZZARIO), il quale operò pure con lode di ritratti a pastello ed all' olio ed in miniatura. Si esercitò eziandio nell'intaglio all'a-cquaforte; e fu ben accolto il ritratto del celebre poeta Francesco Maria Molza eseguito nel 1745.

NEACLE, pittore ingegnoso e sottile, ebbe tra diversi altri discepoli il celebre Pasia fratello del plastico Egineta. Furon celebri una sua Venere e l'imagine di Anassandra, figlia di Neacle. Accadde, che vo-lendo Arato, poich' ebbe liberata Sicione, distruggere in un colle imagini di tutti i tiranvi quella ancora di Aristrato dipinta dagli al-lievi di Melanto, Neacle, famigliarissimo di Arato, udendolo pronunciare questa fatale sentenza, non seppe contenere le lagrime, e voltosi al generale vincitore, parmi, gli disse, doversi trattare la guerra contro ai tiranni non contro alle loro imagini; pure se così vi piace, cancelliamo Aristrato, ma si lascino intatti il carro e la Vittoria. Al intatti il carro e la che avendo Arato acconsentito, dipinse nello spazio che occupava il tiranno una palma.
NEALE (TOMMASO), intaglia-

tore parigino, che operava nel 1659,

si fece vantaggiosamente conoscere per diverse stampe di volatili eseguite sui disegui di Francesco Barloù.

NEAPOLI(Francesco)fu creduto dai biografi pittorici allievo di Leonardo da Vinci, perchè visse a'suoi tempi e perchè ne imitò lo stile. Ad ogni modo tutto è oscuro intorno alla vita di quest'artista della Spagna, che in compagnia di Paolo Aregio dipinse gli sportelli dell'al-tar maggiore della cattedrale di Valenza nel 1506, pel prezzo di tra mila ducati d'oro. Ed è pur giuoco forza confessare che queste pitture si avvicinano al far leonardesco.

NEARCO, acquisto nome tra i Greci pittori, più che per le opere proprie, per quelle di sua figlia Ari-

storate pittrice di Esculapio. NEBBIA (CESARE), di Orvieto fioriva in sul declinare del sedicesimo secolo, e fu uno de'sovrastanti alle molte opere ordinate da Sisto V. Anzi era d'ordinario il Nebbia che disegnava la maggior parte dei soggetti, che poi si eseguivano sotto la sua direzione da altri artisti tanto in fatto di pittura che di scultura. Morì in principio del susseguente

secolo sotto il papato di Paolo V. NEBEA, o NEBBIA (GALEOTTO) nacque nel contado d' Alessandria della paglia avanti il 1450, ed aequistò celebrità da due singolari tavole che conservansi in Genova a S. Brigida, una fatta nel 1481, l'altra tre anni più tardi, le di cui figure sono abbastanza ragionevoli, tanto rispetto alle forme, quanto alle vesti, le quali hanno pieghe che sembrano imitate da modelli di carta; e tutto è dipinto sopra fondo di oro. Nei gradi delle due tavole si vedono alcune storie con piccole figure diligentemente lavo-

NECK (GIOVANUI VAN) nato a. Narden circa il 1636, fu allievo di Giacomo de Bakker, che felicemente emulò, ed anzi per alcuni rispetti sorpassò. In Amsterdam, nella chiesa

Diz. degli Arch, ecc. T. 111.

della nazione francese, vedesi una Presentazione di Gesù al tempio non meno ben disegnata; che saporitamente dipinta. Ma più assai che negli argomenti sacri riuscì grazioso pittore nelle storie mitologie che di piccole figure, ende le poche che si conservano nell' Olanda ed altrove sono dai dilettanti con grandissima cura tenute. Morì in Amsterdam nel 1714.

NECKER (Luigi Gabriello), disegnatore ed intagliatore a bulino, nacque a Stuttgard circa il 1660, e su per l'incisione allievo di Muller. Fu nominato integlia-tore della ducale Corte di Wurtemberg e professore di disegno dell'accademia Carolina di Stuttgard. Tra molti altri soggetti incise i seguenti :

Ritratto di un Vecchio, gran cacciatore della corte di Magonza, da Rooc.

Una Sacra Famiglia. Adone, che ferma Venere per andare alla cuccia, da una pittura di Guibas.

NEDECK (Prerao) nato in Amsterdam circa il 1616, apprese a dipingere nella scuola di Pietro Lastman , e riusci uno de' più valenti paesisti dell'età sua. Rarissime sono adesso le sue opere, perche vengono attribuite ad altri artisti, se non di maggior merito, più acconci per la loro celebrità, a procurare maggior lucro ai venditori. Morì ottua-

genario in patria. NÉE (Dionici) nate a Parigi eirca il 1732, fu nel disegno e nell'intaglio allievo di Le Bas. Inta-glio molte Viguette e Passaggi, e diverse vedute della Svizzera, da Chatelet. Ricorderò le seguenti stampe.

La Notte di S. Bartolommeo da Gravelot.

Il Ballo dell' Orso, da Mayer: Veduta del monte Sant Gettardo, da Chatelet.

Ritratto di Francklin in piedi

coll'iserizione: On la vu desarmer

les Tyrans et les Dieux. Veduta dei contorni di Frascati,

da Lallemand.

NÉEF (GIACOMO) intagliatore a bulino ed all' acquaforte, nacque in Anversa circa il 1630. Contemporaneo de più grandi incisori, ebbe pochi che lo superassero. Disegnò la figura umana con grande correzione, sebbene in uno stile alquanto manierato; ed i caratteri delle teste di espressione sono esagerati. Le sue stampe tanto di storia che di ritratti sono dagli Amatori assai stimate.

## Ne offro un breve indice:

Francesco Snyders pittore d'An-Marchesa di Barlemont, contessa

d' Egmont.

La Caduta degli Angioli ribelli, da Rubeus.

Il Giudizio di Paride ed il Trionfo di Galatea, stampa assai rara.

Giobbe maltrattato dalla consorte, da Rubens

Gesù Cristo innanzi a Pilato, da Giordaens.

Un Pastore che dà i fiori ad una Pastorella, che li riceve con disprezzo, dal medesimo.

- (PIETRO) nacque in Anversa circa il 1570, e fu scolaro di Steenwyk, che gl'insegnò a non avere altra guida che la natura. Perciò egli rappresentò l'interno delle chiese di stile gotico con tanta precisione, che nessuno potè imi-tarlo con felice riuscita. Siccome la regolarità dell'edificio avrebbe renduta l'opera fredda e monotona, Vintrodusse con savio accorgimento quaiche mausoleo o altro oggetto non inerente al tempio, e vi sparse con tanta dottrina le masse delle ombre e dei lumi, che ottenne di render caldi, interessanti e svariati tali edifici che non offrono varietà nella pianta e negli ornati. Accrebbero inoltre merito a' suoi quadri le belle e vivaci figure che vi di-pinsero i Franck, i Teniers, i Breu-ghel, i Tulden. Nel decorso secolo vedevansi parecchi vaghissimi quadri di Neef nelle pubbliche e pri-vate quadrerie della Francia e dell' Olanda, che attualmente troyansi sparse in ogni parte dell' Europa. Mancò all'arte in patria avanti il 1650

NEER (EGLONE VANDER) nato in Amsterdam nel 1643, ebbe i primi rudimenti dell'arte da suo padre Arnoldo, che sarebbe annoverato tra i ragionevoli paesisti, se avesse continuato a professar l'arte. Desiderando Eglone di studiare la figura, si acconciò con un mediocre pittore d' Amsterdam, che sapeva per altro disegnar bene le figure femminili. Era ancora giovinetto quando recavasi in Francia, e vi condusse alcune lodate opere. Tornato in patria vi dimorò pochi anni; indi passava a Rotterdam, a Brusselles e per ultimo a Dusseldorf, dove morì al servigio di quell'elettore nel 1703, dopo aver provveduto all'immortalità del suo nome con moltissimi quadri fatti in Francia, in Olanda ed alla corte dell'e-

lettore palatino.
NEGRI (GIROLAMO), bolognese
ancor egli, nacque nel 1648, e fu prima scolaro del Canuti, poscia del Pasinelli. Dipinse in Modena ed in Parma alcune storie assai vaste, per pubblici luoghi, e fece diverse opere per private famiglie, ma non seppe nelle une, o nelle altre sollevarsi al di sopra della mediocrità Morì dopo il 1718.

– o NERI (Pietro Martire) operava circa il 1600. Scolaro prima del Malosso, acquistò collo studio di opere d'altri maestri uno stile più vigoroso e ridondante, come può vedersi nel suo gran quadro del Cieco illuminato da Cristo, che fece per l'Ospedale di Cremona sua patria. Dipinse ancora un San Giuseppe assai lodato nella Certosa

di Pavia, e diverse opere in Roma, dove trovasi registrato tra gli accademici di S. Luca.

NEGRI (PIETRO) veneziano, creduto allievo di Antonio Zanchi, poi suo emulo, e tale emulo che lo vince in bonta di stile, e spevo vince in bonta at state, zialmente nella scelta delle figure nella scuola di S. Rocco, di contro al capo-lavoro dello Zanchi rappresentante la pestilenza, che afflisse Venezia nel 1630, il quadro di Pietro esprimente la liberazione della città da tanto infortunio. Non farò parola di altre minori opere del Negri, veruna delle quali ebbe tanta rinomanza. Morì in sul declinare del diciassettesimo secolo in fresca età.

· ( Giovan Francesco), nato in Bologna nel 1593, apprese la pittura in Venezia sotto il Fialetti. Poche opere di storia e di poca importanza fece Francesco, perchè continuamente occupato da commissioni per ritratti, onde ebbe il soprannome dai Ritratti, non perche li facesse più belli degli altri maestri suoi contemporanei, ma perchè li toc-cava con estrema facilità, ed ancora a memoria, purchè avesse una sola volta veduto l' originale. Morì nel 1659.

NEGROLI (FILIPPO E FRATELLI) lavoratori all' Azimina, devono essere posti tra i più eccellenti ar-tisti milanesi, che nel sedicesimo secolo lavoravano di bassi rilievi nel ferro con una sorprendente pulitezza e con ottimo gusto. A co-storo furono perciò commesse ar-mature per il re di Francia e per l'imperatore Carlo V, che riuscirono opere stupende.

NEGRON (LUCIANO CARLO DE) uno de' fondatori dell'accademia di Siviglia, l'anno 1660, è ricordato dai biografi pittorici della Spagna come autore di molti quadri di fiori e di frutta assai gentili. NEGRONE (PIETRO) calabrese,

nato circa il 1505, viene lodato dal biografo Domenici, siccome uno dei più diligenti e colti pittori del regno. Mori nel 1565.

NELLI (Niccolò), valente disegnatore ed intagliatore, pubblicava diverse stampe di ritratti e di cavalcate, ma provvedeva miglior sostegno al proprio nome colla stampa del Santissimo Sacramento, da Raffaello, ora diventata rarissima.

- (PIETRO) fiorl in Roma nel principio del diciottesimo secolo, e fu , secondo comportava la condizione dei tempi, uno de'migliori artefici che avesse Roma, e tale da stare a petto di Odoardo Vicinelli. Ebbe pure la gloria di essere stato maestro dello Zuccarelli, uno dei principali paesisti che conti l'italiana pittura nel diciottesimo secolo.

- (SUOR PLAUTILLA) monaca in S. Caterina di Firenze, era nata nel 1523, e fu probabilmente am-maestrata nelle cose della pittura da qualche allievo di Fra Bartolommeo da S. Marco, o di Andrea del Sarto; perocchè nel quadro della Crocifissione posseduto dalla sua famiglia in Firenze, si mostra imitatrice del Frate, e nel Deposto di croce fatto per il suo monistero, è comune opinione che si valesse di un disegno d'Andrea. E nel-l'un'opera e nell' altra mostrasi degua degli elogi che ne fece il Vasari, sebbene in altre pitture di minore importanza ritenga tuttavia al cuna cosa del secco disegnare del quattrocento. Morì nel 1588.

NELLO (BERNARDO) di Giovan Falconi, credesi essere quel Nelle di Vanni, il solo pittore pisane che in sul finire del quattordicesimo secolo dipinse una storia nel famoso Campo santo della sua patria, in cui lavorarono i più illustri pittori d'Italia avanti il sedicesimo secolo.

NERI (SILVESTRO) intagliatore

in legno, ricordato dal Gandellini e da altri biografi dell'arte.

NERI (Giovanni), chiamato Neri degli uccelli fioriva in Bologna nel 1575. Oltre i varj quadri che di-pinse dietro natura, di uccelli, quadrapedi, pesci e simili, fece un infinito numero di disegni bellissimi d'ogni sorte d'animali per la grande opera di storia naturale del celeberrimo Ulisse Aldovrandi.

🕶 (NELLO), pisano, è conosciuto per un'imagine della Madonna dipinta per l'antica chiesa di Tripalle, coll'epigrafe; Nerus Nellus de Pisa me pinsit, 1299.

NERITO (JACOPO), padovano e scolaro di Gentile da Fabriano, lasciò diverse pitture non superiori alle opere di altri maestri suoi contemporanei, come può vedersi in un dipinto a S. Michele di Padova, nel quale al proprio nome aggiunse la qualità di scolaro di Gentile. NERO (DURANTE DEL) nacque

in Borgo San Sepolero in principio del sedicesimo secolo, e fu uno de' pittori adoperati nel palazzo pon-tificio circa il 1560 in compagnia di Francesco Cugni suo compatriotto. Ebbe non infelice colorito, composizione semplice, e pare che si attenesse a copiare la natura senza veruna scelta.

NEROCCIO, pittor sienese del quindicesimo secolo, fece più cose in patrià, nel 1483, di una maniera assai lontana dalle buone pitture de'migliori Fiorentini suoi contem-

NERVESA (GASPARE) friulano, creduto scolaro di Tiziano, lavorò lango tempo in Spilinbergo, senza che presentemente si additi veruna sua opera indubitata. Una peraltro conservasi in Trevise, che non fa torto all' eccellenza del maestro, e soltanto lascia desiderare miglior armonia di colori, del che probabilmente si deve darne colpa al tempo. Fioriva il Nervesa dopo la metà del sedicesimo secolo.

MES ('GIOYANNI VAN ), uno dei più rinomati allievi del Mirevelt,

nacque nell' Olanda circa il 1635; Alcuni somigliantissimi ritratti che egli fece quando ancora frequentava la scuola del Mirevelt, diedero fondate speranze di vederlo in breve valente pittore, ande il maestro lo consigliava a recarsi in Italia. Nes recossi a Venezia, indi a Roma; ed in un luogo e nell'altro laverava di ritratti con lade, e con proprio utile; onde, sebbene capace di far buone opere di storia, limitossi sempre ai soli ritratti. Ignoriamo l' epoca della sua morte.

NESEA FASIO e DEMOFILO IMEREO pittori, fiorirono nell'O. limpiade ottantesima nona, ed uno di loro fu maestro di Zeusi.

NESSO figlio d' Abrone trovasi da Plinio annoverato tra i valenti pittori.

NESTOCLE, fu così valente scultore nell'Olimpiade ottantesima ter-

za, che fu risguardato come uno

degli emuli di Fidia.
NETSCHER (GASPARE) nato in Heidelberg nel 1629, lasciò lo studio della medicina per apprendere la pittura nella scuola di un maestro di genere, che ritraeva dal vero uccelli e quadrupedi; e non andò gran tempo che superò il maestro. Trovandosi Gaspare all'Aja, dove dipingeva piccoli quadri di animali, cominciò a fare aucora ritratti, e così belli, che fu chiamato a Londra nella qualità di pittore del re Carlo II: ma trovandosi frequentemente travagliato dalla gotta, ricusò di esporsi ai disagi del viaggio, e continuò a soggiornare all'Aja, dove mancò all'arte nella fresca età di 42 anni. Oltre i quadri di animali ed i ritratti compose pure alcune storie, onde facessero fede, che avrebbe potuto esercitarsi ancora in questa più sublime parte della pittura. Aveva ammaestrato nell'arte suo figlio

nato nel 1657; rimasto orfano di 14 anni, suppli agli ulteriori insegnamenti paterni collo studio delle opere che gli avea lasciate, parte terminate ed altre imperfette. In breve ebbe commissioni di ritratti per i più distinti personaggi dell' Olanda; e perchè aveva costume di renderli più belli degli originali, specialmente le signore, cui sapeva dare una seducente freschezza di carnagioni, non tardò a farsi ricco, Tra i più celebri suoi ritratti, equivalenti, dirò così, a quadri di sto-

ria, occupa il primo luogo quello della famiglia del barone Suasso, dove in svariate graziose attitudini vedonsi sette in otto vezzosi fanciulli d'ambi i sessi. Morì di 52

anni, essendo direttore della com-

paguia de' pittori dell' Aja. NEVE (FRANCESCO VAN, O DE) pittore ed intagliatore all'acquaforte, nacque in Anversa circa il 1627; e dopo avere appresi gli ele-menti del disegno e le pratiche dell' intaglio sotto diversi maestri, sormò il suo gusto sulle opere di Rubens e di van Dyck. Venne poi in Italia per studiare l'antico e Raffaello. Dimorò alcuni anni in diverse città e specialmente in Roma, Firenze, Bologna e Venezia, esaminando e studiando le migliori cose de' grandi maestri di quelle scuole, indi rivedeva la patria, dove non tardò ad aver nome di valente pittore. Cominciò dal fare alcuni quadri storici, che gli procurarono tante commissioni, che poteva a stento noddisfare a tutte. Le principali sue opere conservansi in Auversa, e molte ornano il palazzo, così detto, del Piacere, in vicioanza di Leida, Componeva i con fuoco, coloriva bene, e disegnava con grande cieganza. Intaglio all'acqua forte molti paesaggi di sua composizione con molto spirito e facilità, tra i quali

mi limitero ad indicare i seguenti. Due paesaggi montaguesi, ornati di fabbriche e popolati di piecole figure vestite all'antica, in uno dei quali vedesi nel davanti un Pescatore, a nell'opposta parte quattro figure in diverse attitudini, una delle quali è vestita alla militare. Due paesaggi pastorali, ricchi di bellissimi alberi e di grandi figure, vestite in sul gusto de'pastori d'Arcadia.

cadia.

Sei paesaggi mitologici, in uno de'quali vedesi Diana a destra, che ritorna dopo avere visitato Adone; e nell'opposto lato Venere nuda ehe sta riposando su le rive del fiume, entro al quale. Cupido temendo le mani sugli occhi è immerso fino alle spalle. In altro di questi paesi rappresentò Narciso tutto nudo, ansioso di contemplare la propria imagine entro una fontana, ed a qualche distanza, a sinistra l'innamorata Eco che attentamente lo guarda.

lo guarda.

NEVEN (MATTEO) nato in Leyden nel 1647, apprese il disegno da Abramo Torenilles, e si fece pittore nella scuola di Gerardo Douw.
Neven fu fedele imitatore dello stile del maestro; ed i suoi quadri confondonsi con quelli di Douw tanto per la scelta de' soggetti, quanto per il finito dell'esecuzione. La sua migliore pittura è quella rappresentante le opere della Miseriordia che conservasi in Amsterdam. Morì nel 1719.

NEUCASTEL (NICCOLÒ), dette Lucitello, nacque circa il 1520, ed appresa i principi della pittura in Norimberga, dove in appresso esercitò la professione con molta lode. Pare che si applicasse, piuttosto che a tutt'altro, ai ritratti, ai quali seppe dare carnagioni naturali e pastose, onde fu molto adoperato. Non è conosciuta l'epoca della sua morte.

NEUFORGES (GIOVAN FRAN-EESCO), scultore architetto ed intagliatore, nacque nella diocesi di Liegi nel 1714; esercitò alcun tempo le suddette arti con lode, poscia datesi a meno faticosa vita, compose, e pubblicò in sei volumi in foglio molti pregetti di architettura e di decorazioni interne di sua invenzione, ch'egli stesso incise lodevolmente.

NEUILLY (ANTONIO DE), moderno intagliatore, che pubblicò diverse stampe tratte da Casanova. NEWTON (GIACOMO), distinto

NEWTON (GIACOMO), distinto intagliatore alla punta ed a bulino, macque in Inghilterra circa il 1746, e stabilitosi in Londra circa il 1770, pubblicava alcuni paesaggi d'Italia tratti da diversi autori.

Bel Passaggio del contado bellunese, da Marco Ricci.

Altro simile della provincia vicentina, dallo stesso.

Paesaggio del territorio romano, con vacche che attraversano un fiume, da Claudio Lorenese.

Bella pastorale rappresentanza, ornata di figure all' antica, da Fr. Zuccarelli, inciso nel 1778.

(ODOARDO), probabilmente cugino di Giacomo, si fece auno-verare tra gl'intagliatori inglesi con il ritratto di Villiam Tansur, professore di musica.

NEYDLINGER (MIGHELE) venne probabilmente ancor giovinetto in Italia; dove, dopo, qualche tempo di studj sui grandi originali, avendo cominciato a lavorare, vi fu trattenuto da utili commissioni. In Venezia conservansi molte pregevoli opere di questo pittore oltremontano, particolarmente nelle chiese di S. Anna e del Soccorso.

NEYN (PIETRO DE), nato nel 1597, poi ch' ebbe profondamente atudiate le matematiche, l'architettura e la prospettiva, s'invogliò di essere pittore, onde convenne con Isaia vanden Velde d'insegnargli le regole della prospettiva, a condizione che dal canto suo lo istruisse nell'arte di colorire, e nel disegno, permettendogli di copiare i suoi disegni. E per tal guisa, scrive de Champe, questi due artisti aiutandosi a vicenda, acquistarono grannome. La cosa sarà pur così, ma Velde ch'era pittore di quadri di

battaglie, senza che conoscesse la prospettiva, e Neyn, che fecesi pittore copiando i disegui dell'amico, non avrebbero a di nostri gran nome. Ma Neyn sarà stato buon architetto, onde fu fatto architetto della città di Leiden, e non dipinse che per passatempo. Morì in età di 42 anni.

NICANORE unitamente ad Arcesilao di Pario, furono, secondo Plinio, i più antichi dipintori all'encausto.

NICARCO. A questo greco pittore sono attribuite due tavole, una rappresentante Venere circondata dalle Grazie e dagli Amori, l'altra Ercole furibondo.

NICARON (GIOVAN FRANCESCO) nacque in Francia circa il 1600, e stabilitosi in Roma dove terminò gli studi pittorici, fecesi vantaggio-samente conoscere per i vaghi paesi dipinti in un corritojo del suo convento della Trinità dei Monti, i quali veduti da un determinato punto, compariscono figure. Intorno a quest' artifizio, che da principio sorprese per la novità, e che su poi presto abbandonato come cosa so-stanzialmente futile, Nicaron pubblicò un libro intitolato Tinamnaturgus opticus, 1643. Non è nota l'epoca della morte.

NICCOLA DA PISA, nato in sul declinare del dodicesimo secolo, era già conosciuto per valente architetto e pittore circa il 1220, perocchè fu dal re di Napoli condotto in tal'epoca a Napoli per alcuni lavori di edifizi militari. L'architettura era in allora ancora bambina, e la scultura in assai peggiore condizione. Niccola ridusse la prima se non agli antichi ordini, a più grandiosa maniera, e la scultura richiamò egli prima d'ogni altro a nuova vita, onde meritò d'essere risguardato come padre dell'arte dopo i tempi della gotica barbarie. Da Napoli passava circa il 1226 a Bologna, dove fece il convento e

la chiesa dei Frati Domenicani', e l'urna del santo istitutore dell'Ordine, che su a ragione risguerdata come cosa maravigliosa, e come il primo lume dell'arte rinascente. Anzi osservarono gl'intelligenti, che fino ad Andrea Pisano non vi fu artista alcuno, che facesse progredir la scultura oltre i limiti segnati da Niccola nell' Arca di S. Do-menico, vedendovisi, fra l'altre cose un basso rilievo rappresentante il miracolo di un morto risuscitato, di così bella composi-zione, espressione ed affetto, che per poco si crederebbe opera del quindicesimo secolo. In Pisa sua patria fece diverse fabbriche tutte fortissime non ostante il suolo inconsistente ed umido di quella città. Dicesi aver egli perciò usate somma oculatezza in palificare prima ben bene tutta l'aja, indi aver piantati pilastri grandissimi, e sopra questi voltati gli archi, sui quali inalzò di edifizi. Con queste presenzioni gli edifizj. Con queste precauzioni fabbrico la chiesa di S. Michele ed alcuni palazzi, oltre il campanile degli Agostiniani, che fu la sua più ingegnosa opera. È quest' edifizio esternamente ottagono, rotondo aldi dentro, con una scala a chiocciola, avente un vano in mezzo, come un pezzo; sopra ogni quattro scalini sono colonne, che hanno gli archi zoppi, e che girano intorno intorne; onde posando la salita della volta su i detti archi, si va in cima, e tutti quei che sono su per la scala si veggono l'un l'altro.

Chiamato a Padova architettò la gran chiesa di S. Autonio, chiamata semplicemente del Santo, che è una delle più magnifiche che ajansi eseguite in tal'epoca, o prima. È comune opinione che abbia pure eretta o dati i disegni per la chiesa de' Frati Minori in Venezia, come diede molti disegni per la chiesa di S. Giovanni di Siena, e per la chiesa e convento di Santa Trinità a Firenze. È questa chiesa sem-

plice e auda d'ogni ordine d'architettura; ma così maestosa nelle sue proporzioni, che il Bonarroti non si saziò mai di contemplarla, e la chiamò la sua Dama. Mandò pure disegni per il convento di San Domenico in Arezzo e per S. Lorenzo in Napoli, dove spedi un suo allievo scultore ed architetto. Niccola abbellì ed accrebbe il Duomo di Volterra e la chiesa ed il convento de' Domenicani di Viterbo. A quanti dispendiosissimi edifizi non diedero origine nell'età di Niccola i nuovi istituti monastici di San Domenico e di S. Francesco! Non ci voleva meno per risvegliare da lunghissimo sopere le belle arti, le quali indirettamente devono moltissimo a questi istituti, che sebbene obbligassero coloro, che vi erano ammessi, a duro e penitente vivere ed a povertà volontaria, furono cagione che nello spazio di due secoli si dispensassero nella sola Italia in fabbricar chie-

se e conventi più centinaja di milioni. Chiamato Niccola nuovamente a Napoli, eresse una chiesa ed una badia magnifica nel piano di Tagliacozzo, in memoria della decisiva vittoria riportata da Carlo I d' Angiò sopra Corradino. Si vuole che sia opera di Niccola eziandio la cattedrale di Napoli. È questa chiesa totalmente gotica, ma la porta maggiore parimenti gotica appartiene a Posterio architetto. Era arricchita di 110 colonne antiche di buon marmo: ora più non si vedono, perchè supponendo di abbellire la chiesa furono murate ed incrostate di stucco. All'ultimo fu chiamato a lavorare nella nuova magnifica chiesa di S. Maria d'Orvieto, dove fece molte cose di scultura. Ma ormai giunto oltre gli ottant' anni, affidò ogni opera a suo figlio Giovanni in Orvieto ed altrove, e quelle del duomo Sanese ed Agostino ed Agnolo da Siena suoi valenti al-lievi, e si ritirò in patria, per vivere tranquillamente.

Non ho parlato dei due maravigliosi pergami da lui scolpiti per le cattedrali di Pisa e di Siena, le di cui storie a basso rilievo fanno testimonianza de' suoi studj sopra alcuni avanzi di antiche sculture, e specialmente sopra l'urna che vedesi tuttavia presso al duomo di Pisa, che dopo d'aver servito di sepolcro a persona gentile, fu destinata a ricevere le mortali spoglie d'una cristiana principessa; come non parlai d'altre sue opere di scultura perchè il descriverle richiederebbe un troppo esteso articolo. Chi desiderasse averne più accurata notizia, può ricorrere alle Vite di Giorgio Vasari, ed alla Storia della Scultura del conte Cicognara, che trattò quest'argomento con molta estensione. Non è nota l'epoca della sua morte.

NICCOLA D'ANGELO, uno degli scultori italiani, che di pochi anni prevennero il rinnovamento dell'arte, ch'ebbe principio per opera di Niccolò da Pisa, scolpi insieme a Pietro Passaletti il fusto di colonna destinato a reggere il cereo pasquale nella chiesa di San Paolo fuori di Roma. Non sarebbe forse prezzo dell'opera l'indagare in quali anni del dodicesimo secolo vivea quel monaco Ottone che fece eseguire tale lavoro, perocchè tra i bizzarri ornamenti e le figure che vedonsi in quel fusto scolpite non si ravvisa verun lampo foriero del risorgimento, non che del rinnovamento della scultura.

mente circa il 1350, apprese la scultura da meno che mediocre scultura da meno che mediocre sculture sanese, chiamato il Moccio; ma non tardò a sorpassare di lunga mano il maestro, mercè gli studi fatti sulle opere dei valenti maestri pisani e sanesi, che tante opere avevano eseguite in Siena. Operando egli in patria, a Borgo S. Sepolcro ed in altre vicine terre dove difficilmente potevasi aver copia di mar-

mo statuario, fece molte cose in plastica, pochissime in marmo. Divulgatasi in Firenze la fama della sua virtu vi fu chiamato per prender parte ai lavori che si eseguivano di statue e di altri ornamenti intorno all' ora S. Michele, e Niccola fece le due piccole statue che si vedono nel fianco di quest' edifizio verso l'arte della lana, le quali non sfigurarono sebbene collocate sopra il bellissimo S. Matteo del Ghiberti. Destinato ad essere posto in concorso de più grandi maestri, che a suoi tempi fiorivano, due altre statue eseguite per il campanile del duomo di Firenze, ebbero luogo a canto a quelle di Donatello. Fece poi la statua di un evangelista sedente per la facciata del duomo, che fu posta a lato della porta principale, ed ora vedesinel-l'interno della chiesa, la quale vince d'assai in bontà le precedenti opere. Stava eseguendo tali lavori, quando fu aperto il concorso delle porte di S. Giovanni, allorchè egli comin-ciava a sentire i danni della vecchiezza, ma non pertanto fu ammesso a così grande cimento in concorrenza dei più rinomati ertisti che allora fiorivano. Caduta la scelta sopra Lorenzo Ghiberti, egli passò a Bologna, chiamatovi a fare il sepolcro di papa Alessandro V. È probabile opinione, che poi fosse a Milano, chiamatovi per l'opera del duomo. Il Vasari ed il Baldinucci non dubitarono di asserire, che vi fu capo di quell'edificio, e che vi scolpì alcune figure; della qual cosa non trovasi memoria negli scrittori della prefuta basilica; ma bensi vi potè essere come consigliere nelle frequenti controversie che insorgevano nell'edificazione di quel tempio, se è vero, come alcuni pensano, che il nostro artista sia lo stesso che quel Niccolò Selli scultore arctino, che trovavasi al servigio di Giovan Galeazzo quando fu posta mano alla certosa di Pavia.

Chiuderò questo oramai troppo lungo articolo col ricordare un hasso rilievo di Niccola, che vedesi sopra la porta della Misericordia in Arezzo, eseguito nel 1383, nel quale rappresentò Maria Vergine che ricuopre sotto il suo manto allargato da due angioletti un gran numero di persone d'ogni sesso ed età. Morì

in patria nel 1417.

nesi.

NICCOLA (DI NUZIO) su uno dei molti scultori che lavorarono intorno alla sabbrica del duomo d'Orvieto, senza che per altro si possano precisare quali siano le sue opere. Certo è che si trovava nel 1321 al servizio di quella sabbrica, la di cui sacciata, perservirmi dell' espressione d' Enea Selvio Piccolomini, che su poi papa Pio II, alta e larga assai, è piena di statue scolpite in gran parte da artisti Sa-

— (VERONESE), fu uno degli scultori dell' undecimo secolo che lavorarono intorno alla chiesa di S. Zeno di quella città, ed è sua opera l'arco maggiore della porta, nel quale laggest: Artificem gnarum qui sculpserit haec Nicolaum.

NICCOLA dall'Arca, da alcuni creduto originario della Dalmazia o di Bari, abitava fino dall'infanzia in Bologna, dove in sul declinare del quattordicesimo secolo, trovandosi lacopo della Quercia incaricato di fare le storie in basso rilievo e gli ornati della principale porta di San Petronio, prese questo fanciullo presso di sè e lo ammaestro nella scultura. Questi adunque dopo non molti anni, venendo risguardato come uno dei migliori dell'arte, fu scelto per condurre a fine, così il Vasari, essendo imperfetta... l'arca di marmo piena di storie e figure, che già fece Niccola Pisano a Bologna, dov' è il corpo di San Domenico. E ne riportò oltre l'utile questo nome d'onore, che fu poi sempre chiamato Niccola dall'Arca. Finì costui l'opera l'anno 1460, D.z. degli Arch. ecc. T. 111.

e fece poi nella facciata del palazzo, dove sta oggi il legato di Bologna, una nostra Donna. Altre opere come è ben naturale, condusse in Bologna ed altrove questo valente artista, che per poco su a rischio d'essere consuso con Niccolò da Pisa primo autore dell'Arca di S. Domenico, e rimanere escluso dal novero de'celebri artisti del quindicesimo secolo. NICCOLA (GIUSEPPE), intaglia-

NICCOLARS(Isacco)nato in Leyden circa il 1539, sarebbe rinomato tra i buoni pittori della sua patria, se i meriti d'ottimo cittadino e d'integerrimo magistrato non avessero fatti dimenticare quelli dell'artista. Eletto borgomastro nel 1576, seppe farsi amare come padre del popolo; e da quell'epoca in poi non trattò il pennello che per ornare il palazzo del comune. Ma le incombenze della magistratura non cancellarono nel cuor suo l'amore dell'arte, onde volle in questa ammaestrati i proprificii

—— (GIACOMO ISACCO), il quale poi ch' ebbe ultimati gli studi pittorici in Roma, passò a Napoli, dove eseguì molti ed importanti lavori. Avendo colà sposata una giovane signora, la condusse in patria nel 1617, e dopo pochi anni ritirossi in Utrecht colla medesima, e con-

dusse tranquilla vita fino al 1639. NICCOLARS (NICCOLA ISACCO) secondogenito, fissò la sua dimora in

Amsterdam, che arricchi di molti e pregevoli quadri.

(GUGLIELMO ISACCO), datosi all'intaglio, prese stanza in Delft.

NICCOLETTO DA MODENA, nacque in questa città l'anno 1474, ed aveva nome di buon pittore a d'intagliatore in principio del se-dicesimo secolo. Sebbene si fosse ormai reso universale il moderno stile, egli mantenne sempre un'aria gotica tanto nelle pitture che nelle stampe; ciò che vediamo essersi praticato da molti altri, per non dipartirsi dalla maniera de'loro maestri e per una cotale venera-zione per le imagini de' Santi, che ornavano le chiese, e delle quali eransi fatti volti, attitudini, abiti convenzionali che distinguevano, senza bisogno del nome, gli uni dagli altri. Per conto dell' intaglio pare ch' egli non abbia 'avuto cogoizione delle stampe di Marc'Antonio, perocchè la sua esecuzione meccanica è alquanto erronea; onde viene collocato fira i più antichi mae-stri d'intaglio della scuola lom-barda. Tra le non molte sue stampe ricorderò le seguenti.

L'Adorazione dei pastori.

S. Sebastiano.

S. Girolamo seduto.

Un Tritone che abbraccia una Sirena.

NICCOLO' DA CORNEDO, scultore Vicentino, operava avanti la metà del quindicesimo secolo. Di quest' artista trovansi opere in più luoghi del territorio fiorentino portanti il suo nome, come a Cornedo sua patria, a Trissino, Briabona ed altrove; ma conviene confessare che i suoi esistenti lavori, sono lontani da quella bontà che osservasi nelle opere di molti suoi contemporanei.

--- (FORSE DA FICAROLO), vil-

laggio del territorio ferrarese, operava intorno alla cattedrale di Ferrara in principio del XV secolo, ed in particolare si pretende autore di quasi tutte le sculture che fregiano la facciata di quel tempio. Suppone il Baruffaldi, illustratore delle arti ferraresi, che questo Niccolò abbia voluto alludere al nome della sua patria con quell' andamento di foglie di fico, che forma una non spregevole parte degli ornati della sud. cattedrale. Lasciando da un canto queste ed altre conghietture, certa cosa è che tutti i fregi della facciata, sono, avuto riguardo ai tempi, abbastanza lodevoli.

— (DEL CAVALLO), calebre fonditore in bronzo, operava in Ferrara nel 1443, nel quale anno fuse in bronzo il cavallo, indi la statua del marchese Niccolò d'Este, che vedevasi nella piazza di quella città, onde gli venne il nome di Niccolò del Cavallo. Questo nobile monumento andò soggetto a quelle vicende, che nel 1797 furono fatali a tanti egregi capilavoro dell'arte in diverse parti dell' Italia.

———— ( DA CREMONA), del quale non abbiamo che brevi cenni nell' Abbeccedario dell'Orlandi e nella Bologna illustrata di Paolo Masini. Non lasciò in patria veruna pittura riconosciuta per sua, onde inclino a credere che si fosse domiciliato in Bologua, dove nel 1518 dipinse nella chiesa delle monache di santa Maria Maddalena una Deposizione di Croce.

NICCOLUCCIO, pittor calabrese, scolaro di Lorenzo Costa, nacque circa il 1500. Verun' opera certa gli viene attribuita, ed è noto soltanto per un tratto d'inconsiderata collera verso il suo maestro. Supponendo di essere stato dipinto da Costa in caricatura, lo assall furibondo armato di pugnale, e per poco non lo uccise.

NICERATO, siglio d'Eustemone

illustre greco scultore, scolpi, se-condo Plinio, atleti, quadrighe, e tutto ciò di cui furono capaci altri statuarj. Ma le sue più rinomate opere sono Alcibiade e sua madre Demarate, che accesa una lampana, sta in atto di sagrificare; Esculapio ed Egia dea della salute, che nell'età di Plinio vedevansi nel tempio della Concordia; l'imagine della cortigiana Telesilla e quella di Al-

NICERONTE, pittore, fu figlio ed allievo di Aristide tebano.

NICIA ateniese, figlio di Nicomede, apprese la pittura da Anti-deto scolaro di Eufranore. Tra i singolari pregi di quest'artista ab-biamo da Plinio che con somma diligenza dipinse le femmine, e distribuiva con tale artifizio le ombre ed i lumi, da fare che le figure uscissero dalle tavole. Di questo pittore furono portate a Roma una ta-vola rappresentante Nemea, che fu collocata nella Curia; Bacco consecrato nel tempio della Concordia. Cesare augusto recò a Roma un Giscinto è Disna da Alessandria, che furono poi collocati da Tiberio nel tempio di Diana. Fece poi diverse grandi pitture, nelle quali rappresento Calipso, Io ed Andromeda, ed infinite altre, che lunga opera richiederebbe il venirle tutte numerando, poichè molte se ne con-servarono in Grecia ed iu Asia oltre quelle portate a Roma. Fu pure eccellente pittore di animali dimo-doche ebbe monumento tra i sepolcri di coloro che gli Ateniesi giudicarono degni di averlo a spese della repubblica.

NICOFANE fn , per testimo-nianza di Plinio, un elegante e pu-lito dipintore , onde le sue opere sono fatte per l'eternità.

NICOLET (BENEDETTO ALFONSO)

nacque in S. Imar, villaggio appar-tenente alla diocesi di Basilea, l'anno 1740. Dopo la morte del padrigno, che lo costrinse ad applicarsi alla scrittura: si diede con grandissimo amore a diseguare alla matita, e ad incidere alla punta. Quando si vide bastantemente esperto nell'arte, passava a Parigi, dove lavorò in compagnia di Longueil intorno alle ma-rine di Vernet. Intagliò pure alla punta ed a bulino alcune vignette, e molti ritratti in medaglione, da Cochin. Fece ancora diverse incisioni per l'opera dell'Ab. di S. Non, intitolata Voyage pittoresque du Royaume de Naple. Le più riputate

sue stampe sono le seguenti : Prima veduta della città di Napoli, presa dal sobborgo di Chiaja. da Vernet.

Veduta dell'interno della chiesa di S. Gennaro in Napoli, presa nel momento del Miracolo del sangue di d.ª Santo, terminata a bulino da Nicolet e cominciata da altri artisti.

Veduta del Lago d'Averno, dei residui dal tempio d'Apollo, e dell'ingresso della grotta della Sibilla di Cuma.

Susanna che si difende dai libidiposi attentati dei due vecchi, da Deshais.

Milone Crotoniate, da Giorgione.

S. Apollonia, da Guido Reni. NICOMACO uno degli eccellenti greci pittori che non fecero uso che di quattro colori, ed eseguirono opere immortali. Plinio dopo avere lungamente ragionato di Apelle, Aristide, Protogene ed Asclepiodoro: a costoro, scrive, dobhiamo aggiugnere Nicomaco, figlio ed allievo di Aristodemo. Egli dipinse il ratto di Proserpina, che conservasi in Campidoglio unitamente ad una Vittoria che solleva in alto una quadriga. Dipinse Apollo e Diana, e la madre loro sedente sopra un leone, come pure Satiri. Baccauti, Scilla ec. Ebbe molti discepoli, tra i quali il fratello Aristide, il figlio Aristocle e Filosseno.

MICONE, nato in Pergamo in sul declinare del primo secolo del-

l' Era cristiana fu valente matematico e profondo conoscitore dell'architettura. Si racconta, che mancando in patria di grandi occasioni di lavoro, fu costretto a procacciarsi sostentamento col tener scuola di lingua greca; non avendo mai voluto acconsentire a lasciar il puese natale. Ora non è noto quali opere facesse in Pergamo; tauto gli è vero che non il nome dell'architetto suol dare fama agli edifizj, ma la qua-lità ed importanza degli edifizj all' architetto. Invece dell' architettura, dice il Milizia, esercitò la pazienza e la dolcezza della sua in-dole, tollerando l'iracondia della consorte, la quale, per testimonianza di suo figlio, il celebre medico Galeno, era più indemoniata di San-tippe moglie di Socrate, e si straniva talvolta così maledettamente, che mordeva le donne di servizio.

Lo stesso Galeno seppe qualche cosa d'architettura, intorno alla quale arte lasciò alcune regole teoriche e pratiche. Egli era di stirpe d'architetti, poiche lo furono non solamente il padre, ma l'avo, ed il bisavolo.

NICORDAMO D'ARCADIA non ignobile statuario, fece Ercole che atterra coi dardi il leone di Nemea, Minerva armata d'Egida e di elmo, Autioco ed Andostene paucraziasti.
NICOSTENE sittore di Samo.

NICOSTENE pittore di Samo, ammaestrò nell'arte Teodoro Samio e Nicostene.

NICULANT (GIOVANNI) nacque in Anversa circa il 1569, apprese i principi dell'arte presso un meno che mediocre pittore, chiamato Franz, che dal Sund era venuto a stabilirsi in Arlem. Ma poco approfittando sotto questo precettore, acconciossi con Francesco Badens, che, lasciata Anversa, erasi da pochi anni rifugiato in Arlem, come fatto aveva la famiglia di Niculant. Giovanni, seguendo le proprie inclinazioni, si applicò a dipingere quadri di piccola dimensioni, rap-

presentanti storie dell'antico e nuovo Testamento. Ebbe costume di collocare le figure in bellissimi paesi, ornati talvolta di fabbriche, secondo che lo comportavano i diversi argomenti; ma poche volte ebbe la fortuna di fare paesi ed edifizi convenienti ai soggetti, sostituendo d'ordinario abituri e templi olandesi a quelli dell'antica Palestina. Ad ogni modo le sue opere furono tenute in gran pregio, ed ora sono rarissime eziandio in Olanda. Mancò all' arte circa il 1630.

NICULANT (GUGLIELMO) nacque in Anversa l'anno 1584, ed apprese i principj della pittura presso Rolando Savery. Passava poscia a Roma, e per tre anni continui lavorava sotto la direzione di Paolo Brill. Da prima imitò questo mae-stro, poi tornatosene in Anversa, mutò questa maniera in altra più spedita. Poi ch'ebbe lavorato alcun tempo in patria, recossi ad Amsterdam, dove acquisto gran nome. D' ordinario i suoi quadri rappre-sentano le ruine de più magnifici antichi edificj, ch' egli stesso aveva disegnati in Roma. Si fece in apresso ad operare d'intaglio, e pubblicò circa sessanta stampe di paesaggi, tutti o di sua composizione, o dipinti da Paolo Brill. Rappre-sentano vari siti d'Italia, ricchi di figure e di fabbriche. Sono, generalmente parlando, pittoreschi e di buona composizione, ma i critici trovano non a torto in alcuni pezzi difettosa composizione. Mori in patria nel 1635.

NIERT (ALESSANDRO DE) dilettante di non comune merito, intagliò alcune stampe di propria invenzione per le favole di la Fontaine, che non sfigurarono in concorrenza di quelle di celebri professori dell'arte.

NIGETTI (MATTEO), fiorentino, nato circa il 1560, fu allievo in patria dell'illustre architetto Buontalenti, sotto la direzione del quale

ebbe gran parts nell'esecuzione del palazzo Strozzi in via Maggio. Architettò nella stessa città il chiostro de' Monaci degli Angeli, la nuova chiesa di S. Michele de' Teatini, e fece il modello della chiesa d'Ognisanti. Sui disegui di Don Giovanni de' Medici diede principio nel 1604 al magnifico edifizio de' Sepolcri Medicei in testa al coro della chiesa di S. Lorenzo, e disegnò tutti i preziosi ornamenti, de' quali vennero poi incrostate le pareti. Nè fu meno valente scultore ed intagliatore in pietre dure, che archi-tetto; ed operò molto intorno ai ricchi lavori di gemme e di pietre fine che si eseguivano nella galleria, spezialmente per il bellissimo prezioso ciborio della predetta chiesa di S. Lorenzo. Mancò alla gloria delle arti nel 1646.

NILSON (GIOVANNI ISAJA) nato in Augusta nel 1721, si esercitò in diversi rami delle belle arti. Disegnatore, pittore, miniatore, lavoratore in smalto ed intagliatore alla punta ed a bulino, molto operò speeiulmente come disegnatore ed intagliatore grazioso. Nel 1780 era incaricato in patria della direzione di quella accademia di belle arti: Pubblicò una ragguardevole Raccolta di Uomini e Donne illustri del secolo XVIII, con diversi bizzarci accessorj e con figure allegoriche. Tra i ritratti ch'egli intagliò trovansi quelli di

Clemente XIII, della famiglia Rezzonico.

Pietro III Czar della Russia. Caterina Alexiowna imperatrice

Conte Nadasti

William Pitt.

Quattro stampe che si accompagnano intitolate le Quattro Ore del giorno, figurate in scene pastorali campestri

NINFÈ (CESARE DALLE). Se costui, scolaro o imitatore che si fosse del Tintoretto, avesse più che nella bizzarria de' pensieri e nella velocità della mano, imitato il maestro nel disegno e nel franco colorire, avrebbe ottenuta la stima de' contemporanei, ed il suo nome non serebbe quasi affatto dimenticato da posteri. Morì circa il 1600. NINO, figliuolo d' Audrea Pi-

sano e suo allievo, non solamente vuol essere annoverato tra i buoniscultori dell' età sua per le opere da solo eseguite, ma per avere cou-tinuamente aiutato il padre nelle più importanti, quali sono le por-te in bronzo di S. Giovanni in Firenze, ed altre non poche, siccome quello che condusse in compagnia di lui molta parte del viver suo. In Pisa vedonsi nella chiesetta della Spina due graziose Madonne, le quali sono più morbidamente trattate che quelle fatte da Niccola e da Giovanni da Pisa, e che il Vasari indubitatamente dichiara di Nino; come sono sue opere nella stessa chiesa della Spina le statue de'Santi Pietro e Giovanni, ed in S. Caterina una Vergine Annunziata, colle parole: A st primo Febbrajo 1370 queste figure fece Nino figliuolo di Andrea Pisano.

NISCON, non ignobile disegnatore ed intagliatore inglese, era nato circa il 1706, ed operava in Londra nel 1750. La maggior parte delle sue incisioni consistono in piccoli ritratti, eseguiti con grande proprietà di stile, avendoci fatte le faccie alla punta. I più pregiati sono

quelli di

Federigo, principe di Galles. Giorgio conte di Granville.

Duca di Cumberland.

—— (GIACOMO), nato circa il 1740, aveva nome di valente pittore avanti il 1780, nel quale anno dimorava in Londra. Allievo probabilmente di Raynold, se non lo raggiunse, rimase a brevedistanza.

NIUNO DE GRAEVARA ( DON GIOVANNI) nacque in Madrid nel 1632. Trovandosi giovinetto a Malaga colla propria famiglia, cou-

dotta da pochi anni in quella città del vescovo Enriques, capitano gemerale del regno d'Arragona, apprese colà i principi del disegno, sch-bene i suoi genitori avessero desi-derato che si volgesse allo studio delle lettere. In appresso avendo il vescovo conosciuta l'inclinazione del giovinetto, condottolo a Madrid, lo raccomandava ad Alfonso Cano. Questi si affezionò ben tosto al giovane allievo, e perchè acquistasse nome di buon pittore lo ac-comodò de' propri disegni per al-cuni lavori d'importanza, che gli erano stati commessi in Malaga ed in Cordova. In appresso, addestratosi nell'arte, più non ebbe bisogno dei generosi sussidj del maestro, e coudusse spezialmente in Malaga altre belle opere pubbliche e pri-vate, nelle quali cercava di acco-starsi alla maniera di Rubens e di van Dyck, senza però abbandonare totalmente quella del Cano. L'erudizione di Niuno si manifesta nelle sue opere di storia dottamente composte e trattate con nobiltà. Morì nel 1698.

NOBILI ( DURANTE DE' ), nato in Caldarola, nel Piceno, circa il 1530, fu, secondo alcuni, scolaro del Bonarroti, mentre pensano altri avere soltanto formato il suo stile studiando le opere di questo sommo artista. Certo è ad ogni modo, che le pitture del Nobili banno un cotal sapore michelangiolesco, che nessun'altra ebbe in così alto grado; come ne sa specialmente testimonianza un quadro rappresentante la Madonna in mezzo a quattro Santi che conservasi in Ascoli a S. Pier di Castello, a' piè della quale leggesi il suo nome, cognome, patria e l'anno 1571.

NOBLESSE (N) morto in età di circa ottant' anni nel 1730, fu un valente disegnatore a penna, il quale avendo attentamente studiate le opere del Callot, intagliò con molto spirito all'acqua forte alcuni

passaggi in piccole dimensioni in sul fare del grande intagliatore lerenese.

NOCHER (GIOVANNI EDME) nacque in Parigi nel 1736, e studiò l'intaglio sotto Fassard, diretto dal quale pubblicò alcune stampe di non molta importanza.

NOFERI (GIUSEPPE), fiorentino, trovasi ricordato nella Serie degli uomini illustri in pittura, in qualità di scolaro di Vincenzo Dandini, senza che venga indicata verun'opera certa eseguita sui propri disegni.

NOGARI (GIUSEPPE) nato in Venezia, o sue dipendenze, nel 1699, apprese la piltura sotto Antonio Balestra. Oltre il merito di distinto ritrattista, ottenue quello di elegante pittore di storie a pic-cole figure. Condusse diverse tavole d'altare con figure grandi al vero, tra le quali merita speciale ricorquella rappresentante San danza Pietro fatta pel duomo di Bassano, di uno stile che partecipa di quello del Balestra e del Piazzetta. Visse lungamente in Torino al servigio di quella real corte, e mancò all'arte in età di 64 anni.

— (PARIDE), romano, allievo, o imitatore di Raffaellino da Reggio, fu uno de' buoni frescanti dell'età sua, ed assai adoperato in Roma per pubbliche e private pitture, tra le quali furono assai lodate quelle di una delle loggie Vaticane. Morì di 75 anni durante il ponteficato di Urbano VIII.

NOGRET (GIOVANNI) nacque a Nancy circa il 1600, ed ebbe così distinta rinomanza tra i pittori francesi di ritratti, che il duca d'Orleans lo nominò sue pittore. Mori in Parigi nel 1672, mentre era direttore di quella accademia di pittura.

NOLLET (Domento), nato in Bruges circa il 1640, fu ammesso nel 1687 nella società dei pittori di quella città. Poc'appresso il duca

Massimiliano di Baviera, in allora governatore de Paesi Bassi, lo creò suo primo pittore. Attaccato a questo buon principe per gratitudine e per inclinazione, lo segui a Parigi in tempo delle sue disgrazie, e con lui passò in Baviera, dove lo servi finche visse. Morto Massimiliano, Nollet tornava a Parigi, e colà morì nel 1386, in età di 95 anni. Tra le più riputate sue opere vengono annoverati alcuni piccoli quadri di storie dell'antico Testamento, fatti per la chiesa di S. Giacomo di Bruges, il quadro di S. Lodovico ac-colto da' frati carmelitani nell'atto di sbarcare in terra Santa, per i Carmelitani della stessa città, e per gli stessi frati altro quadro rappresen-

tante una battaglia. NOLLI (CARLO), figlio di quel architetto comasco che intraprese la celebre opera della pianta di Roma, studio la pittura nell' adolescenza sotto Agostino Masucci e Giacinto Corrado; ma desiderando il padre di averlo presso di sè in qualità d'intagliatore, applicossi all'incisione, e recatosi a Roma, intagliò la maggior parte di detta opera sotto la paterna direzione. In appresso intagliò altri rami, tra i quali il ritratto del chirurgo del re Sardo Gaetano Petriolo, che su posto in fronte al libro delle sue Biflessioni sulle tavole anatomiche dell' Eustacchio, pubblicate in Roma nel 1749. Per ultimo, chiamato a Napoli, intagliò molte delle antiche pitture d' Ercolano formanti i tre volumi dati in luce dal 1757 al 1762. Operava tuttavia in Napoli nel 1770.

NOLLIN ( GIO. BATTISTA ) integliatore francese del secolo diciassettesimo, intagliò a bulino la Rinnovazione dell'alleanza tra la Francia e gli Svizzeri. La Conquista del Vello d'Oro,

da Francesco Romanelli.

Natività di Nostro Signore, da Poussin.

NO La Sconfitta di Marsin, stampa ricchissima di figure, da vander Meulen, ec.

NOLPE (PETER, OSSIA PIETRO VANDER) nacque all'Aja nel 1601, e si esercitò nella pittura e nell'intaglio. Ignoransi tutte le particolarità della sua vita; se non che può argomentarsi dalle sue opere, ch'egli fu artista di non comune ingegno. Pubblico stampe di ogni genere all' acqua forte, ed a bulino eseguite con diligenza, ritratti, storie, paesaggi, vedute. I dilettanti apprez-zano assai gli Otto Mesi dell'anuo che furono pagati ad alto prezzo. Le migliori prove comparvero sotto il titolo di : Mois de l'année. Ma coloro che acquistarono il rame, li pubblicarono col titolo di Les Quatressaisons et les quatre Elemens, col nome del pittore Pietro Potter.

Soggiungo l'elenco di alcune altre stampe.

Giovanni Adler Salvius ministro di Svezia.

Seguito di otto Cavalieri incisi all'acquaforte, stampe ora assai rare Giuda e Tamar in bel paesaggio,

di sua composizione. Daniello nella fossa di leoni, da Blanchert.

Il profeta Elia che s'intrattiene con la vedova di Seresta, da Paolo Potter.

Sei Paesaggi, da van Nieulant. Sant Paolo eremita nudrito nel deserto da un Corvo, da P. Pot-

NON (RICCARDO AB. DI SAINT), dilettante, disegnatore ed intagliatore all'acqua forte ed all'acquerello, nacque a Parigi nel 1731. La sua bell'opera fatta per associazione col titolo di ; Voyage pittoresque d' Italie, ou des rayaumes de Naples et de Sicilie, in cinque volumi in f.º, è arricchita di ornati d'ano squisito gusto e di bellissime incisioni, eseguite dai migliori artisti di quel tempo. Il grido a cui egli pervenne,

non lo ebbe solamente come artista, ma eziandio come autore. Può asserirsi, senza tema di errare, che quest'opera è la più perfetta, per molti rispetti, fra le altre molte dello stesso genere, specialmente per ciò che riguarda il disegno. Ebbero parte nell'incisione di così celebrata raccolta, le Prince all'acquaforte, Robert all'acquaforte, ed acquerello, Fragonard, come il precedente, e diversi altri maestri. NONZIO o ANNUNZIO, mi-

niatore, forse più celebre per essere stato padre e primo maestro di Fede Galizia, che per le proprie opere, era nato in Trento circa il 1550, dove lasciò diversi quadri in miniatura di piccole dimensioni, condotti con somma diligenza e con

ragionevole disegno.

NOOMS (REMIGIO), chiamato lo Zéeman, nacque in Amsterdam circa il 1612, e fu buon pittore ed intagliatore, dopo essere stato alcun tempo marinaro. Una irresistibile inclinazione per le arti del disegno, lo tolse alla prima professione. Tutto quanto si offiriva a suoi sguardi, sapeva renderlo oggetto della sua imitazione; ed a forza di studiare la natura, acquistò molt' arte nel saper imitare, onde disegnò ogni sorta di navi grandi e piccole con somma verità. Perciò acquistava il soprannome di L'éeman, Marinaro, e sotto questo fu poi sempre conosciuto. Fece lunga dimora in Berlino, dove in diversi reali palazzi conservansi non poche sue opere; e molte stampe furono sui disegni di lui eseguite, rappresentanti navi di guerra, combattimenti di mare, vedute campe-stri, tutte ornate di graziose figure e di belle lontananze. Le più conosciute sono

Seguito di otto marine e navigli diversi col titolo di Navires desscignés et graves par Remy Zéc-mann 1632.

I Quattro elementi, Zéeman sec. Quattordici stampe intit. Seguito

NO di porti di mare dell'Olanda, pubblicato in Amsterdam nel 1656.

NOP (GHERARDO), nato in Arlem circa il 1570, andò giovane in Germania, e di la passò in Italia, dove si fermò molti anni, e più che altrove in Roma, continuamente studiando i grandi esemplari de' più illustri pittori, onde di ritorno in patria, potè arricchirla di pregevoli

quadri

NORDEN (GIOVANNI) nato a Wiltshire nell'Inghilterra circa il 1546, fu espertissimo disegnatore ed intagliatore nel genere tipografico. Fu nominato membro dei comuni d'Oxford nel 1564, e dimord lungamente a Stendon nel Midlesex. La sua più importante opera è intitolata: Speculum Britanniae, 04vero descrizione corografica del Mid-lesex e dell' Hertfordshire, con carte geografiche. Si dice aver fatta ancora una Veduta di Londra, con la rappresentanza della dimora fattavi da lord Maire.

NORIEGA (PIETRO), lavorava in Madrid nel 1658, ed aveva nome tra i migliori ritrattisti che in allora avesse quella capitale. Altro non è noto di questo pittore, che pure aveva fatto qualche quadro di maggiore importanza che non sono

i ritratti.

NORSINI (LEONARDO), detto Parasole dal nome della moglie, nacque in Roma circa il 1570, e furono egli e la consorte disegnatori ed intagliatori in legno; e molto lavorarono da Antonio Tempesta. Poscia Leonardo intagliò per ordine di Sisto V l' Erbario del medico Castor Durante. Quest' opera ebbe molto credito, e non è trascurata al presente, perchè le piante sono accuratamente disegnate, e diligentemente eseguite. Ignoriamo l'epoca della sua morte. La sua sposa

(ISABELLA PARASOLE) a-

vendo appreso il disegno, mostro somma destrezza e sapere in diverse opere. Compose un libro sulla ma-

niera di fare a dentelli, ricami ed altre opere femminili, e ne iotagliò di sua mane i disegni in legno. Intagliò pure nella stessa maniera le piante per l'Erbario del principe Cesi d'Acquasparta.

NORSINI (BERNARDINO) detto Parasole, figlio dei precedenti, fu dai genitori mandato alla scuola di Giu-

seppino dal Sole: e già cominciava a farsi nome nella pittura quando fu da subita morte rapito allo speranze dei genitori e del muestro.

, o piettosto PARASOLE (GIROLAMA), probabilmente so-rella d'Isabella Norsini, si distinse assai nell'incisione in legno, come ne fanno prova diverse stampe ed in particolare quella rappresentante

La Battaglia delle Amazzoni, tratta

dal Tempesta.

NORTHUMBERLAND, uno dei più illustri lordi dell' Inghilterra, non isdegno di trattare la riga ed il compasso, e sorse quasi emulo d'Inigo Iones. In una sua viffa situata a breve distanza da Londra eresse sui propri disegni un palazzo alla greca, con tribune, calcidiche e con altre magnificenze tutte di squisito antico gusto. Alle profonde cognizioni architettoniche aggiunse il più caldo amore per le cose della pitiura e della scultura, e raccolse nel suo palazzo di Londra a grandi spese preziosi pitture e sculture, tra le quali il quadro famosissimo di Tiziano rappresentante la famiglia Cornara, ed alcuni busti o bassi rilievi antichi.

NOTNAGEL (GIOVANNI ANDREA BENIAMINO) nacque nel principato di Saxe-Cobourg nel 1729, e fu più che valente pittore, dise-gnatore ed intagliatore all'acqua-forte e febbricatore di tappezzerie dipinte. Nel 1747 si stabilì a Francfort sul Meno, dopo avere sposata la vedova ed erede d'un fabbricatore di tappezzerie. Egli fu uno di quegli nomini attivi ed accorti che influiscono sul restante dei loro con-

Diz. degli Arch. ecc. T. 111.

cittadini. Ma vanendo alle cose delle arti, egli dipinse piccoli ma gentili quadri da stanza in sul fare di Teniers, e pubblicò varie stampe all'acquaforte, che lo fecero risguardare come uno dei più felici imi-tatori di Rembrandt. Ecco un breve indice di alcune delle più rinomate.

L'Angelo del Signore che appa-

risce a Cornelio.
S. Pietro liberato dalla prigione dall' Angelo. Due busti, uno di uomo fatto l'altro di una vecchia veduta di profilo, del 1772.

Busto di un Turco con turbante. Ritratto del dottore Orth, 1774. Ritracto in 'un busto d'Aly Bey vicere d'Egitto.

Paesaggio con un monumento sul quale si legge: Paysages graves

d'apres des tableaux originaux ec. NOTRE (ANDREA LE), nato in Parigi nel 1613, venne in Italia di già ammaestrato nel disegno e nella prospettiva, per disegnarvi i più bei giardini d'ordine di suo padre, ch' era sopraintendente de' giardini di Versailles. L'architettura giardinesca nata in Italia, dopo il 1600, progredì meno assai in Italia che in Francia. Le ville di Rome, di Frascati, di Tivoli, di Firenze non le trovò che meschine cose, a suo dire; e tornò in Francia colla testa invasa da grandi idee per accrescere maguificenza ai giardini. Egli si eresse in legislatore di questo ramo d'architettura di solo diletto, e fu il primo ad ornare i giardini di portici, laberinti, grotte, cocchi, parterri, ed a ridurre barbaramente le piante in quelle varie bizzarre forme, che fino all'invasione del gusto pei giardini inglesi (che peraltro ebbero origine in Italia) si osservarono con ammirazione, ed erano sconcezze. Fece da principio il giardino nella villa del finanziere Fouquet, indi decarò le reali ville

e principalmente quella di Versail-

les. Ma queste maniere di delizio

-- aridi monti e da lugubre foreste. Ad agni moda se nou pote ₩I CODabbellirne ogni parte, vi profuse tutte le fineaze delle arti. Inesausto 40 a m mell'invenzieni più meravigliose , formò egli solo le defizie delle reali cill  $be_L$ case della Francia: perocche sono sue opere i giardini delle Tuilleries, éne sch le terrazze di Saint-Germain en tran Laye, i boschetti di Trianon, i nafurali portici di Marly, le spalliere della eli Chantilly, i viali di Meudou, ec. molt Successe al padre nella carica di sopraintendente de' reali giardini di Versailles, e su in oltre satto cava biere dell' ordine di San Michele e molti la pi migli patria

procurator generale delle reali fabbriche. Mori l'anno 1700.

NOVA ( PACINO DE ) bergama-

sco, esercitava la pittura in patria con lode avanti il 1563 in com-

(PIETRO DE) il di cui stile s'avvicina a quello de' giotteschi di

que' temps, com' erano pressocche tutti i pittori delle provincie mi-lancai fino alle lagune venete, dopo

che Giotto aveva dipinto nel pa-lazzo de' Visconti in Milano, in

Padova ed altrove. Rispetto ai Nova

fu osservato, che i posteriori artisti bergamanchi, venuti immediatamente

dopo di loro dipinsero

pagnia di suo fratello

quadri lea . [i

naci b

piose (

CODVED dipi ase

o di a trarre l iu diseg

Operava NUC( briano,

Tito , fio ancora no

Abate del

storie del costuma va

quadri. s:

ordinati da Sisto V. Altre opere d'importanza lodevolmente condusse in diverse chiese e palazzi di quella città: indi passava a Napoli, dove face diversi lavori. All'ultimo riboles di riveder la patria per condusvi tranquilla vita; e le molte opere che vi esegui famo credene che più non l'abbandonasse. Escile e spedite pittore icom'egli era; lasciò estandio nelle vicine borgate balle testimonianze della sua virtu; lavorando continuamente fine al l'anno 1629, in cui pagò il consueto tributo alla patura.

NUCCI (BENEDETTO) di Gubbie, fu scolaro di Raffaellino del Collé, e così fedela imitatore del suo stile, che i suoi quadri appena si distinguono da quelli del maestro dai più esercitati canoscitori. Risguardasi come il suo capolavoro il S. Tommaso che conservasi nel duomo di Gubbio; ed è opera veramente pregevolissima, che quand'ancora non avesse fatta altra cosa, gli darebbe diritto ad un distinto luogo tra i buoni maestri del suo tempo. Ebbe un fratello chiamato

(VIRGHAIO) che apprese la pittura da Daniele da Volterra, e

ne copiò la stupenda Deposizione di Cruce per la chiesa di S. Francesco di Gubbio. Pare che Fran-

cesco morisse avanti il 1575, epeca della morte di Benedetto.

NUNNEZ (GIOVANNI), su allievo in Siviglia di Sanchez de Castro. In una cappella della maggiore sagristia della cuttedrale di
quella città furono levati in sul decliuare del diciottesimo secolo alcuni quadri di Giovanni rappresentanti S. Giovan Battista, S. Michele e S. Gabriele, al quale ultimo aveva fatte ale imitanti quelle
del pavone. Nella tesoreria della
stessa cattedrala vedesi presentemente un quadro conservatissimo rappresentante una Pietà in
mezzo ad alcuni Santi. Le figure,
il disegno, il colorito non hanno

alcan merita, a pare che riponesse ogni suo studio negli accessori, verdendovisi i lembi delle vasti finittamente lavorati con ornamenti ricercatissimi e con belle pieglia. È probabile che facesse quest opera circa il 1480, o pece dopo.

(PIETRO) naeque in Madeid avanti il 1600, apprese in pastria i prioripi della pittura mella soucla del Seto, indi recavari a Besona, dove si fece più che mediocre pittere. Tomato a Madrid, dipiageva per la gran sala della Commedia i ritratti dei re di Spagua, e nel 1625 una gran tela per il convento della Mercede: Fu disegnatore abbastanza castigato, e buon conoscitore degli effetti del chiaroscuro, onde le que figure hanna molto riliavo. Mancò all' arte in Madrid l'anno 1654.

NUNNEZ DE SEPULVEDA (MATTEO) fu da Filippo IV nominato pittore di corte ed incaricato delle pitture dei Galsoni delle reali squadre delle Indie. Ma Sepulveda era buon frescante e con danno dell'arte fu distratto, per opere di non molta importanza e poce durevoli, dai più utili lavori. Morì in Cadice circa il 1650.

bene nato in Siviglia da illustri parenti, studiò i principi della pittura sotto il Muvillo; poì, recatosi a Napoli, laverò alcun tempo come aiuto del Prate Calabrese. Murillo lo amava teneramente, onde al suo ritorno in patria, ebbe l'intera sua confideuza, e si adoperarono di comune accordo allo stabilimento di quell' accademia. Negli ultimi anni mai non abbandonava il maestro che spirò tra le sue braccia. Allora recossi a Madrid per presentare al re Carlo II il suo bel quadro dei fanciulli che giuocano in mezzo ad una atrada, che sembrava dipinto da Murillo. Pare che Nunnez si compiacesse in particolar modo di dipingere fauciulli e trattare gra-

siosi argomenti; in ciò sotto certi rispetti non dissimile dal nostro Albani. Morì nel 1700.

NUNZATA (Toro DEL), fiorentino, apprese il disegno e le pratiche della pittura da Ridolfo del
Ghirlandajo, e passò di circa trent'anni in Inghilterra, dove fu rieguardato come uno dei migliori
Italiani, che di que' tempi lavorarento nell'isola, sebbene assai poco
sia conosciuto in Italia. È per altro
moto, che Periuo del Vaga riguardava il Nunziata come il suo maggior emulo tra gli allievi del Ghirlandajo.

NUTTELER (W.), non diverse

da Nutter William essia Guglielmo, nacque nell'Inghilterra circa il 1756, e fu ragionevole disegnatore ed intagliatore a granito. Fu costui uno dei migliori allievi di Rafaello Smith, e condiscepolo di Ward. Le sue epere sono molto ricercate; e tra queste sono celebri

Il Moralista, vecchio seduto a piè d'un albero, di faccia al quale stanno due giovani, ai quali indirizza, la parola, sparpagliando una rosa. Una Giorinatta che presenta un

Una Giovinetta che presenta un bicchiere di birra ad un giovane campagnuolo, da Singleton.

Elena che si presenta a Telemaco con un velo.

Il Tempo mezza figura alata ec. NUTTING (GIUSEPPE) disegnatore ed intagliatore a bulino, nacque in Inghilterra circa il 1660, ed operava in Londra nel 1700. Intaglio diversi ornati e vignette per libri, ma i ritratti formano la miglior parte delle sue opere, alcuni dei quali sono assai ricercati, e fra questi i seguenti:

Maria duchessa di Beaufort, da

Walker.
William Eldor, intagliatore Scoz-

Matten Mead, padre del celebre dottor Mead.

Sir Iohn Checke, da un' antica piltura.

NUVOLELLA (GIOVAN GIOB-GIO) figlio di un tedesco da Ma-gonza, nacque iu Genova, dove il padre si era stabilito, e fu dal padre ammaestrato nell'arte dell'intaglio ia legao, e nel disegno da Bernardo Castelli. I fregi e vignette della Gerusalemme del Tasso, stampata la prima volta in Genova, furono incisi dal padre; ed il figlio diede alle stampe le figure dell'Eineide di Virgilio, ed alcone storie di Santi Padri disegnate da Astonio Tempesta. Finì il corso di sua vita in Roma nel 1624, nella fresca està di trent'anni:

NUVOLONE (PAMFILO) nato Cremona, circa il 1600, fu uno de' migliori allievi del Malosso, che teneramente lo amava per la sua virtà e per le gentili maniere. Venue nel fiore dell'età sua a stabilirsi in Milano, dove aprì scuola di pittura, che su assai frequentata e seconda di buoni allievi. Tra le sue grandi opere era celebre la volta ora perita della chiesa de'Santi Domenico e Lazzaro, nella quale aveva dipinta la storia del ricco Epulone e del mendico Lazzaro. Ma delle sue grandi opere a fresco conser-vasi tuttavia la cupola della Passione, in cui rappresentò M. Assunta al cielo, pregevole opera bastante a dare una vantaggiosa idea del pittore. Nelle tavole all'olio dipinte per Milano e per altre città; come pure nelle storie della ducale galleria di Parma, cercò più di far bene che di moltiplicare le figure. Nelle prime opere il suo stile s'avvicina a quello del maestro, ma in appresso sagrificò in parte la vaghezza alla solidità. Della seconda maniera è il S. Ubaldo che benedice un infermo a S. Agostino di Piacenza. Mori di 53 auni, lusciando quattro figli ammaestrati nell' arte; due soli dei quali acquistarono celebrità, e sono

- ( CARLO FRANCESCO ), detto anche Pamfilo, il quale allo stile paterno aggiunse la 'grazia della scuola dei Procaccini e particolarmente di Giulio Cesare, che tanto s'accostò al Correggio. Invaghivasi poi della maniera di Guido Reni, e facevasi a studiarne le opere con tanto amore, che in breve ottenne il soprannome di Guido della Lombarada. Delicati sono i contorni delle figure, cui seppe dare graziose forme e gentili arie di testa, armoniscando il tutto con una rara soavità di tinte sommamente piacevole. Tra le più lodate opere ricorderò il Miracolo di S. Pietro a S. Vittore in Milano, e le pitture eseguite in Como ed in Piacenza, oltre le Madonne ricche di tutte le grazie del pennello, e fors' aucora con qualche scapito di quella dignità che si addice alla regina del cielo. Fu pure eccellente nel far ritratti; in guisa che, quando venne a Milano la regina di Spagna, fu creduto il miglior pittore mila-nese, e chiamato a ritrarla. Morì di 44 anni nel 1671.

detto ancor esso Pamfilo dal nome paterno, fu pittore più macchinoso e di più vasta imaginazione del fratello. Non fu come Carlo studiovo nella scelta delle forme; ed impasiente di tutto ciò che poteva soverchiamente ritardarlo ne' suoi lavori, degradò poco i colori, e gettò gagliardissimi scuri. Perciò potè dipingere assai più cose di Carlo, non solamente in Lombardia, ma ancora nello stato veneto. Risguardasi pel suo capolavoro il Morto risuscitato in San Domenico di Cremona, quadro grandioso, ricco di belle architetture, e come richiedevald l'argomento, ridondante di movimento e di espressione. Morì Giuseppe di 84 anni, nel 1703. NUZZI (MARIO) nato nella dio-

NUZLI (MARIO) nato nella diocesi di Fermo nel 1603, fu chiamato Mario dei fiori per la sua eccellenza nel dipingere così gentiti oggetti. Infatti erano i suoi quadri di fiori cercati con tanta avidità,

che per quanto lavorasse e ne chiedesse altissimi prezzi, poteva a stento supplire alle continue commissioni. Accadde per altro che dopo alcun tempo i fiori di Mario andarono perdendo quella freschezza che ne formava il maggior pregio quando uscivano dalle sue mani, e si vestirono d'un certo squallido colore, che ne scemò il merito a dismisura. Per altro fiuche visse l'artista non perdette la fama di eccellente pittor di genere acquistata in gioventù, e morì in Roma pieno d'anni e di ricchezze mel 1673.

NYMEGEN (ELIA E TOBIA VAN) nato il primo nella città di tal nome nel 1667, rimase orfano di 12 anni, e fu allievo con Tobia suo fratello, di un altro fratel maggiore che aveva da più anni studiati i principj della pittura sotto un pittore di fiori. Ma la morte privò ben tosto i due giovine ti del fratello istruttore, onde si fecero a copiare senza veruna scelta tutti gli oggetti che loro of-friva la natura cumpestre. A forza di ostinato studio riuscirono valenti pittori di genere; e gli sfondi dipinti a fiori ed a bassi rilievi di piccole figure nella casa del barone di Wachtendonk a Cleves sorpresero tutti gli artisti. Chiamati a dipingere alcuni quadri per l'ap-partamento della principessa d'O-range, non smentirono la fama che acquistata si erano in Cleves, ed ottennero generosa ricompensa. Allora si divisero : Tobia fu uno dei valorosi artisti che ornarono la corte dell' elettore palatino, ed Elia andò a Rotterdam, dov'ebbe tante commissioni, che non hastando egli solo, facevasi prima ajutare da un ni-pote, poi da un suo figlio, da suo genero, e dall'ultima delle figlie; che tutti sotto la sua direzione sembravano buoui artefici, ma che dopo la sue morte più non seppero far cosa lodevole. Morì assai vecchio dopo il fratello Elia, non è hen noto in quale anno.

NYSIO (EMANUELE) conosciuto in Lipsia come buon pittore di piccole storie, operava nella prima metà del sedicesimo secolo, e viene ricordato da Sandrart tra coloro che tennero in patria scuola di pittura.

0

OBERTO, e PIETRO fratelli, di Piacenza, fiorirono nel secolo dodicesimo ed ebbero celebrità in ogni erte d'Italia come insigni modéllatori e fonditori in bronzo, onde furono chiamatia Roma per fare le porte in bronzo di S. Giovanni Laterano; come resta comprovato dall'inscrizione scolpite nelle medssime: Ubertus magister et Petrus fratres placentini fecerunt has onus. Ed il solo Oberto gittò nel 1196 un'altra porticella per un taberna-colo di S. Pietro. Le quali opere, comunque non officano evidenti argomenti del rinnovamento dell'arte, non lasciano, avuto riguardo ai tempi, di essere lodevoli, ed attea far prova che gli artisti italiani erano ben tali da sostenere il con-fronto de' Bizzantini.

OBERTO (FRANCESCO) è il più antico pittore di Genova, di cui siansi conservate indubitate opere fino agli ultimi anni del p. p. secolo. Nella chiesa di S. Domenico si conservò una Nostra Donna fra due angeli, a piè della quale leggevasi: Franciscus de Oberto. Questo lavoro che non offre alcuna cosa che s' avvicini allo stile giottesco, fu

eseguito nel 1368.

OBRESON (PIETRO) fu uno dei buoni allievi di Pietro Carducho. Era nato nel 1597 in Madrid, e sarebba annoverato fra i migliori pittori della Spagna, se non si fosse totalmente rivolto all'incisione. Il suo capolavoro in pittura è il quadro della Trinità fatto per il convento della Mercede di Madrid. Risputto alle cose d'intaglio, non la tro-

vato presso verus biografo dell'arte l'indice delle stampe di lui. E questa mancanza, rispetto agl'intagliatori spagnuoli è assai frequeste; non perchè quella nazione manchi di buoni professori d'intaglio, ma perchè poche stampe escono dalla penisola, oltre quelle che sono trasportate in America, o alle isole dispendenti da quella monarchia.

- (D. MARCO) figlio di Pietro nacque circa il 1640. Trattò soltanto in gioventu la pittura; peroc-chè, sehbene desse speranza di riuscire più che mediocre pittore, volle seguire l'esempio paterno, e si diede all'integlio, che per avventura offriva più sicuri mezzi di guadagno. OBSTAT (GERARDO VAN ) scul-tere celebratissimo di alti e bassi rilievi in avorio, fioriva nel 1648, nel quale anno lo troviamo annoverato fra i dodici artisti che fondarouo la reale accademia di pittura in Parigi. Senza andar in traccia fuori d'Italia di egregie opere di quest'illustre maestro, una ne abbiamo a Venezia in casa Volpi, rappresentante il Sacrifizio di Abramo, Le sigure sono nella proporzione di un braccio e mezzo d'altezza e forse più, non coperte di panni che nei luoghi ove si vedrebbero all'avorio le iudispensabili connessioni dei pezzi. Ogni coscia colla gamba è ricavata da un intero dente, e lo stesso può dirsi delle braccia. I panni sono di un legno oscuro. Vedesi Isacco seduto sopra di un rogo, ed Abramo è in piedi ritto, poggiando la sinistra sulla testa del figlio, ed alzando il destro braccio per ferirlo. L'Angelo sopraggiugne in aria, in atto di trattenere il colpo, non da altro sostenuto che da alcuni panni svolazzanti che vanno ad unirsi con alcune pieghe del panneggiamento d' Abramo. Presso ad Abramo evvi il capro di gran-dezza quasi naturale, ed ai piedi d' Isacco un tripode col fuoco per l' olocausto. Convien confessare che

la composizione non eccede la mediacrità, che debole è l'espressione, ignobile l'aria delle teste e di cattivo stile la forma delle pieghe; ma compensano in parte questi difetti alcune parti del nudo felicementecondotte e la grandezza della mole veramente imponente. Morì Gerardo in Parigi, quand'era rettore dell'accademia di pittura, l'anno

1668. ODAM (CAVAL. GIROLANO), romano, pato nel 1681 di padre lorenese, su uno dei molti allievi di Carlo Maratta, Costui, non si appagaudo della gloria e dei guadagni di buon pittore, volle ancor essere scultore, architetto, intagliatere, filosofo, matematico, poeta; ma di tante arti e scienze veruna coltivò in modo da assicurargli l'immortalità. Fu non pertanto, finchè visse, avuto in molta stima. Le sue principali opere d'intaglio in rame furono piccoli cammei ridotti in grande, tra i quali fu lodato quello rappresentante la testa di Medusa, esistente nel museo Strozzi della grandezza di circa un pollice, ridotto ad un terzo della grandezza naturale. Intaglio pure l'effigie di S. Felice da Cantalice cappuccino a mezza figura, ed altre cose tu to di non molta importanza.

ODAZZI, (CAVAL. GIOVAN-NI) nacque in Roma da padre milanese nel 1663, e studiò la pittura sotto il Baciccia. Celere al par del maestro, sebbene in tutte le parti di lunga mano inferiore, in Roma operò assai per luoghi pubblici e privati. Fu ancora scelto tra i valenti pittori chiamati a dipingere i Profeti di S. Giovanni Laserano, ma il profeta dell'Odazzi è la più debole opera che sia stata fatta in così distinto luogo. Aveva in età fanciullesca studiati gli elementi del disegno e dell'intaglio sotto Cornelio Bioemaert; onde piuttosto per passatempo, che per altro, dicesi avere fatte alcune incisioni

sui propri disegui. Morì in Roma nel 1731.

ODDI (GIUSEPPE), pesarese, apprese la pittura nella scuola di Carlo Maratta, ma essendo vissuto sempra in patria, senza emulazione e senza verun altro degli stimoli che obbligano ad attento studio, non sollevossi oltre la mediocrità. E tale lo mostra una sua tavola d'altare nella chiesa della Carità in Pesaro.

mella chiesa della Carità in Pesaro. ⇒ MAURO) neto a Parma nel 1639, su dal proprio principe man-dato a Roma, perchè sotto la di-sciplina di Pietro da Cortona, si perfeziouasse nella pittura. Tornato in patria, lavorò con intero soddisfecimento del duca nella villa di Colorno, e sece tavole d'altare per diverse chiese: ma in appresso, avendo in servigio de' suoi padroni intraprese opere d'architettura, trascurò quasi del tutto la pittura, esercitando la quale aveva ottenuto gloria e riccheme. Fu ad ogni modo nominato architetto del duca di Parma, e molto operò intorno ai ducali palazzi in Parma e nel du-cato. Volle esercitarsi ancora nell'intaglio all'acquaforte ed a bulino, e tra l'altre cose intagliò da Agostino Caracci un Ratto d' Europa. Nello spazio di tre in quat-tr'anni disegno alquante migliaja di medaglie, appartenenti alla ducale galleria di Parma, e scrisse due libri intorno alle regole dell' architettura, che prevenuto dalla morte uel 1702, non ebbe tempo di dare alle stampe.

(NICCOLÒ) è conesciuto per alcuni lavori a bulino rappresentanti S Filippo Neri, e l'immagine di Maria Vergine della Misericordia di Scorgiano, terra della provincia di Siena. Intaglio pure il ritratto di papa Gregorio X ed il deposito di lui esistente nella cattedrale d'Arezzo, che servirono ad ernare la sua storia stampata in Roma nel 1711.

OESER (ADAMO FEDERICO) nato

in Presburgo nel 1717, operava ancora in Lipsia nel 1795. In tempo di sua gioventu studio gli elementi della pittura nell'accademia di Vienna, ed otteune di 18 anni il premie accademico. Apprese a mo-dellare da Raffaello Douver, scultore viennese; e di ventidae anni andò a stabilirsi a Dresda, deve dipinse con lode molte storie di fatti mitologici ed eroici tanto a fresco che all'olio. Bra in allora quella città il favorito soggiorno delle arti. Colà Oeser contrasse domestichezza col celebre Giovanni Winkelmann, e si giovarono a vicenda ne'loro studi. Nominato professore della nuova accademia delle belle arti in Dresda, e direttore di quella di disegno, pittura, scultura ed architettura di Lipsia, stabilì la sua dimora in questa ultima città nel 1764; ed ebbe un'estesa in-fluenza su tutti i rami delle belle arti, che colà gli vanno in gran parte debitrici del miglioramento del buon gusto. Molte furono le opere di pittura e di scultura eseguite in Lipsia avendo dipinte la sala della Commedia o del Concerto, e quella del consigliere Muller, e fatte la statua dell'elettore per la spianata della porta S. Pietro, il monumento della regiua Matilde di Danimarca nel giardino di Zelle, un altro piccolo monumento per Gellert ecc. ecc. Ricercatissimi sono i disegni coloriti di Oeser e le pittoresche acque forti, tra le quali Timante che disegna il sagrifizio

d' Ifigenia.

Socrate che scolpisce le Grazie vestite.

Dieci soggetti diversi; tre dei quali tratti della storia di Gilblas.

Arminio, dopo la sconfitta di Varo, che dice a Marobold, mostrandogli le spoglie dei vipti Romani: Ecco i loro idoli.

La Storia, seduta a' piè d'un monumento che si consiglia colla Verità, che dà congedo alla Fiuzione. Saulle che sforza la Pitonessa a richiamare l'ombra di Samuelle, da Rembrandt

Psiche ed Amore, da un quadro

attribuito al Correggio ec. OESTENREICH (MATTEO) intagliatore tedesco operava in Roma nel 1745, nel quale anno intagliò all'acquaforte Amore addormentato sotto ad un albero, cui il Tempo tarpa le ale. In appresso pubblicò il ritratto del celebre maestro di Cappella Jomella, e molti pezzi da Camillo Procaccini, Simone da Pe-saro, Lorenzo de la Hire, Boitard, ec., formanti un volume is

OGBORNE (GIOVANNI) disegnatore ed intagliatore a granito, eque in Ingbilterra circa il 1750; ed operava in Londra in sul declinare del decimottavo secolo. Fu costui uno de'migliori allievi usciti della scuola del Bartolozzi, le di cua più rinomate stampe diconsi le se-

guenti :

La Musica, a lapis rosso.

La Storia, che serve d'accompagnamento.

La Mercantessa di Amori, da una pittura d'Ercolano.

Abelardo che propone ad Eloisa di sposarla, da Angelica Kauffman. Ofelia personaggio dell'Hamelt di

Shakespeare ec.

OGGIONNO (MARCO DA), chiamato pure da Uglone ed Uggions, nacque in Oggionno, borgata dell'alto territorio Milanese circa il 1670. Ignorasi quale sia stato il suo primo maestro; ma sappiamo, che dopo aver appresi da altri i primi elementi della pittura, fu accolto tra i suoi primi allievi da Leonardo da Vinci, cui fu assai caro; onde è comune opinione, che facendo Marco una copia del Cenacolo delle Grazie per la Cortosa di Pavia, ritoccò o sece di nuovo alcune teste della copia dello scolaro. Un' altra ma meno accurata copia e di minore estensione, credesi aver fatta

per Sant Barnaba di Milano; lo che non ci permettono di credere la qualità della pittura, nè il tempo in cui dicesi eseguita. Ma a più lodate opere che non sono le copie affidava Marco la propria gloria. Bellissimi sono i freschi fatti da lui nel convento e nella chiesa della Pace in Milano, ed in particolare la Crocifissione del refettorio, piena di varietà, copiosa di figure, di abiti e di forme diverse, dottamente atteggiate; e tutte, secondo il carattere loro, con arie di volto e con masse piene di espressione. La lentezza del dipingere all'olio sembra che non permettesse di comunicare a suoi quadri quel fuoco, onde animava le cose fatte a fresco. Peraltro la finissima tavola d'altare che conservasi in una cappella della chiesa di S. Eufemia nella quale ridondano tante bellezze, che non ci permettono di av-vertire ai pochi difetti; i quadri rappresentanti la Vergine con S. Paolo ed altri Santi, e l'Arcangelo Mi-chele che scaccia il demonio, appartenenti alla pinacoteca di Brera; il deposto di Croce posseduto in Brescia dal conte Teodoro Lecchi, sono troppo gloriose testimonianze del suo merito nel dipingere all' Olio. Alcuni suoi freschi staccati dalle pareti cui appartenevano, e trasportati in una sala della pinacoteca di Milano a canto ad altri freschi dei Luini e di Gaudenzio Ferrari, non scapitano nel confronto. Ma un pittore come Marco, che nulla operò fuori della patria, ottenne minore celebrità assai degli altri suoi con-discepoli. Mancò all'arte nel 1530.

OGNIBENE (ADAMO) architetto del dodicesimo secolo e probabilmente cremonese; fece in compagnia di Tiberio Assolaro i disegni della chiesa cattedrale di Cremona, che fu eretta l'anno 1107 in forma alquanto diversa da quella che le fu poi data nel 1343. Di questa prima costruzione conservasi memoria in una

Diz. degli Arch. ecc. T. 111.

lapide sostenuta dai due profeti Enoc ed Elia, collocata in un muro interno della sagristia inferiore di detta cattedrale. Lo stile dei due artisti fu gotico, come può vedersi nella grande navata principale colle sue minori navate laterali, le quali sostengono alcune loggie, che a temore dell'antica disciplina dovevano servire per le donne.

servire per le donne.
OGNISANTE. V. Toussaint de

Breville. OLANDA (LUCA D') nacque in Leyden da Ugens Jacobs nel 1494, e dal padre meno che mediocre pittore apprese i principi dell'arte; poscia frequentò secondo la comune opinione, la scuola del celebre Cornelio Enghelbrectsen suo concittadino. Dicesi che Luca era pittore di nove anni, e che di dodici dipinse a tempra la celebre Storia di S. Uberto, che gli fu generosamente pagata dal committente signor Lochorst. Di quattordici anni intagliò Maometto ubbriaco in atto di uccidere un monaco. Dopo diverse altre opere di pittura e d'in-taglio, fece il finale Giudizio, che conservossi nella casa del comune di Leyden; quadro capitale e copioso di figure, tra le quali vedonsi, compatibilmente al suo stile, bellissimi nudi, e le donne in particolare trattate con maravigliosa delica-tezza. Variano le carnagioni se-condo la qualità delle figure, la disposizione de gruppi è bastante-mente studiata, ed i contrapposti utilmente adoperati. Ma Luca non conobbe, come si conveniva la forza del chiaro scuro, e le figure poste in sulla prima linea non si staccano dal fondo. Da diversi principi fu-rono offerti tesori per questo capolavoro, che onora la patria dell'illustre artista, il quale molti altri pregevolissimi quadri fece all' olio ed a tempra per Leyden e per al-tre città della Fiandra e dell' Olanda. Tra questi il più famoso è quello rappresentante il Cieco di

Gerico, che nel 1702 fu acquistato dal Goltzio, nel quale maravigliose sono la freschezza del colorito e la bellezza del paese appropriato all' argomento della storia rappresentata, e la varietà delle vesti e dei volti che si direbbero ritratti dal naturale. Questa pittura terminata nel 1531, fu l'ultima che facesse Luca, il quale poi ch'ebbe colle infinite sue opere acquistata sama e ricchezze senza pari, risolse in età di 33 anni di voler visitare i più telebri pittori olandesi e fiamminghi. S'imbarcò sopra una nave equipaggiata a proprie spese e prese terra a Middelbourg presso il suo amico Giovanni Mabûse, col quale passò a Gand, a Malines, ad Anversa, ec; in ogniluogo lautamente trattando a ricca mensa tutti i pittori del paese. Mabûse aveva una veste di stoffa d'oro, e Luca una di seta gialla tessuta in modo che lustrava al par di quella del compagno. Ma questo viaggio destinato a soddisfare la sua puerile vanità, fu cagione della immatura sua morte. Il pubblico e lo stesso Luca accusarono gli artisti, gelosi della sua · fama, di averlo avvelenato, perocchè dopo tale epoca altro non fece che lauguire, sebbene, stando a letto, continuasse a dipingere e ad intagliare fino al 1533, in cui morì avanti di giugnere ai 40 anni. Non su meno amico di Alberto Durero, di quel che lo fosse di Mabûse, e trattarono talvolta con nobile emulazione lo stesso soggetto; all' al-timo si ritrassero l'un l'altro sulla stessa tavola onde le imagini loro rimanessero unite come i loro cuori. Non abbiamo fin ora parlato che delle pitture di Luca, riservandoci a dare in questo luogo un indice

pe in rame. Il Peccato di Adamo ed Eva intagliata avanti il 1508.

delle sue migliori stampe, ossia delle più importanti e più rare,

procedendo cronologicamente. Stam-

Abramo che licenzia Agar, stampa eseguita circa il 1508, conosciuta sotto il nome della Grande Agar, rarissima

La Figlia di Jeste che va ad incontrare il padre, del 1508. Dalila che taglia i capelli a San-

sone, dello stesso anno.

Davidde che suona l'Arpa innanzi a Saulle, 1508.

Davidde, che prega, 1508. I due Vecchi che sorprendono

Susanna nel bagno, 1508.

Il Riposo nel ritorno dell'Egitto, rarissima, del 1508.

Il Monaco Sergio ucciso da Mao-

metto, 1508. La Conversione di San Paolo

stampa rarissima del 1509. Seguito di 9. stampe della Passione di G. C. 1509.

S. Maria Maddalena nel deserto rarissima.

Gesù presentato al popolo, una delle più insigni opere di Luca.

Il Ritorno del figliuol prodigo

Gesù Cristo e gli apostoli seguito di 12 stampe, 1511.

Maria Vergine in piedi sopra

una Luna, in gloria, 1512. Maria Vergine col Bambino, se-

duta a pie d'un albero, 1514. L'uomo colla torcia accesa, ra-

rissima

Il Calvario del 1817, stampa la più perfetta di Luca, ritenuta come modello per trattare la lontananza. Le donna che vende il latte, assai

rara. Lo Scaltro, stampa estremamente

rara Ritratto dell' imperatore Massimiliano, bella e rara.

## Incisioni in legno.

Adamo ed Eva. Abramo che sagrifica Isacco La regina Saba avanti al trono di Salomone.

Salomone sedotto da una delle sue donne

Il popolo romano che si burla del poeta Virgilio, che una cortigiana ha sospeso in un paniere alla sua finestra. Storiella favolosa, ma creduta ai tempi di Luca. ec.

OLDONI (BONIFORTE) di Vercelli, operava in patria nel 1466, in compagnia di Ercole Oldoni probabilmente suo fratello; e per i tempi in cui visse dicesi essere stato

buon pittore.

OLDOVINO (IACOPO), architetto cremonese, fioriva avanti la metà del quindicesimo secolo. In qua-lità d'ingegnere militare su ai servigi di Filippo Maria Visconti nelle guerre combattute contro i Vene-ziani e contro i Fiorentini, e si acquistò la stima o l'amore di quel sospettoso principe colla fedeltà e colla importanza delle sue operazioni. In Cremona si eseguirono sui disegni di lui e sotto la sua direzione diversi edifizi, tra i quali la chiesa e campanile di S. Antonio Abate e l'annesso ospitale destinato a ricevere gli attaccati dal fuoco sacro: malattia in quella età frequente

OLGIATI (GIOVAN MARIA), architetto milanese, fu uno dei benemeriti artisti che contribuirono coi consigli e coll' opera loro alla con-tinuazione della fabbrica del duomo di Milano.

OLINDO (MARTINO DE ) architetto spagnuolo del diciassettesimo secolo, eresse sui propri disegui la chiesa parrocchiale di Liria, nella di cui facciata il piano inferiore ha quattro colonne doriche su piedestalli, con nicchie, statue e hassi rilievi. Il secondo ordine è di altrettante colonne striate corintie. Che bel salto i dice il Milizia. Ma tra l'un ordine e l'altro è un nuvolo d'Angeli colla Madonna che naturalmente stacca un ordine dall'altro. Il terz'ordine è di due colonne forse striate, con una statua

di S. Michele. Dicesi che la scultura è tollerabile; ma dobbiamo convenire che l'architetto non aveva gusto d'architettura. Pure gli fu dato a continuare il monistero di S. Michele di Valenza comin-ciato da altro architetto, ed Olindo volle introdurvi molti cambiamenti ad imitazione dell' Escuriale.

OLINPIA, greca pittrice, della quale altro non è noto, se non che ammaestrò nell'arte il celebre pittore Antobulo: ciocchè torna a grande onore di questa virtuosa donua.

OLINPIO, greco scultore, di cui lasciò memoria Pausania nel VI libro delle sue storie, come nello stesso libro parlò ancora di OLINPIOSTENE, altro scultore,

il quale sece le statue di tre Muse, collocate in Elicona.

OLIVA (PIETRO), pittore Messinese, operava in patria avanti il 1500. Sebbene le sue opere conser-vino nella sua integrità il vecchio stile, sono tenute in pregio per certa naturale semplicità, e per una cotal-aria di dolcezza che sapeva dareai volti.

OLIVER (GIOVANNI), nato a Londra nel 1616, si fece nome tra i pittori sul vetro e tra gl'intagliatori all'acquaforte ed alla maniera nera. Dotato di non comuni talenti nell'una e nell'altra professione, ebbe pochi che lo superassero. La vetrata, ch'egli eseguì nella chiesa di Cristo in Oxford, rappresentante S. Pietro liberato dalla prigione dall'Angelo, è opera nel suo genere assai rara. Tra i lavori d'intaglio eseguiti loggermente alla punta riportansi come più conosciuti i seguenti;

Ritratto di Giacomo II re d' Inghilterra, alla maniera nera.

Ritratto del cancelliere Jefferies Giovane che dorme, con teschio di morte vicino, e l'iscrizione: Mortis imago, tratto da Artemisia Gentileschi; stampa rarissima.

Veduta di Tanger. Simile delle acque termali di Bath

OLIVER (PIETRO), forse zio del precedente, nacque in Londra nel 1600, e mori nel 1660. Era questi figliuolo d'Isacco, di cui si parlerà nel seguente articolo. Apprese a miniare dal padre; e l'intaglio a punta da Orazio Walpol. Sappiamo che dimorava in Londra, dove godeva grande riputazione, e che intagliò diversi piccoli soggetti storici al-

l'acquaforte. (ISACCO) celebre miniatore, fiorì sotto il regno d'Elisabetta, e sorpassò tutti i suoi contemporanei per la maniera finita che adoperava

nelle sue pitture.
OLIVES, (MAESTRO FRANCESCO) di Tarragona, non dipinse che grandi soggetti di storia, ed ebbe forse maggior nome che non meritava presso coloro, che mal co-noscendo l'arte, si lasciano abba-gliare dalla molteplicità delle figure, dalla arditezza degli scorci e delle gagliardi mosse. Ma i biografi spagnuoli, senza dissimulare le scorrezioni del disegno ed altri difetti, gli danno lode di finissimo conoscitore delle opere altrui. Fioriva nel 1557,

OLIVIERI (DOMENICO) nacque in Torino nel 1679, e poi ch'ebbe appresi gli elementi della pittura sotto non so quale maestro, si fece a studiare da sè le opere degli artisti fiamminghi, de' quali trovasi doviziosamente provveduta la reale galleria di quella capitale; e spinto da naturale sollazzevole temperamento cominciò a dipingere carica-ture in sul fare del Laar. Facile nella scelta di faceti soggetti, forte nel colorito, franco nel tocco del pennello, sarebbe da chiunque riputato uno de' migliori Fiamminghi, se avesse saputo, o voluto imitarne la lucentezza delle tinte. Risguardansi come rarissime cose due vasti quadri, già posseduti dalla

real corte di Torino, rappresentanti, mercati con ciarlatani, cavadenti, risse di contadini, e simili. Le figure non alte più di un palme, sono disegnate con gusto e finite con amore; i gruppi sono per l'effetto dottamente distribuiti; e sebbene non si riferiscano ad un punto d'unità, servono a rappresentare al vere il disordine di un mercato. Morì nel 1755.

OLIVIERI(PIETRO PAOLO), romano, nacque l'anno 1551, e secondo alcuni, apprese i principi dell'architettura da Giacomo Barrozzi. Diede il disegno della chiesa di S. Andrea nella Valle in Roma, riducendola di croce latina ad una gran navata, con cappelle sfondate e core semicircolare. Ma costui non fu meno valente scultore che architetto; perocchè, per tacere d'altre opere, fu l'autore della gigantesca statua di Gregorio XIII eseguita per la sala d'udienza in Campidodoglio, del deposito di Gregorio VI in S. Maria Nuova a Campo Vaccino e del ciborio per S. Giovanni Laterano ordinato da Cle-mente VIII. Sopraffatto da intempestiva morte nel 1599, non lo vide finito, nè potè dare ulteriore prove della sua virtù. OLOTZAGA (GIOVANNI DE),

OLOTZAGA (GIOVANNI DE), nato nella Biscaglia in sul declinare del quindicesimo secolo, diede i disegni per la cattedrale d'Uvesca nell' Arragona, da erigersi nel sito in cui era collocata la celebre mo-schea di Mislegda. È questa chiesa divisa in tre navi di pietre tagliate, ed è in buona proporzione. Ric-chissima è la facciata principale, ornata ai due lati della porta di 14 statue maggiori del naturale, superiormente alle quali vedonsi 48 statuette alte un piede, e disposte in varj ordini. Oltre di ciò un'immaginé della Madonna sorge sopra la porta, e le stanno a lato due alti rilievi rappresentanti l' Adorazione dei Magi, e l'Apparizione di

Cristo alla Maddeleva. È cosa netabile che nel breve periodo di trenta in quarant'anni, cioè dal 1480 al 1510 siasi nelle Spagne l'architettura tanto gotica che araba inne-

stata ulla greca.
OMFALIONE, allievo di Nicia figlinolo di Nicomede, dipinse al-cuni quadri, ricordati da Pausania nel VI, e fu ajuto ed amico con-

fidentissimo del suo maestro Nicia. ONASIA, greco pittore, dipinse, tra l'altre cose, per i cittadiui di Plates, Eurygania in atto triste e con dimesso volto per la morte de'

figli. ONASSIMEDE acquistò celebrità

tra i Greci per la statua del Padre

Bacco tutta coperta di rame. ONATA, pittore della città di Platea dipinse in una parete del vestibolo del tempio di Minerva la prima spedizione degli Argivi contro Tebe. -, era uno scultore di Egina

in marmo ed in bronzo. Tra le melte sue opere ricorderemo le più insigni: cioè, nove statue di greci guerrieri, tra i quali doveva essere scelto a sorte quello, che combatterebbe contro Ettore; la statua di Onata figlio di Micone; un Ercole in bronzo con base dello stesso metallo da collocarsi in Olimpia; Mercurio portante un ariete; un carro di bronzo col guerriero in atto di salire sul medesimo; un Apolline in bronzo di gigantesca mole, e la etatua di Cerere per i Figatesi, ec. ec.

ONETO, scultor greco, fratelle di Tylaco; sece, per testimonianza di Pausania, insieme al fratello ed ai loro figli, una gigantesca statua di Giove. Ignorasi la patria e l'età

cui appartengono. ONNA (PIETRO), nato in Spa-gna circa il 1550, dipingeva l'altar maggior di S. Maria di Rioseco nel 1590, e faceva altrove altre simili opere di lavori di scultura, di stucchi, e di pittura, secondo costuma-

vasi in Spagna fino ai tempi di vizj, chiamato

Ferdinande e d'Isabella, ed in al-cuni luoghi fin sotto il reguo di Filippo II.

ONNATE (MICHELE) nacque in Siviglia nel 1535, e studiò la pittura in Madrid, nella scuola di

Antonio Moro, maestro fiammingo, che l'Onnate segui ancora in Por-

togallo, quando vi fu mandato da Filippo II per ritrarre la princi-pessa a lui promessa sposa. Colà fu che il giovane allievo cominciò a far conoscere i suoi talenti nel

fare ritratti somigliantissimi e con somma diligenza finiti, onde tor-nato a Madrid, e partito il More

per sottrarsi alle indagini della sacra Inquisizione, (V. Moro Anto-nio) gli successe nella fama e nelle incombenze. Mori nel 1606, la-sciando ai suoi eredi grandi ric-

chezze, poiche pochissimi ritrassero al par di lui tanti ragguarde-

voli personaggi, e niuno vide pa-gati i suoi ritratti a così alto prezzo.

ONOFRIO di Crescenzio, allievo di Gaspare Poussin, e risguardato come il suo più fedele imitatore,

nacque dopo la metà del diciasset-

tesimo secolo. Poco lavorò in Roma, e non molte cose lasciò in Firenze, sebbene vi facesse lunga dimora in

qualità di pittore di quella corte, incaricato di ornare le reali ville. Vero è, che amando egli di lavorare di preferenza per private quadrerie che per luoghi pubblici, molti suoi quadri rimarranno a tutti ignoti

presso diverse famiglie. Operava ancora ne' primi anni del diciot-tesimo secolo.

OORT (LAMBERTO VAN) Di quest'artista, nato in Amersfort circa il 1520, non rimane che la memoria di essere stato buon pittore e buon architetto, onde fu ammesso nella società dei pittori d' Anversa l'anno 1547. Dieci anni dopo, avendo stabilito il suo domicilio in Anversa, ebbe un figlio, che si rese più famoso di lui per virtù e per

OORT ( ADAMO VAN ), il quale ammaestrato nelle teorie e nelle pratiche della pittura dal padre, fecesi in età di diciotto in vent'anni vantaggiosamente conoscere con alcuni quadri di storia correttamente disegnati e vagamente coloriti. Aprì in Anversa scuola di pittura, ed ebbe la gloria di contare tra i suoi allievi Giacomo Giordaens, Franck, Enrico van Balens e Pietro Paolo Rubens. E questi era solito dire, che il suo maestro avrebbe superati tutti i suoi contemporanei, se avesse veduta Roma e studiati i buoni esemplari. Ma l'infelice Oort, renduto a tutti insoffribile dal suo brutale carattere, che ogni giorno andava peggiorando colla contratta abitudine dell' ubbriachezza, trascurò ben tosto l'imitazione della natura per lavorare di pratica e cadde nel manierato. Morì in Anversa, abbandonato da tutti i suoi scolari in età di 84 anni.

OOST (GIACOMO VAN) chia-mato il Vecchio, nacque in Bruges circa il 1600, e nel 1621 si fece conoscere con un buon quadro pittore di grandi speranze. Senza in-vanirsi degli elogi, che venivangli prodigati per questo giovanile la-voro, risolse di passare a Roma, e solo dopo avere ammirate e lungamente studiate le migliori pitture, scelse par sua guida princi-pale quelle di Annibale Caracci. Di ritorno in patria, fu incaricato di molti lavori per chiese e per private famiglie, ed ebbe, in tal guisa opportunità di dar prova dei grandi progressi fatti in Italia. Seb-bene in fresca gioventu avesse copiate diverse cose da Rubens e da altri maestri fiamminghi, tutti i posteriori suoi quadri non ricordano che l'eleganza, la correzione, la nobiltà ed il vigoroso colorire di Annibale. Le chiese e le case di Bruges e di altre città delle Fiandre ridondano di bei quadri di Oost. Di soli due saremo memoria:

di quello della sala di giustizia di Bruges, rappresentante molti giudici adunati nell'atto di essere letta la sentenza di morte ad un malfattore, e dell'altro della cattedrale d'Ypres, in cui dipinse le nazioni prostrate innanzi al Sacramento. Morì in patria nel 1671, lasciando ammaestrato nell'arte il figlio

OOST (GIACOMO VAN) il Giovane. Era costui nato in Bruges nel 1637. Appena uscito dalla scuola paterna, recossi a Parigi e di là a Roma, dove indefessamente studiò più anni l'antico e le belle opere de' moderni. Tornato in patria presso al padre, compose alcuni buoni quadri, indi otteneva di tornare a Parigi, dove lo aspettavano importanti commissioni. Accadde però che giunto a Lilla vi fosse trattenuto da alcuni amici per fare alcuni ri-tratti, fatti i quali, e pregato a volerne fare degli altri, si trovò tosto così vantaggiosamente occupato, che piacendogli il soggiorno di Lilla, rimase 41 anni vi si accasò e vi continui, finchè perduta la consorte, che teneramente amava, rivide la patria, dove morì poco dopo il 1713. Le opere del giovane Oost hanno il carattere delle paterne, mai suoi panneggiamenti sono più larghi e più facile e sicuro il suo tratteggiare. Il suo capolavoro è il Martirio di S. Barbara, che conservasi a Lilla nella chiesa di S. Ste-

OOSTERWYCK (MARIA) una delle più illustri pittrici olandesi, nacque presso Delft nel 1630, e fu allieva in Utrecht di Giovanni Hêem. In breve vide alcuni suoi quadri, o piuttosto studi apprezzati assai, onde s'incoraggio a maggiori cose. Era di poco uscita dalla scuola di Hêem, quando questi cominciò a riguardarla come sua rivale. Luigi XIV fu il primo ad onorare la virtù della giovane Oosterwyck, facendo collocare alcuni suoi quadri nella reale galleria. Il

ratore Leopoldo e dall'imperatrice, da Guglielmo III re d'Inghilterra, dal re di Polonia e da altri principi, i quali tutti magnificamente la premiarono. Onorata da tutti i sovrani, rispettata dagli artisti, amata dai suoi concittadini, visse Maria tranquillamente in patria, senza obbligarsi a chicchessia, troppo innamorata dell'arte sua. Dipinse fiori con tanta verità e così finitamente e con tanta freschezza, che sembravano colti in quell'istante. Seppe inoltre pittorescamente aggrupparli in modo, che la diversità de' colori e delle forme producesse grandissimo effetto. Il pittore van Aelst ne ambi le nozze, ma Maria era troppo costumata e gentile per associarsi ad un uomo, di cui sapeva apprezzarne le virtu ed abborrirne i dissoluti costumi. Mori ad Entdam in Olanda nel 1693

OPERA (GIOVANNI DALL'), così comunemente chiamato per avere empre lavorato nelle stanze dell'Opera (fabbriceria) di S. Maria del Fiore, appartiene alla famiglia Bandini. Nato questi in Firenze circa il 1530, fu scolaro di Bac-cio Bandinelli. Sebbene cominciasse la scultura a scostarsi alcun poco dalla castigatezza e purità dello stile dei grandi maestri che lo precedettero, egli non deviò dal buon sentiero, e le sue opere vengono annoverate tra le più belle della scultura toscana. Le più rinomate sue però sono il basso rilievo della cappella Gaddi in S. Maria Novella rappresentante lo sposalizio di Maria Vergine; le due statue degli apostoli Jacopo Minore o Filippo, poste nell' interno di S. Maria del Fiore, e la statua dell'architettura, la migliore delle tre che ornano il sepolcro di Michelangiolo Bonarroti in S. Croce. Scolpi molti ritratti, tenuti pure in grandissima stima. Egli tenne una via di mezzo tra la fierezza del Bonarroti e la maniera del suo maestro Bandinelli, che a fronte delle censure de' seguaci di Michelangelo, ed in particolare di Giorgio Vasari, non lascia d'essere risguardato come uno de' grandi artisti del miglior secolo. Giovanni dall'Opera vide i primi anni del diciassettesimo secolo, ed il Baldinucci, che può risguardarsi come il continuatore del biografo Aretino, ci lasciò accurate memorie

intorno a questo valente scultore.

OPPENORT (EGIDIO MARIA)
nato in Francia circa il 1670, occupa un distinto grado tra gli ar-chitetti francesi. Fu pensionario del re in Roma, dove occupossi delle cose dell'arte piuttosto sulle opere dei moderni che degli antichi. Appena tornato in patria fu incaricato di varj lavori, che lo fecero vantaggiosamente conoscere al duca d'Orleans Reggente, ond'ebbe la carica di direttore delle fabbriche e de' giardini reali. Sono suoi lodati disegni il second'ordine della facciata settentrionale della chiesa di S. Sulpizio, la decorazione interna delle due facciate e l'altar maggiore. Decorò la galleria del palazzo Reale, il salone che la precede, l'interno dell'Ostello del Gran-Prior di Francia al Tempio, il coro di S. Vittore. ecc. Lasciò mostissimi disegni, che il Sig. Huquier sece in parte intagliare con molta proprietà. Morì in Parigi

OPPI (BERNARDINO) credesi, che abbia intagliato, in compagnia del Villamena e di Teodoro Cruger sedici stampe e forse più, sui disegni del Lanfranco, in ognuna delle quali è rappresentata una Virtu, cioè la Pace, la Giustizia, la Misericordia, la Maestà, la Clemenza ec. Si dice che tutte furono dedicate a Francesco Piccolomini.

OPSTAL (GIACOMO VAN), nato in Anversa circa il 1660, più assai che per opere di propria invenzione, si rese celebre nelle Fiandre per una bellissima copia della famosa deposizione di Rubens della chiesa di Nostra Siguora d'Anversa, fatta per il maresciallo di Villeroy nel 1704, Copiando quest' egregia pittura, consistente in cinque quadri riuniti, sebbene Opstal si attenesse all'originale per conto del disegno e del colorito, adoprò un tocco così libero e sicuro, che a stento si crede copia il suo lavoro. Fu pure buon ritrattista, e molte gentili figurine dipinse di ninfe e di amorini nei quadri de' pittori fioristi. Iguorasi l'epoca della sua morte.

ORAZII, o D'ORAZIO (CARLO E NICCOLA FRATELLI D') furono prescelti ad intagliare le pitture dissotterrate nella città d'Ercolano, insieme ad altri artisti.

ORAZIO CONPRÈ, celebre fonditore in bronzo, che operava in sul declinare del sedicesimo secolo, fuse diverse statue ed ornamenti in compagnia di Angelo Pellegrini, non è ben noto se sui propri e su gli altrui modelli, ed in particolare le statue degli Apostoli per le colonne Trajana ed Antonina, ed altre statue e busti e cancelli e ferriate ed altri ornamenti per le principali basiliche di Roma. Forse in alcune opere d'Orazio troveranno i più fini conoscitori alcuni indizi del cattivo gusto che s'andava introducendo ne'tempi suoi, ma questi sono abbondantemente compensati da

molte bellissime parti.

ORDUNEZ (GASPARE) architetto spagnuolo, nato circa il 1550, costruì, nel 1600, in Madrid la chiesa parrocchiale di S. Martino, la di cui facciata non ha altri ornamenti che di fasce, di riquadri, di scale, di frontespizi; con che venne a darle un aria di semplicità, che non dispiace. L'interno è d'ordine dorico, ma sfigurato a ragione delle esorbitanti aperture delle cappelle; errore forse ren-

duto necessario all'architetto dal volere dei committenti.

Volere dei committenti.

ORIENT (GIUSEPPE) nacque a
Villareal nel regno di Valenza circa
il 1650, e fu uno de' migliori ritrattisti della scuola di Valenza.
Compose ancora quadri di storia
e tavole per chiese, tra le quali le
più lodate sono quelle di S. Lomberto Brunone.

ORIOLI (BARTOLOMMEO), pittore di pratica, lavorava in Treviso nel 1616, dov' erasi pure acquistato nome di buon poeta. La più riputata e copiosa opera ch'egli facesse in quella città rappresenta una numerosa processione di Trevigiani d'ambo i sessi, tutti ritratti dal vero, come costumavasi di quei tempi, onde farsi molto onore senza molto studio, nè indagini di bello ideale, nè di forme d'abiti, nè di prospettiva, nè d'anatomia. Non è noto che abbia operato fuori di Treviso sua patria.

Treviso sua patria.

ORLANDI (GIOVANNI) romano, operava in Genova nel 1637, dove intagliò la veduta di quella città. Aveva precedentemente incisa una Fuga in Egitto da Camillo Procaccino, secondo la maniera di Cornelio Cort suo maestro, e circa 46 in 47 ritratti.

ORLANDI (ODOARDO), nato in Bologna nel 1660, fu uno de'meno riputati allievi del Pasinelli. Fece diverse ragionevoli cose di plastica, cui si consacrò quando vide che col pennello non giugnerebbe ad emulare i migliori suoi concittadini. Ammaestrò nella pittura suo figlio

ORLANDI (STEFANO), nato nel 1681; il quale avendo poi studiatos otto Pompeo Aldovrandi, riuscì valente ornatista. Fatta in appresso società con altro pittore quadraturista, lavorarono assieme in molte città d'Italia, dipingendo chiese, sale e teatri, pei quali ultimi eseguirono ancora scenari con felice riuscita. Morì nel 1760.

Ignoro se a questa famiglia appartenga il Padre Orlandi, benemerito delle Arti per il suo Abbeccedario pittorico molte volte ristampato ed accresciuto di nuovi articoli in Bologna, Venezia, Napoli, Firenze ed altrove.

ORLANDINO (TEODOSIO), secondo le memorie cremonesi sarebbe stato un architetto, che nel 1167, fece il disegno e diresse i lavori del battistero di figura ot-tangolare, che attualmente si vede nelle cattedrale di Cremona.

ORLEY (BERNARDINO VAN ) Dacque a Brusselles nel 1490; e la-sciata quand' era ancor giovinetto la patria, passò in Italia, dove non molto dopo si acconciò con Raffaello d'Urbino, che amorevolmente lo istruì nei più nobili magisterj dell'arte. Tornato a Brusselles dopo la morte del maestro, dipinse per Carlo V varj quadri di caccie, in uno dei quali, rappresentante la foresta di Soignies, ritrasse lo stesso Carlo ed i suoi principali cortigiani. Per lo stesso principe fece disegni e cartoni per tappezzerie, ed altri ne compose per il prin-cipe di Nassau Orange, che servirono per le tappezzerie destinate ad ornare il palazzo di Breda. Fece pure quadri all' olio per chiese ed altri luoghi pubblici, tra i quali calebre è quello eseguito per la società de' pittori di Malines rappre-sentante S. Luca in atto di dipin-gere Maria Vergine. Mancò alla gloria dell'arte circa il 1550.

(RICCARDO VAN) nato a Brusselles nel 1552 apprese da suo padre mediocre pittore di paesaggi i principj della pittura, ma sentendosi inclinato per un genere di pitfura più elevato, studiò accuratamente il disegno sui migliori eriginali di Rubens e di van Dyck, ed in breve pubblicò composizioni figlie d'un uomo di spirito e di grande ingegno. Incredibile è il numero dei quadri e dei disegui Dis. degli Arch. ecc. T. III.

usciti dalle sue mani; perocchè era laboriosissimo ed assiduo in maniera che niuno poteva divagarlo da'suoi studi. Intagliò molte sue opere all'acquaforte, in modo da conservare lo spirito e la forza dei disegni o quadri originali. Morì in patria nell'età di 80 anni e fu cou pompa seppellito nella chiesa di Sau Gangerio sotto al deposito di Bernardino van Orley, celebre scolaro di Raffaello.

- ( GIOVANNI VAN ) , fratello di Riccardo, e nato in Brusselles nel 1556, fu quasi di pari merito di Riccardo tanto nel disegno, che nella pittura e nell' intaglio. Fece molti quadri per le chiese di Brusselles, ed incise in compagnia del fratello una Serie di ventinove soggetti tratti dal nuovo Testamento, oltre le seguenti stampe separate

Sposalizio di S. Giuseppe con Maria Vergine, da Luca Giordano

La caduta dei reprobi, da Rubens.

Bacco ubbriaco sostenuto dai Sa-

tiri, dal medesimo. Veduta di un ricco giardino . con gli Amori di Vertunno e Pomona.

Danza, soggetto pastorale, tratto dal Pastor Fido del Guarini.

ORLIENS (FRANCESCO D') degli allievi fatti dal Rosso in Francia, e suo laborioso ajuto pelle molteplici pitture eseguite nel palazzo di Fontainebleau.

OROCZO (Eugenio) lavorava in Madrid in sul declinare del diciassettesimo secolo. Molti quadri di Storie scritturali, e molte immagini di Santi fece per la certosa di Paular. Conobbe e seppe valersi con grande profitto delle profonde sue cognizioni del chiaroscuro; e se avesse saputo armonizzare i colori, come seppe dar rilievo alle figure, non avrebbe avuto in patria molti eguali.
ORRENTE (PIETRO) nacque in

Montallegro, nel regno di Murcia circa il 1550. O fosse scolaro di Jacopo da Ponte, come suppone il Palomino, o soltanto studiasse le opere di questo italiano maestro, come scrive Lazzaro Diaz del Vake; tutti in ciò convengono essere stato uno de' suoi più illustri imitatori, e, se dobbiamo dar fede al Conca, non eccettuati gli stessi figli e cu-gini del grande pittore bassanese. L'Orrente lavorò alcun tempo in giovanile età nella città di Toledo, ma fece le più persette opere della matura virilità nella sua patria. Compiacendosi molto di viaggiare, passava in seguito a Valenza, dove lascio un bellissimo quadro di San Sebastiano. Recossi poscia a Ma-drid, e fece i quadri del palazzo del Retiro, che a cagione della cospicua qualità del luogo, lo resero celebre per tutta la Spagna. A Siviglia contrasse domestichezza col Pacheco, che lungamente lo tenne fracteco, che lungamente lo tenne in quella città occupato in opere di grande importanza. Morì poco dopo in Toledo in età d'oltre 90 anni. E perchè in così lungo pe-riodo di vita non intralascio mai il lavoro, le principali città della Spagna hanno molti quadri di lui: anzi risguardasi in quella penisola come imperfetta qualunque quadreria che non può mostrare qualche bel dipinto dell' Orrente.
ORSENIGO di SIMONE, mi-

ORSENIGO di SIMONE, milauese, fu uno dei molti architetti, che in sul declinare del quattordicesimo secolo furono chiamati a soprintendere alla costruzione del duomo di Milano, e credesi che operasse ancora come scultore.

ORSI (BENEDETTO) di Pescia, nacque avanti il 1650, e fu scolaro di Baldassare Franceschini. Conservasi nella chiesa di S. Francesco di quella città un bel quadro rappresentante S. Giovanni Evangelista: ma le sue migliori pitture riputavansi i quadri delle Opere della Misericordia fatti per la confrater-

nità dei nobili della sua patria, i quali nella soppressione di quella istituzione andarono miseramente dispersi.

— (BALDASSARE) ragguardevole pittore del quindicesimo secolo, arricchi le chiese di Reggio
sua patria di diverse pitture, delle
quali conservasi tuttavia in duomo
una Madonna Lauretana dipinta
l'anno 1501.

(LELIO), chiamato semplicemente Lelio da Novellara, era nato in Reggio nel 1511; ma per non so quale motivo bandito dalla sua patria, riparossi a Novellara. Poche cose si sapevano di lui avanti che il celebre Tiraboschi ne scrivesse accuratamente la vita. Compendiando la scrittura del biblio-tecario modonese, darò alcune più circostanziate notizie di Lelio, che non si hanno nelle precedenti biografie. Non è abbastanza avverata la comune tradizione che fosse scolaro del Correggio; ma certa cosa è, che ne studiò lungo tempo le opere, e ne trasse preziose copie qual è quella della famosa Notte, che, quasi emula dell'originale, conservasi in Parma dalla famiglia Gazzola. L'essere stato Lelio assai dotto e robusto disegnatore, fece credere ad alcuni che dimorasse alcun tempo in Roma e frequentasse la scuola del Bonarroti, perocchè, dicono questi, il suo disegno non s'accosta alla maniera del Correggio, nè d'altro maestro Lombardo. Ma o fosse scolaro di Michelangelo, o debba alle opere di Giulio Romano il suo robusto stile, vedesi che cercò di formarsene uno suo proprio, prendendo dai grandi maestri ciò che avevano di migliore. Sgraziatamente quasi nulla rimane delle molte sue opere a fresco; ma le pitture fatte trasportare dal duca Francesco III, dalla rocca di Novellara a Modena, bastano a dare una non equivoca testimonianza della sua virtu. Poche tavole d'altare rimangono pure

in luoghi pubblici, sia in Reggio, sia in Modena, e forse veruna altrove, giacchè non è noto che abbia lavorato all'estero. Una però conservasi in Bologna in privata quadreria, rappresentante i SS. Giobbe, Rocco e Sebastiano, nella qual tavola al gagliardo disegnare

michelangiolesco vedesi associata la dottrina del chiaroscuro e la leggiadria delle teste corregesche. Morì di 76 anni nel 1587.

ORSI (PROSPERO), nato in Roma avanti la metà del sedicesimo secolo, fu uno dei molti artisti impiegati nei lavori ordinati da Sisto V; terminati i quali, dalle pitture di storia passo a dipingere

ornati e grottesche, nel quale meno sublime ramo dell'arte si rese tanto celebra, ch' ebbe il soprannome di Prosperino delle grottesche. Manch all'arte in età senile sotto il pa-

pato di Urbano VIII.

(BARTOLOMMEO) architetto

cremonese che nell'anno 1685 fu dai presidi del governo della città di Cremona incaricato di presentare il disegno dell'attuale porta Margherita, che fu ricostrutta ed in parte variata nel 1826.

ORSOLINI (CARLO) nacque in Venezia circa il 1724; dove nel 1760 esercitava le professioni di mercante di stampe e d'intagliatore alla punta ed a bulino. Lavorò molto per l'incisione dei quadri di diversi autori appartenenti alla galleria di Firenze. Tra le sue stam-

pe, ricorderò le seguenti: S. Girolamo meditante, da Ant. Balestra.

La SS. Vergine in una nuvola, che istilla il latte sulle labbra di S. Bernardo che sta inginocchiato a'suoi piedi con S. Filippo Benizi, da Pietro Ricchi.

Un Pontesice che sa il Sacrisizio, dal Fontebasso.

ORSONI (GIUSEPPE) nato in Bologna nel 1691, apprese in patria a dipingere sotto Pompeo Al-

drovandini, e fu in appresso suo ajuto, o compagno nelle molte opere fatte per chiese, per palazzi, per teatri in Italia ed in Germania. Indi fatta società cou Giuseppe Orlandini continuò a lavorare con felice riuscita in diverse città d'I-

ORTEGA (SAN GIOVANNI DE) nacque a Fontana d'Ortunno, in vicinanza di Burgos, da certo Vela appartenente alla nobilissima famiglia de' Velasquez. Non voiendo prender parte alle guerre che turbavano la Castiglia per parte della regina Urraca di Castiglia, ed Alfonso d' Arragona suo sposo e nemico, andò in pellegrinaggio a Gerusalemme. Dopo alcunz anni rivedendo la patria, si rit rò tra le aspre montagne di Montesdosa, dove costrui una chiesa, un monistero ed un ospedale ancora esistenti. Bdificò un ponte sull' Ebro in vi-cinanza di Logronno; indi ne intraprese due altri, uno dei quali presso S. Domingo lungo più di 500 passi sopra un rivo che s'im-

tra i Santi.

—— (FRANCESCO DE), nato in Audujar, stabili la sua dimora a Madrid nel 1725. Colà dipiuse a fresco la volta del coro della chiesa della Mercede, e la Nascita di San Pietro Nolasco in un vasto quadra all'olio; l'una e l'altra abbastanza lodevoli 'opere; avuto riguardo al decadimento dell'arte avanti la meta del diciottesimo secolo. Fece ancora nella stessa chiesa altri freschi non spregevoli, che sfortunatamente trovansi troppo vicini a quelli eseguiti da Angelo Michele Colonna per

paludava. E per tali beneficenza

ottenne a ragione dalla gratitudine degli abitanti di essere collocato

Commissione di Füippo IV.
ORVIETANI (ANDREA E BARTOLOMMEO) di Orvieto dipingevano nella loro patria dal 1405
al 1457; ma convien dire che non
si sollevassero sopra il comune me-

rito de'loro contemporanei, percochè appena se ne conoscono i nomi e l'età.

ORVIETANO (UGOLINO) antico pittore che operava nel 1321, fu contemporaneo, ma lontano

assai dal merito di Giotto.

OSANNA ed altri deboli scolari milanesi dei Procaccini, come
il Bisti, il Ciocca ec., non fecero
onore alla loro patria, uè alla scuola,
onde basterà l'averne ricordati i
nomi.

OSNAGO (PAOLO) fu uno degli architetti milanesiche presiedettero alla fabbrica della cattedrale di Milano.

OSSANEN (VUAVER VAN) intagliò molti soggetti appartenenti alla Storia Sacra, e fra gli altri dodici rappresentanti fatti della Passione di Gesti Cristo, ed una Raccolta di 60 pezzi relativi ai principali avvenimenti della vita del Redentore. Fece pure due Marcie in più pezzi, una di persone a cavallo, l'altra di persone a niedi

di persone a piedi. OSSENBEEK (N), nato a Ro-terdam circa il 1627, dimorò molti anni in Italia, dove lasciò pure una gran parte delle sue pitture. I suoi favoriti argomenti erano ad un di presso somiglianti a quelli di Bamboche. I suoi paesi, popo-lati di umane figure d'ambo i sessi, d'ordinario in piacevoli o facete attitudini, di cavalli e dialtrianimali domestici, vedonsi arricchiti di rottami d'antichi edifizi, da monumenti, e fabbriche collocati a diverse distanze convenientemente all'effetto che voleva ottenerne. Perciò i Fiamminghi, parlando di questo pittore, dicono che portò Roma nei Paesi Bassi; lo che è vero per più rispetti, ed in particolare per il gusto della scuola romana e per aver rappresentati costumi romani, genti e costumanze d' Italia. Ignorasi l'epoca della sua morte. Ora aggiugneremo le sue opere d'Intaglio

I Figli di Niole ammazzati colle freccie da Apollo e da Diana, dat Palma.

Gl' Israeliti che raccolgono la manna nel deserto, dal Tintoretto. Le Quattro Stagioni con i lavori campestri propri di ogni stagione,

dal Bassano, in quattro pezzi.

Dodici stampe rappresentanti diversi animali.

Veduta di Campo Vaccino di Roma.

Caccia del Cignale, da le Bamboche

Galleria del Sig. de Wenzelberg in sei grandissimi fogli. Questa Galleria medesima fu intagliata da altri valenti maestri, ma la migliore incisione è quella di Ossenbeek, ora rarissima.

OSTADE (ADRIANO ED ISACCO FRATELLI VAN) nacquero a Lubecca, il primo nel 1610 ed Isacco alcuni anni più tardi. Adriano studiò la pittura nella scuola di Francesco Stals, e fu poi il maestro d'Isacco Branwer amico e condiscepolo di Adriano. Lo sconsigliò dal prendere Teniers per suo esemplare, facen-dogli sentire, che imitando non solo si resta sempre inferiori al modello, ma si ottiene poca gloria quand'ancora si giugne ad uguagliarlo, e sempre si hanno molti emuli. Adriano apprezzò i consigli dell'amicizia, ed in breve fu pittore originale. Non però allontanossi dai triviali soggetti trattati dal giovane Teniers: ma le sue figure di uomini e di donne, brutte, contraffatte, sudice, seppe rappresentare con tanto spirito e con tanta verità, che quasi giugne a farci per poco dimenticare la viltà del soggetto, per ammirare il suo prodigioso ingegno. Quando rappresenta l'interno delle case, ci fa vedere diverse camere, e ci pone, dirò così, in conversazione colle sue figure. Alcuni suoi quadri sembrano dipinti sullo smalto; tutto è chiaro, tutto caldo, tutto più vigorosamente

colorite che non da Teniers. In Francia, in Olanda, nelle Fiandre, in Germania possono vedersi nelle pubbliche ed in molte private gallerie pregevolissime opere di quest' illustre artista, di maniera per altro totalmente fiamminga. Tra i molti suoi quadri che si conservano nella real galleria di Parigi, il più interessante è quello contenente l'in-

tera famiglia del pittore. Adriano morì di 75 anni in Amsterdam.

Isacco poi suo fratello era morto molt' anni prima. Le opere di lui scambierebbersi con quelle di Adriano, se avessero maggior forza di colorito e di chiaroscuro; ma egli morì troppo giovane, perchè potesse aver ottenuta la perfezione dell'arte. Invece che Adriano collocava d'ordinario le figure nell' interno delle case, Isacco faceva servire di fondo alle sue storie aperti paesi. Nella reale galleria parigina conservansi tre pregevoli suoi quadri, tra i quali uno rappresentante un fiume agghiacciato popolato da molti patinanti.

OTTAVIANI (Grovanni) nato a Roma circa il 1635, poi ch'ebbe appreso il disegno in patria, passò a Venezia, dove studiò l'intaglio in rame nella scuola di Wanger, così feconda di valenti maestri. Prima che abbandonasse Venezia, pubblicò alcune stampe, che furono favorevolmente ricevute. Tornato a Roma prese ad intagliare all'acquaforte le logge del Vaticane dipinte da Raffaello, unitamente agli arabeschi, grottesche e figure che sono sui pilastri, insieme con gli sfondi. Delle stampe isolate daremo le seguenti:

S. Girolamo con un Crocifisso, dal Guercino.

S. Cecilia, dal medesimo.

Angelica e Medoro, dal medesimo ec.

Marte, e Venere, dal medesimo ec. Le Nozze Aldobrandine, dai frammenti dell'antica pittura, couosciuta sotto questa denominazione.

—— ( CARLO ), fratello di Giovanni intaglio le seguenti ed altre
stampe;

Achille nella corte di Licomede. Achille scoperto da Ulisse.

I Patriarchi, in quattro fogli. I Profeti ed i Re in altrettanti

fogli.
OTTENS (FRANCESCO) probabilmente Olandese, operava nella prima metà del secolo decimottavo. Intagliò diversi piccoli soggetti nel

genere di Bernardo Picart, che ornano diversi libri pubblicati in O-

landa nel 1724.
OTTEREN (UNERTO) di Liegi
è conosciuto tra gl' intagliatori in
rame per diverse stampe eseguite
per la celebre Storia naturale delle'
Piante di Roberto Morison, pubblicata in Oxford l'anuo 1715. Gli'

si attribuiscono pure alcuni ritratti.
OTTINI (FELICE), chiamato Felicetto di Brandi, perche fu il solo allievo di qualche merito del pittore Giacinto Brandi, avrebbe per avventura superato il maestro, se immatura morte non lo rapiva in età giovanile nel 1695, quand' appena aveva terminato di dipingere in Roma una cappella dei PP. di Gesù e Maria.

— (PASQUALE) nato a Verona nel 1570, apprese la pittura in patria da Felice Brusasorci, e fu condiscepolo dell' Orbetto, col quale terminò alcuni quadri lasciati dal maestro imperfetti. Si recò poi col compagno a Roma, onde formarsi il gusto sull'antico e sulle opere de'moderni maestri, specialmente di Raffaello, dal quale apprese quella nobiltà d'espressione che tutti ammirarono ne'suoi quadri, e più che intutt'altri in quelli degl' Innocenti di S. Stefano e di S. Niccolò a S. Gregorio: pregevolissime opere che gli meritarono dai suoi coucittadini il nome di Secondo Paolo. Morì in Verona l'anno 1630.

OTTONI (LOBENZO) scultore romano che fioriva nel diciassettesimo secolo, fu uno degli artisti scelti per scolpire una delle dodici statue rappresentanti gli Apostoli che ve-donsi in S. Giovanni Laterano, e gli toccò in sorte quella dell'apostolo Taddeo. Vero è cho il premio accordato a colui che farebbe la migliore fu concesso a Camillo Rusconi, ma non perciò a quella di Lorenzo mancò l'approvazione degl' intelligenti. Altronde era cosa

doverosa che il premio straordina-rio fosse accordato allo scultere mi-

lanese, il quale ne aveva egli solo

acolpite quattro.
OTTOVENIUS (OTTAVIO VAN VEEN, OSSIA) nacque in Leyden nel 1556, e poi ch'ebbe appreso il disegno in patria, recossi a Roma e fu ricevuto nella scuola di Federico. Zuccari, dal quale usci dopo sette anni per passare alla corte di Vienna in servigio dell'Imperatore. Fu in appresso alle corti di Ba-viera e di Colonia; ma era riservato ad un principe italiano, al duca di Parma Alessandro, in allora governatore de Paesi Bassi, di compensare, come si conveniva al suo merito, il pittore Olandese, dichiarandolo ingeguere in capo e pittore della corte di Spagna. Morto il duca di Parma, l'arciduca Alberto suo successore, lo nominava intendente della zecca, onorifico impiego che non gl'impediva l'esercizio della pittura. Grato all'amore di questo principe rifiutò le gene-rose offerte che facevagli Luigi XIII re di Francia onde averlo alla sua corte; e morì in Brusselles pieno d'anni e di gloria nel 1634. Le sue principali opere si conservano nelle chiese delle Fiandre; e la cattedrale d'Anversa possiede il magnifico quadro rappresentante il Redentore in mezzo ai peccatori convertiti, una Cena, ec. Ottovenius aggiunse a quello della pittura il merito letterario, e fu buon poeta

o distiuto storico, come lo dimo-strano la Storia della guerra dei Batavi contro Claudio Civile e Ceriale, la Vita di S. Tommaso d'Acquino, ad altre scritture. Lasciò, morendo, due figlie, ch' egli stesso aveva ammaestrate nella pittura,

- (GERTRUDE), che oltre diversi altri bei quadri fece il cele-bre ritratto del padre che poi fu intagliato in rame con elcuni versi

latini di Gricio Puteano.

(CORNELIA) che, accasatasi con un ricco mercante d'Anversa, dipiuse in miniatura storie e ritratti diversi assai stimati. Ottovenius ebbe due fratelli, uno chia-, malo

(GIBERTO) che dipinse soltanto per passatempo, sebbena fossa capace di emulare i migliori professori della sua patria

PIETRO intagliatore OVASSE (RENATO), nato a Pa-

rigi nel 1647, apprese la pittura da Carlo Le Brun, che vedendolo suo fedele imitatore, lo spalleggiava presso il re Luigi XIV, onde su adoperato in diverse opere ne' regi palazzi, indi nominato direttore delaccademia di Francia in Roma. Ritornava dopo cinque anni a Parigi col titolo di rettore e cassiere della reale accademia di pittura. Morì l'anno 1710, poi ch'ebbe aminaestrato nella pittura il figlio

fu condotto in Spagna dal re Filippo V, in qualità di suo pittore primario. Sebbene lontano assai dal merito de' pittori spaguuoli che lo avevano preceduto in così onorifica carica da Carlo V fino a Filippo di Borbone, su, rispetto alla inselicità de' tempi, creduto ragionevole artista.

OUDENARDE (ROBERTO VAN) allievo in Roma di Carlo Maratta, era nato in Gand nel 1663. Venue in età di 22 anni in Italia, di già ammaestrato negli clementi della pittura, e su ammesso nella numerosa sua scuola dal pittore Marchigiano, che non tardò a distinguerlo dagli altri allievi a motivo del suo non comune ingegno, e dell' assiduità al lavoro. Ma poco manco, che per una innocente mancanza, non perdesse in un istante l'amore del maestro. Roberto nelle ore oziose ingegnavasi di fare qual-che incisione all' acquaforte, e tra l'altre cose intagliò uno schizzo del maestro rappresentante lo Spo-salizio di Maria Vergine. Alcune copie segretamente regalate ai suoi amici, si resero pubbliche; ed il Maratta ne vide più d'una copia; onde tenendosi offeso che le sue opere fossero incise senza sua licenza e così male incise, non appena ne conobbe l'autore che lo licenziò dalla scuola, senza volerne udire le discolpe. Ma passato quel primo sfogo di collera, ed udendo che Oudenarde era oltremodo dolente del commesso errore, lo richiamò, e seco lo tenne poi quin-dici interi anni in qualità di ajuto nelle opere più vaste, e perchè intagliasse sotto la sua direzione i migliori suoi quadri. Dopo la morte del Maratta, accaduta nel 1713 il cardinale Barbarigo, vescovo di Verona, lo incaricava di un lungo lavoro intorno al proprio illustre casato. Oudenarde, valente pittore e non infelice verseggiatore latino, doveva fare i ritratti, gli emblemi ed i versi allusivi a tutti gli an-tenati del Barbarigo. Prima d'intraprendere così lungo lavoro, Roberto volle rivedere la patria, che da oltre 37 anni aveva abbandonata; e quando disponevasi a tor-nare in Italia, ebbe avviso della morte del cardinale, onde rimase in patria fino al 1743, epoca della sua morte. L'Italia e le Fiandre possedono alcune pitture di questo illustre artista, che strettamente si attenne allo stile del maestro, sebbene lo abbia forse superato nei ritratti. Ma egli fu pure integliatore di qualche merito che in-

cise ve cose del suo maestro
OUDRY (GIOVAN BATTISTA),
nato in Parigi nel 1686, apprese i principi della pittura da suo padre meno che mediocre pittore, indi fu ricevuto nelle scuole del Serra e del Delargilliere, che di que'tempi avevano in Parigi opinione di va-lenti pittori. Ma l'Oudry va debitore de suoi progressi nell'arte, più che a tutt' altro, agli ostinati studi fatti al Lussenburgo sulle opere di Rubens, alcune delle quali copiò più volte accuratissimamente. Fu membro dell'Accademia di pittura in Parigi e pittore del re: e molte opere lascio nella città natalizia, che, avuto riguardo alla condizione de tempi, possono chiamarsi belle, e specialmente i quadra di caccie fatti per i reali palazzi. Mori in patria nel 1755.

OVERBECK, (BONAVENTURA) nacque in Amsterdam nel 1661 e dopo avere appresi in patria gli elementi della pittura, fu tre volte a Roma per copiare tutte le antichità che furono tra le sue ope-re d'Intaglio il più prezioso or-namento. Dipinse poi alcuni quadri non infelicemente, e meglio avrebbe fatto in progresso, se non si fosse totalmente consacrato all' inta-

OVERY (GIULIANO) nato circa il 1620, fu in Amsterdam scolaro di Rembrant. I suoi più pregiati quadri sono quelli rappresentanti soggetti notturni. Uno bellissimo conservasi nel palazzo della città d'Amsterdam, nel quale dipinse il notturno banchetto dato da Claudio Civilio ai congiurati contro i Romani. Non è nota l'epoca della sua morte, e soltanto sappiamo che operava ancora nel 1675.

OUVATER ( ALBERTO) nato in Arlem nel 1366, fu uno de' primi, che ne' tempi di Van Eych, di-pinse all' olio. Conservasi nella principale chiesa di Arlem un suo quadro rappresentante i SS. Pietro e Paolo di grandezza naturale. Sotto al quadro aveva dipinto un paese, in cui erano molti pellegrini, parte addormentati e parte qua e là sdrajati che mangiano sotto alcuni alberi. E questo si crede essere il più antico esemplare di paesaggi ben trattati, cui va l'Olanda debitrice di quell' immenso numero di pittori paesiti che produsse dal 1450 fino a' presenti tempi. Fece pure Alberto una Risurrezione di Lazzaro non meno stimata del quadro preallegato. È comune opinione che queste preziose opere furono esportate dagli Spagnuoli quando occuparono la città d'Arlem. Altro non è noto di quest'antico pittore.

non è noto di quest'antico pittore.
OUVRIER (GIOVANNI) nacque
a Parigi nel 1725, dove apprese
l'intaglio a bulino. Pubblicò molti
paesaggi e vignette, che peccano
per conto dell'armonia per la troppa
frequenza del nero. Morì in patria

nel 1784.

Tra le sue stampe noterò le seguenti.

I Viaggiatori dell' Appennino, da Pierre.

Veduta delle Alpi, da Vernet: La scuola fiammina, da Eisen il vecchio.

La scuola olandese, dallo stesso.

OYA (SEBASTIANO D') nacque
in Utrecht nel 1523, e fu lungamente, in qualità d'architetto
militare, ai servigj di Carlo V e
di Filippo II. Costruì per ordine
loro e riparò diverse fortificazioni.
Mandato a Roma, disegnò con
molta esattezza le terme diocleziane, che furono poi incise da
Girolamo Coke, e pubblicate in
Anversa nel 1558 a spese di quel
vescovo. Morì assai giovine in patria, dov' erasi recato, per l'incisione delle sue Terme diocleziane.

OZANNE (NICCOLÒ E PIETRO) nacquero in Parigi circa il 1724, ed intagliarono alla punta ed a bulino molte vedute e marine di propria composizione. Niccolò in particolare ebbe credito di avere ritratte tutte le parti della marina con sorprendente verità in una raccolta di 80 stampe. Questi due indivisibili fratelli furono a intati dalle sorelle

che oltre le incisioni eseguite sulle invenzioni di diversi maestri, si occupò molto nell'intagliare le Vedute delle Colonie francesi.

(MARIA GIOVANNA) che fu poi sposa d'Yves le Govaz, oltre l'opera prestata ai fratelli, incise

molti soggetti.

Soggiungo la nota d'alcune stampe di questa famiglia benemerita dell'arte.

Veduta ornata di acque con un vascello, di Niccola

Quattro paesaggi s marine dei

due fratelli.

Veduta presa dal porto di Dieppe
di Gioranna Francesca, da Filippo

di Giovanna Francesca, da Filippo Hackert.

Veduta di S. Valery sulla Somme della stessa, che serve d'accompagnamento alla precedente.

Due vedute, che si accompagnano,

Due vedute, che si accompagnano, del porto di Livorno, la prima di Maria Giovanna le Govaz, l'altra di Giovanna Francesca.

Il tempo sereno, di Maria Gio-

vanna. ec.

P

PABLO (PIETRO) fioriva in Catalogna circa la metà del sedicesimo secolo. Dipinse nel 1563 con Pietro Serafino gli sportelli dell'organo della cattedrale di Tarragona, facendovi figure maggiori del naturale. Altre opere d'importanza condusse per la stessa chiesa, che lo dimostrano buon coloritore e corretto disegnatore. Ignorasi l'epoca della morte e tutt'altra notizia biografica.

PACCELLI (MATTEO), napolitano, fu uno dei più cari allievi

ehe avesse Luca Giordano, onde lo condusse per suo ajuto alla corte di Spagna, di dove tornò in patria provveduto di buona pensione; lo che, secondo alcuni, su cagione che poco più si curasse delle cose del-l'arte per vivere oziosamente fino al 1741, verosimile epoca della sua

PACCILLI (N) sculture romano, operava sotto il pontificato di Pio VI, e fece, a competenza dello scultore Le Brun in S. Carlo al Corso, la statua in marmo di Davidde, che serve d'accompagnamento a quella di Lebrun rappresentante Giuditta. parte del manierismo, che nell'età sua cominciò a cader in discredito. Perciò la sua figura del re profeta è meschina, ignobile, smorfiosa fiuo alla nausea, mentre l'artista avrebbe voluto farla graziosa. Delle altre sue opere meno importanti del Davidde sarebbe tempo perduto il farne parola.

PACHIAROTTO (JACOPO) nato in Siena avanti il 1500, pare che si formasse pittore studiando le opere di Pietro Perugino. Nel 1535 fuggi da Siena per sottrarsi alla pena che si era meritata, facendosi capo di una congiura contro il Governo, e riparossi in Francia, dove lavorò sotto al Rosso e dove probabilmente terminò i giorni. Prima di lasciare la patria aveva fatte in Perugia diverse opere di stile affatto conforme a quello del maestro, la più lodata delle quali è la pit-tura rappresentante la visita che fa S. Caterina al cadavere di S. Agnese da Montepulciano. In questo dipiuto vedonsi figure e teste così gentili quali non fece mai Pietro, onde convien dire che avesse cercato di accostarsi al suo più grande condiscepolo.

PACE (RANIERI DEL), pittore pisano, operava in patria nel 1719. Era stato scolaro del Gabbiani, e ne' suoi primi lavori dava speranza

Diz. degli Arch. ecc. T. 111.

di riuscire valente artista, ma vioto dalla generale inondazione del cattivo gusto del suo tempo, si lasciò Strascinare al manierismo, e rimase confuso tra la folla dei mediocri artisti.

PACETTI (VINCENZO), scultore romano, operava in patria nel diciottesimo secolo intorno ai ristanri delle antiche statue, aggiuguendo ai torsi dei greci e romani scultori teste, braccia, gambe, estremità di moderno gusto, finchè poi cominciò a cercare di accostarsi un poco meglio all'antico, dietro i suggeri-menti di alcuni dotti. Allora si ottennero alcuni ristauri più tollera-bili qualunque volta l'azione del pezzo antico permise di conoscera quali dovevano essere quelle delle membra mancanti, e Vincenzo Pacetti fu uno de' più esperti.

(CAMILLO) romano, nato circa il 1760, era nel principio del presente secolo risguardato in Roma come uno de' migliori scultori. Il governo italiano, non avendo potuto ottenere che Antonio Canova accettasse l'invito di venire a Milano in qualità di professore di scultura, fu lasciato in sua scelta il nominare quello che credeva più degno di tale incombenza, ed egli nominò il Pacetti. Succedeva egli a Giuseppe Franchi, che pur era valente ed erudito artista; e Cammillo nou tardò a giustificare la scelta dello scultore di Possagno; perocchè dalla sua scuola uscirono tali allievi che presentemente hanno nome di egregi artisti, in Roma, in Genova, in Milano ed altrove, cioè i Fabris, i Gaggeri, i Sangiorgio, i Sommachini, e per tacer di tutt'altri, Cacciatori, al quale accordò in isposa l'unica figlia ed erede, ed ebbe poi sempre in luogo di figlio. Tra le molte pregevoli opere in marmo di Pacetti non rammenterò che la Minerva che conservasi nella reale galleria di Brera, il fregio e le due bellissime Vittorie dell'Arco della 11

Pace poste dalla banda di Milano, diversi busti d'illustri personaggi, tra i quali quello di Vincenzo Monti, Apollo giacente che dorme, atatua grande al vero, inventata e modellata da Pacetti ed egregiamente eseguita dal Sig. Cacciatori, ec. Mancò alla gloria dell'arte nel 1826, ed ebbe onorata sepoltura con modesta lapide nel cimiterio di Porta Comasina presso al Franchi. Mentre scrivo quest'articolo il riconoscente suo genero ed allievo sta formando il suo monumento ordinato dall'Accademia di Brera, che riuscirà opera degna dell'illustre maestro e dell'allievo.

PACHECO (CRISTOFORO), fu adoperato dal duca d'Alba, nel suo palazzo, l'anno 1562, per alcune opere a fresco ed all'olio: ma più che in tutt' altra cosa riusciva eccellente ne' ritratti, onde tutti i principali signori volevano avere il proprio ritratto di sua mano. Ed a questi deve Pacheco la sua maggior fama presso la posterità, perocchè un incendio distrusse tutte le belle upere fatte nel palazzo d'Alba, e rimasero soltanto testimoni della sua virtù diversi ritratti

diligentemente condotti.

— (FRANCESCO), valente pittore e poeta, nacque a Siviglia nel 1571, e fu scolaro in patria di Luigi Fernandez, diverso da quello che fioriva in Madrid, nel diciassettesimo secolo. Dipingeva in età di 23 anni sopra una stoffa di damasco cremesi gli stendardi della flotta destinata per la Nuova Spagna; poi nel 1598 fece parte delle pitture ornamentali del catafalco di Filippo II in Siviglia. Nel 1603 arricchi di pitture a tempra il gabinetto di un suo intimo amico, il duca d'Alcala, facendovi alcune storie dei fatti d'Icaro con belli e studiati scorti. Erano appena terminate quando giugneva a Siviglia il famoso Cespedes, che molto le lodo. Nel 1611 desiderando di ve-

dere le più rinomate opere de' migliori maestri che allora siorivano in Spagna, audò a Madrid, all' Escuriale ed a Toledo, dove lavo-rava il Greco, e strinse domestichezza con Vincenzo Carducho, in lode del quale compose elegantissimi versi. Di ritorno a Siviglia si con-sacrò totalmente alla pittura, a-prendo una scuola nella propria casa, che su poi frequentata da il-lustri artisti. Il S. Ignazio di Lojola fatto nel 1618, ed il Giudizio universale nel susseguente anno, furono il risultamento de' suoi nuovi studj e di più filosofiche teorie. A queste pitture tennero dietro molte altre opere terminate avanti il 1623, epoca in cui accompagnò a Madrid suo genero Velasquez de Silva, chiamatovi dal conte duca d'Olivarez. Due anni si trattenne Pacheco in quella capitale, e vi fu molto adoperato. Ma desiderando di tornare alla tranquilla vita della mal abbandonata patria, staccossi suo mal-grado dal genero, e fu trionfal-mente ricevuto in Siviglia. Fu dopo quest' epoca, che compose e perseziono il suo trattato della pittura; e nel 1654 chiuse la lunga e luminosa sua carriera in seno alla gloria ed alla felicità. Molte città della Spagua possedono pitture di questo raro maestro: tutta la Spagua e l'Europa approfittarono dell'opera elementare intorno alla Pittura.

PACUVIO; celebre poeta e pittore, nacque a Brindisi da una Sorella di Ennio, nell'Olimpiade centocinquantasei. Racconta lo Storico Eusebio, che soggiornò lungamente in Roma, esercitando la pittura, e vendendo le sue poetiche composizioni: e che recatosi in appresso a Taranto, colà terminò i giorni in età quasi nonagenaria. Plinio lasciò scritto, lib. XXXV, cap. 4, che fu consacrata una pittura del poeta Pacuvi onel tempio d'Ercole, posto nel foro Boario.

PADERNA (GIOVANNI), bolo-

nese, fu uno de' più felici allievi del Dentone, e compagno del Mitelli in opere di quadratura, quando non si ami piuttosto di chiamarlo suo scolaro ed ajuto. Fu infatto il suo più vicino imitatore allorchè

lavorava in società con Baldassare Bianchi.

PADERNA (PAOLO ANTONIO), bologuese, nato nel 1649, ebbe la fortuna di frequentare la scuo-

la del Guercino; dopo la morte del quale passò presso al Cigna-ni, ritenendo però sempre la maniera del primo maestro. Non conoscendosi bustantemente forte per

le opere di storia , lavorò di pae-

saggio, contraffaccendo perfetta-mente in tal genere lo stile del grande maestro da Cento. Moriva

in patria nel 1708. PADOVA (GIROLAMO DA), chiamato pure Girolamo dal Santo, nacque in Padova nel 1480. Professava costui la miniatura, sebbene fosse pure capace di trattare la pit-tura di storia in grandi dimensioni, come lo dimostrano i fatti della Vita di S. Benedetto da lui dipinti nel chiostro di S. Giustina di Padova in continuazione di quelle fatte dal Pareutino. Non mostrossi peraltro nè troppo buon disegnatore, nè molto espressivo; beusì finito assai e diligente negli accessori, come costumano i miniatori; e ciò che

meglio torna a sua lode, accurato uel costume antico, vedendovisi posti bassi rilievi dottamente composti. Morì nel 1550.

- ( LAURO DA ) scolaro dello

Squarcione è noto per alcune pitture di stile mantegnesco dipinte alla Carità in Venezia, relative ai fatti di S. Giovanni,

- ( MARCO ANGELO DA), scolaro ancor esso dello Squarcione, dipingeva nel 1489 entro al vec-chio refettorio di Santa Giustina di Padova una Crocifissione, nella quale erano diverse figure assai ben

satte, e con belle e vivaci mosse,

che mostravano l'avvicinarsi del buon secolo.

PADOVANINO. V. Varetari

Alessandro.

PADOVANO (GIUSTO), ossia Giusto Menabuoi, nato in Firenze circa il 1320, fu scolaro di Giotto, o di alcuno de' suoi migliori allievi. Recatosi a Padova ancora giovane, vi ebbe domicilio e cittadinanza, siceome colui che coll' arte sua faceva onore a quella città. Sue grandiose opere, dice Giorgio Vasari, sono le pitture della chiesa di S. Giovanni. Nella tavola dell' altare rappresentò diverse storie del

Santo titolare, nelle pareti fatti evangelici e visioni dell'Apocalisse, e nella cupola una gloria di Beati di semplice invenzione beasi,

come comportavano le condizioni della nascente pittura, ma felice-mente eseguita. Credesi comune-

mente essere morto nel 1397. Furono probabilmente suoi allievi ed

( GIOVANNI E GIUSTO ) i quali sotto una sua pittura fatta presso ad una porta di detta chiesa avevano scritto. Opus Joannis et

justi de Padua. - (FEDERICO DI LAMBERTO DEL) fu uno de'buoni ajuti di Gior-

gio Vasari, ch'egli ricordò cou lode nelle sue Vite pittoriche.

PAFIO (Antonio) bologuese; lavoro di quadrature in Firenze, nella corte ducale ed in altre signorili case in compagnia del figurista Vincenzo Montini. Operava circa la metà del sedicesimo se-

PAGANELLI (Domenico) ar-chitetto idraulico faentino fioriva nel 1583, nel quale anno condusse l'acqua del Fonte in Faenza, e vi fece la mostra nella piazza, posta poi alle stampe nel 1719 da Carlo Cesare Soletta patrizio faentino, con alcuni utili avvisi intorno alla conservazione di quell' acqua.

- (NICCOLÒ) nato a Faen-

za nel 1538, fu buon seguace della scuola romana, quando sia veramente sua opera il bel quadro di S. Martino appartenente alla cattedrale della sua patria, e che per errore fu lungo tempo creduto del Longhi. Morì il Paganelli l'anno 1720.

PAGANI (GASPARE) pittor modenese operava in patria nel 1543. Sebbene trovisi annoverato con lode tra i pittori del buon secolo, non è noto che conservisi di lui altra opera pubblica, che il quadro di Santa Chiara: pregevole lavoro a dir vero, ma non tale da dargli distinto luogo tra i suoi compatriotti contemporanei.

(PAOLO) nato in Valsolda nel 1656, apprese i principi della pittura in Venezia, e colà coudusse le prime sue opere. I Veneziani gli danno colpa di essere stato uno dei primi ad introdurre nelle accademie il pessimo gusto di disegnare il nudo alquanto caricato, ma in pari tempo gli accordano il merito di aver formati alcuni buoni allievi. Lasciò in quella città pochi quadri per chiese che peccano di manierismo, ma non prive di effetto. Operò molto più in Milano per chiese e per private quadrerie, avendovi tranquillamente passati gli ultimi suoi anni fino al 1711, in cui morì.

—— (FRANCESCO) nacque in Firenze nel 1531, e recossi ancor giovipetto a Roma quando aveva di già appresi gli elementi della pittura. Colà mercè lostudio delle cose di Polidoro e di Michelangelo, riuscì così valente pittore, che appena tornato in patria, fece parlar molto di sè con alcune opere fatte ad imitatazione di quelle di Polidoro. Grandi erano le speranze concepite dagli amici dell' arte, vedendolo far cose nella fresca gioventu che avevano sorpresi tutti i conoscitori. Ma improvvisamente colpito da grave infermità, fu tratto al sepolcro in età

di trent'anni. Lasciava un figliuolo in età di tre anni chiamato

- ( Gregorio ) il quale, poi ch' ebbe appresi i principi della pittura nella scuola del Titi, pessava a quella del Cigoli, che 'poi imitò assai da vicino. Una delle migliori sue opere fatte in Firenze fu il quadro grande per la chiesa del Carmine, rappresentante l' Invenzione della Croce, che poi perì nell' incendio di quella chiesa, ma dopo esserne stata fatta una me-diocre incisione. E pure pregevole un suo fresco a S. Maria Novella, comunque vedasi alquanto danneggiato dal tempo. Altri pochi qua-dri si conservano in alcune quadrerie di Firenze. Ebbe frequenti commissioni di quadri d'ognigrandezza per l'estero, dove le sue opere erano riputate non da meno di quelle dello stesso Cigoli. Morì in Firenze nel 1605.

—— (VINCENZO) da Monte Rubbieno nel Piceno, credesi comunemente scolaro di Raffaello. Trovansi opere di questo valent'uomo fatte dal 1529 al 1563, che veramente s'accostano al fare del grande Urbinate; come per modo d'esempio la sua Assunta a Monte Rubiano, e due quadri ancora più pregevoli fatti per Sargnano.

PAGANINI. V. Mazzoni Giulio,

PAGANINI. V. Mazzoni Giulio, PAGGI (Giovanni Battista) nacque in Genova da patrizia famiglia nel 1554, e fu posto dai parenti allo studio delle lettere; ma ben tosto, tratto da naturale inclinazione, si consacrò alla pittura. Ebbe i primi rudimenti dell' arte da Luca Cambiaso, e molto si esercitò nel copiare antichi bassi rilievi a chiaroscuro. A quest' utile pratica andò debitore di quella bellezza di parti che accostasi all' ideale, e che trovasi frequentemente nelle sue figure. E già cominciava a colorire con buon gusto ed a far pratica nella forza del chiaro scuro, quando, rendutosi colpevole di omi-

cidio, dovette abbandonare la patria e ritirarsi in Firenze, dove si trattenne vent' anni, avvicendando collo studio delle opere de' grandi maestri, i propri originali lavori, di cui lasciò non numerosa, ma scelta copia in quella illustre capitale. Tra questi meritano distinta ricordanza la Storia di S. Caterina nel chiostro di S. Maria Novella: opera facilmente superiore a tutte le altre di quel chiostro per copia di figure, per robusta maniera, per nobiltà e per grazia di volti, per ornamenti di architettura, ec. Egual-mente pregevole è la Trasfigurazione della chiesa di San Marco. Venuto in Lombardia, condusse per la certosa di Pavia tre stupende storie della Passione del Signore; e colà ebbe lettere di Francia e di Spagna, che con larghi stipendi lo chiamavano a quelle corti. Ma l'amore della patria, che nello stesso tempo, in considerazione della sua virtù lo richiamava nel suo seno, gli fece rinunziare ad ogni altra onorevole condizione. Grato a tanto favore, l'arricchi di bellissime opere, tra le quali, ebbe a ragione gran nome il quadro della Strage degl' Innocenti di casa Doria, fatto a competenza di Rubens e di van Dyck. Ebbe molti scolari, che lo perdettero nel 1627.

Intagliò il Paggi molte stampe all'acquaforte, e scrisse un trattato della pittura che dai Francesi fu tenuto in molta stima, sotto il titolo di Tablette da Pagi, ma che nell'edizione, d'Italia porta il nome di Definizione e divisione

della pittura.

PAGLIA (Francesco), bresciano, nacque nel 1636 e fu scolaro del Guercino e suo fedele imitatore. Poche tavole di storia fece nella sua patria, nelle quali scorgesi la forza del chiaroscuro guercinesco. Operò molto di ritratti, che sapeva fare somigliantissimi, e che non obbligandolo a lungo lavoro, non

offrono, come i quadri storici, sensibili tracce di stento. Morì dopo il 1700, lasciando ammuestrati nella pittura due figli

- ( Antonio ed Argelo ) il orimo morto di 67 anni , nel 1747, l'altro di 82 nel 1763, l'uno e l'altro ragionevoli pittori, ma non para-

gonabili al padre.
PAGLIARI (GIOVAN BATTISTA) mediocre pittore, ma valente ri-stauratore di quadri, quando il bisogno non lo stringeva a strapazzare il mestiere. Era nato in Cremona nel 1641, e morì in età di 76 anni nel presente secolo.

- ( ONOFRIO) altro pittor cremonese morto di 81 anni nel 1714, non fece, per quanto è a me noto, opere di qualche importanza.

PAGNI (BENEDETTO) da Pe-scia, nato in principio del sedicesimo secolo, apprese l'arte sotto Giulio Romano, e con lui re-cossi da Roma a Mantova in qualità di suo ajuto. Alcune cose fece pure in questa città di propria in-venzione, tra le quali il quadro di San Lorenzo per la chiesa di S. Andrea, opera veramente degna di un allievo di così grande maestro. Convien dire che in matura virilità rivedesse la patria e vi facesse lunga dimora, se è vero che vi conducesse molte opere a fresco. Certo è che sono in questa città ancora presentemente alcune belle pitture, come la facciata di casa Pagni, ed il quadro delle Nozze di Cana Galilea nella chiesa cattedrale

PAGNO DI LAPO PARTIGIA-NI, creduto a torto da Giorgio Vasari autore del bellissimo mausoleo eretto in Lucca a Pietro da Noceto segretario di papa Niccolò V, fu uno dei migliori e più affezionati allievi di Donatello. Pagno fu ajuto del suo grande maestro in molte delle più cospicue opere, e dopo la morte di lui quello che fu riconosciuto più degno di terminare le

di già incominciate o soltanto modellate.

PALACIOS (FRANCESCO) nacque a Madrid nel 1640, e fu allievo di Velasquez de Silva fino al 1660, in cui questi morì. Rimasto di vent'anni privo di maestro quando appena cominciava a trattare lavori di storia, si restrinse a dipinger cose di minore importanza; e perchè non gli mancavano frequenti commissioni per ritratti, applicossi talmente a questo genere, che pochi nell'età sua sapevano farli più somiglianti e pieni di vita ed atteggiarli con pari spirito. Il solo quadro di storia di questo celebre pittore è quello del convento delle Ritirate, rappresentante S. Onofrio. Morì di 36 anni nel 1676.

PALADINI (ARCANGELA) nacque in Pisa nel 1599; ed ebbe gran uome di eccellente ricamatrice e di ragionevole pittrice. Di ventidue anni terminò il proprio ritratto, che tuttavia conservasi nella R. Galleria di Firenze, e di 23 morì con grave danno dell'arte e della gloria del sesso.

—— (CAVAL. GIUSEPPE) siciliano, fiorì nel diciassettesimo secolo. Un suo quadro rappresentante la Madonna con S. Giuseppe, che conservasi nella chiesa di questo Santo a Castel Termini, è forse la sola certa pittura che si conosca del cavalier Paladini.

(LITTERIO) nato in Messina nel 1691 usci dalla scuola del Conca, e fu pittore di macchina ed abbastanza castigato di segnatore. Pregiasi tra le principali sue opere la volta della chiesa di Monte Vergine, assai copiosa di figure che scortano con maravigliosa prospettiva, ed hanno varietà di forme, di vesti e di attitudini assai studiate. Viene peraltro accagionato di manierismo, difetto comune a quasi tutti i pittori di quel tempo. PALADINO (ADRIANO) nato in

PALADINO (ADMIANO) nato in Cortona nel 1610, fu il solo allievo

PA

che il celebre Pietro Berettini avesse tra i suoi compatriotti; ma questo aucora dev'essera stato assai debole artista, perocchè non è conosciuto che di nome. Morì nel 1680.

(FILIPPO), fiorentino, nacque circa il 1544, e fu creduto scolaro dell' Allori; ma se ciò fu . convien dire che alla maniera di quella scuola aggiugnesse lo studio delle opere di migliori maestri, ed in particolare delle pitture di Fe-derico Barocci. Una bella tavola di Filippo rappresentante S. Giovanni decollato conservasi in Firenze, ma le sue più pregiate pitture trovansi in Sicilia, e particolarmente a Catania, Siracusa, Palermo e Mazzarino, feudo del principe Colonna, dov' erasi ritirato per non so quala delitto commesso in Milano. Se il manierismo non guastasse in parte le sue opere, potrebbe questo pittore sostenere il confronto de' migliori toscani suoi contemporanei. Morì a Mazzarino quando contava sessant' anni e più.

PALCH (GIOVANNI) nato in Inghilterra circa il 1740, apprese in patria il disegno, e l'anno 1770 intaglio 26 grosse teste tratte dalle pitture di Masaccio, che conservansi a Firenze nella chiesa del Carmine, e le pubblicò nel 1771.

PALCKO (XAVERIO juniore) pit-

PALCKO (XAVERIO juniore) pittore ed intagliatore alemanno, fu membro dell'accademia di Pittura di Vienna, e morì in Dresda nel 1766. Sono conosciute tra i dilettanti alcune stampe all'acqua forte di sua composizione,

di sua composizione.

PALENCIA (GASPARE DI) operava in Valladolid nel 1509, di dove passò ad Astorga per dipingere l'altar maggiore della cattedrale. Rarissimi sono i quadri di questo antico artista, sebbene non possano essere attribuiti ed altri autori, portando tutti il suo nome.

(PIETRO ONORATO). Il capitolo della cattedrale di Siviglia commetteva a questo pittore il ri-

stauro del bellissimo monumento della settimana Santa, per il prezzo di 14,700 reali. Fu inoltre uno dei benemeriti fondatori dell'accademia di pittura di Siviglia, poi console della medesima nel 1660. Credesi comunemente che morisse in Sivi-

glia nel 1661.

PALLADIO (ANDREA) nacque in Vicenza l'anno 1518, e non appena ebbe terminati gli studi ele-mentari di belle lettere e di geometria, che rivolse l'animo alle cose dell'architettura, scegliendo a suoi maestri Vitruvio e Leon Bat-tista Alberti. Il celebre letterato e poeta Gian Giorgio Trissino suo compatriotta e mecenate lo condusse tre volte a Roma, oude approfit-tasse della dimora in quell'antica capitale del mondo per studiare gli antichi edifizj entro e fuori delle mura. E maravigliosa fu la fatica e la diligenza da lui usata in con-cepirne le idee e nell'intendere gli accorgimenti e gli artifizi de'quali tanto abbondano le fabbriche degli antichi. Non lasciò opera, benchè rovinata, senza sottile esame, nè mai su contento finchè non vide co' propri occhi i fondamenti di quelle moli da tanto tempo distrutte; e sulle tracce di queste con-cepì poi le piante degli edifizi, che per comune consentimento gli meritarono il primo grado tra i moderni architetti.

La prima sabbrica che si attribuisce ad Andrea fu il ristauro e dirozzamento del palazzo del Trissino a Circoli nel territorio vicen-tino. Di 29 anni ebbe parte nel pubblico palezzo di Udine, chiamato il Castello; ed in pari tempo dava il disegno ed il modello per cingere di nuovi portici la Sala della Ragione di Vicenza, intorno alla qual cosa era stato consultato anche Giulio Romano. I circoscritti confini di un dizionario non mi consentono di entrare ne' partico-lari degl' infiniti edifizi inventati,

disegnati, o diretti da questo sommo maestro; e sono costretto di andarli accennando coll'andamento da puro indice, senza poterli descrivere. Mi attengo generalmente parlando alla vita del Palladio scritta da Temanza, ed a quanto ne scrisse il Milizia.

In via S. Stefano della città natalizia edificava il palazzo Tiene, nobilissimo edifizio, quantunque non finito, e non scevro da difetti. Fa-ceva sul fiume, presso la Malcon-tenta, il palazzo Foscari, ed in Feltre il primo piano veramente ma-gnifico, sebbene d'opera rustica, del palazzo pubblico; e forse fu pure autore di una delle porte della città, che consiste in un arco maestoso a bozze con colonne doriche ai lati, col loro sopra ornato e frontispizio.

La prima opera eseguita da Pal-ladio in Venezia fu il monistero de' canonici Lateranensi della Ca-rità; di pari col quale faceva procedere la fabbrica del refettorio dei monaci di S. Giorgio maggiore; cui aggiunse in appresso la bellissima chiesa, la di cui elegante facciata è posta di contro alla piazzetta di S. Marco. Più lodata di questa fu la facciata della chiesa di S. Francesco alla Vigna, per la quale il disegno d'Andrea fu preferito a quello del Sansovino. Più tardi fece la chiesa dei Cappuccini, chiamata del Redentore alla Zueca, che a parere di molti vince le due precedenti. Si dice aver pure dati disegui per la chiesa delle Zitelle, ed aver fatto qualche cosa intorno al palazzo ducale. Bellissimo ornamento di Venezia sarebbe stato il ponte di Rialto, se si fosse eseguito quello disegnato da Palladio; come singolarissimo sarebbe riuscito il ponte di pietra sulla Brenta in Bassano; cui ne sostitui uno di legno ingegnoso assai.

Non devonsi omettere il palazzo fatto da Palladio nella villa trevigiana di Maser per Marc' Antonio Barbarigo, nè il casino de'Trissini sul colle di Meledo, nel territorio vicentino. Diede pure quattro disegni per la facciata di S. Petronio in Bologna, che poi non ebbero effetto, e quelli della facciata ed atrio del palazzo Ruini, ora Ranpuzzi, nella stessa città.

Chiamato in Piemonte, fece l'antico Parco reale, ora in gran parte distrutto: in Trento riedifico un palazzo, ed in Brescia lavorò intorno al duomo ed al pretorio.

Avea il Palladio presa moglie in Vicenza, onde vi edificò una casa comodamente ripartita, e bastantemente elegante. Sue altre opere sono nella stessa città i magnifici palazzi Valmarana, Chiericato, Barbarana, Porto: e nel territorio la famosa rotonda del Capra... Ma perchè andrò io seccamente enumerando le infinite opere pubbliche e private di Palladio nei territori vicentini, padovani e veneti? quando a tutti è noto che le più belle ed eleganti fabbriche del buon secolo in quelle parti sono in gran parte sue, o fatte a sua imitazione?

Dovrei piuttosto diffondermi intorno al teatro olimpico fatto in Vicenza sul gusto degli antichi, ma la sua celebrità presso tutte le colte nazioni mi dispensano dal farlo; e soltanto consiglierò a quanti desiderassero averne un adequata notizia, di leggere la dissertazione del Montanari, e ciò che ne scrissero l'Algarotti ed il Temanza.

Abbiamo fin ora parlato delle opere: ora soggiugueremo poche cose iutorno alla privata vita di così grand' uomo. Fu di statura piuttosto piccola, di bella presenza e di volto gioviale. Faceto e giocondo, ma rispettoso spezialmente verso i maggiori, fu modesto, familiare, amico dei dotti e di tutti i buoni e tutto piacevolezza ed amore cogli operaj. Ebbe tre figli, Leo-

nida, che nell'architettura giunse ad assistere il padre, ed Orazio che applicossi alla giurisprudenza, e che ambedue morirono in giovanile età. Soltanto il terzo, chiamato Silla, sopravvisse al padre, che lo aveva ammaestrato nell'architettura. Andrea Palladio morì di 62 anni, ed ebbe onorata sepoltura nella chiesa de' Domenicani di Vicenza.

" Il pubblico, scriveva Francesco
" Milizia, e la posterità veri giu" dici del merito degli uomini hanno
" reso al Palladio quella gloria,
" che gli hanno meritato tante sue
" insigui opere: Le più colte na" zioni d'Europa studiano i suoi
" libri, e lo risguardano come il
" Raffaello dell' architettura ".

PALLONI o POLLONI (MI-CHELANGELO) da Campi, grossa borgata a metà cammino tra Firenze e Prato, nacque nel 1630 e su scolaro del Volterrano. In Firenze nou si conosce del Palloni che una copia, per altro assai bella; del Furio Cammillo dipinto in palazzo Vecchio da Cecchino Salviati; ma è noto che lavorò molto in Polonia, dove probabilmente morì avanti il 1700.

PALLOTTA (FILIPPO) fioriva in Madrid nel 1703. Fu grazioso pittore di fiori e verzure; ma poco attese alla pittura perchè molto adoperato da Filippo V nelle cose di architettura e nell'intaglio. Conviene peraltro dire che molto si distinguesse in nessuna delle dette arti quanto nella pittura, perocchè non trovasi d'ordinario ricordato che nella qualità di pittor fiorista.

PALMA (GIACOMO SENIORE), nato circa il 1500, e non nel 1540, come per errore fu scritto da tutti i biografi pittorici, recossi a Venezia di già ammaestrato ne'principi dell'arte, ed imitaudo le opere del Giorgione, e frequentando la scuola di Tiziano, riuscì uno de' valenti pittori di quella felice età. Le

chiese di Venezia sono ricche di alcune sue belle tavole, e la S. Barbara a S. Maria formosa sostiene il confronto delle migliori opere del Giorgione, come la Cena di Cristo a S. Maria Mater Domini, par fatta da Tiziano. Altre sue pubbliche opere sono l'Epifania all'isola di S. Elena e la Madonna a S. Stefano di Vicenza. Fu Giacomo così diligente e finito nelle tinte, che quasi non si conosce colpo di pennello. Non ebbe la sublimità di Giorgione, ne la dolcezza ed il dotto disegnare di Tiziano, ma andò vicinissimo a questi nelle teste delle donne e de fanciulli. Si dice che più volte ritraesse ne'suoi quadri storici le propria figlia Violante, amica di Tiziano, che forse più di una volta ne dipinse la bella imagine. Anche questa circostanza distrugge l'epoca assegnata alla na-scita del Palma. Come mai se nato fosse del 1540, potè avere una figlia onorata dall'amicizia di Tiziano nato nel 1477? Ma la più insigue prova dell'anacronismo è la nascita di

PALMA (IACOPO) il giovane, accaduta indubitatamente nel 1544. Nacque questi da Antonio, figlio di Giacomo il vecchio, che per essere stato debolissimo pittore basterà l'averlo qui ricordato. Poi ch' ebbe il giovane Palma appresi i principi della pittura dall'avo, fu in età di quindici anni ricevuto alla sua corte del duca d'Urbino, e condotto a Roma, dov'ebbe opportunità di studiare le opere di Raffaello e di Polidoro. Restituitosi a Venezia nel 1570 , si fece vantaggiosamente conoscere con alcune opere, che al dotto disegnare della scuola romana univano il colorito della veneta. A fronte di così lo-date pitture, non aveva in Venezia commissioni d'importanza per il grande credito che acquistato avevano il Tintoretto e Paolo Veronese; onde raccomandavasi al Vittoria, Diz. degli Arch. ecc. T. 111.

che di que' tempi, essendo il più favorito architetto della Repubblica, distribuiva a suo piacere a chi più gli piaceva le pitture che ordinava il governo; ed in breve ebbe più commissioni che non abbisognavano. Pure, finchè vissero que'due grandi emuli, fece opere tutte lodevoli; ma dopo la morte loro e del Corona, alcune volte strapazzo opere da sembrare piuttosto abbozzi che altro. Ad ogni mo-do condusse anche in età senile quadri degni di lui; quali sono quelli della battaglia navale combattuta da Francesco Bembo, eseguiti per il palazzo ducale, quello commessogli dalla famiglia Moro rappresentante i Santi Benedetto, Cosma e Damiano, ecc. Non ac-cennero altre opere, essendovene sparse in tutta l'Italia e fuori. Grato alla memoria dell' Avo e di Tiziano che lo aveva incoraggiato allo studio dell' arte, eresse a loro ed » sè ne'Santi Giovanni e Paolo un monumento, lasciando alla sinistra del busto di Tiziano luogo per il proprio. Giunto al limitare della vecchiaja e vedendosi intorno molti allievi ed ajuti per condurre le opere di lungo lavoro, soleva consacrare alcune ore nell' intaglio all'acquaforte, nella qual'arte, sebbene pitt che per tutt'altro, trattata per di-vagamento, pubblicò diverse stampe eseguite con grande spirito e faci-lità, e dai dilettanti avidamente ricercate. Mori in Venezia l'anno

Soggiungo un breve indice delle sue acque-forti.

1628.

Dalila in atto di tagliare i cappelli a Sansone.

Giuditta che ripone nel sacco portato dalla sua fantesca la testa di Oloferne.

- S. Giovanni nel deserto.
- S. Girolamo che sta discorrendo con papa Damaso; stampa assai rara.

Gesù Cristo che assolve la Donna adultera

Un prete ed una figura nuda, con due giovinotti in terra, con la cifra dell' artista.

PALMEGIANI (MARCO) da Forli, operava avanti il 1550, come ne fanno prova diverse opere colle date del 1513 al 1537. La fama di que-sto pittore, dal Vasari chiamato per errore *Parmigiano*, è minore assai del merito; perocchè nella città patria ed altrove trovansi bellissime opere, alcune delle quali hauno la semplicità del comporre del precedente secolo con dorature e finissimi lavori ai lembi delle vesti; altre sono di moderno stile, più artificiose nell'aggruppamento delle figure, più larghe ne'contorni, più grandiose nelle proporzioni e con maggior, movenza di teste. Si dice che fosse allievo del Melozzi. D' ordinario segnava i suoi quadri colla leggenda: Marcus Palmesanus P. Forlivensis.

PALMERINI (N) urbinate, fiori nel 1500, e viene creduto condi-scepolo di Raffaello. Di questo pittore, meno forse riputato che non merita, conservasi nella chiesa di S. Antonio d' Urbino una tavola con varj santi, che piega alquanto

al moderno stile.

PALMERUCCI (GUIDO), nato in Gubbio in principio del quattordi-cesimo secolo, dipingeva il pubblico palazzo della sua patria nel 1342. Da alcune figure mezzanamente conservate all'ingresso, apparisce uno de' migliori giotteschi; e forse al medesimo si debbono attribuire altri avanzi di pitture di eguale maniera che si vedono nella stessa

PALMIERI, o PAMERIUS (C.) nacque in Parma circa il 1750, ed apprese i principj del disegno e dell'intaglio in patria. Recavasi poi a Parigi, dove fece lunga dimora; e pubblicò diversi soggetti campestri all'acqua forte ed all'acquerello di sua composizione. Restituitosi alla patria, diede alla luce diverse stampe, tra le quali

Il Riposo del Pastore sul gusto di bistro, colla leggenda: Palme-

rius fecit.

La Vecchia laboriosa, che serve d'accompagnamento alla precedente.

- (Pietro Giacomo) bolognese intagliò molti dei rami che ornano il libro dei Paesi pubblicato in Bologna nel 1760. Sui disegni di Francesco Simonetti incise diverse battaglie in altro libro stampato nel medesimo anno dallo stesso Guidotti di Bologna. Fece pure alcune altre stampe isolate, che gli possono dar luogo tra i mediocri intagliatori dell' età sua. Operava ancora alcuni anni dopo in patria, dove morì assai vecchio.

-(Giuseppe)nacque in Genova nel 1674, e su uno de più gentili pittori d'animali che fiorirono nella prima metà del diciottesimo secolo. Ebbe molte commissioni in patria e per altri paesi. La Corte di Portogallo gli ordino molti grandi quadri rappresentanti caccie di più maniere, ch' egli esegui con intero soddisfacimento di quella reale famiglia che generosamente lo ricompensò, ed in pari tempo lo chiamava con vantaggiose condizioni a Lisbona; ma egli modestamente ricusò di abbandonare la sua bella patria. Dipinse il Palmieri anche quadri di storia, che troppo sono lontani dal merito di quelli di genere. Morì di 66 anni.

PALOMBO (BARTOLOMMEO) scolaro di Pietro da Cortona, ed uno de' suoi più fedeli imitatori, lasciò in Roma due pregevoli pitture, la più lodata delle quali trovasi a S. Martino a Monti, e rappresenta Maria Maddalena de'Pazzi ammessa recentemente all'onore degli altari.

PALOMINO DE VELASCO (ÁN-TONIO ) nacque in Bajalanca nel 1653, e fu educato a Cordova in belle lettere ed in giurisprudenza; ma in pari tempo, sentendosi naturalmente inclinato alle cose del disegno, occupavasi nel copiare stampe quali gli capitavano sotto gli occhi. Fortunatamente, trattenendosi alcun tempo in Cordova, conobbe il pittore Giovanni Valdes Leal, che gli diede alcune lezioni per di-rigerio negli studi pittorici. In ap-presso, consigliato da Alfaro, recavasi a Madrid nel 1678, e colà stringeva domestichezza con Carreno e Coello, i quali gli ottenevano dal re di essere ammesso a dipingere sotto la loro direzione nella galleria de' Cervi al Pardo. Questi lavori che gli fruttarono il titolo di pittore onorario del re, lo resero noto come valente artista, e gli procacciarono commissioni nella capitale ed altrove, e specialmente in Valenza, dove lesciò le sue più vaste opere. Al merito delle pitture aggiunse Palomino quello di autore di un importante libro intito-lato: Museo di Pittura, del quale pubblicò la prima parte nel 1715 e la seconda nel 1724. Mancatagli la consorte nel susseguente anno fecesi ordinar prete, ma nel 1726 terminò la sua gloriosa carriera. Era sua sorella

(DONNA FRANCESCA), che in Cordova acquistò gran nome come pittrice di ritratti. Fece pure alcuni quadri storici di piccole dimensioni, che sono anche al presente tenuti in gran pregio nelle quadrerie di Cordova.

PALTRONIERI GIOVANNI FRAN-CESCO) da Carpi, nacque dopo la metà del sedicesimo secolo e fu scolaro dei rinomati scagliolisti Gristoni. Molto lavorò in Romagna di opere di scagliola, e v'ebbe non pochi allievi che diffusero l'arte in tutta quella provincia. Operava in sul declinare del diciassettesimo secolo.

(PIETRO), detto il Mirandolese delle Prospettive, su scolaro o imitatore di Marc'Antonio Chiarini. Sebbene avesse stabile domi-cilio in Bologna, dimorò lunga-mente in Roma; ed in queste due città ed in altre in gran numero lasciò bellissime pitture rappresentanti oggetti d'antica architettura, archi, fontane, acquedotti, templi, rottami d'edifizj, e simili, con tinte di un certo quale rossiccio, che può risguardarsi come un segno caratteristico delle opere del Mi-randolese. I fondi di queste vaghissime architetture sono campagne con acque che pajono vere, popolate di figure che danno ani vita, dirò così, al paese. Questo singolare ingegno valevasi, per soddisfare alle frequenti commissioni di tali opere all'olio ed a fresco, di molti ajuti. Morì di 68 anni nel

PAMPURINI (ALESSANDRO), cremonese, credesi che nel 1511 dipingesse nella cattedrale della città patria alcuni fanciulli intorno ad un cartellone, ed alcuni fregi o rabeschi, imitati poi, o continuati dal Ricca.

PAMPURINO, o PAMPUCINO (Alessandro) operava in Cremona in sul finire del quindicesimo secolo. Tra i snoi lavori si annovera dall' Arisi e dal Signor Grasselli una pittura rappresentante diversi santa eseguita nella soppressa Chiesa di S. Gallo in Cremona, colla leg-genda: Opus Alexandri de Pampurinis die ultima octobris 1496. Dicesi che ancora nella cattedrale della stessa città aveva dipinti sopra un'arcata della nave maggiore, nell'anno 1511, alcuni puttini intorno ad un cartellone, e certi fregi o rabeschi che da molto tempo più non esistono.

—— (GIACOMO) altro pittore cremouese che ancora vivea nel 1530, del quale scrisse l'Arisi, che non solamente in Cremone sue pa-

PAMPURINO (AGOSTINO) operava in Cremona nell'età dei due precedenti, risultande da un atto del 1497 che convenne con i frati Domenicani di eseguire alcuni dipinti nella loro chiesa di S. Domenico.

PANCIA, celebre scultore di Scio, aveva appresa l'arte da suo padre Sostrate, riuomatissimo architetto e statuario. Tra le opere di Pancia rammenta Pausania la statua del giovanetto Nicostrato vincitore nel giuoco della palestra, e quelle di Aristeo di Argo e di Zenodico, il primo vincitore nella corsa, l'altro evel pugitato:

PANCIO statuario. Di questo artista raccenta Teofrasto, nella sua storia delle Piante, che impazzi per aver mangiato un frutto, prodotto da una specie di cardo, che germentia presso Tegga.

moglia presso Tegea.

PANCORBO (FRANCESCO), non ignobile pittere spagnuolo del sedicesimo secolo, dimorava a Jaen, e fu uno de'buoni imitatori di Sebastiano Martinez.

PANCOTTO (PIETRO), nato in Bologna dopo il 1550, fu uno dei primi allieri dei Caracci. In una delle sue pitture a fresco a S. Colombano, ritrasse in caricatura nella persona di un Evangelista, un parreco, che fu fatto la favola del paese. Il Pancotto fece a dir vero opera biasimevole per avere profanata con indecente scherno la figura veneranda di un Evangelista, e fatta grave ingiuria ad un ecclesiastico; ma le sue pitture non lasciano di essere per conto dell'arte assai lodevoli. Ignorasi l'epoca della morte.

PANDEREN (EGBERT VAN) nacque in Harlem circa il 1606, apprese i principi del disegno e della incisione in patria, indi passò ad Anversa, dove esegui molte stampe, tratte da diversi maestri, tutte iuteramente incise a bulino in uno

atile molto accordato. Tra le venti e più stampe che gli si attribuiscono nomineremo le seguenti.

Iddio, l'Angelo, l'Uomo, il Diavolo, ovvero la Storia dell'ammalato e del medico, da Goltzio, in 4 fogli: opera rarissima.

Maurizio, principe d'Orange a cavallo, ed in lontananza battaglia, da Antonio Tempesta.

Pallade, Giunone e Venere, da Spranger, in tre fogli.

PANDOLFI (GIANGIACOMO) fioriva in Pesaro sua patria circa il 1620. Aveva appresi i principi della pittura sotto Federigo Zuccari, e lasciò in patria alcuni quadri che di poco cedono in merito a quelli del maestro. In età molto avauzata dipinse a fresco nell'oratorio del Nome di Dio alcune storie dell'autico e del nuovo Testamento; ma o perchè non conoscesse bastantemente la pratiche del dipingere a fresco, o perchè la chiragra ond'era frequentemente tormentato, non gli lasciasse il libero uso della mano, queste pitture non corrisposero all'aspettazione.

PANEO, fratello di Fidia, e rimomatissimo pittore, fioriva nell'Olimpiade LXXXIII. Oltre l'aver ajutato il fratello nel formare il Giove Olimpico, dipinse la battaglia di Maratona combattuta dagli Ateniesi contro i Persiani, introducendovi i ritratti de'capitani ateniesi Milziade, Callimaco e Cinegiro, e quelli dei Persiani Datimo ed Artaferne.

PANETTI (DOMENTO) nato a Ferrara nel 1460, mostrossi da principio assai debole pittore; ma tornato in patria da Roma il Garrofolo, che dalla sua scuola era passato in Roma a quella di Raffaello, sebbene il Panetti fosse di già vecchio, riformò in modo il suo stile su quello dello scolaro, che in quell'età, in cui gli altri peggiorano, si mostrò uno de migliori quattrocentisti. Di questa fortunata epoca

è il S. Andrea agli Agostiniani di Ferrara ed altre opere, delle quali una fu creduta degna di essere collocata nella sceltissima galleria elettorale di Dresda. Morì circa il 1530.

PANFI (ROMOLO), fiorentino, mato avanti il 1650, dopo aver dipinti alcuni quadri storici, e diversi ritratti abbastanza lodevolmente; si volse a dipingere paesi e bettaglie, che gli fecero opere assai più che le precedenti opere. Morì circa il 1700.

PANFILO di Macedonia risguardasi come il primo tra i pittori greci, che versato fosse nelle lettere e specialmente nell'aritmetica e nella geometria, senza il sussidio delle quali asseriva niuno poter essere perfetto pittore. Dietro i suoi consigli, fu ordinato in Sicione, luogo di sua dimora, che i fanciulli appartenenti a patrizie famiglie dovessero, prima d'ogn'altra cosa, apprendere il disegno; e questa istituzione non tardò ad essere adottata da tutte le greche città. Pan-filo era stato scolaro di Eupompo, e fu maestro di Apelle, e proba-bilmente ancora di Pausia Sicionio. Egli ricusò d'insegnare l'arte a minor prezzo di un talento ogni dieci anni; ed è noto avergli Apelle pagata tale somma. Secondo l' torità di alcuni greci scrittori, Panfilo e non Apollodoro avrebbe dipinta la celebre tavola rappresentante gli Eraclidi supplicanti innanzi al popolo Ateniese. Dicesi che alcune bellissime opere di Panfilo erano state da Arato mandate in dono al re della Caria. Vi fu un altro pittore dello stesso nome, di cui parla Cicerone nel Lib. III de Oratore come di artista oscuro ed inetto.

—, allievo di Prassitele, su ragionevole scultore, del quale presso asiaio Pollione conservavansi in Roma alcune statue, e tra queste una di Giove Ospitale.

---. V. Nuvolone.

PANICALE (MASOLINO DA) Daeque uel 1378, fu probabilmente scolaro del Ghiberti nelle cose di plastica e nel disegno, ed apprese colorire dallo Starnina. Sua pregevole opera, e forse l'unica che rimanga in essere, è una parte della cappella di S. Pietro nella chiesa del Carmine in Firenze. Terminava di dipingervi alcune storie della vita del Sento titolare ed i quattro evangelisti, quando fu sorpreso dalla morte, e le mancanti storie furono eseguite da Meso di S. Giovanni, suo allievo, chiamato Masaccio, che di lunga meno superando il Maestro, diede il proprio nome alla cappella. Ad ogui modo non può negarsi al Panicale un distinto posto tra i quattrocentisti che fecero progredire l'arte. Sebbene il suo stile uon vada totalmente immune dalle crudezze de' contemporanei, e non sia sempre corretto diseguatore, è però grandioso, sfumato e per certi rispetti vicino al moderno stile, la di cui aurora vedesi sorta nelle pitture del suo grande allievo. Morà in fresca età circa il 1420.

PANICO (ANTON MANA) nafo in Bologna dopo la metà del sedicesimo secolo, fu scolaro di Aunibale Caracci e forse suo aiuto in Roma nei lavori della galleria Farnese. Morto Annibale entrò ai servigio di Mario Farnese, e lungamente dimorò ne' suoi feudi, dipingendo a Castro, a Latera, a Farnese, nel di cui duomo collocò il bellissimo quadro della Messa, intorno al quale aveva lavorato lo stasso Annibale. Ignorasi il luogo ed il tempo in cui Panico terminò

la lunga sua vita/
PANNEELS (GUGLIELMO) nato
in Anversa circa l'anno 1600,
fu allievo di Rubens, ma sembra

che siasi assai più distinto nel disegno e nell'integlio all'acquaforte, che non in opere di pittura. Ad eccezione di pochissime stanspe,

tutte le altre sono tratte dal mae-

stro, e sono celebri le seguenti: Ester al cospetto di Assuero.

L' Adorazione dei Magi. La Maddalena in casa del Fa-

riseo.

Sacra Famiglia, nella quale il bambino Gesù e S. Giovannino si trastullano con un agnello.

Meleagro che presenta ad Atalanta la testa del Cignale.

Bacco ubbriaco sostenuto dai Satiri e dalle Baccanti

Il Ritratto di Rubens.

PANNI (ANTON MARIA). pittore di prospettiva ed ornati, fioriva in Cremona sua patria dopo il 1750. Nel 1762 pubblicò per opera del tipografo Richini il libro — Distinto Rapporto delle dipinture della città e sobborghi di Cremona; libro di qualche utilità perchè somministra notizie di pitture attualmente non esistenti. Morì in patria nel 1790. Suo fratello

—— (GIUSEPPE ANGELO), chiamato il Furbetta aveva appresa la pittura da Marc' Antonio Ghislina, di cui ne imitò il cattivo gusto.

PANNICCIATI (JACOPO), ferrarese, su scolaro dei Dossi e sebbene appartenente a patrizia famiglia, esercitava l'arte con grande amore e non minor riuscita; onde si sperò di vederlo in breve aggiuguere alle felici imitazioni delle opere dei maestri pregevoli cose di sua invenzione, quando su da subita morte rapito in età di trent'anni. nel 1540.

PANNINI (CAVAL GIOVAN PAO-LO) nato in Piacenza nel 1691, audò giovinette a Roma, ed appresa t'arte della pittura, vi apri fioritissima scuola. Pochi o veruno possono a costui pareggiarsi nella perizia della prospettiva, nella grazia del toccare i paesi e nella eleganza delle figure, onde aveva costume di popolare i suoi paesi e le architetture. Viene peraltro non a torto incolpato d'avere d'ordinario fatto le figure piu grandi che non comportava la qualità degli edifizj, e d'avere ammanierate le ombre con certe tinte rossigne che non sono in natura. A fronte di tali difetti, forse alquanto esagerati, fu nel suo genere singolarissimo pittore, e Roma e la città patria si vantano a ragione di molte sue belle opere di grandissimo effetto, e piene di certa venustà, che lo stesso Viviani non conobbe. Lavorò alcun tempo ancora nella corte di Torino, dove sebbene avesse a fronte il Locatelli, Marco Ricci ed il Michela, seppe farsi ammirare. Morì nel 1764.

PANSERON (PIETRO), francese, si esercitò con lode nell'architettura, nel disegno e nell'intaglio all'acquaforte. Era egli nato presso Provius en Brie, e studiò le arti in Parigi sotto diversi maestri. Sembra che più che a tutt'altro, attendesse all'incisione, che appresa aveva da Blondel, perocchè intagliò un tal numero di opere, che richiedono lunghissimo tempo. Consistono in rami pei Giardini inglesi, ed altre composizioni di propria invenzione, le quali cose tutte insieme raccolte formano più volumi.

PANTHER (W), intagliatore inglese abitante in Londra, è conosciuto per diversi soggetti alla maniera nera.

PANTOJA DE LA CRUZ, nacque a Madrid nel 1551, apprese i principi della pittura sotto Alfonso Sanchez Coello; ed era ancora nel fiore della gioventu quando Filippo II lo nominò suo pittore. Fin ch' egli visse, pochi altri pittori furono ammessi a ritrarre i principi e le principesse della reale famiglia, onde il Pautoja appena aveva tempo di supplire alle molte incombenze degli augusti padroni. Perciò anche presentemente vedonsi molti suoi ritratti all'Escuriale, al Retiro ed alla Torre della Parada. Forse di tutti il più magnifico è quello di Filippo III, che su speciale de supplica de s

dito alla corte di Firenze, per servire al celebre scultore Gian Bologna incaricato di gittare in bronzo la statua equestre di quel monarca, destinata ad ornare i giardini del palazzo del Campo. Fece pure alcuni quadri di storia, tra i quali è assai riputato il Presepio, nel quale ritrasse tutta la reale famiglia di Spagua. Il Pantoja che seppe uguagliare il maestro nella correzione del disegno, superò in diligenza tutti i pittori spagnuoli suoi contemporanei. Dipingeva l'estremità ed ogni altra più minuta parte con estrema chiarezza di colori e con tutta verità senza cadere nel soverchio finito. Seppe dare alle figure nobiltà ad un tempo e semplici attitudini: qualità che difficilmente trovansi unite in altri artefici, onde le sue opere sono in altissima stima tenute. Morì in Madrid nel 1610.

drid nel 1610.

PANVINUS (N) nativo d' Anversa, pubblicò una Raccolta di 27 Ritratti d' uomini illustri in tutti generi, fra i quali trovasi quello di Pietro Paolo Rubens.

PANZA (CAVAL. FEDERICO), milanese, fu scolaro di Gioseffo Zanata, ma terminò i suoi studj pittorici in Venezia. Fu in gioventu pittore di forte macchia, ma giunto a matura età, si ridusse entro più moderati confini. Fu lungamente ai servigi della real corte di Torino, che largamente lo ricompensò con buone provisioni e cogli onori. Morì di 70 anni in Milano nel 1703.

PANZACCHI (MARIA ELENA) nacque in Bologna nel 1668, e fu allieva del Teruffi, che le insegnò a far paesi ornati di figure, che, se crediamo all' Orlandi, furono a suoi tempi lodati assai, sebbene presentemente siano totalmente dimenticati. Morì in patria nel 1737.

PAOLETTI (NICCOLÒ GASPARO) architetto toscano che operava in sul declinare del secolo dicimoltavo,

acquistò celebrità più che da tutt'altro dalle ingegnose pratiche ese-guite per il trasposto di una volta della real villa di Poggio imperiale presso Firenze. Questa volta a botte dovevasi smantellare, ma perchè era stata dipinta da Matteo Rosselli, dispiaceva al gran duca Pietro Leopoldo il perdere una bella opera di così valente artista. Il Paoletti propose di trasportare la volta intera altrove; ed espostone il mac-chinismo, il Sovrano mostrossene talmente soddisfatto, che non ostante le obiezioni di molti architetti che credevano l'operazione impossibile, ne ordinò l'immediata esecuzione. I confini di un breve articolo biografico non mi consentono di entrare ne' particolari di così difficile operazione. Mi ristringerò quindi a dire che il trasporto fu felicemente eseguito in Aprile del 1773 colla direzione dell'architetto, in presenza de Sovrani, i quali largamente pre-miarono il Paoletti, e fecero distribuire agli operai cento zecchini. PAOLETTI (PAOLO) di Padova,

andava nel Friuli quando non ancora contava i vent'anni, ma di già esercitato nell'arte di dipingere fiori e tali altre gentili produzioni della natura, come ancora uccelli, selvaggiumi d'ogni maniera e pesci. Fu lungamente presso i conti Caiselli, i quali conservano una copiosa raccolta di naturali opere di questo raro artista, che da qualche scrittore furlano venne, forse con soverchia liberalità, uguagliato ai migliori fioristi fiamminghi. Altre quadrerie del Friuli e di alcune città venete mostrano quadri di questo pittore poco note altrove, perchè non operò che per private famiglia del Friuli e della Marca Trivigiana. Mori in Udine nel 1735.

PAOLILLO, scolaro di Andrea Sabbatini da Salerno, era nato nei primi anni del sedicesimo secolo, e tanto si avvicinò al merito del maestro, che quasi tutte le sue opere non contrassegnate dal proprio nome, furono attribuite ad Andrea. Alcune conservansi tuttavia in Napoli per rendere testimonianza dell'alto grado che avrebbe Paolillo occupato tra gli artisti, se non fosse

morto nel fiore della gioventù..
PAOLINI o PAULINI (PIETRO) di Lucca, da alcuni creduto allievo della scuola romana, da altri della veneta, fu probabilmente da prima in Roma nella scuola del Caroselli, uno de' più caldi imitatori di Michelangelo da Caravaggio, indi, recatosi a Venezia apprese il colorire tizianesco. Ma lasciando da un canto queste probabili conghietture, certa cosa è che ne'suoi quadri vedesi apertamente il disegno e l'ombreggiare a gran macchia del primo maestro, ed in pari tempo l'imitazione del colorire di Tiziano, del Pordenone, e talvolta del Calliari. Le più belle opere di quest'illustre pittore lucchese, sono, nella sua patria, il Martirio di S. Andrea a S. Michele, ed il Convito di San Gregorio papa nella libreria di San Frediano. Vedevansi altre opere in più luoghi del territorio lucchese, in Pisa, ed altrove, da più anni passate in particolari quadrerie. Oltre le proprie pitture lo resero be-nemerito dell'arte e della patria i valenti allievi usciti dalla sua scuola, tra i quali basterà nominare Pietro Testa ed i tre fratelli del Tintore.

(Pio) di Udine, nato circa il 1650, apprese a dipingere in Roma, ed in Roma fece le prime opere, tra le quali i freschi di san Carlo al Corso, che gli meritarono l' onore di essere nel 1678 aggregato all' accademia di S. Luca. Di ritorno in patria colori alcune ta-vole d'altare di stile cortonesco, ma raddolcito alquanto ne'contorni, e di più semplice composizione. Ignoresi l'epoca della morte, che il ristretto numero delle conosciute opere ci fanno supporre precoce.
PAOLO EMILIO, cavaliere Ro-

mano, mostrò tanto amore per le belle arti, che volle in esse fossere ammaestrati i suoi figli

DA SIENA e PAOLO RO-MANO, scultori contemporanei, fiorirono in Roma nel tredicesimo secolo. Del primo non è conosciuto che il busto di papa Benedetto XII, erettogli in memoria d'aver rifatto il tetto della basilica di S. Pietro, sotto al quale scolpì il proprio nome. Più numerose sono le opere del secondo, il quale lavorò intorno a diversi mausolei, che conservansi a S. Maria in Transtevere, e scolpì la figura equestre di Roberto Malatesta, ora esistente in una delle facciate del pulazzo di Villa Borghese.

(MAESTRO) il più antico de' pittori veneti, di cui siasi fino a'di nostri conservata qualche opera certa. Di quest' artista dell' età di Giotto conservasi nella basilica di S. Marco in Venezia un'ancona a più spartimenti con un Cristo morto, alcuni apostoli ed altre storie evangeliche fatte nel 1346, con a piedi la leggenda: Magister Paulus, cum Jacobo et Johanne filiis, fecit hoc opus. Altra sua tavola si trovava nella sagristia dei Conventuali di Vicenza colla data del 1333, e la scritturu: Paulus de Venetiis pinxit hoc opus. L'una e l'altr'opera, sebbene attestino i tempi in cui furono eseguite, non meno colla grettezza del disegno, che nella inverosimile giacitura e movenza delle figure, sono però migliori d'assai di altre pitture di maniera bizantina, eseguite nello stesso tempo. Convien dire che maestro Paolo fosse nato quindici o vent' auni prima del 1300, poichè vediamo che nel 1346 aveva di già due figliuoli buoni maestri, i quali peraltro non lasciarono, per quanto è noto, verun' opera di loro invenzione. Comunque probabilmente nato alcuni anni dopo Giotto, non possiamo supporlo suo scolaro, poiche le pitture di Vicenza del 1333, ed i figli già maestri nel 1346, non permettono di supporlo uno dei pochi veneti, che studiarono l'arte sotto Giotto in Padova ed in Venezia.

PAOLO DI LUCCA, scultore del quindicesimo secolo, lavorava in Ferrara nel 1458 intorno alle sculture che ornano quella cattedrale, per la quale scolpì, tra le altre cose, una statua di tutto tundo di San Maurelio, che dalla sagristia della cattedrale passò all' archivio capitolare, ed un ornamento in marmo grigio per la stessa sagristia. Comunque trovinsi queste opere alquanto lontane dall' eccellenza cui la scultura era giunta per mano di altri artisti contemporanei, non sono ad ogni modo prive di alcune buone parti d'esecuzione.

buone parti d'esecuzione.

PAPA (SIMONE), chiamato il Vecchio, nacque in Napoli circa il 1430, apprese a dipingere dal Salario, e fa per i tempi in cui visse, abbastanza grazioso pittore. Lascio in patria diverse tavole d'altare non molto copiose di figure, ma tutte hen gruppate, e con grande diligenza finite, Credesi che la sua migliore opera sia il S. Michele dipinto per la chiesa di Santa Maria Nuova. Morì circa il 1488.

(SIMONE) juniore, nato ancor esso in Napoli circa il 1506 e morto avanti il 1569, fu buon frescante, e molti lavori pubblici e privati condusse in patria, pochissimi de quali sonosi fino all' età nostra conservati.

PAPARELLO, O PAPACELLO (TOMMASO) prima scolaro del Caporali, poscia di Giulio Romano, era nato a Cortona circa il 1500. Non è nota alcun'opera di sua invenzione, ma sappiamo che servi in qualità di ajuto all'uno ed all'altro maestro. Operava ancora nell'anno 1553.

PAPAVOINE (GIULIO) nacque a Parigi nel 1759 e fu intagliatore alla punta ed all'acquerello in co-Diz. degli Arch. ecc. T. III. lore, come pure a bulino. Intagliò molti rami da diversi autori, tra i quali i seguenti:

Safto, da Fragonard.

La necessità non ha legge, da de orme.

La Prendra-t-elle? da Dietricy. Il Nido d'Amore, da Barbier. PAPILLON (GIOVANNI) nacque a S. Quintino nel 1661 da quel Giovanni Papillon, che fu il primo che in Francia facesse intagli in legno senza aver bisogno di fare il disegno a penna. Al figlio Giovanni devesi l' invenzione delle carte per le tappezzerie e parati, ch'egli principiò a mettere in voga circa il 1688. Intagliò moltissime vignette e culi di lampade per gli stampatori. Morì in patria nel 1723, lasciando ammaestrato nell'arte il

figlio

— (GIAMBATTISTA MICHELE), nato in Parigi nel 1699, sorpassò di lunga mano il padre nell' intaglio in legno e nella quantità delle stampe. La sua miglior opera sono i culi di lampade per la celebre edizione delle Favole di la Fontaine in quattro volumi in foglio, incise da lui in legno, in compagnia di certo le Sueur, sui disegni di I. I. Bachelier. È pure autore d'un libro che porta il titolo di: Tratto storico pratico dell' intaglio in legno, in due tomi, nel primo de' quali trovasi il suo ritratto. È quest'opera nel suo genere pregevole assai; e sono dotte e curiose le sue osservazioni interno all' antichità, origine ed eccellenzà dell' incisione in legno.

PARADISI (NICCOLÒ) veneziano,

PARADISI (Niccolò) veneziano, nacque circa il 1350; apprese l'arte della pittura in patria sotto non so quale maestro, poichè la sua maniera non si accosta a quelle de'capi scuola veneti del quindicesimo secolo, e la sua memoria sarebbe per sempre perduta, se l'accuratissimo cavaliere Morelli non ci avesse dato notizia di un suo quadro esistente

13

nella terra di Verruechio colla leggenda: 1404 Nicholaus Paradixi miles de Venetiis pinxit.

PARADISO (DAL). V. Castel-

franco Orazio.

PARADOSSO. V. Trogli Giulio. PARAGOLE (BERNARDINO) allievo dell' Arpinate, lasciò pochi quadri di non comune merito, i quali attestano gli studi ch'egli andava facendo intorno alle opere dei migliori maestri del buon secolo, onde riformere lo stile appreso nella scuola del suo istitutore: ma sopraggiunto da precoce morte durante il ponteficato di Urbano VIII, non potè dare consistenza a' suoi divisamenti.

PARCELLES (GIOVANNI) nacque in Leyden circa il 1507, e fu allievo d'Enrico Ureom. Egli non dipinse che marine, ma le dipinse con tanta verità e varietà a seconda de' varj accidenti, che forse da veruno fu sotto questo rispetto superato. Se il mare è tranquillo, v'introduce moltissime genti in diversi lavori occupati ; pescatori che gettano le reti, marinari occupati in-torno alle proprie navi, altri che le caricano di merci, o le ricevono sulle lance per trasportarle a terra, ec.; e le figure sono tutte animate e fanno un eccellente effetto. Se il mare è in burrasca, si vede l'acqua confondersi colle nuvole, solcate dai lampi, che rompono il cupo colore dell'atmosfera, e ti mostrano qua e là le agitate navi, vicine ad essere inghiottite dalle soverchianti onde, o rotte contro gli scogli; tutte per diversi accidenti in estremo pericolo, rappresentanti al vivo gli ortori della tempesta. Parcelles seppe rappresentare fedelmente la natura quale la vide; anzi è comune opinione, che per vederla c sentirne più vivamente gli effetti. siasi più volte esposto a gravissimi pericoli: tanto in liti potevano l'a-more dell'arte e della gloria. Morì assai vecchio, lasciando il figliuolo ——(GIULIO) abbastanza educató nell' arte sua da comporre quadri tanto somiglianti ai paterni da essere indifferentemente scambiati; e ciò tanto più facilmente in quanto che contrassegnati dalle stesse iniziali I. P.

Il Padre intagliò all'acqua forte alcune delle proprie invenzioni, tra

le quali

Dodici piccole Vedute di Mare Altri dodici fogli intitolati: Diverses Navires dont on se sert dans les Provinces Unies.

PAREDES (GIOVANNI DE) uno de' più zelanti e benemeriti fondatori dell'accademia di pittura di Siviglia, operava dopo il 1660.

Siviglia, operava dopo il 1660.

(GIOVANNI DE) nato in Valenza dopo il 1650, studiò i principi della pittura in Madrid, nella scuola di Michele Menendez. Tornato dopo alcuni anni in patria, continuava i suoi studi sotto Evaristo Munnoz, fiuchè cominciò a dipingere ritratti e quadri storici con buon successo, tra i quali furono assai pregiati due appartenenti alla cappella di Nostra Signora presso i Trinitari fuori delle mura di Valenza, ed uno fatto per il collegio degli Agostiniani. Morì in patria nel 1758.

PAREJA (GIOVANNI) nacque a Siviglia nel 1606 da genitori schiavi, e fu, non è beu noto, se comperato, o ereditato dal Velasquez; ma è cosa certa che seco lo condussa a Madrid allorchè quest' artefice vi fu chiamato nel 1628. Destinato ad apparecchiare i colori del padrone, si affezionò all' arte, ed a poco a poco, vedendo continuamente lavorare Velasquez ed i suoi allievi, cominciò a copiare senza sua saputa i disegni del padrone; di modo che questi non n' ebbe contezza che dopo molti anni, e quando col servo aveva già due volte fatto il viaggio d' Italia. Velasquez sorpreso dalla sua virtù, gli accorda generosamente la libertà, pregandolo a voler ri-

manere presso di lui come suo allievo ed ajuto. Il grato servo continuò a servirlo fino alla morte, dopo la quale non volle abbandonare la sua figlia, sposa di Martino del Mazo. Pareja fu fedele imitatore di Velaquez, ed alcani suoi ritratti si direbbero essere delle migliori cose del maestro. Fece pochi quadri di storia, ma questi pregevoli assai, quali sono la Chiamata dell' Apostolo Matteo, che conservasi nel palazso d'Aranjuez, alcuni fatti per i Rochettini di Madrid, ed uno o due altri, che possono vedersi a Toledo. Dipinse maggior muntero di quadri di fiori e di animali, oltre molti ritratti somigliantissimi. Morì nel 1670

tissimi. Morì nel 1670.

PARENTANI (ANTONIO) operava in Torino circa il 1550, dove nella chiesa della Consolata dipiase un Paradiso con molti angioli. Il suo stile s' avviciua a quello della scuola romana, ma non è coel grandioso. Di questo pittore ignoransi la patria ed ogni altra biografica circostanza.

PARENTINO (BERNARDO), che poi, fattosi monaco, ebbe il nome di Lorenzo, era nato in Parenzo d'Istria nel 1437. Che costui fosse allievo in Padova di Andrea Mantegna non è ben certo, perocchè non suole di ciò addursi altra ragione che la somiglianza dello stile. Ma Bernardo non era che di sette anni più giovane del Montagna, ed è probabile che fosse suo condiscepolo nella scuola dello Squarcione loro compatriotto; onde non accade cercare altrove ragione della rassomiglianza dello stile. Il Parentiue dipinse in un chiostro di S. Giustina dieci storie di S. Benedetto, eingendole di vaghissimi fregi e di storie di piccole figure a chiaroscuro, che sono le più belle cose di que tempi tanto per conto dell'esecuzione che per la dottrina dell'invenzione. Parentino vi lasciò il proprio nome e gli anni 1489

e 1494. Credono alcuni che soltanto dopo tale epoca si facesse frate agostiniano in Vicenza, dove morì di 94 anni nel 1531.

PARET D'ALCAZAR (LUIGI) nacque a Madrid nel 1747, c fu scolaro d'Antonio Gonzales Velasquez, poi di Carlo Francesco Traversa, venuto in Spagoa coll' am-basciatore Francese, il quale non gli permetteva di studiare le stampe, ma voleva che copiasse gli antichi modelli e la natura. Questo dotto gentiluomo non gli acconsenti nemmeno di copiare i suoi disegni o quadri, facendogli invece copiare i migliori originali delle scuole lombarda e fiamminga eseguiti nel sedicesimo secolo. Paret mostravasi inclinato alle piccole figure, ed il maestro non si oppose a tale inclinazione. Era ancora giuvane quando Carlo III, conoscendone il merito, gli commise alcuni lavori per i reali palazzi. Più tardi venne in Italia per continuare i suoi studj sui grandi originali: ma allo studio della pittura aggiunse ancora quello delle lingue orientali. Di ritorno in patria il re l'incarioò di dipingere i porti della Spagna, e già ne avea fatti molti in sull'andare di quelli dinVernet, quando morì nella ancor fresca età di 52 anni e quando la fortuna gli sorrideva, e quando ap-parecchiavasi a più importanti la-vori. Tra i più rinomati suoi quadri, hanno nome il Parnaso di Rueredo ed il Giuramento dei principi delle Asturie: maraviglioso quadro che conservasi nel reale palazzo di Madrid.

PARIGI (GULIO) fierestino, figiio di Alfonso architetto di pratica ed uno degli ajuti di Giorgia
Vasari, studio l'architettura sotto
il Buontalenti, e riusci buon architetto civile e militare. Aveva,
come dovrebbero fare tutti gli architetti, profondamente studiate le
matematiche, onde fu scelto per inseguarle ai serenissimi principi di

100 'PA

Toscana. Ebbe diverse occasioni di mostrarsi valente architetto nelle decorazioni di feste e di solenni ingressi; ma principalmente nell'ar-chitettura della villa di Poggio imperiale, nel convento degli Agostiniani in Firenze, ed in quello della Pace de Padri di S. Bernardo fuori di Porta Romana. Non è pure spregevole l'architettura del palazzo Marcelli in Firenze.

PARIGI (ALFONSO) figliuolo di Giulio, era ingegnere militare presso le armate imperiali, quand ebbe in Germania notizia della morte del padre. Ottenne perciò di rivedere la patria, e da principio attese a terminare gli edilizi rimasti alla morte di Giulio impersetti. Fu poi incaricato di rassettare il secondo piano del palazzo Pitti, nella quale difficile incombenza diede prova di non comune intelligenza nelle cose dell'arte. Propose di far due ale al detto palazzo, e diede co-minciamento alla sinistra, che poi fu in allora lasciata imperfetta, perchè, secondo alcuni, fu trovata opera troppo dispendiosa. Architettò pure in Firenze il palazzo Scarlati a tre piani ben divisi, ma con mal intese finestre, e riparò le sponde dell'Arno, che in occasione di una gran piena, rotti gli argini, aveva ruinate molte delle adjacenti campagne; ma eseguendo tali lavori incontrò tante opposizioni e dispiaceri per parte di alcuni architetti suoi emuli, che vi lasciò la vita l' anno 1656.

PARIS (GIBOLAMO), intaglia-tore a bulino, nacque in Versailles nel 1744, e fu allievo di Lougueil. Intagliò paesaggi trutti da diversi maestri, e specialmente molte vedute di paesi francesi da Desfriches, e sono

Due Vedute di Blois. Due Vedute di Nantes. Due Vedate di Noyon. Due Vedute di Tours.

Quattro Vedute des Moulius de Loiret.

PA

Altrettante di Essone. Inoltre Un quaderno delle vedute di Provenza, da Hackert.

Due Vedute dei contorni di Besangsn, da Lingg.
Due Vedute delle rupi d'Enaus,

dallo stesso.

( DOMENICO E GIOVANNI ) padre e figlio, scultori padovani fiorirono alla metà del quindicesimo secolo. Costoro dopo la morte di Antonio e Niccolò dal cavallo, continuarono la fusione in bronze di parecchie statue per la cattedrale di Ferrara, ed in particolare di quelle de Santi Maurelio e Giorgio. Appartengono pure a Dome-nico i leoni in marmo eseguiti per l'altar maggiore della detta chiesa.

PARISET (D. P.), intagliatore all' acquaforte ed alla maniera inglese, nacque in Lione nel 1740, ed apprese i principj dell'arte dal proprio padre, mediocre intaglia-tore, autore d'un libro per dise-gnare in 40 fogli. Dopo alcuni anni di dimora in Parigi, Pariset il figlio passò a Londra nel 1769, e colà intagliò diversi rami per Ryland sul gusto del lapis nero in medaglione, tra i quali i ritratti di

Reynolds, da Falconet S. Beniamin West, dallo stesso. S. Mayer pittore all'encausto. Pietro Sandby.

Orazio Walpole, ec.

L'Istante della morte dell'ammiraglio Coligny nella notte del San Bartolommeo del 1572.

La morte del duca di Guisa, a Blois in decembre del 1588, sotto

il regno d' Enrico III.

PARIZAU (FILIPPO), nato in Parigi nel 1740, fu mandato ad apprendere l'arte dell'intaglio a bulino presso Giovanni Giorgio Wille; ma non abbastanza pazieute per servire alla leutezza di questo taglio, si fece a disegnare con lumi riflessi e ad incidere alla punta. Intagliò di propria composizione molti quaderni di figure iconologiche, ed alcuni quadri di storia da diversi maestri, tra i quali un

Corpo di guardia di soldati Ro-

mani, da Salvator Rosa.

Mario seduto sulle ruine di Cartagine, dallo stesso.

Achille vicino ad essere sommerso nello Xanto, soccorso da Giunone e da Vulcano, dallo stesso.

Psiche che ricusa gli onori di-

vini, da Boucher ec.

PARK (TOMMASO), integliatore alla maniera nera, nacque in lughilterra circa il 1760, ed operava in Londra nel 1786, avendo in tale anno pubblicò la stampa reppreseutante

Mistris Jordan sotto il personaggio della Musica comica. Diede in

Holmann e Brunton nella Com-

media di Romeo e Giulietta. Lo Sposalizio di S. Ceterina, da Rordoni, ec.

PARKER (GIACOMO), intagliatore alla maniera a granito, nato in Inghilterra circa il 1760, era di già risguardato come valente artista nel 1780. Stabilitosi in Londra, pubblicò diverse stampe, tratte da autori inglesi, tra le quali

Una Giovinetta seduta a mensa. che parla ad un Vecchio.

Il Polso, tratto dal Viaggio sentimentale di Sterne.

La Rivoluzione del 1688, grande

Composizione, ec.

PARMA (LODOVICO DA) scolaro di Francesco Francia, lasciò in Parma, sua patria, molte immagini di Maria Vergine, condotte in sul fare di quelle del maestro; ma non dello stesso merito.

( CRISTOFORO). V. Caselli. MIGIANINO. V. Mazzuola. PARMIGIANINO. V. Mazzuola.
V. Scaglia. V. Rocca.
PARMIGIANO (FABRIZIO), che

il Baglioni dichiara essere morto di 45 anni sotto il pontificato di Clemente VIII, fu uno de' buoni paesisti de' suoi tempi. Visitò molte

città d'Italia con Ippolita sua moglie che lo ajutava nelle opere che gli erano ordinate; finche giunto a Roma, e meglio conosciuta la sua virtù, ebbe importanti commissioni ancora per luoghi pubblici. Sono celebri certe bellissime boscaglie fatte per alcune chiese, e popolate di figurine di anacoreti. Il suo stele fu piuttosto ideale che vero, ma

sempre spiritoso e diligente.
PAROCEL (GIUSEPPE) nato a
Brignoles di Provenza nel 1648, perdette il padre mediocre pittore quand' era ancora fanciulio, e studiò i principi della pittura sotto il maggior fratello Stelano. Ma desiderando di uscire dalla mediocrità, da cui non avevano saputo uscire nè il padre, nè il fratello, andò prima a Parigi, indi a Roma, dove acconciossi col Borgognone, cele. berrimo pittore di battaglie. Dopo alcun tempo recavasi a Venezia onde studiare le opere di que grandi maestri di colorito; e colà non tardò a farsi conoscere per quel valent' nomo ch'egli era, ed ebbe tante commissioni di lavoro, che, piacendogli il soggiorno, disponevusi a lunga dimora: se non che, conoscendo di essere esposto ai risentimenti di alcuni emuli invidiosi della sua virtù, si pose in via per rivedere la Francia, e si accasò in Parigi, dove fu ben tosto ricevuto membro di quell'accademia, ed annoverato tra i migliori artisti che allora operassero in quella capitale. Ed invero fu assai buon ritrattista, e tratto pure con lode alcuni soggetti di storia; ma non fu eccellente che ne' quadri di battaglie, ne quali pose un tale movimento, un così prodigioso fracasso, proprio del soggetto rappresentato, che non si possono vedere ne fare cose più naturali e vere. Morì a Parigi nel 1704. Applicossi ancora all' intaglio, e pubblicò, tra l'altre

Raccolta di 48 Soggetti, tratti

102

PA dalla Vita di Gesù Cristo, di sua

invenzione.

Quattro soggetti di battaglie di sua invenzione. Le Quattro ore del giorno 1.º Au-

rora il Campo; Meriggio l' Alto; Vespro la Battaglia; Notte il Campo di battaglia. Quattro fogli, di sua

invenzione.

PAROCEL(CARLO), figlio di Giuseppe, nacque in Parigi nel 1688, e fu allievo del padre e fedele imitatore non solamente per conto della maniera, ma ancora del genere. Perciò la celebrità paterna come pittore di battaglie, lo fece scegliere per dipingere le Conquiste ele Vittorie di Luigi XV. Carlo non tradi l' aspettazione, e molti suoi quadri furono copiati ai Gobelini per farne arazzi. Egli seppe infatti rappresentare le militari azioni con tutta la verità, ma non col calore che sapeva dar loro Giuseppe. Trunne questa parte, in cui furono eccel-lenti il Borgognone, Salvator Rosa e suo padre, e che a creder mio forma il principale merito de'quadri di battaglie, tutte le altre cose, e specialmente i cavalli, sono lude-

voli. Mori Carlo ia Parigi nel 1752. Intagliò a tratti con molto spi-

rito diverse cose, tra le quali Una Serie di uomini a cavallo e di pedoni, di sua invenzione. (STEFANO) pittore ed in-

tagliatore all' acquaforte, nacque in Parigi circa il 1720.

Intagliò all' acquaforte con buon stile le seguenti stampe:

Un Baccanale di sua composizione.

Il Trionfo di Mardocheo da I. F. de Troy.

Il Triunfo di Bacco e di Arianna, da Subleyras.

- (PIETRO) nato in Avignone nel 1665, passò dalla scuola di Giuseppe suo zio a quella di Carlo Maratta, forse quando Giuseppe abbandonava Roma per recarsi a Venezia. Dopo alcuni anni rivide la PA

patria, che arricchì di pregevoli pitture. Molto ancora operò per diverse città della Provenza e della Linguadocca, onde mori abbastanza ricco in età di 74 anni, in opinione di valente pittore. Il più importante lavoro ch'egli facesse è la storia di Tobia divisa in sedici quadri: ma credesi universalmente essere il suo capolavoro il quadro reppresentante il fanciullo Gesti in atto di coronare la Vergiue sua madre, che in sommessa attitudine sta a'piedi del trono, su cui siede il divin Figlio, Quest'opera sparsa di tutte le grazie del dis-guo e del colorito fu fatta per la chiesa delle claustrali di S. Maria di Marsi-

glie PARODI (FILIPPO e DOMENICO) padre e figlio scultori genovesi, dopo avere appresi i principi dell'arte in patria, passarono a Roma ad accrescere il numero degl'infiniti scolari del caposcuola Bernini, cui l'età sua e la susseguente debbono in parte il manierismo che aveva invasa l'Italia, e, poco più poco meno, le altre provincie d' Europa. Certo è che i due artisti genovesi non cedevano per conto delle pratiche ai migliori contemporanei, e perciò ebbero graudi commissioni in Genova ed altrove. Filippo fu negli ultimi anni del diciassettesimo secolo chiamato a Padova ed a Venezia per due grandi opere: la prima in Padova per i monaci Benedettini, rappresentante una deposizione di croce; l'altra in Venezia, ed è il monumento del patriarca Morosini eretto nella chiesa de' Tolentini. È questo uno de'rià singolari monumenti che trovinsi in Venezia, perchè riunisce il marmo e lo stucco in disaggradevole e disarmonica maniera. Le più importanti figure ond è composto sono quelle del patriarca morto, steso sopra l'urna, la figura del Tempo incatenata a pie del monumento e le figure della Carità che allatta

un bambino e della Fama, che tenendo un piede sopra un globo, scrive i fasti dell'estinto prelato. Nella sua lunga dimora in Venezia condusse altre statue per luoghi pubblici e privati; siccome ancora in Padova, oltre il gruppo della deposizione di Croce, fece pochi altri lavori. Rivide poi la patria, ed ebbe tempo di eseguirvi altre opere, non essendo morto che nel 1701. Ora veuendo Domenico, dopo avere alcuni anni esercitata la scultura e l'architettura, troyandosi a Venezia presso al padre che faceva il monumento del patriarca Morosini, s'invaghì della pittura, e frequentò la scuola del Bombelli. Rivedeva nuovamente Roma, e fre-quentò la scuola del Maratta. Tornato in patria, dipinse ai Filippini il S. Francesco di Sales, opera bellissima, spirante odor marattesco. In appresso, non dimenticato lo stile dei Veneti, fece quadri che ricordano il far di Paolo e del Tintoretto. Forse la sua miglior opera, o per lo meno la più lodata, è la sala del palazzo Negroni, che sorprese lo stesso Mengs, quando vedutala la prima volta e chiesto il nome del pittore, udi pronunziare quello d'un artista ignoto a lui, sebbene di tanto merito. E la galleria Durazzo ed altri palazzi Genova furono dal suo pennello abbelliti, e diverse chiese ebbero pregevoli tavole d'altare. Morì nel 1740.

PARODI (Pellegro) figliuolo di Domenico, nato circa il 1700, abbandonò presto la patria, per passare a Lisbona, chiamatovi con larghe provvisioni a ritrarre alcuni personaggi tra i principali di quella opulenta capitale. Colà si trattenne fino al 1769, sempre avuto in grandissima riputazione di esimio ritrattista, onde pochissime testimonianze lasciò in patria della sua virtu.

- (BATTISTA) fratello di Do-

menico, e non scolaro, come fu da taluno creduto, si distinse come franco e spedito coloritore e copioso inventore. E se maggior studio avesse adoperato nella scelta delle figure, potrebbe annoverarsi tra i buoni seguaci della scuola veneta. Nato egli nel 1659, morì nel 1730.

nel 1657, fu da prima scolaro del Lanzani, indi recossi a terminare i suoi studi a Roma, e colà operò lungo tempo. Pavia ed altre città lombarde hanno pure di questo artista più che mediocri quadri, nei quali si vede unito allo stile patrio quello della scuola romana, ammanierato, qual era nell'età sua. Viveva tuttavia in patria nel 1718. PAROLINI (GIACOMO) di Fer-

PAROLINI (GIACOMO) di Ferrara, nato circa il 1663, fu scolaro in Torino del caval. Peruzzini, ed in Bologna del caval. Carlo Cignani: ma a dispetto de' maestri cavalieri, non fu che un grazioso e vivace coloritore, onde in tutti i suoi quadri introduce fanciulli ignudi. Perciò le quadrerie di Ferrara ridondano di baccanali, di danze, e di altri capricci, veramente gentili. La sua piti vasta opera è il S. Sebastiano in atto di salire al cielo, in mezzo a schiere di hellissimi angioletti, dipinto nel palco della chiesa dello stesso Santo in Veroua. Morì in patria nel 1733.

Morì in patria nel 1733.

PARONE (FRANCESCO), milanese, nato circa il 1600, tentò d'imitare le stile di Michelangelo da Caravaggio, che di que' tempi aveva dovunque caldi ammiratori: ma morì troppo giovane per poter farsi gran nome tra i seguaci di quell'artista per grandi virtù e per grandi difetti singolare.

PARRASIO, nato in Efeso da Evenore illustre pittore emulo di Zeusi e di Timante, dal padre ammaestrato ue' principi dell' arte sua, di lunga mano il padre superò. Fu uno de'più fecondi e la-

horiosi artisti che vantar possa la Grecia, ed uno di coloro, cui la pittura va debitrice di miglioramento, perocchè fu il primo che usò le vere proporzioni, che seppe dar eleganza e morbidezza ai capelli, gentilezza ai volti, venustà alla bocca, perfezione ai dintorni e per confessione degli stessi pittori, quello che seppe più finitamente eseguire l'estremità. Sgraziatamente si lasciò troppo persuadere del proprio me-rito, ed invanito oltre misura, cominciò a vestir di porpora con corona d'oro, a posar la destra sopra gemmato bastone, dichiarandosi prin-cipe dell'arte. Colla scorta di Plinio indicherò le principali sue opere. Dipinse il Genio degli Ateniesi con maraviglioso accorgimento, volen-dolo ad un tempo mostrare incostante, iracondo, ingiusto, facile al perdono, clemente, compassione vole, magnanimo, orgoglioso, umile, feroce ec. Se abbia ottenuto lo scopo propostosi non è tra gli antichi scrittori concorde sentenza. Ma forse dove l'arte non avrà potuto produrre in una sola figura e suoi accessorj, così contrarj effetti, avrà supplito l'immaginazione degli spettatori, che, conoscendo le intenzioni del pittore, avranno ravvisato nell'immagine del popolo ateniese tutti i segni de suoi vizj e delle sue virtu. Osserva Plinio, che foggiato su questo miracolo della pittura è il ritratto di Paride fatto da Eufranore, nel quale scorgevasi il carattere del Giudice delle Dee, dell'amante di Eleua ed in pari tempo dell' uccisore d'Achille. Dipinse per i Rodiani Meleagro, Ercole e Per-seo, Bacco per i Corintii, per gli Efesii Prometeo tormentato. Ebbero pure grande celebrità il principe de sacerdoti di Cibele; la nutrice Cressa col bambino tra le braccia, due fanciulli esprimenti la fidanza e l'innocenza; Enea Castore e Pol-

luce in una sola tavola; Telefo,

Achille, Agamenuone, Ulisse ecc.

Dicesi, che all'ultimo fece ingiuria all'arte sua, discendendo a dipingere lascivi oggetti. Non farò parola dell'uccisione dello schiavo, per figurare al unturale le angosce di Prometeo: favolosa invenzione, che diede argomento a Carlo Dati di esercitare futilmente la sua eloquenza nell'accusa e nella difesa.

PARRASIO (ANGELO), senese, operava circa la metà del quindicesimo secolo. Del 1449 trovavasi alla corte del marchese Leonello d'Este, pei quale, nel palazzo di Belfiore, presso Ferrara, dipingeva le nove Muse. Ciriaco Anconitano che l'aveva conosciuto alla corte di questo principe, lo chiama in una sua lettera egregio imitatore di Giovanni van Eych. Ma questa é forse la sola testimonianza che ci rimanga del moderno Parrasio.

PARREU (GIUSEPPE) nato a Rusafa nel regno di Valenza l'anno 1692, apprese i principi della pittura sotto Dionisio Vidal. I quadri fatti da Giuseppe per la chiesa parrocchiale della sua patria, sono forse le migliori opere che restano di questo artista. Se alla bontà del colorito avesse aggiunto corretto disegno, potrebbe annoverarsi tra i buoni artisti di Valenza. Morì nel 1766.

PARRILLA (MICHELE), nato a Malaga circa il 1620, fu allievo in Lucena di pittor dozzinale, ma suppli col proprio ingegno all'insegnamento che non poteva dargli il maestro. Alcune opere di non molta importanza fatte in patria, lo fecero vantaggiosamente conoscere; onde a preferenza di molt'altri artisti, fu scelto per fare le dorature della Certosa di Siviglia: lavoro di straordinaria ricchezza che costò 200,000 reali. Fu quest' opera da Parrilla terminata coll'aiuto di altri pittori nel 1676; e nel 1683 rinnovò per la stessa Certosa il monumento della Settimana Santa, ond'ebbe una gratificazione di cento doblones.

PARSIN (GIOVACCHINO) nato in Utrecht circa il 1501, intagliò nel 1528 i ritratti dei fratelli Drabert, ed in appresso pubblicò poc' altre stampe di non molta importanza.

PASCALINI (GIOVAN BATTISTA) nacque in Cento circa il 1600, ed apprese i principi della pittura nella scuola di Ciro Ferri. Conoscendo che difficilmente si distinguerebbe in quest' arte, si diede all' intaglio all' acquaforte; e pubblicò diverse stampe tratte da quadri di pittori bolognesi ed in particolare del Guercino suo compatriotta. Pare ch'egli si fosse proposto d'imitare con la punta il ben inteso e spiritoso stile del Barbieri quando costui disegnava magistralmente con la penna; ma gli mancarono la maniera e lo spirito di questo sommo artista per produrre l'effetto madesimo. Ignoriamo l'epoca della morte del Pascalini, del quale soggiugoiamo l'indice di alcune stampe.

gniamo l'indice di alcune stampe. S. Diego che cangia i fiori in

pane, da Annibale Caracci. La Morte di S. Cecilia, dal Domenichino.

L'Aurora che precede il sole, da Guido.

Gesù Cristo che detta il Vangelo a S. Giovanni, dal Guercino.

La risurrezione di Lazzaro, dallo stesso.

Titone e l' Aurora, dallo stesso. Tancredi ed Erminia.

PASIA. Di questo greco pittore ricordato da Plinio, altre non sappiamo, se non che fu uno degli scolari di quell' Erigono, che da macinatore di colori nella scuola di Neacle, si rese il miglior allievo di questo artista.

PASINELLI (LORENZO) di Bologna, nacque nell'anno 1629, e dopo averefrequentate le scuole di Simone da Pesaro e del Torre, non si credendo bastantemente avanzato nell'arte, prese da sè a studiare le opere de' grandi maestri, ed in particolare di Paolo Veronese, che

Diz. degli Arch. ecc. T. III.

poi imitò non servilmente, unendovi il migliore di altri maestri. Tutta ad ogni modo ritenne la magnificenza e la copia di Paolo, come può vedersi nei due quadri della certosa di Bologna, rappresentanti il trionfale iugresso di Gesu Cristo in Gerusalemme, ed il suo Ritorno dal Limbo; come pure la storia di Coriolano fatta per casa Rannuzzi. Altri quadri esegui che si accostano alla maniera dell' Albani e dei Caracci; onde difficilmeute si possono ricusare per suoi quelli di diverso stile, che trovansi sparsi in private gallerie, per le quali sappiamo aver lavorato assai più che per chiese ed altri luoghi pubblici. Il Pasinelli fu il grande emulo di Carlo Cignani, che forse avrebbe per molti rispetti superato, se a tante eccellenti parti avesse aggiunta maggiore castigatezza di disegno. Mori l'anno 1700. Inta-gliò all'acquaforte

Il Martirio di più Santi

La Predicazione di S. Gio. nel deserto.

PASITELE, nacque in Grecia quando era già ridotta alla condizione di provincia romana, onde recossi, quand'appena ebbe appresa la scultura, ad operare in Roma nell'età di Metello, per il quale in-tagliò un Giove in avorio per il tempio di quest'illustre patrizio. Lavorava egualmente di scultura e d'intaglio in marmo ed in metallo, come pure in plastica, ch'egli chia-mava la madre di queste arti : nè mai, per testimonianza di Pausania, fece alcun'opera senza averla prima modellata di terra. Scrisse cinque libri intorno alle più belle opere esistenti nell'età sua in Grecia, in Italia, in Asia, ed altrove, che sgraziatamente andarono perduti insieme a tante insigni scritture di artisti greci e romani.

PASQUALE. V. Gaudin Luigi. PASQUALI (FILIPPO) fu uno de'non pochi forlivesi, che frequen-

14

tarono la scuola del Cignani. Com-pagdo del Franceschini, aggiunse un vago ornamento alla sua gran tavola di Rimini; e nella prima gioventu dipinse in Bologna il portico dei Serviti. Ma la sua migliore opera è la tavola di S. Vittore, futta per la chiesa di tal nome in Ravenna. Fioriva circa il 1720.

PASQUALINI (FELICE) allievo di Lorenzo Sabbatini, lasciò alcuni pregevoli quadri, che si direbbero usciti di mano al maestro; ed alcuni asseriscono esserlo in parte, aven-

dovi fatte molte cose.

PASQUALINI (PASQUALE) scultore e sonditore di metalli, fioriva in principio del diciassettesimo secolo e fu uno degli ajuti di Francesco Mocchi non solamente per la fusione delle statue equettri dei duchi Alessandro e Rannuccio Farnesi erette in Piacenza nel 1612, ma aucora nell'intaglio di marmo de'piedestalli.

PASQUALOTTO (COSTANTINO), nato in Vicenza circa il 1650, fu scolaro del Carpione, e forse del Volpato, ed uno de più rinomati pittori, che fossero in quella città in sul declinare del diciassettesimo secolo. Il suo merito non era, a dir vero, proporzionato alla fama, non vedendosi nelle sue pitture che vaghezza di colorito, non siutata

da buon disegno.
PASQUIER(GIOVANNI GIACOMO) nacque a Parigi nel 1736; apprese il disegno da diversi maestri e l'intaglio da L. Cars. Nel 1762 intaglio una stampa rappresentante U-lisse nell'atto di presentarsi a Circe, dopo aver essa trasformati in porci i suoi compagni: e questa stampa servi ad ornare il quarto volume dell'*Emilio*, di Gian Giacomo Rous-sean dell' edizione d' Amsterdam edizione d'Amsterdam del 1762. Conosconsi di Pasquier diverse vignette, presso che tutte di sua composizione, oltre le se-guenti stampe. Morì in patria nel **1784.** 

Arione trasportato nell'isola di Tenaro da un Delfino, da Boucher.

Di tre cose ne farete voi una, è

il titolo di un'altra stampa tratta

dallo stesso Boucher. Le Grazie, da Carlo Vanloo. Dodici fogli di figure accademi-

che, da Natoire ec. PASSALETTI (PIETRO) scultore che operava in Roma nel dodicesimo secolo, è uno dei due artisti, che scolpirono il fusto di colonna destinato a sostenere il cereo pasquale in S. Paolo fuori delle mura di Roma. Era questo stato ordinato dal monaco Ottone, il quale lo volle riccamente ornato di rabeschi e di figure di più maniere, come comportavano il gu-sto e l'abilità degli artefici del se-

colo. V. Niccola d' Angelo. PASSANTE (BARTOLOMMEO), napolitano, nacque dopo il 1600 fu allievo e fedele imitatore dello Spagnoletto: e perchè era stato suo aiuto in molte delle grandi opere. si accostumo ad imitarne talmente lo stile, che la maggior parte delle sue pitture, particolarmente nei paesi, sono fuori del regno ripu-tati lavori dello Spagnoletto. Per altro a lungo andare cercò Bartolommeo di migliorare il disegno; e comunque conservasse il forte colorire del maestro, sensibilmente ne migliorò l'espressione. Ignorasi epoca in cui mori.

PASSAROTTI (BARTOLOMMEO) nato in Bologua circa il 1530, era di già in patria riputatissimo maestro, quando i Caracci, destinati a riformare la scuola bolognese, erano ancora fanciulli. Pare che il Passarotti abbia lungamente studiata la pittura in Roma, perocchè il Vasari lo ricorda come allievo ed ajuto di Taddeo Zuccari. Certa cosa è ch' egli fu uno de' grandi disegna-tori a penua, e che aveva bastantemente studiata l'anatomia da poter comporre un libro elementare

intorno a questa scienza, nella parte che risguarda il corpo umano, necessaria a sapersi dal pittore e dallo scultore. E per avventura fu il primo a far pompa in Bologna del sapere anatomico, introducendo nelle tavole di sacro argomento ignudi, forse non sempre con molta convenienza. Tale è il quadro rappre-sentante la Vergine in mezzo a varj santi, eseguito in matura età a competenza dei Caracci per la chiesa di S. Giacomo, come lo è la De-colazione di S. Paolo alle Tre Fon-tane in Roma. E giova credere, che studiando egli in Roma, avesse concepito tanto trasporto per la dottrina anatomica sulle opere del Bonarroti, perocchè, appena tornato in patria da Roma, avendo esposta una sua tavola di Sisifo, fu da tutti i professori, per la perfetta somi-glianza dello stile, creduto lavoro del sommo maestro fiorentino. Fu il Passarotti eccellente ritrattista, e tale che riguardavalo Guido come il migliore, dopo Tiziano. Di che ne fanno prova eziandio al presente i ritratti interi di grandezza naturale fatti per la famiglia Legnani. Agostino Caracci non isdegno di frequentare lo scuola del Passarotti; s sebbene in vecchiaja la gloria di lui oscurasse alquanto al confronto dei Caracci, non perciò si ommise di riguardarlo come uno de più illustri pittori bolognesi. Intagliò all'acqua forte alcune delle sue or pere, tra le quali sono conosciute

le stampe.

M. V. seduta che tiene il bambino, e le sta ai piedi S. Gio., di sua invenzione.

La Visitazione di M. V. da Fr. Selviati stampa rarissima

Lo Sposalizio d'Isacco e Rachele,

da Pietro Perugino. Credesi morto nel 1592, lasciando quattro figli ammaestrati nell'arte, che destinava a far argine alla sem-

che destinava a far argine alla sempre crescenta piena de' suoi emuli PASSAROTTI (TIBURZIO) il figlio primogenito, su però il miglior sostegno della paterna scuola, ricca di tutto il corredo necessario all' ammaestramento di un dotto artista. Visse
in patria in grande riputazione; ed
i guadagni della professione gli somministravano larghi mezzi per vivere splendidamente. Delle sue opere
non ricorderò che il Martirio di
S. Caterina fatto per S. Giacomo
di Bologna, che su ammirato dagli
stessi caracceschi. Morì Tiburzio in
patria nel 1612, e sotto Clemente VIII terminò i suoi giorui in
Roma suo fratello

- (Aurelio), il quale più che a tutt'altro attese alla miniatura. Chiamato alla sua corte dall' imperatore Rodolfo II, splendido protettore delle arti, fu tenuto, non so per quale mancamento, sette anni in carcere, da cui uscì per fare al-cuni disegni di fortificazioni. In tale occasione, o gli riusci di scolparsi dall'appostogli delitto, o di placare colla sua virtu lo sdegno del so-vrano, che largamente lo premiò, lasciando in suo arbitrio il ritornare in Italia, o il rimanere alla sua corte. Aurelio appigliossi al primo partito; e non era appena giunto a Bologna, che fu da Clemente VIII chiamato a Roma per alcuni lavori d'importanza, che poi non condusse a fine, prevenuto da subita morte.

i due minori fratelli non ereditarono che la fama paterna spoglia di ogni merito personale, perocchè rimasero meno che mediocri pittori. Il primo morì assai giovane nel 1583, l'altro assai vecchio nel 1630.

(ARCANGELO E GASPARE), figliuoli di Triburzio, sostennero l'onore della famiglia, il primo come eccellente ricamatora di storie e di ornati, che eseguiva sui propri dioregni; l'altro come valente miniatore. Fiorivano nella prima metà del diciassettesimo secolo.

108 P

PASSE o PAAS (CRESPINO DE) chiamato il Vecchio, nato nella Sèclandia circa il 1536, apprese il disegno e l'intaglio da Teodoro Coornhaert, e lavorò consecutivamente in Utrecht, Amsterdem, Colonia, Parigi e Londra. Versato non meno nelle lettere che nelle arti, pubblicò un libro intorno al disegno ed alla incisione. " Nella " mia gioventu, scrive nella prefa-» zione, mi sono dato a molti e varj » esercizj; ma mi affezionai prin-» cipalmente allo studio del disegno » sotto i più famosi maestri, che fu-» rono Treminet pittore del re di » Francia, Pietro Paolo Rubens, » Abramo Bloemaert, Paolo Mo-» relson, e specialmente Vander » Burg, col quale ho visitate le » accademie ove sono gli uomini più illustri del secolo ». Pubblicò in Parigi un ristretto della geometria relativo alle proporzioni del corpo umano, per le figure in pro-spettiva, per i disegni dell'accademia a lumi, per le proporzioni dei cavalli, lioni, orsi, montoni, gatti ed altri quadrupedi, uccelli e pesci. Passò all'ultimo in Inghilterra dove non fece lunga dimora, ed ignoriamo l'epoca della morte. Soggiungo un breve elenco delle sue stampe, che ammontano a più di

Ritratti di

Andrea Doria ammiraglio Ge-

Eurico IV re di Francia Maria de'Medici regiua di Fran-

Filippo II re di Spagna Duca Alessandro Farnese Elisabetta regina d' Inghilterra ec. ec.

Stampe di sua composizione, tra le quali la

Casta Susanna Regina Cleopatra Ercole che si azzuffa con Anteo Le nove Muse ec. Stamps da diversi maestri. PA

I dodici mesi dell'anno in dodici lastre, da de Vos

L'Annunciazione ai Pastori, da Bloemaert.

Seguito di quattro paesaggi montagnosi, da Giovauni Breughel, ec.
—— (CRESPINO DE) il Giovane, figlio maggiore del precedente, nacque in Utrecht nel 1570, e fu allievo di suo padre. È probabile che morisse in età giovanile, perocchè lo stesso padre incise la quarta stampa delle quattro, rappresentanti la Risurrezione di Lazzaro, e non si conoscono, oltre le tre relative a Lazzaro che i due seguenti ritratti

Johannes Angelus Werdehagen. C. de Passe filius an. 1600.

Federigo Elettore Palatino.

—— (GUGLIELMO DE) secondo genito di Crespino nacque in U-trecht nel 1572, e fu allievo ed imitatore dello stile paterno. Passò presto in Inghilterra, dov'e probabile che passasse gran parte della sua vita. Tra le sue stampe ricorderemo le seguenti:

Roberto Dudlay conte di Leice-

Giorgio Villars duca di Bukingam.

Francesca duchessa di Richemont e di Lenox.

Giacomo I e la sua famiglia La Famiglia di Zingari colla data del 1621

I Cinque sentimenti in cinque fogli.

(SIMONE DE) nacque in Utrecht nel 1574 dal vecchio Crespino, e fu pure allievo del padre. Recossi poco dopo presso il fratello Guglielmo in Inghilterra, ed intagliò molti ritratti e poche stampe di storia. Recossi dopo dieci anni ai servigi del re di Danimarca, e probabilmente terminò i suoi giorni in Copeunaghen. Sue più conosciute stampe

Giacomo I seduto in una tri-

buna

Anna sua sposa

Contessa Howard Francesca di Sommerset

Tommaso conte d'Arundel Maurizio principe d'Orange

Quattro ritratti figurati in piedi: cioè Giovanni de Valois, duca di Borgogna, Filippo di Valois, Filippo il buono, Carlo il temerario, tutti duchi di Borgogna. Stampe rarissime.

Gesti Cristo in Emmaus con i Pellegrini.

Sacra Famiglia.

PASSE (MADDALENA DE) sua sorella, nata nel 1576, riusci sotto la paterna direzione migliore intagliatrice a bulino de' suoi fratelli; ed occupa un distinto posto tra gi' intagliatori di paesaggi. Soggiungo l' indice di alcune sue stampe; Caterina, duchessa di Cukin-

gam,

Le Vergini saggie e le Vergini stolte da Elsheimer. Bella e rura stampa.

La Storia di Cefalo e Proci, dal medesimo.

Due Paesaggi assai cupi, con la storia del profeta Elia ritirato nel deserto, e nudrito da un corvo, da Savery.

Due paesaggi rappresentanti una pastorale con mulino a vento, ed una marina in tempo di burrasca e eon naufragio, da Willeres. Stampe di preziosa esecuzione.

(BARBARA DE) sua sorella, della quale parlarono il Gandellini e Basan, e di cui conservansi più cose nella grande collezione della famiglia di Crespino de Passe, nella reale biblioteca di Parigi: non si

hanno più circostanziate notizie.

PASSERI, o PASSARI (Gio.
BATTISTA) nato in Roma circa il
1610, fu, secondo scrive egli medesimo, allievo e famigliarissimo del
Domenichino mentre si trattenne
in Frascati; e sebbene frequentasse
altre scuole, cercò poi sempre d'i-

mitare lo stile di questo grand'uo-mo, cui, in occasione delle sue solenui esequie, recitò nell'accademia di S. Luca l'orazione funebre, o ne fece un somigliantissimo ritratto, che lungamente conservossi nelle camere della stessa accademia. Poco operò il Passeri per luoghi pubblici, non conoscendosi che un Crocifisso fra due Santi a S. Giovanni della Malva, ma fece molti quadri da cavalletto. Conservansene nel palazzo Mattei non pochi di uccellami e di animali morti, con mezze figure di persone vive, e con alcune passere allusive al proprio ca-sato. Ma il Passeri, seppe assai più che col pennello rendersi colla penna benemerito della pittura; scrivendo le accurate vite degli artisti, che fiorirono a'suoi tempi, le quali furono poscia pubblicate in Roma da un anonimo, col titolo di: Vite de'Pittori Scultori ed Architetti che hanno lavorato in Roma, e che sono morti dal 1641 al 1673. Il Passeri erasi in età inoltrata assai fatto prete, e morì in Roma nel

—— (GIUSEPPE), suo nipote, era nato nel 1654, e fu uno dei prediletti allievi di Carlo Maratta, come altresì de' più vicini imitatori. Tra le migliori sue opere contasi il S. Pietro che battezza il Centurione, fatto coll'assistenza del maestro per la basilica Vaticana, che ridotto ivi a musaico, fu poi mandato ai Conventuali d'Urbino. Non pertanto il suo più bel quadro viene creduto il S. Girolamo, che

1679.

dipinto per Pesaro. Mancò all'arte
nel 1714.
—— (ANDREA), pittore comasco, che operava nel 1505, dipinse
nella cattedrale della città patria la
Vergine circondata dagli Apostoli.
Quantunque nelle teste abbastanza
variate e nelle mosse si accosti al
moderno stile, conserva tuttavia
nelle estremità la secchezza del

sta meditando sul Giudizio finale,

110

2.5

quattrocento, e le dorature negli abiti.

PASSIGNANO ( CAVAL. DOME-NICO CRESTI DA ) nacque circa il 1550, e forse prima, se è vero che sia stato maestro di Lodovico Caracci. Fu Domenico scolaro in Firenze del Naldini, indi si acconciò con Federigo Zuccari, di cui sarebbe per avventura stato il più grande imitatore, se la lunga dimora fatta in Venezia non l'avesse renduto appassionato ammiratore di quella scuola, ond'era solito dire, che chi non vede Venezia non può lusin-garsi di essere pittore. E da ciò derivano alcuni la non molta ricercatezza del suo stile, sempre macchinoso, ricco d'architetture e di abiti alla paolesca, e con gagliarde mosse in sul fare del Tintoretto, di cui vuolsi che imitasse ancora il colorito troppo oleoso, onde in breve tempo le pitture dell'uno e dell'altro andarono perdute. Infatti due grandi opere del Passignano, la Crocifissione di S. Pietro, e la Presentazione di Maria V. eseguite per S. Pietro di Roma, perirono interamente. Convien dire peraltro che non sempre si attenesse a così cattivo metodo di apparecchiare i colori, dettato, cred'io, al Tintoretto dal desiderio di tirar presto innanzi il lavoro, perciocchè molte tavole del Passignani possono vedersi da due secoli ottimamente conservate. Ma la sua più bella opera è una gloria dipinta nel catino della chiesa de'Vallombrosani in Passignano sua patria. In questa si riconosce il maestro del grande Lodovico Caracci, del Tiarini, e di altri lodati pittori toscani. Sono pure per molti rispetti tenuti in pregio i freschi ricchissimi di figure che ornano la cappella di S. Antonino in S. Marco di Firenze, ec. Morì in decrepita età l'anno 1638.

PASTERINI (JACOPO) fu uno de'buoni musaicisti che nella pri-

ma metà del diciassettesimo sccolo

lavorarono in S. Marco di Venezia.

PASTI (MATTEO) egregio co-niatore di medaglie veronese fioriva nel quindicesimo secolo in compagnia del Pisanello e di altri illustri artisti suoi compatriotti. Vero è che il Pasti non uguaglio in merito il Pisanello, ma non rimase a grande distanza, come ne fanno testimonianza le sue medaglie coniate per Benedetto, suo fratello, per Leon Battista Alberti, Guarino Veronese, Isotto e Sigismondo Malatesta, Timoteo veronese, ecc. In molte delle preallegate medaglie vedonsi eleganti rovesci, bastante-mente ben disegnati, tra i quali basterà l'accennare quello della medaglia di Benedetto, rappresentante un fanciullo che ha scoccato la freccia in uno scoglio, contro al quale si spezza. Fu alcun tempo insieme a Pisanello ai servigi di Maometto II, che largamente lo ricompensò, rimandandolo con ricchissimi doni in Italia.

PASTORINI (B.) nacque circa il 1748 da genitori italiani, e fioriva in Londra nel 1770. Associossi al Bartolozzi ed adottò la sua maniera d'incidere. Pubblicò varie stampe alla punta ed a bulino, e molte alla maniera nera. Daremo l'iudice di alcune tra le più celebri.

Gran Veduta di Londra, dal suo disegno, incisa nel 1770.

L'Allegra, da Angelica Kauffman, sotto la direzione del Bartolozzi.

La Pensierosa, come sopra Griselda che torna presso suo padre, da un quadro di Rigaud Guntero e Griselda che serve

d' accompaguamento.

PASTORINO da Siena, che sioriva nel sedicesimo secolo, fu nuo dei valenti coniatori di medaglia più distinti della Toscana. « Co-» stui, scrive Giorgio Vasari, trovò » uno stucco sodo da fare i ritratti.

» capelli e color di carni, che le » ha fatte parer vive . . . e tanti » lavori sece da poter dirsi che ab-» bia ritratto tutto il mondo di » persone signori grandi e vir-

" tuosi ed altre basse genti ".

PASTURINO da Siena probabilmente diverso del precedente, allievo di Guglielmo, egregio pittore sul vetro, si pretende che in quest'arte superasse di lunga mano

lo stesso maestro, come lo dimo-strano le pitture eccellentemente condotte sui disegni del Vaga nella sala dei Re in Vaticano, e nel duomo di Siena. Fioriva circa la metà del

sedicesimo secolo. PATANAZZI . . . . d' Urbino. non è ben noto se allievo di Clau-

dio Ridolfi o del Barocci, o di altro maestro, dipinse in una cappella del duomo d'Urbino lo Sposalizio della Vergine di figure non grandi, ma vagamente colorite e di forme gentili, e forse più gentili che non convieue a sacro argomento. Non è noto che in luoghi pubblici esistano altre opere indu-bitate di questo valente maestro; ma gli elogi che gli vengono satti nella Galleria de' Pittori urbinati non ci permettono di porre in dubbio la sua virtù.

PATAS (GIOVANBATTISTA) naeque in Parigi nel 1744, e si fece conoscere valente intagliatore a bulino con diverse stampe, tra le quali sono celebri quelle contenute nel volume in 4 della Consacra-zione di Luigi XIV. Inoltre pubblicò

Avvenimento di Luigi XVI e di Maria Antonietta d'Austria al trono di Francia nel 1774; stampa allegorica di sua invenzione.

Il Giudizio di Paride, da Quererdo.

La Fanciulla sorpresa, dal medesimo

Enrico IV che lasciava entrare vettovaglie in Parigi assediato.

PATEL, detto il Buono. Ignoriamo ogni circostanza della sua vita e perfino le approssimative epoche della nascita e della morte; ma la Francia possede bellissimi paesaggi ed architetture di questo artista, non aventi che il difetto di soverchia finitezza. Due se ne conservano nella Galleria del Louvre rappresentanti Jochabed che pone il fanciullo Mosè nelle acque det Nilo, e Mosè che nasconde sotto l'arena l'Egiziano ucciso da lui.

- detto il Giovane, probabilmente figlio del precedente, su pure valente paesista, ma non tale da star a petto del Buono. PATER (Gio. BATTISTA), vato

in Valenciennes nel 1695, fu allievo del suo compatriotto Watteau, che dovette dopo alcun tempo abbandonare a cagione del suo difficile e barbaro temperamento. Allora secesi a studiare da se, e si fece buon pittore di pratica, non altro avendo di lodevole che il colorito de'migliori Fiamminghi. Vero è che non gli mancava ingegno e naturale attitudine per essere eccellente pittore, ma preserendo if guadagno alla gloria, trascurò il disegno e la composizione. Ad ogni modo alcuni suoi quadri furono trovati degni di essere incisi; ed egli . morendo di 41 anni, lascio una ricea eredità

PATERNIER (GIOVACHINO) di Dinante, viene da Sandrart lodato come buon frescante, e facile pit-tore all'olio di paesi storiati. Dicesi che non lavorasse che quando era stimolato da necessità, essendo solito trattenersi nelle taverne finchè tutti non avesse consumati i

precedenti guadagni.
PATERNO' CASTELLO (IGNA-ZIO VINCENZO) appartenente alla illustre famiglia de principi di Biscari, non solamente seppe procacciarsi lode per assersi applicato in gioventù allo studio delle lettere e delle arti, ma principalmente per

aver dato all'Italia luminoso esempio nell'impiego delle ricchezze Paternò costrusse sui proprii di-segni ed a sue spese un maggifico ponte sopra il Simeto, il maggior fiume della Sicilia, a non molte miglia da Catania. È questo ponte lungo dugento canne, ed ha tren-tun' archi. L' arco maggiore che cavalca il fiume ed è di sesto acuto, ha centoventi palmi di luce, ed è così alto che pareggia le opposte alture. Sul ponte trovasi un acquidotto arcuato, i di cui archi corri-spondono agl' inferiori del ponte, e si estendono oltre alle due estremità per la lunghezza di trecento sessanta canne. Quest' opera co-minciata nel 1765, fu felicemente condotta a fine in due anni. Serve non solo di comoda strada ai passaggeri, ma è sommamente utile per l'acqua condotta che va ad irrigare molti terreni.

PATINA (CARLA CATERINA); nata circa la metà del diciassettesimo secolo dal caval. Carlo Patina, medico parigino ed accademico padovano; apprese il disegno
e l'intaglio sotto diversi maestri,
mentre il padre l'istruiva nelle lettere, Nel 1691 pubblicava in Colonia un volume in foglio, intitolato: Le scette pitture intagliate e
dichiarate da Carla Caterina Patina. È questa la miglior cosa che
ella facesse, e per i tempi in cui
visse, meritevole di lode.

PATON (RICCARDO) pittore di Marine ed intagliatore all'acqua forte, nacque in Inghilterra circa il 1720, ed operava in Londra nel 1757. Paton vuol essere annoverato tra i più illustri pittori di marine che onorarono il secolo decimottavo, perocchè il disegno, la prospettiva, il colorito nulla lasciano a desiderare ai più sottili conoscitori. Molti valenti intagliatori inglesi incisero dalle sue composizioni, ed egli stesso intagliò con molto gusto diverse acquesorti dai suoi disegni, tra i quali

La battaglia navale combattuta il 27 settembre del 1757 tra le flotte inglese e francese.

Combattimento navale del 1758. a lume di luna tra la nave inglese il Monmouth e la Foudroyant francese.

Simile tra il Buckingham ed il Gurdiner.

PATOUR (GIO. AGOSTINO) nacque in Parigi circa il 1736,, ed era già annoverato tra gl' intagliatori francesi nel 1760. Aveva appresa l'arte sotto il giovane Hallé e sotto Filipart. Tra le sue stampe ricorderemo le seguenti

Il dolce Sonno, dai disegni di

Hallé

Il dolce Riposo, dallo stesso. Le petit Menteur, da Alberto Durero.

Due vedute dei dintorni della

Rochelle, da Laliemand.

PATRINI (GIUSEPPE), nacque in Parma circa il 1720, ed in età giovanile passò a Venezia, di già am maestrato nel disegno e uell'intaglio. Colà, sotto la direzione dello Zanetti intagliò diverse cose, che non perdono al confronto di quelle del Faldoni, incaricato con lui d'incidere le Statue antiche di Venezia, che poi uscirono alla luce in due volumi in foglio. Tornato in patria nel 1750, diede diverse stampe staccate, delle quali attualmente se ne fa poco conto. Mancava all'arte nel 1786.

PAUDIVS, nato nella bassa Sassonia circa il 1618 su uno de' migliori allievi di Rembrant. Dopo aver satti molti quadri per il vescovo di Ratisbona, e per Alberto Sigismondo duca di Baviera, ne intraprese uno a concorrenza di Roster pittore di Norimberga. Il soggetto era un lupo che divora un agnello. Il quadro di Paudivs su giudicato migliore per la forza dell' espressione e per la verità; ma quello dell' avversario piacque a molti per la somma diligenza ed

il finito dei peli e delle lane. Ciò vuol dire che que giudici amavano la maniera della scuola fiamminga, e non lo stile grandioso ed espressivo, come anche presentemente alcuni amano la leccata maniera dei paesisti fiamminghi piuttosto il forte e pittoresco stile dei Salvator Rosa, di Claudio, di Poussin. Dicesi che tale giudizio accorò in modo il troppo sensibile Sassone, che in breve morì di dolore. Se ciò è vero, costni ebbe torto di apprezzare un così strano giudizio di giudici incompetenti. Egli aveva conseguiti i più nobili fini dell'arte, verità, espressione, nobiltà, mentre l'avversario non meritava lodi che per conto delle meno importanti parti

e degli accessorj. PAVELSEN (Enrico) nacque a Copennaghen nel 1748, e poi che ebbe appresi in patria gli elementi della pittura e della incisione, intraprese un viaggio nella Norvegia per disegnare le più pittoresche vedute di quel regno. Di ritorno alla patria si fece ad incidere i suoi disegui nel più grande stile delle acque forti d' Everdingen; e la prima stampa, comparsa nel 1788, appagò l'aspettazione dei dilettanti. Fu nominato professore di pittura, ma questo ed altri incoraggimenti ottenuti in patria non furono proporzionati al merito. Di che sappiamo che se ne afflisse; e fu da taluni creduto che questo dispiacere abbreviasse i suoi giorni, terminati con danno dell'arte nel

1790. È celebre la sua stampa Veduta della Cascata dell'acqua di Hof-Foss, nella provincia di Ringeriket, dedicata al re ed incisa nel 1789.

PAVESI (FRANCESCO) fu scolaro di Carlo Maratta, ma non dei più illustri, perocchè non saprebbesi additare verun' opera certa, sapendosi soltanto che in diverse opere fu aiuto del maestro.

PAVIA (GIACOMO) nato in Bo-Diz. degli Arch. ecc. T. III.

logna nel 1655, fa scolaro in patria del Crespi. Poco operò in Italia, perchè chiamato avanti che giugnesse ai trent'anni in Spagna, dove si fece vantaggiosamente conoscere, e fu adoperato assai in lavori d'importanza all'olio ed a fresco. Colà morì assai vecchio poco prima del 1750.

—— (DONATO BARDO E LO-

henzo DA) sono conosciuti in Savona ove lavorarono, il primo nel 1500, l'altro tredici anni più tardi, essendosi sottoscritto, l'uno Laurentius Papiensis, il secondo: Donatus comes Bardas Papiensis.

—— (GIOVANNI DA), allievo di Lorenzo Costa, viene supposto autore di alcuni quadri che ornano diverse chiese di Paviu, di uno stile che s'accosta a quello della scuola caraccesca.

PAUL (S.) integliatore alla maniera pera, ricordato con lode da Basan, fu autore di molte stampe di fatti storici e di ritratti.

, o DE PAULIS (ANDREA) fiammingo, era uato circa il 1657, e fu forse più che mediocre intagliatore, ma non tale da essere annoverato tra i più valenti suoi contemporanei. Le più conosciute sue stampe sono le due seguenti:

S. Pietro che nega Gesti Cristo, da Gherardo Seghers. Il Ripulitore di denti, da Teodoro Roelant.

PAULIN (Onazio), nacque, non è ben noto dove, circa il 1643. Preso da vivissimo desiderio di visitare la Palestina, fecesi capo di una società di pellegrini raccolti in diversi luoghi, passo in Inghilterra e di là in Amburgo, dove la perdita di tutti gli effetti e del danaro, lo costrinsero a sospendera l'intrapreso viaggio, A dispetto di tanta divozione per Terra Santa, verun pittore dipinse oggetti più scandalosi di Paulin, onde i suoi quadri trovarono compratori ad altissimi prezzi, sebbene detestati da

tutte le persone dabbene. Dicesi che fu castigato disegnatore, vago e delicato coloritore, e di un tocco morbido e soave, par troppo capace di guadaguare ammiratori alle sue lubricità.

PAULUZZI (STEFANO), cittadino veneziano, che operava nel 1660, fu uno di coloro, che seguendo le pratiche di Pietro Ricchi, dipinsero con metodo così oleoso ed oscuro, che dopo pochi anni le opere loro più non erano riconoscibili. Ciò che vediamo accaduto al Pauluzzi deve mettere in guardia i giovani pittori contro l'uso dei colori troppo scorrevoli.

PAULY, nato in Anversa nel 1660, è probabile che studiasse la miniatura copiando le cose di Giuseppe Werner. Pauly dimorava in Brusselles, ove dai grandi della corte, che gli davano continue commissioni, guadaguava onde vivere splendidamente. Non è nota l'epoca della sua morte, e le sue pitture sono rarissime ne gabinetti de signori

fiamminghi.

PAULZ (ZACCARIA) nacque in Amsterdam nel 1600, e di venti anni faceva i ritratti della nobiltà, e dei primarj ufficiali di Amsterdam. Ott' anni dopo condusse un vasto quadro rappresentante di grandezza naturale, sette capi della compagnia degli archibugeri della città d'Alckmar. Non so che facesse opere storiche, ma deve riguardarsi come uno de' migliori ritrattisti dell' Olanda.

PAVONA (FRANCESCO) nacque in Udine del 1682, e fu da prima scolaro in Venezia ed in Bologna di Gioseffo del Sole, poi in Milano di altro maestro. Passò da Milano a Genova, poi andò in Spagna, nel Portogallo, in Germania, lavorando per quelle principesche corti e per particolari, finche trovo sta-bila domicilio in Dresda. Tornato a Bologna e per ultimo a Venezia, mori in questa città nel 1777. Il

Pavona fu buou pittore all'oho, ed a pastello, capace di grandi opere, ma più per ritratti che per tutt'altro, onde guadagnò assai, ed ebbe finche visse riputazione di valente maestro

PAUQUET (Gio. Luigi Carlo), nato a Parigi nel 1759, appresa l'intaglio sotto Gucher, ed intagliò con huon successo molte viguette sui disegni di Moreau, Barbier e

Marillier

PAUTRE (GIOVANNI LE, O LE POUTRE) nacque in Parigi nel 1617, ed apprese gli elementi del disegno sotto la direzione di un falegname, poi studiando e disegnando le opere de' grandi maestri, divenne un eccellente disegnatore. Dotato di felicissimo ingegno, ed accostumatosi fino dalla fanciullezza a lungo lavoro, allorchè si consacrò all'intaglio, diede alla luce una prodigiosa quantità di soggetti spettanti all'architettura ed all'ornato, che nella collezione di Pietro Mariette era di 1440 pezzi. Per lo più non incise che dai propri disegni, e d'ordinario sono decorazioni d'architettura, vasi di ornamenti, sfondi, vignette ec. Si provò pure ne'ri-tratti ed in oggetti di storia, come dall'unito indice. A prima vista il suo stile non sembra proprio, ma è solido e stabilito sui veri principj dell'arte. Fu membro dell'accademia di pittura e di scul-tura, e mancò all'arte in patria nel 1682.

## Ritratti di

Sè medesimo entro una cornice di fiori sostenuto da due Genietti, 1674.

Luigi XIV vestito alla romana e seduto.

Giovanni Roberto, Gridatore, ec.

## Opere storiche

Due fogli della storia di Mosè Dodici fogli di paesaggi Sei fogli di porti di mare

La Consacrazione di Luigi XIV nella cattedrale di Rheims ec.

PAYE (R. M.) nacque in Inghilterra circa il 1750, ed operava in Londra nel 1780. Fu pittore di qualche grido, e pubblicò diverse stampe a granito, tra le quali le due seguenti:

Puss in Durance. Due piccole fanciulle che tengono un gatto entro

una gabbia.

No Dance, no supper. Un fanciulio ed una fanciulla, che fanno danzare un gatto prima di dargli da mangiare.

PAYNE (GIOVANNI) nato in Londra nel 1606, viene universalmente risguardato siccome il primo buon intagliatore inglese a bulino. Apprese gli elementi dell'arte presso Simone de Passe. Fu Payne uno di quegli artisti, che, sebbene dotati di grande ingegno, sono sempre incerti e dubbiosi nelle loro cose, nè sanno far valere i propri talenti. Raccomandato al re Carlo I, trascurò diapproffittare di questa vantaggiosa occasione, come trascuro ogni utile lavoro, onde morì di quarant'anni, ridollo ad estrema indigenza. La maggior parte delle sue incisioni riduconsi a frontespisj, ad ornamenti di libri, ed a ritratti, che non sono pochi. Sono questi fatti interamente a bulino in uno stile libero e largo, e così ben trattati che producono un piacevole effetto.

Soggiungo un breve indice dei migliori.

Cardinale Ferdinando d'Austria, governatore de'Paesi Bassi, da van Dyck.

Roberto Dervreux, conte d'Essex, con cappello ornato di piume

Guglielmo Shakespeare.
Giorgio Withers, poeta ec.
PAZ (Don GIUSEPPE) fioriva
in Madrid nel 1725, nel quale anno fu dal Consiglio nominato uno dei giudici delle antiche pitture. Il con-

vento della Mercede di quella capitale possedeva di quest'artista un quadro rappresentante S. Giuliano assai ben fatto, che fu trasportato, sotto il regno di Giuseppe Bonaparte, alla galleria del Rosaire.

PAZZI (SANTA MARIA MADDA-LENA DE'), nata in Firenze nel 1566, si dice che fosse eccellente ricamatrice e valorosa pittrice. I Carmelitani di Parma conservarono sempre con grandissima gelosia un suo quadro, chiamato il *Torcolare*, esprimente Gesti Cristo, che sotto un torcolo sparge sangue da tutte le piaghe: soggetto preso da non so quale profezia, e dipinto aucora da altri artisti. Morl nell'anno 1607. PAZZI (PIETRO ANTONIO) na-

cque in Firenze nel 1730, ed apprese il disegno e l'intaglio in patria sotto diversi maestri. Intagliò molti ritratti d'Artisti per il Muscum Florentinum, e diversi pezzi della reale Galleria di Firenze.

Soggiungo un indice di alcuni țra i più lodati.

Francesco Albani, da un quadro del medesimo.

Federigo Barocci, come sopra. Jacopo Bassano, come sopra.

Andrea Boscoli, come sopra. Una Santa Famiglia fatta a tratti,

da Luca Cambiaso S. Maria Maddalena de' Pazzi,

dal Dandini.

L'Assunzione di M. Vergine,
dal quadro di Raffaello, esistente in Foligno, conosciuto sotto il nome di Madonna di S. Sisto.

PEACHAM (ENRICO) nato in Inghilterra nel 1600, operava a Londra d'intaglio nel 1630. Di quest' artista abbiamo pochissime notizie. Walpole dice, che era in istato di giudicare intorno alle cose della pittura e della incisione, e che dal canto suo aveva contribuito alla loro illustrazione. Pubblicò un libro intitolato: Il compito Gentiluomo, che in quell'età ehhe gran nome. Delle aue opere d'intaglio non è coposciuta che la seguente stampa:

Sir Tommaso Cromwel, conte di

Essex, dall' Holbein.

PEAK, o PEACK (GIACOMO) nato in Inghliterra circa il 1740, fioriva in Lundra nel 1765. Disegnatore di intagliatore alla punta di Byrne per Bydett, e sui propri disegni intagliò molte stampe, tra le quali

Una graziosa veduta dell'Abbadia di Walchem nella contea d'Essex.

Due paesaggi, ossia prima e seconda veduta della piccola Terma. Mercurio ed il pastore Batto, da

Claudio Lorenese.

Quattro Vedute di Wilson.

I Mendicanti in un paesaggio cupo,

dal Borgognone, ec.

GLIELMO) che operavano nel diciassettesimo secolo, intagliarono, i due primi ornamenti e fregj, l'altro ritratti.

PEAN (N.) intagliò da Pietro Paolo Rubens Noè ubbriaco.

PECCHIO (DOMENICO) veronese, scolaro del Balestra, fu valente pittore di paesaggi, e tale che lo stesso maestro lo encomiò in pubblico ed in privato. Peraltro i quadri di lui non sono frequenti nelle signorili quadrerie di Verona, o perchè nou facesse molte opere, o perchè pasassero altrove, come suole per lo più accadere de'piccoli e pregevoli quadri da stanza. Morì, quand'appena entrava nell' età senile, nel 1760,

PECINUS (W.) intagliò de Rubens una Vergine della pietà, a cui gli Angioli levano la spada colla quale è trafitta.

PECORI (DOMENICO), scolaro di D. Bartolommeo dalla Gatta, era nato in Arezzo, circa il 1450. Forse non soddisfatto degli inseguamenti del monaco suo concittadino, cercò d'ingrandire la sua maniera

sott'altró maestro; ed il suo quadro alla Pieve d'Arezzo, rappresentante la Vergine che accoglie sotto al suo manto il popolo aretino raccomandatole dai santi protettori della città, ha volti, che si direbbero dipinti dal Francia; giudiziosa composizione sebbene praticata dagli scultori de' precedenti secoli, bella architettura e moderato uso di dorature.

PECOUL (N.) integliò a bulino di buena maniera S. Maria Mad-

dalena nel deserto.

PEDIO (QUINTINO), nipote di Quinto Pedio, uomo consolare, e coerede di Cesare dittatore con Augusto, essendo muto dalla nascita, l'oratore Messala, dalla di cui famiglia era uscita l'ava di lui, volendo procurargli qualche intrattenimento, propose di farlo ammaestrare nella pittura; il quale consiglio fu da Augusto approvato. Pedio in pochi anni fece maravigliosi progressi nell'arte, e non sarebbe rimasto secondo ad alcuno de'viventi pittori, se immatura morte non lo rapiva nel primo fiore della gioventu.

PEDONI (Gio. Gaspare) fa-

moso scultore di ornati, nato in Cremona da famiglia cremonese alla metà del quindicesimo secolo, o in quel torno. Costui, che per valermi dell' espressione dell' autore della Storia della Scultura, trattava il marmo come fosse molle cera, fu uno de'grandi artisti che in tal genere di lavori ornarono la Lombardia in sul declinare del quindicesimo secolo e nella prima metà del susseguente. Un ricchissimo cammino di bel marmo, sostenuto da colonne corintie scanalate, conservasi nella casa del Comune di Cremona, sul quale leggesi : Jhoa. Gaspar Eupedon Fecit IHII; cioè 1502. Tra le altre cose vi si vede scolpito il ritratto del famoso maresciallo francese Gian Giacomo Trivulzio, il quale due anni prima era stato elevato a cosi sublime carica.

Appartenne in origine questa scultura al palazzo Raimondi, ora conti Crotti, nel quale vedonsi tuttavia alcuni bellissimi capitelli ed altre sculture, in alcune delle quali leggesi: lo Gaspare de Lugano 1499, Figlio probabilmente di Giovan Ga-

spare e suo allievo fu PECONI (CRISTOFORO) il quale

lavorò in Brescia intorno all'elegante vestibolo della Madonna dei Miracoli. Nella cattedrale di Cremona conservasi l'arca marmorea contenente le ceneri di Santo Arealdo, la quale fu cominciata nel 1533, e terminata nel 1538. Da un documento esistente nell' archivio della fabbriceria del duomo, suppiamo che ai 17 di maggio del 1552 furono pagati allo scultore Cristoforo 236 scudi d'oro per le ripara-zioni eseguite intorno alla torre del

PEDRALI (GIACOMO), bresciano, che fiori avanti il 1650, fu com-pagno o aiuto in Venezia del suo compatriotto Domenico Bruni, il quale abbelli quella capitale di pro-

spettive e di architetture.

PEDRETTI (GIUSEPPE), bologuese, scolaro del Franceschini, andò giovane in Polonia, dove fece lunga dimora, e guadagno assai. Di ritorno in patria ebbe commissioni di qualche importanza sebbene non lavorasse che di pratica. Morì nel 1778 in età di 84 anni. PEDRIEL (OGNISANTI) scolaro

d'Alfonso Sanchez-Coello, e suo aiuto nelle pitture a fresco, morì senza aver lasciate opere certe di sua invenzione, l'anno 1578. PEDRINNANI (N) non si cono-

sce di questo intagliatore che una stampa di piccola dimensione, rap-

presentante la morte di Abele.
PEDRONI (PIETRO) nacque in Pontremoli circa la metà del diciottesimo secolo, studiò i principi del disegno e della pittura in Parma, di dove, passato a Roma, vi fece quattro stupendi quadri che mandò

alla sua patria, e sono il più luminoso testimonio della sua virtù: perocchè dopo essersi stabilito in Firenze poco potè operare e sempre di mala voglia o per mancanza di salute, o per afflizioni d'animo. Giovò non pertanto assaissimo alla moderna scuola fiorentina, avendo con amore e con intelligenza somma ammaestrati molti giovani, alcuni dei qualine formano adesso il prin-cipale ornamento. Morì nel 1803.

– (GIUSEPPE), buon disegnatore, e valeute meccapico, nato in Cremona nel 1702, fece diverse opere d'intaglio, sui propri disegni, tra le quali un bellissimo candelliere per la cattedrale di Cremona.

Mancò all'arte nel 1824.

PEE (TEODORO VAN), nato in Amsterdam nel 1669, sarebbe riuscito miglior pittore che non fu, se soverchio amore di guadagno non gli avesse fatto preferire all'esercizio della pittura quello di mer-cante di quadri. Morì vecchio a

ricco assai, ma senza gloria. PEINS (GREGORIO), comunemente conosciuto per Giorgio Pentz, nacque in Norimberga nel 1500, apprese i principi del disegno e dell'intaglio nella scuola di Alberto Durero, indi venue in Italia, dove studiò le opere di Raffaello, ed intagliò insieme a Marc' Antonio diverse opere di quel sommo maestro. Ciò è quanto dubitativamente trovo scritto di quest'artista, che morì in patria nel 1556. Molto considerabili sono le sue opere d'intaglio. Un buon numero di piccole stampe sono incise sui disegni di lui, e queste sono risguardate come i suoi capi d'opera tanto per le correzioni, che per il lavoro. Soggiumgo un breve indice delle sue stampe.

Suo ritratto e di sua moglie, coll'iscrizione : Imago Georgi Peing,

Imago Duxore Georgi Peina.
Ritratto in busto dell'elettore
Giovanni Federigo di Sassonia, assai raro.

Giobbe tentato dal demonio ed osservato da sua moglie, piccola stampa

Ester che trova grazia presso Assuero, simile.

Quattro stampe in 12. <sup>Q</sup> della storia di Giuseppe. Sei stampe della Storia di Tobia. Sette stampe rappresentanti le

Opere della Misericordia. La Vita ed i Miracoli del Sal-

vatore in 25 fogli. Procri e Cefalo.

Medea e Giasone.

La Morte di Virginia. Il supplizio di Regolo.

Achille portato dal Centauro Chi-

I Cinque sentimenti del corpo figurati in cinque donne ignude, in altrettante stampe.

I sette peccati mortali, in sette

fogli, ec. ec.

PEIRAS, antico statuario, avendo tagliato tra gli alberi che stavano intorno a Tirinto un grosso pero, ne formò il simulacro di Giunone, avuto poi in grandissima venera-zioni. Parlano di questo scultore Pausania nel Libro II, ed Eusebio nella Prepar. evang. c. 8.

PEIROLERI (PIETRO) nato in Torino circa il 1740; fu intagliatore ragionevole all'acquaforte ed a bulino. Lavorò costantemente in patria; ma non è nota verun'altra circostanza della vita di lui. Tra le non molte sue stampe sono co-

nosciute le seguenti;

Vecchio con mantello lacero, seduto sopra una seggiola, da Rembrandt.

Una Madre che insegna a sua figliuola a leggere, dal medesimo.

Bacco, seduto sopra una botte, tiene un piede sopra una tigre. mentre una Baccante gli mesce da bere. Sul davanti un fanciullo che

piscia, da Rubens. La B. Vergine dei dolori, da un dipinto del caval. Beaumont.

PELACANI (BERNARDINO) pit-

tore cremonese ricordato dallo Zani, biografo patrio, dipinse nel 1512 parte della volta della nave maggiore del duomo di Cremona, che

fu poi terminata da altro pittore

V. Pesenti Giovan Paolo. PELEGRET (TOMMASO) studio la pittura in Italia sotto Polidoro da Caravaggio, del quale felicemente imito l'artifizio del chiaroscuro nelle molte opere ch'egli condusse in Saragozza. Domiciliatosi in quella città, dipinse, come al-lora costumavasi molte facciate di chiese e di palazzi, facendovi bassi-rilievi di autiche storie, prospettive, rottami di architetture. ec. con una maravigliosa varietà. Tali opere dottamente disegnate, furono lungo tempo la migliore scuola degli artisti d'ogni genere, per cagione della quale si mantenne in Saragozza alcun tempo il gusto dell'antico: ma con Pelegret, morto di ottantaquattro anni, in sul declinare del sedicesimo secolo, cessò affatto nella Spagna la pittura monocrona, sebhene lasciasse dietro di sè alcuni valenti allievi, tra i quali il celebre Cuevas

PELHAM (PIETRO) nacque a Londra nel 1686, e nel 1730 era risguardato come uno de migliori intagliatori dell' Inghilterra, ed emulo del celebre Giovanni Smith. Tra le sue stampe ebbero fama le seguenti.

Roberto, lord visconte di Mole-

sworth, 1721.

Lord Carteret, da Kneller.

Giacomo Gibbs, architetto. Oliviero Cromwel, da Walker. Tommaso Holles, duca di Newkaste.

PELISSIER (N.) nato circa il 1760, fu allievo in Parigi di le Bas, ed incideva con lode le vignette, ed altri ornamenti per li-bri.

PELLEGRINO. V. Tibaldi. PELLEGRINI (Angelo) fonditore di bronzi operava in Roma in sul declinare del secolo decimosesto. Tra i suoi più rinomati getti hanno celebrità le statue degli Apostoli delle colonne Trajana ed Antonina fusi sui modelli di Tommaso della Porta. Altre opere di diverso genere esegui sui propri modelli o su altrui, e specialmente busti, statue, ornamenti, cancelli ec.

PELLEGRINI (Antonio) nato in Venezia da parenti padovani nel 1676, fu uno dei molti scolari di Sebastiano Ricci, ma non dei mi-gliori, sebbene forse verun pittore trovasse a'suoi tempi tanta fortuna presso le principali corti d'Europa. Ma ciò, più che all'intrinseco merito, deve attribuirsi al generale decadimento dell'arte, ed alle sue gentili maniere che a tutti lo raccomandavano e rendevano caro. Fu coloritore superficiale, onde le sue opere ebbero brevissima vita, come ne fanno prova i dipinti eseguiti in Padova ed in Venezia, nella quale ultima città trovasi la migliore sua opera il Serpente di bronzo eretto da Mosè nel deserto. Delle cose fatte in paesi stranieri non accennerò che quelle della famosa sala del Mississipi condotte a fine nel 1720 con grandissimo guadagno in soli ottanta giorni. Morì nel 1741.

a domiciliarsi in Venezia circa il 1670, e molte opere vi condusse a fresco, nelle quali non mostrasi ne scelto, nè vario, nè spiritoso pittore, ma bastantemente grandioso. Poche cose dipinse all'olio, e di non molta

importanza.

— (FELICE) nato a Perugia nel 1557, fu allievo di Federico Barrocci. Chiamato a Roma nei primi anni del pontificato di Cle-mente VIII, è probabile che lavo-rasse sotto la direzione e come aiuto del cavaliere d'Arpino. In Perugia vedonsi alcune copie del Barocci, delle quali è noto che compia-cevasi lo stesso maestro. Era fratello di Felice

tor bello, nato nel 1575, fu ancor esso ammaestrato nell'arte dal Barocci. Lasciò in patria, e segnatamente a S. Filippo, alcune tavole alquanto lontane dallo stile baroccesco, onde convien credere che lasciato il maestro Urbinate, for masse il proprio stile in altra scuola. Morì nel 1611.

(LODOVICA O ANTONIA) celebre ricamatrice della quale nelle sagrestie del duomo di Milano si conservano alcune rare opere, era nata in questa città circa il 1370; e vi operava nel 1626 con tanta lode, che le fu dato il nome di Minerva de' suoi tempi. Apparte-

coro di S. Girolamo di Milano.

PELLEGRINO creduto scultore del secolo nono operò in Verona, probabilmente sua patria, dove con-servasi tuttavia un suo basso rilievo rappresentante Cristo tra gli Apostoli Pietro e Paolo, in atto di benedirli, che fu trovato nel recinto della cattedrale, e che, se non altro, basta a dimostrare che le arti in questa parte d'Italia non erano ancora cadute totalmente in fondo.

PELLEGRINO, da Bologna. V. Tibaldi Pellegrino.

( DOMENICO. ) V. Tibaldi Domenico.

- da S. Dadiello, nel Friuli; ossia Martino da Udine, su scolaro di Giambellini, il quale vedendo il raro ingegno del giovanetto al-lievo, lo chiamò Pellegrino. Era stato suo condiscepolo Giovanni Martini suo compatriotto, onde poi furono in Udine rivali nelle cose dell'arte. L'uno e l'altro dipinsero in quella cattedrale una cappella, Giovanni nel 1501, Pellegrino nel susseguente anno. Il primo fece nella tavola di S. Marco il miglior lavoro che gli sia uscito di mano, ma Pellegrino lo superò con quella

di S. Giuseppe. In Udine e non altrove deve misurarsi il merito di queste raro pittore, che in altri paesi è così poco conosciuto. Nelle prime opere mostrossi erudito, quale può ancora ravvisarsi ne Santi Agostino e Girolamo dipinti nel pubblico palaszo; ma poc'a poco andò rendendosi più morbido, finchè mella tavola a S. Maria de Battuti in Cividal del Friuli, fatta nel 1529, si mostrò, sto per dire, emulo dello stesso Giorgione. Ma la sua più rinomata opera vuolsi che siano i freschi dell'Oratorio di S. Antonio in S. Daniello, dove ritrasse al vero molti de' confratelli, che conservaronsi al presente pieni di vita. Morì poco dopo il 1545.

PELLEGRINO da Modena. V.

Munari.

PELLETTIER (GIOVANNI) Dacque in Parigi circa il 1736, ed intagliò a bulino diversi soggetti, tratti da diversi maestri. Tra le non poche sue stampe daremo luogo alle seguenti: L'Abbeveratojo, da Berghem.

La Casa rovinata, dal medesimo.

Il Riposo di Diana, da Boucher. Il Ratto d' Europa, che serve d'accompagnamento, dal medesimo pittore.

L'Alleanza della Pittura col di-

segno, da Natoire. I Viaggiatori, da Wouvermens LeDonne alla caccia, dal medesimo. I Piaceri de'bevitori, da Ostade.

- (N.) sposa di Giovanni, tratto pure non senza lode l'arte del marito, come ne fanno testimonianze le due seguenti stampe: L'Ozio Fiammingo ed

Il Fumatore che serve d'accom-

pagnamento.
PELLI (MARCO) nato in Venezia nel 1696, si fece conoscere tra gl'intagliatori con una stampa rappresentante una giovinetta a mezzo corpo, tratta da un quadro di Giovan Angeli.

PELLINI (Andrea), nato in Cre-

mona circa il 1550, probabilmento allievo di Bernardino Campi, non lasciò in patria verun'opera certa, ma è conosciuto in Milano per un Deposto di Croce nella chiesa di S. Eustorgio, fatto nel 1595. Non si conoscono altre pitture, che gli si possano con sicurezza attribuire, come non è nota l'epoca della morte.

(MARC'ANTONIO) nacque in Pavia nel 1674, e fu scolaro di Tommasi Gatti, pittore di patria suo compatriotto. Ma non ebbe appena apprese le pratiche ed i prin-cipi dell'arte, che passo a Bolo-gua, e dopo alcun tempo a Venezia; ed in quelle rinomate scuole, comunque a que tempi in basso stato cadute, acquistò più castigato disegno e miglior colorito, onde di ritorno in patria si fece conoscere più valente dipintore del primo maestro

PELLIZZONI (GIROLAMO) chiamato per soprannome il Crescini, fu più che mediocre pittore e va-lente architetto. Fioriva nel 1683, nel quale anno pubblicò una breve ma utile scrittura intorno alle cor-rezioni del Po, accompagnata da buoni avvertimenti e precetti intorno ai necessari ripari e difese per contenerlo in tempo di piena.

PENNA (GIACOMO E FRANCESCO FRATELLI) registrati tra i fondatori e sostenitori dell' accademia di Siviglia, vengono posti tra i buoni pittori Sivigliani, senza che per altro si conosca presentemente ve-runa loro opera pubblica o privata, che ne giustifichi la fama. Vivevano ancora nel 1672.

- (GIOVANNI BATTISTA) dopo avere appresi in Madrid i principi della pittura sotto l' Hovaste, recavasi a Roma in qualità di pensionato del re. Appena tornato in patria Filippo quinto lo dichiarava suo pittore, e nel 1744 direttore della nuova accademia di S. Fernando, che poi non ebbe stabile

istituzione che nel 1752. Maneò all'arte nel 1773, lasciando a Cordova, a Madrid ed al Pardo diverse pubbliche e private opere, che gli darebbero diritto ad onorato luogo tra i buoni pittori, se avesse saputo preservarsi dal manierismo. Un suo quadro di Adone e Venere conservasi nella raccolta

dell' accademia di S. Fernando. PENNA (AGOSTINO) lavorava in

Roma di scultura in sul declinare del diciottesimo secolo. Furono lodati due Angioli da lui scolpiti per la cappella della Madonna a San Carlo al Corso, ond'ebbe poi l'importante commissione di fare la statua di Pio VI, che fu collocata nella sagristia Vaticana. Osserva lo storico della Scultura, che il Penna, senza dipartirsi da quanto erasi eseguito dai suoi predecessori, rivol-gendo il solito lembo del paludamento sulle ginocchia del sedente pontefice, presentò una figura macchinosa, involuta senza alcun genere di nobiltà e di espressione, non riuscendo nemmeno nella scelta delle pieghe, che facilmente avrebbe potuto trarre dal vero.

—— (N.) fioriva nel 1755, ed intagliò dai disegni e dalle pitture del Guercino da Cento una raccolta di quindici paesi, trattati con molto spirito.

PENNACCHI (PIER MARIA) nato in Trevigi avanti il 1500, non è conosciuto che per due palchi di chiese dipinti in Venezia, ne'quali mostrossi miglior coloritore che corretto disegnatore. Operava nel 1520.

PENNALOSA (GIOVANNI DI) nacque in Baezza l'anno 1681, e fu, allievo in Cordova di Paolo di Cespedes. Dipinse Giovanni un magnifico quadro rappresentante Santa Barbara per la cattedrale di Cordova, nel quale mostrossi piuttosto emulo che imitatore del maestro. Altre molte opere per chiese e per privati fece in Cordova, dov'erasi

Diz, degli Arch, ecc, T. III.

stabilito, e dove terminò i suo; giorni in età di 55 anni. PENNI (GIOVANNI FRANCESCO),

detto il Fattore, nacque in Firenze circa il 1488, entrò ancor giova-netto ai servigi di Raffaello Sanzio d'Urbino, e su uno de'suoi migliori allievi ed aiuti, garzone del suo studio ed a lui così caro, che la nominò con Giulio Romano sao erede. Come aiuto di Raffuello fu più d' ogni altro allievo adoperato intorno ai cartoni degli arazzi; co-lori nelle logge del Vaticano Loth che fugge da Sodoma, Giacubbe che incontra Rachele nel paese d'Aran; Abimelecco ed Abramo che regalandosi, si danno reciproche testimonianze di sincera amicizia. È pure comune opinione che il Fattore abbia colorite altre storie nel palazzo Chigi. Nella qualità di erede di Raffaello, dovette terminare insieme a Giulio i lavori lasciati dal maestro imperfetti, tra i quali la parte superiore dell' Assunta di Monte Lucci a Perugia. Gianfrancesco amava la compagnia di Giulio, ed ancor dopo aver divisa l'eredità, desiderava di rimanergli unito, onde recossi presso di lui a Mantova, dove Giulio era stato chiamato dal Marchese Gonzaga. Vedeudosi però contro ogni sua aspettazione freddamente accolto, o conoscendo che Giulio non voleva avere compagno, risolse di passare a Napoli; e seco condusse il suo allievo Lionardo da Pistoja. Tra molt'altri rari oggetti portava a Napoli la stupenda copia della Trasfigurazione ch'egli aveva fatta insieme a Perino del Vaga. Ma la debole sua complessione lungamente non sostenne i travagli dello spirito e del corpo, e morì nel 1528, dopo avere non pertanto assaissimo contribuito agli avanzamenti della scuola napolitana co' suoi insegnamenti, colla copia della Trasfigurazione che servi di principale studio ai migliori artisti di quella capitale, e coll'avervi lasciato il Pi-

PENNI (LUCA), fratello minore del Fattore, col quale credesi avere frequentata la scuola di Ruffaello, nacque in Firenze circa il 1500. Dopo la morte del maestro, unitosi a Perin del Vaga, lavorò in alcune città d'Italia, e specialmente in Lucca. In appresso passava in Francia col Rosso, col quale dipinse nel palazzo di Fontainebleau. Di là recavasi nell'Inghilterra, dove lavorò alcun tempo per Enrico VIII, indi dipinse le case di molti Lord. Di ritorno in Italia si pose ad incidere all'acquaforte, e pretendesi che abbia pure intagliato alcune cose a chiaroscuro. Le sue più co-

noscinte stampe sono le seguenti: Due Satiri che danno da bere a Bacco, dal Rosso.

Leda che leva le freccie dal turcasso d'Amore, dal medesimo.

Susanua sorpresa nel bagno dai Vecchi, dal medesimo.

Abramo che sta pronto a sagrificare il figlio Isacco, dal Primaticcio.

Lo Sposalizio di S. Caterina, dal medesimo.

Giove che cangia Calisto in Orsa, dal medesimo.

Penelope che sta lavorando in compagnia delle sue ancelle, dal

medesimo.

PENSABEN (SANTO) nato in Venezia in sul declinare del quindicesimo secolo, fecesi frate domenicano in Treviso, dove nella chiesa del suo ordine dipinse una vasta tavola rappresentante la Vergine col bambino Gesti in mezzo a molti santi ed angioli, uno de' quali in fanciullesca età, che stando sui gradi del trono della Vergine suona il liuto con bel garbo. Era intorno a quest' opera aiuto del Pensaben certo frate Marco Maravea; ed in luglio del 1521, lasciando il quadro imperfetto, fuggirono amendue, onde fu chiamato a terminarlo certo Gian-

girolamo trevisano, che in un mese lo condusse a fine. Tre anni dopo Pensaben era tuttavia tra i Domenicani di Treviso; ma nel 1530, o era morto, o aveva deposto l'abito. Di frate Marco Maravea non si ebbe, dopo la fuga, ulteriore notizia.

PENSO (FRANCESCO) fu uno dei molti tra mediocri e cattivi artisti che scolpirono, nel diciassettesimo secolo, le statue che arricchiscono, senza abbellire, la chiesa dei Ge-

suiti in Venezia.

PENZEL (GIOVANNI) nacque in Hersbruck, piccola città del distretto di Norimberga, nel 1754, apprese gli elementi del disegno in Norim-berga; indi passava ad Augusta ed a Francfort per esercitarsi nella pittura: poscia recavasi a Winterthour presso Schellenberg per apprendere da questo celebre maestro le pratiche dell'acquaforte. Due anni si trattenne in quella città per osser-vare la natura nel suo più vago aspetto; e quelle campague, i semplici costumi degli abitanti, ed il suo ingegno lo resero pittore atto a formare dal vero le sue invenzioni, i disegni, il colorito. Volle poi vedere Dresda, onde osservare in quella famosa galleria il bello dell'arte, e mercè tule studio e coi consigli di alcuni artisti di quell'accademia riuscì ottimo maestro. Ignoriamo quale motivo lo ridusse a lasciare improvvisamente la pittura per consacrarsi all'intaglio degli ornati di libri, comunque sembrasse che i fatti studj lo dovessero volgere ad un più elevato geuere. Ad ogni modo Penzel riuscì in tal maniera d'intagli famoso. Fu laboriosissimo, e le sue incisioni che servono di ornamento ai libri, sono ricercatissime. In sul finire del p. p. secolo il numero delle medesime ammontava a più centinaja. Più che tutt' altro intagliò ornati per al-manacchi sui propri disegni o su quelli del celcbre Chodowiecki.

Seggiungo un breve indice de'suoi

Sei fogli della storia della regina Elisabetta, da Chodowiecki..

Dodici fogli per un almanacco della Vecchia Storia, dai disegni del medesimo, incisi insieme a a Gayser.

Dodici fogli che servono d' ornamento alla corrispondenza De l'Ami

des Enfans, dai propri disegui. Quattro soggetti del libro ele-mentare dell'educazione di Salz-

mann, da Schalleberg. Le Incisioni per il libro elementare di morale dello stesso Salzmann.

PEONIO, celebroarchitetto greco, terminò in compagnia di Demetrio il tempio di Diana in Efeso, eretto dai fondamenti da Ctesifonte di Gnosso e da suo figlio Metagene, ma rimasto alla morte loro imperfetto. Di questo artista parla Vitru-vio nel proemio del VII. libro. PEPIN (MARTINO), nato in An-

versa circa il 1578, andò giovinetto a Roma, e dopo pochi anni vi acquistò nome di valente pittore. Weyermans loda assai per bontà di composizione, per correzione di di-segno e per vaghezza di colorito una sua deposizione di Croce; ma ciò che meglio proverebbe il merito di Pepin è il seguente racconto, che riferisco senza rendermene garante. Divulgatasi ne'Paesi Bassi la notizia ch' egli lasciava Roma per ripatriare, Rubens mostrossene inquietissimo, ma avendo in appresso saputo, che lungi dal lasciare quella capitale, vi si era di fresco ammogliato, disse apertamente, che il solo Pepin poteva ne' Paesi Bassi divider seco la gloria di prime pit-tore. Di questo così lodato artefice lo stesso Dechampe confessa di non aver veduta alcuna tavola, nè trovate migliori notizie per scriverne la vita.

PERAC (STEFANO DA) nato a Parigi circa il 1540, fu valente pittore, intagliatore ed architetto. Passò a Roma a studiare, ed attese con grande impegno a disegnare le autichità di Roma, di Frascati e di Tivoli. In appresso prese ad incidere questi suoi disegni, imitando la maniera del Tempesta. Formano questi la Raccolta ch'egli pubblicò in Roma dal 1569 al 1575. Tornatosene a Parigi, su nominato architetto del re, nella quale incombenza seppe meritarsi la stima del sovrano e la comune approvazione. Nè Perac trascurò totalmente la pittura, come ne fanno prova alcuni suoi quadri dipinti dopo il suo ritorno in Francia, nella sala del Bagno di Fontainebleau. Morì, secondo la comune opinione, nel 1601. Conosconsi di quest' artista alcune stampe isolate, tra le quali

Il Giudizio universale, da Michelangelo.

Il Campidoglio, da un disegno del medesimo.

Il Giudizio di Paride, grande composizione, da Raffaello. Veduta di un antico tempio a

di due piramidi.

Paesaggio con tirate d'archi, e le ruine d'un antico edifizio.

Paesaggio con mulino, ed altre fabbriche.

Ruine di un tempio e di altre edifizj.

PERACCINI (GIUSEPPE), chiamato il Mirandolese, nacque nel 1672, e fu scolaro del Franceschini, ma non de' migliori, Conescendo la propria mediocrità nelle pitture di storia, si diede a ritratti, alcuni da' quali riuscirono Iodevoli, non solamente per esser somigliantissimi, ma ancora per diligente esecuzione. Morì nel 1754.

PERANDA (SANTO), veneziano, nacque nel 1566, e su da prima scolaro del Cortona, poi di Palma il giovane; ma nel breve soggiorno che sece in Roma aggiunse agl'insegnamenti de'veneti maestri il corretto disegnare della scuola romana. Sebbene emular potesse nell'esecuzione la facilità del Palma, che nelle grandi opere imitò assai, andò più a rilento e considerato, ed in alcuni dipinti eseguiti nella matura età, mostrò anzi uno stile assai delicato e finito. Perciò il Peranda fece men numero d'opere de suoi migliori contemporanei, ma superò tutti in bontà. In Venezia ed alla Mirandola mostrossi pelle grandi storie ingegnoso tro-vatore di bei ripieghi, ma superò sè stesso nel bellissimo deposto di croce fatto per 8. Procolo di Venezia. Morì uel 1638, lasciando diversi scolari non indegni del suo nome

PERANDA( ANTONIO ) nacque a Valladolid nel 1599; e fu in Madrid allievo di Antonio de las Cuevas. Ottenne col favore del marchese Crescenzi della Torre di poter copiare le migliori opere della reale galleria. In eta di 18 anni esposa al pubblico il celebre quadro della Concezione; quadro che lo fece chiamare alla corte per dipingere nel palazzo del Retiro. Colà fece il quadro del soccorso di Genova con figure di grandezza naturale, tutte rappresentanti personaggi viventi, con sorprendente rassomiglianza. Molte e tutte assai belle sono le opere fatte dal Peranda per · la corte, per chiese e per privati, ed ebbe in vita ouori e ricompense proporzionate al merito. Dai quadri di Tiziano conservati ne reali palazzi, che studiò più di quelli di altri sommi maestri, aveva presa la freschezza, l'impasto ed il colorito, qualità che resero le sue opere altremodo pregevoli; perocchè univa a queste doti esattezza e correzione di disegno non comune ai suoi compatriotti. Morl in Madrid nel 1669.

DE DUARTE (D. TOM-MASO) fu uno degli accademici di S. Fernando, e morì nel 1770. PERDICE, figliuolo d'una sorella di Dedalo e suo allievo, mostrava grandissimo ingegno nelle cose delle arti, ma caduto in età di sedici anni dalla sommità di un tempio, miseramente perì. Ved. l'art. Dedalo.

PEREGO (GIOVANNI), nato in Milano circa il 1781, imparò i principj dell'arte nell'Accademia di Brera, ed in appresso fu scolaro del valente pittore teatrale Landriani. Pochi ebbero fecondità d'invenzione pari alla sua, pochi lo superarono nella cognizione della prospettiva e nella purità del disegno. La sua modestia era eguale al merito: e l'invidia fu per questo raro ingegno una passione sconosciuta. Sebbene poche o niuna città vanti al presente così rari pittori di scene, come Milano, fu vivamente sentita la perdita di Giovenni, accaduta in principio del 1817. Gli fu in appresso eretto un monumento con busto ed iscrizione in marmo, nell'Atrio che introduce nell'Accademia di Brera.

PEREYRA. V. Vasco Pereyra. PERELLE (GABRIELE) nacqua in Parigi circa il 1622. Fu disegnatore ed intagliatore all'acqua forte: nella quale arte ammaestrò i figli Adamo e Niccolò.

nel 1638, e morto nella stessa città nel 1695, rivaleggiò con Israello Silvestre. Più inclinato a produrre che ad imitare, non intagliò che pochi paesi ad acqua forte, la maggior parte di fantasia, e qualche pezzo da Cornelio Poelembourg.

(NIOCOLÒ) suo fratello, nato il 1640, imitò nelle sue acqueforti Abramo Bosse, e coll'acquaforte così accuratamente operò, che altri pochi lo potrebbero superare col bulino. Pubblicò moltissime stampe di più maniere, tratte da grandi maestri, ma perchè il catalogo delle stampe dei Perelle comprende nel Manuel quello del padre e dei figli, riferiremo complessivamente als

cune delle stampe loro appartenenti, senza distinzione.

Quattro paesaggi ornati di fabbriche e di figure.

Quattro vedute di giardini.

Quattro marine ornate di fabbriche e di figure.

Altre dieci in dodici raccolte di quattro stampe di vedute diverse

Sei vedute rappresentanti le più belle parti del giardino di Ruel. Sei vedute dell'Italia, rappresentanti le vestigia di Roma e de'suoi coutorni.

L'Adorazione dei Magi in mezzo grandi rovine, da Poelenbourg. La disfatta dei gatti spagnuoli dai

La disfatta dei gatti spagnuoli dai topi francesi, da Richer. Stampa rarissima satirica relativa alla presa di Arras accaduta nel 1640.

PERBLLIO, greco scultore, trovasi ricordato da Plinio nel Lib. XXXIV, cap. 8, tra coloro che fiorirono nell' Olimpiade ottantasettesima.

PEREZ (ANDREA), nato in Siviglia nel 1660, studiò i principi dell'arte sotto il proprio padre, conosciuto soltanto per essere stato uno de'concorrenti della nuova Aceademia di Siviglia. Ma Andrea formò il suo stile sulle opere del grande Murillo, e non indegni di tanto esemplare sono i suoi quadri del Santo Sacramento fatti per S. Lucia di Siviglia nel 1707. Da queste e da altre posteriori opere è facile peraltro l'accorgersi quanto Perez si andasse allontanando dalle regole lasciate all'Accademia da Murillo; ed in sull'esempio di Perez diventarono ammanierati anche gli altri Sivigliani suoi contemporanei. Perez non pertanto sostenne la gloria della scuela, se non colle pitture di storia, con quelle difiori e simili gentilezze, nelle quali riuscì veramente singolare, Morì in patria nel 1727.

glia circa la metà del 16.º secolo, vedendosi incaricato dal 1548 al

1564 di non poche importanti opere per la cattedrale di Siviglia. Ron è nota l'epoca della sua morte.

TELLI ), furono due de' molti fondatori e sostenitori dell'Accademia di Siviglia.

Madrid nel 1634, fu allievo e genero di Giovanni d' Arellano. Pittore di fiori come il maestro, forse lo superò nella freschezza, ma si rese più che coi fiori celebre alla corte in qualità di frescante. Fece gli ornati del teatro del Retiro, per i quali fu creato pittore del re. Dipingeva la volta della scala del palazzo del duca di Monteane in Madrid l' anno 1693, quando cadde dal palco e morl.

—— (GIOACHINO D'ALCOY), ottenne il primo premio dell'Accademia di S. Carlo di Valenza l'anno 1773. Ma quando cominciava appena a dare speranza di riuscire buon artefice, morì assai giovine nel 1779.

CABALLERO (DONNA ANGELA), era nata a Caparroso nella Navarra. Nel 1753 presentò all'Accademia di S. Fernando in Madrid molte sue belle opere, e fu ricevuta accademica soprannumeraria; onore fino allora non accordato adaltra persona.

FLORIANO (GIOVANNI), sebbene impiegato alla corte di Filippo II, di cui era cameriere segreto, si occupò utilmente delle 
cose della pittura, e lasciò non pochi quadri di fiori e frutta assai 
gentili, onde venne a ragione annoverato tra i pittori del buon secolo della Spagna, Fioriva nel
1566.

DE HERRERA (ALFONSO), era uno de' buoni ritrattisti di Siviglia, quando fu colà eretta l'Accademia nel 1660. Lasciò molti ritratti, pochissimi quadri di storia.

DE PINEDA (FRANCESCO), nato in Siviglia, studio l'arte sotto

Murillo, e su uno dei suoi buoni imitatori. Fu suo figliuolo ed allievo

PEREZ (FRANCESCO), il giovane, il quale non contento della professione della pittura, nella quale riusciva non inferiore al padre, volle inoltre essere poeta, e fu ancora più mediocre che nella pittura.

- POLANCO (ANDREA). Si crede uscito dalla scuola del Ricci. e nella galleria del Rosaire di Madrid conservavasi un suo buon quadro, in cui viene rappresentata Santa Chiara di grandezza naturale. Fiorì nel 17.º secolo.

DE VILLOLDOL (ALVERO), fu scolaro di Giovanni di Borgogna in Toledo, e dipiuse insieme al macstro nel 1499 una purte del chiostro della cattedrale, ed una storia sopra una parete della scala.

- (MATTEO) Spagnuolo, venne a Roma di già ammaestrato nel disegno per continuarvi gli studj pittorici. Dopo pochi anni passò a Siviglia, dove condusse diverse opere di pittura per luoghi pubblici e per private famiglie. Preferiva ad ogni modo i quadri di piccole dimen-sioni rappresentanti vedute e paesaggi ornati di figure storiche e di animali. Intagliò molte sue invensioui all'acquaforte. Tornò poscia a Roma, dove morì nel 1600. PERICCIUOLI (GIULIANO) sa-

nese, poich ebbe appreso il disegno iu patria, audò a Roma, di poi a Venezia, di là a Costantinopoli. Passava da questa capitale ad A-lessandria d'Egitto, indi a Malta, Sicilia, Spagua, dove Filippo III lo uemino maestro di disegno di suo figlio. Vide in appresso altre corti e dovunque ottenne favori, e specialmente in Firenze, deve fu al servizio del Granduca, disegnò a penna con maravigliosa bravura pa-lazzi, teatri, tornei, balli ec. Ri-trasse il re d'Inghilterra, il gran duca di Toscana ed altri principi. Inventò e disegnò soggetti storici,

e molte delle sue produzioni intagliò. Pure quest'artista straordinario ch'ebbe un efimera fama finchè visse, mancò nella memoria degli uomini avanti che terminasse il diciassettesimo secolo, in cui fiorì.

- (CESARE ) sancse come il precedente, e forse della stessa famiglia, visse ancor egli nel dicias-settesimo secolo. Gli da diritto ad aver luogo tra gl'intagliatori una serie di carte geografiche, eseguite per un cardinale della casa Medici.

PERICLETO, scultore, fu allievo di Policleto d' Argo, e maestro di Autifane

PERICLIMENO, lavorò di gran forza lottatori, soldati, cacciatori e sacerdoti. Face pure l'imagine di una femmina, che in un solo parto dicevasi aver partoriti trenta figliuoli.

PERIGNON (NICCOLD) nato in Parigi circa il 1730, esercitò si-multaneamente la pittura e l'in-taglio all'acquaforte. Egli dipinse con gusto francese a tempra fiori e paesaggi. Intraprese poscia un viaggio per la Svizzera, e cola disegnò molte vedute pittoresche in dirersi cantoni, molte delle quali pubblicò poscia incise all'acquaforte, tra le quali le seguenti:

Raccolta di sei graziosi paesi in-

tagliati alla maniera dei pittori. Due paesaggi, uno de quali con cappanna in mezzo, nel davanti acqua e tre anatre; l'altro con una casa rustica nel mezzo, in sul davanti seno di mare, e diversi marinari occupati in vari lavori.

Due paesaggi con cappanne. In uno vedonsi villeggiauti, seguiti dai loro cani, nell'altre due cervi vicini ad una rimessa di carri.

PERILLO scultore di bronzi, fuse per commissione del tiranno Falaride il celebre toro, entro al quale, chiudendosi i condannati a pena capitale, e sotto accendendovi il suoco, a gran stento in mezzo ad atroci tormenti perivano. Si

divulgò l'opinione poi vera o falsa, ma passata fino a' di nostri in proverbio, che Falaride condannò l'artista a morire prima d'ogni altro entro la infernale macchina fabbricata da lui medesimo. Diodoro siciliano narra che il cartaginese Imilcare avendo conquistata Agrigento, mandò con altre preziose spoglie questo Toro a Cartagine; ma il filosofo Timeo lasciò scritto che il Toro di Falaride fu dagli abitanti d' Agrigento gettato in mare.

PERINI (GIUSEPPE) nacque in Roma nel 1748, apprese l'arte dell'intaglio in patria, dove intaglio lodevolmente alcuni rami della celebre raccolta di Gavino Hamilton, come pure diverse statue per il Museo Pio Clementino, compilato da Ennio Quirino Visconti. Conosconsi eziandio le seguenti stampe:

Giove ed Antiope, da Giacomo

Palma

La Carità figurata in una donna che porge a mangiare a tre fanciulli, dallo Schidone.

Il Porter della Croce; grande composizione, dal Lanfranco.

PERINO. (V. Cesarei). V. Vaga. PERISIN (GIACOMO), nato in Francia circa il 1530, integliò a tagli grossi ed a grossi tratti in legno ed in rame. Unitosi in società con Tortonel, incise in questa guisa la Guerra degli Ugonotti, ed altri soggetti storici che avevano relazione agli avvenimenti accaduti dopo la morte di Enrico II. Tra le sue stampe colla data del 1569, trovasi quella rappresentante : La defaite des Reitres par le duc de Guise.

PERLA (FRANCECSO), di Maone, nato circa il 1500, fu uno de'molti allievi fatti in quella città da Giulio Romano. Due freschi conservati in duomo nella cappella di S. Lorenzo sono i soli conosciuti testimonj del suo valore. Non si hanno intorno a quest' artefice ul-

teriori notizie.

PERMOSER (BALDASSARRE) scul-

tore tedesco, visse molti anni in Italia, facendo diverse opere di non molta importanza, indi recossi a Berlino, poi a Dresda ed ovunque ebbe commissioni per statue ed altri lavori in marmo, che tutti più o meno manifestano il decadimento della scultura nel diciassettesimo secolo.

PERNICHERO (PAOLO), nacque in Saragozza negli ultimi anni del 16.º secolo. Quando appena conosceva i principj del disegno andò a Madrid, e fu ammesso nella scuola dell' Hovasse, dalla quale passò a Roma pensionato del re. Sebbene studiasse l'antico e copiasse le pitture di Raffaello, Pernicharo non conobbe mai, anzi nemmeno so-spettò che vi fosse un bello ideale, Tornato a Madrid fu nominato pittore del re, e del 1753 direttore dell' Accademia di S. Fernando. Mori nel 1760. Lasciò diverse opere in Madrid pei reali palazzi e per chiese, la migliore delle quali cre-

desi il quadro d'Agar con Ismaele.
PEROLA (GIOVANNI FRANCESCO E STEFANO), i primi due fratelli, l'altro loro parente, nacque in Almagro, e furono tutti rinomati pit-tori del 16.º secolo. Nel 1586 lavoravano con Cesare Arbasia nel palazzo di Viso, inualzato pel mi-nistro di Santa Cruz presso Sierra Morona; e vi spiegarono tutta la loro abilità in pitture a fresco e ad olio storie, bassi rilievi di chiaroscuro, ornati, prospettive, marine, paesi, battaglie, ec.; rendendolo uno dei più bei palazzi della Spagna. Insieme a Mohedano dipinsero a fresco alcune storie del Sacramento nel Santuario di Cordova. Operavano nel 1603.

PERONI (D. GIUSEPPE) di Parma, nato circa il 1700, studiò i principj dell' arte in Bologne, indi passava a Roma, dove frequentò la scuola del Masucci, che teneva viva in Roma la maniera del Mu-ratti. Operò molto in patris, in Tori-

no, Milano ec. ed ovunque mostrossi corretto e gentile disegnatore; ma si lasciò affascinare dal manierato colorire, venuto di moda nel diciottesimo secolo, onde in tutte le sue opere si vede campeggiare il verde. Tra le più conosciute sue pitture contansi il S. Filippo Neri a S. Satiro in Milano, la Concezione nella chiesa dell'oratorio di Torino, ed il Gesti Crocifisso a S. Antonio Abate di Parma, fatto a competenza del Cignaroli e del Battoni. Morì in patria nel 1776.

PEROXINO (GIOVANNI), pit-

PEROXINO (GIOVANNI), pittore piemontese del sedicesimo secolo, pare che non operasse che oltre Pò, ed in alcuni paesi della riviera di ponente di Genova. Conservasi in Alba una tavola d'altare portante la data del 1517.

PERRET (PIETRO) nacque in Oudenarde nelle Fiandre nel 1560, apprese il disegno e l'intaglio in patria, e riuscì valente artista. Nel 1581, trovavasi in Roma, e disegnò ed incise il gruppo del Laocoonte: pubblicò ancora diverse stampe, tra le quali

La Vita di Maria Vergine, in sette pezzi.

La Castità di Giuseppe da Haus

La Castità di Giuseppe da Hans Speckaert.

La Pittura, dal medesimo.

PERRIER (FRANCESCO) nacque in Maçon di Borgogna nel 1590. Il Gandellini lo disse inventore in Francia dell'incisione a chiaroscuro: non dice da chi apprendesse tale maniera, ma probabilmente sarà stato in Italia, dove dopo Ugo da Carpi e dopo il Beccafumi erasi praticata con buon successo dall'Andreani. « Tutto ciò che di lui » sappiamo, scrive l'autore del Ma, » nuel, è, che trovandosi in Roma, » a stento da principio guadagnava » quanto bastava alla meschina sua « sussistenza. » Pare per altro in appresso guadagnasse assai. Raccontasi che essendo ancora giovinetto, abbandonò la patria, e passò

a Lione, dove mancandegli il danaro, si fece guida di un cieco che andava a Roma, ed in tal modo fece senza spesa così lungo viaggio. Era in quella città il Lanfranco, che scorgendolo inclinato alla pit-tura, gl'insegnò a maneggiare il pennello. Così riuscì pittore di corretto disegno ed intagliatore all' acquaforte di gran spirito. Incaricato il Sandrart dal march. Vincenso Giustiniani dell'incisione della sua galleria, che uscì in due tomi in gran foglio, l'artista alemanno prese, tra i suoi molti ajuti, ancora Francesco Perrier. Questi però volle tentare una nuova impresa di suo genio tutta sopra di sè, e vi riusci. Intagliò le proprie invenzioni, e specialmente una Raccolta di antiche statue e di bassi rilievi, le quali mancando di precisione, non rendono se non le attitudini ed i movimenti delle figure. Ad ogni modo Perrier intagliò con punta spiritosa un buou numero di stampe, tanto di sua composizione, che dalle opere di valenti maestri. Ma ciò che più l'onora sono le stampe a chiaroscuro, assai ricercate dai dilettanti, e dai raccoglitori di stampe rare. Morì a Pacigi nel 1660. Soggiungo un breve indice di alcune sue stampe.

Seguito di antiche statue in 100

rami.

Altro di bassi rilievi, in 50 rami Gli Augeli della galleria Farnesina, dipinti da Raffaello in 10 fogli.

Il Consiglio degli Dei, da Raffaello

Le nozze di Cupido, dallo stesso L' Ultima Comunione di S. Girolamo, dal Lanfranco.

Ritratto di Simone Vovet.

La Natività di Gesù Cristo, da Voyet.

Stampe di sua composizione.

La S. Famiglia, dove il divin

bambino e S. Gio. Battista si trastullano con un agnello.

La Fuga in Egitto.

S. Rocco che risana gli appestati, Venere con gli Amori e le Gra-

zie; in mezzo vedonsi dei Tritoni ed altri animali marini

Il Tempo che tarpa le ali ad Amore. PERRIER(GUGLIELMO) nipote di

Francesco, e suo discepolo, fu pittore ed intagliatore di qualche nome, ma d'ordinario operò come aiuto dello Zio. Morì avanti dello Zio, nel 1655.

PERRIET (AMBROGIO) scultore francese che operava in Parigi dopo il 1550, fu uno dei valenti maestri che scolpirono i bassi rilievi ed ornameati del mausoleo di Francesco I re di Francia, risguardato come il primo capolavoro della scultura francese dopo il risorgimento

delle arti. Ebbe a compagni in questi pregevoli lavori Giacomo Chautrel, Sebastiano Galles, Pietro Bigoigne e Giovanni de Borges, tutti

goigne e Giovanni de Borges, tutti distinti artisti di quell' epoca in Francia.

PERROULT (CLAUDIO) nato in Parigi nel 1613, fu uomo universale, avendo senza sussidio di maestro apprese molte scienze totalmente disparate. Fu medico, pittore, musico, architetto, ingegnere, fisico, matematico, anatomico ecc. Noi non possiamo parlarne che per conto della pittura e dell'architettura; ma per l'integrità delle notizie biografiche; diremo, che da principio esercitò la medicina, che poi abbandonò quando fu ammesso nella reale accademia di belle arti, esercitandola non pertanto per la

esercitandola non pertanto per la sua famiglia, per gli amici e per à poveri. Pubblicò in quattro volumi un Essais de Physique, ed una Raccolta di macchine per elevare e trasportar pesi. Anatomizzò molti animali, e morì per avere assistito alla dissezione di un cam-

mello putrefatto, che fece amma-Diz. degli Arch. ecc. T. III. lare tutti gli assistenti. È quasi comune opinione aver egli dato le
memorie per lo stabilimento dell'accademia di pittura e scultura,
come ancora per quella d'architettura. Pare ad ogni modo che dopo
aver lasciata la professione della
medicina, occupasse gran parte della
sua vita la sola architettura, perocchè in qualsisia epoca della sua
vita non fece che poche cose di
pittura, e di non molta importanza;

onde per questo rispetto troverebbe

appena luogo in questo dizionario. Scorriamo adesso le principali opere di quell'arte, cui deve la maggiore celebrità. Tra i diversi disegni fatti per la facciata del Louvre, fu prescelto quello di Claudio, e parve tanto ricco e bello, che si dubitò di poterlo eseguire. Lo posero in esecuzione Luigi le Vau e da Orbay, ed è quella magnifica facciata verso la chiesa di S. Germain che sorprese il Bernini, il più bel pezzo d'architettura, dice il Milizia, che siavi tra quanti reali palazzi sono in Europa. I critici dell'arte vi trovarono molti difetti, non ostante i quali, tante è tali sono le sue bellezze, che la rendono una delle più nobili fabbriche d'Europa.

Architetto l'Osservatorio di Parigi e quell'arco trionfale che era in fondo al borgo S. Antonio, il più bello che si conosca in Parigi, e forse altrove. Anzi pensano molti che il gusto, la ricchezza, e la grandiosità del disegno sorpassino qualunque arco trionfale, non esclusi gli antichi; ma sgraziatamente non fu eseguito in marmo, nè per l'eternità; ed in fatti più non esiste. Ad istanza del ministro Colbert, tradusse egregiamente il Vitruvio, ne disegnò assai ben le tavole, e ne fece un ottimo compendio per comodo de principianti. A quest' opera tenne dietro un libro sopra i cinque ordini di colonne se-

condo il metodo degli Antichi. Tra-

scinato dal vortice dei novatori d'ar-

17

130 chitettura, ebbe parte ancor esso nell'invenzione di un nuovo ordine, che risultò un corintio colla sola innovazione di ridicole piume di Struzzo al capitello. Le colonne rappresentano alberi troncati, a questi alberi si diedero piume invece di frondi. Fortunatamente questa strana innovazione non ebbe maggior vita de' suoi inventori,

L'Osservatorio, soltanto accennato poc'anzi, ha un carattere d'originalità conveniente al suo genere. È fiancheggiato da torri ottagone, ed ha altissime aperture di finestre annunzianti la necessità di offrire nell'interno l'aspetto del cielo per le osservazioni astronomiche, per le quali questo vasto edifizio è terminato in terrazze.

Avendo criticate le Satire di Despraux, questi amaramente se ne vendicò nell'ultimo libro della Poetica, celebrando la metamorfosi di Perroult di medico in architetto. Fu tolto alle arti nel 1688.

PERSEO, allievo prediletto di Apelle, fu assai rinomato pittore, onde il maestro diresse a lui i suoi precetti intorno all'arte della pittura. Quanti libri di greci sofisti non si darebbero per avere que-st'opera del più grande pittore della Grecia I

PERSICO (PAOLO) scultore napolitano fiorì dopo che le opere di Cosimo Fansaga avevano riempito il regno di tanti suoi allievi, tutti seguaci dello stile berinesco. Egli poi, unitamente al Celebrano ed a Giuseppe Sammartino, diede l'ultima pinta alla già decaduta arte della scultura.

PERUGIA (GIANNICCÔLA DA), nato circa il 1478, in città della Pieve. fu uno degli ajuti di cui molto valevasi Pietro Perugino, perchè buon coloritore; poca cura prendendosi, che poco valesse nel disegno, quando tratiavasi di colorire i proprj. Gianniccôla fece diverse opere di sua invenzione, quali sono in Perugia

S. Tommaso Apostolo che cerca col dito la piaga del Redentore, e va-rie storie dei fatti di S. Giovanni Battista. Morì nel 1544.

- ( MARIANO DA) fu contemporaneo di Gianniccola. Di costui racconta il Vasari, che dipinse una tavola in S. Agostino d'Ancona, che non ottenne la comune soddisfazione; ma un'altra che couservasi in Perugia a S. Domenico, lo dimostra più che mediocre pittore. Mori circa il 1547.

- (SINIBALDO DA) lasciò lavori eseguiti dal 1505 al 1528. Fece nel duomo di Gubbio, nel 1505, una tavola ed un gonfalone, che sono delle migliori cose che possano vedersi dell'antica scuola, e molte pitture condusse in patria di non minor merito.

PERUGINI (N.) valente paesista di milano, fioriva nella stessa città contemporaneamente al giovane Lisandrino, il quale dipingendo paesi ed architetture, le arricchiva di spiritose figurine elegantemente dise-gnate. Forse il Perugini sapeva meglio colorire, e più da vicino rappresentare la vera natura, se non la più bella. Questi operava in principio del diciottesimo secolo, e non deve consondersi con un altro pittore Perugini, che morì in Milano quasi due secoli prima, senza che lasciosse testimonianza indubitata della sua virtu.

PERUGINO (LELIO) fioriva nel 1321, e fu uno de'molti artistiche in quell'epoca dipinsero nel duomo d'Orvieto. Non è noto che altrove conserviusi opere di quest'antico pittore lontano dal merito del suo grande contemporaneo Giotto.

· (PIETRO), ossia Vannucci Pietro, nacque in città delle Pieve, e fu, come venne universalmente creduto, allievo di pittor dozzinale, o come ad altri piace, del Bonfigii, che fu poi suo emulo, ma troppo debole emulo. Aveva di già appreso il disegno quando recossi a

Firenze sotto Andrea del Verrocchio, il quale più che nelle cose della pittura, acquistò celebrità nella scultura, e su condiscepolo di Leo-nardo da Vinci. Mi attengo alla volgare opinione, non permetten-domi gli angusti confini di quest'articolo di richiamare ad esame le divergenti opinioni de' biografi di Pietro. Dalla scuola del Verrocchio usciva valente maestro, e tale da sostenere per alcuni rispetti il confronto con Leonardo suo condiscepolo. Forse questo grand'uomo fu con troppo rigore giudicato da coloro, che abbagliati dalle opere del suo più grande allievo, Raf-faello, lo rilegarono tra i pittori non totalmente emancipati dall'antico stile. Ma il Perugino vuol essere osservato salle migliori opere, e troveremo che non fu secondo a veruno dei sommi maestri che precedettero ed ammaestrarono coloro, che per universale consentimento occupano i primi gradi nella pittura, Raffaello, Tiziano e Correggio, il primo allievo di Pietro, il secondo di Gian Bellino, il terzo' d'Andrea Mantegna; perocchè quand'ancora fosse dimostrato, che l'ultimo non frequentò la scuola di Andrea, nessuno negherà che non siasi formato sulle sue opere.

Non terremo dietro al progressivo merito di Pietro. . . La sua: fama non tardò a procurargli importanti commissioni in Firenze ed in altre città della Toscana, sebbene non mancasse di utili lavori in patria; finchè fu chiamato a Roma da Sisto IV. Di colà, fattosi abbastanza ricco, tornava a Perugia, dove aprì quella celebre scuola così feconda di grandi artisti, sebbene alla sua gloria bastasse il più grande de'moderni pittori, dal quale, essendo Pietro sopravvissuto pochianni, non si sdegnò di prendere nuovi lumi e miglior stile. Sensibile è nelle ultime opere del Perugino il passaggio dalla ma-

niera alquanto cruda a più morbido stile, dal meschino e gretto abbigliamento a più largo e dovizioso; delle quali cose non a torto si volle da molti darne merito a Raffaello; ma nessuno negherà che Pietro, ancora prima dell'intera rivoluzione dell'arte dall'antico al moderno stile, non sapesse dare alle teste, e specialmente alle giovanili, una cotale grazia ignota ai suoi contemporanei, e non superata dai più dei buoni maestri del miglior secolo. Ed è cosa notabile che per conto dell'aria e verità dei volti, lo stesso Raffaello mostrossi quasi sempre peruginesco, o se pure se ne scostò negli ultimi anni, pochi non sono i conoscitori che preferiscono le teste raffaellesche della seconda a quelle della terza. Mosse pure e colori con gentilezza le figure, imi-tando le quali, Raffaello altro non ebbe a fare per condurle a persezione, che aggiugnerle mag-giore nobiltà ed espressione del

Perugiuo. Gli si da colpa, che poca cura si prendesse dell'invenzione, perocchè, suol dirsi, andò replican-do con leggerissime mutazioni gli stessi soggetti ne'suoi quadri d'altare; di modo che, veduto un suo. Crocifisso, un suo Deposto di croce, un Ascensione, una Nunziata, sonosi tutti veduti. Ad ogni modo egli dipinse alcune bellissime tavole che più non replicò, comunque negli accessorj, rifacesse ad un di presso gli stessi edifizi, paesaggi, architetture, ed arredi. Le principali sue opere sono, in Perugia, il S. Si-mone, la Sacra Famiglia con altri parenti del Signore, un'altra sacra-Famiglia al Carmine, nella quale si accostò allo stesso Raffuello, come pure i freschi della sala del Carmine. Distinguonsi in Roma il San Pietro della cappella Sistina, le pitture del Vaticano, ec.

Tutti mordono la sua avarizia, ed il vivere misere, sebbene avesse acquistate grandi ricchesze. Eu pure accusato d'incredulità, intorno alla quale accusato, non ebbe finora alcun biografo che convincentemente lo difendesse; nè in tanta lontananza di tampi e povertà di memoria può adesso esserlo. Morì alla Pieve sua patria in età di 78 anni, per dolore, dicono alcuni, di essergli stato derubato il danaro, che seco portava.

PERUGINO (PIETRO), altro pittore Perugino, che operava avanti il 1450, trovasi ricordato dal Vasari senza lode e senza biasimo.

DOMENICO) conosciuto, più che pertutt' altro, per essere stato maestro di Benvenuto Grammatica. Conservansi in Perugia una Nunziata agl' Incurabili, ed altri quadri in diverse chiese, Morì in Roma nel 1626.

(PAOLO GISMONDI) ricordato dall'Orlandi come accademico di S. Luca nel 1668, fu uno dei buoni frescunti dell'età sua. Lavoro molto in Roma, dove conservansi ancora alcune pregevoli opere di lui a S. Aguese ed a S. Agata.

. Il Cavaliere, V. Cerrini. PERUZZI, (BALDASSARE) chiamato Baldassare da Siena, nacque in Accajano, territorio senese, nel 1481, e su per avventura uno dei più grandi ad un tempo e più sveuturati artisti del miglior secolo. Nato di poveri parenti, condusse stentata e misera vita fino dalla fanciul-lezza, per non essere tolto allo studio della pittura in patria, onde esercitare, secondo volevano i suoi arenti una meccanica professione. Non era giunto ai vent'anni, quando stimolato da vivo desiderio di perfezionarsi nelle tre arti sorelle, re-cossi a Roma sotto il pontificato di Alessandro VI. I suoi primi studi furono rivolti, più che a tutt'altro, alle opere degli antichi, onde riusch poi non meno egregio architetto che valente pittore. Vogliono alcuni

che, venuto Raffaello in Roma, si facesse suo scolaro; a ciò indotti, più che da autorevoli memorie dal-l'essersi Baldassare in qualche opera di pittura accostato allo stile del Sanzio, come vedesi in alcune sacre famiglie all'olio, e ne'maravigliosi freschi rappresentanti il Giudizio di Paride, nel castello di Bel-caro, nella Storia della Sibilla a Fonte Giusta di Siena, ec. Lo che non parmi sufficiente prova d'essere stato scolaro del Sanzio; tanto più che diversi scrittori osservarono, che essendo il Peruzzi di timido e modesto carattere, viste le prime opere di Raffaello, non arrossi di farsi suo imitatore; onde in alcune parti dell'arte gli andò assai vicino, ed in altre lo avrebbe raggiunto, so come eccellentemente disegnava avesse saputo colorire. Ma egli aveva cousumati più anni nello studio della statua e dell' architettura, e trascurato il colorire. Nel palazzo della Farnesina, che Raffaello abbelli con tanti miracoli dell'arte, Baldassare fece di chiaroscuro diverse storie e decorazioni, e nella stessa loggia in cui il primo dipinse la Galatea, l'altro colorì i peducci ed alcune favole di Perseo. Le sue pitture, sebbene sbattute da quelle del sommo maestro, si contemplano non pertanto con piacere; svelto n'e lo stile, spiritoso, espressivo, e dotta la composizione. Ma se nelle figure cede il primato all'Urbinate, il Peruzzi non ebbe chi lo ugua-gliasse negli ornamenti di stucchi finti, che sorpresero lo stesso Tiziano; nei colonnati, nelle prospettive, ec. Il Peruzzi deve inoltre risguardarsi quale inventore ad un tempo e principe delle scene teatrali, onde divise col cardinale da Bibbiena gli elogi della Calandria, rappresentata nel palazzo aposto-lico per intrattenimento di papa Leon X e de suoi cortigiani. Avanti di far parola del singolar merito del nostro artista nella qualità

d'architetto, osserveremo, che a fronte di tante virtu, fu sempre infelice. La sfrontatezza di alcuni suoi emuli prevalse costantemente al sua modesta virtù; e molti di coloro che lo fecero lavorare, abusarono della sua naturale timidità, spinta al segno di non osare di chiedere il prezzo delle proprie o-pere. Spogliato nel sacco di Roma d'ogni suo avere ed imprigionato, non ottenne la libertà che a condizione di fare il ritratto di un generale. Uscito in così calamitosi tempi dalla desolata Roma, e costretto di vivere con sottili guadagni ora in una ed ora in altra città, sebbene non gli mancassero occasioni di architettura e di pittura, morì, non senza sospetto di veleno, in età di 55 anni, quando final-mente cominciava ad essere adoperato per grandiosi lavori d'architettura, lasciando la consorte e sei figliuoli nell'indigenza, senza che l'Italia, onorata dal suo rarissimo ingegno, senza che i tanti generosi mecenati del secolo d'oro stendessero la mauo verso la desolata fa-miglia di così grand' uomo.

Ho fin qui differito a parlare della sue opere architettoniche, perchè l'importanza loro richiede, che alquanto più distesamente si tratti del merito architettonico di un uomo, che presso i più non è conosciuto che per egregio pittore. Come però troppo eccederebbe i confini di un compendioso articolo la descrizione di tutti i disegni d'architettura e di tutti gli edificj eretti in diverse città d'Italia, verremo qui brevemente enumerandoli senz'ordine cronologico, in sull'andare di un indice più che altro, aggiungnendovi poche brevi osservazioni. Era ancora giovine quando fece in Roma alcune fabbriche di non molta importanza. Recatosi a Bologna, fece due disegni e due pro-fili per la facciata di S. Petronio, architettò la porta della chiesa degli Olivetani a S. Michele in Bosco presso Bologna, poscia disegnò e fece il modello del duomo di Carpi, che riuscì opera assai bella. Era pressocchè terminato quest' edifizio quando fu chiamato a Siena per disegnare le fortificazioni di quella città; indi passava a Roma, dove per ordine di Leon X fece un nuovo magnifico ed ingegnoso modello per la basilica di S. Pietro. Il Serlia pubblicò questo disegno ne'suoi lipubblicò questo disegno ne'suoi la essere attentamente studiato dai cultori dell'arte, siccome quello che offre un complesso di maravigliose invenzioni tanto nell'insieme, che nelle singole parti, di alcune delle quali si sono poi serviti gli altri architetti.

Sono di sua invenzione il mau-soleo di Alessandro VI, nella chiesa dell'Anima; il palazzetto alla Longara di Agostino Chigi, ora chia-mato la Farnesina, che su poi abbellito di finti stucchi e di prospettive dallo stesso Baldassarre e da Rassaello d'Urbino di bellissime istorie. Abbiam già accennato d'aver fatte le scene per un'osceua commedia del cardinal Bibbiena. Morto Leon X ed Adriano VI, diresse i magnifici apparati per l'in-coronazione di Clemente VII. Dopo. alcuni anni mise mano a riatture il cortile del palazzo dei duchi Al-temps in Roma, indi inventò e diresse la fabbrica del palazzo Massimi vicino a S. Pantaleone, che è uno de' più belli e magnifici che conti la moderna Boma. Fu sepolto in Roma alla Rotonda, a canto a Raffaello, e n'era ben degno. Tutti i pittori, scultori ed architetti l'accompagnarono ed assistettero alle

sue esequie.

PERUZZINI (CAVAL. GIOVANNI
E DOMENICO FRATELLI) nacquero
in Pesaro circa il 1650, e passarono, appena usciti dall'adolescenza,
in Ancona, dove stabilmente presero domicilio. Di questi indivisi-

PE bili fratelli, o del solo Giovanni (giacchè a taluno diventò sospetta perfino l'esistenza di Domenico) trovansi belle opere di stile caraccesco in Ancona, Ascoli, Roma, Bologna, Torino, Milano, nella quale ultima città Giovanni morì nel 1694. Lasciava ammaestrato nell'arte un figlio, chiamato

PERUZZINI (PAOLO) che fu pure universalmente tenuto buon pittore: e molte sue opere possono vedersi in alcune città del Piceno ed in

Roma. Fioriva nel 1680.

PESARI (GIOVANNI BATTISTA) scolaro o imitatore di Guido Reni, fioriva in Modeua circa il 1650, dove tra le altre opere lasciò un quadro della Madonna a S. Paolo, che in ogni parte ricorda le ange-liche arie delle teste e dei panneggiamenti guideschi de'migliori tempi. PESARO (NICCOLO TROMBETTA

DA) era nato avanti il 1550, e fu, dopo il Passignano, uno de'riputati scolari di Federico Zuccari. Si dice che il Barrocci lo avesse in grandissima stima avanti che cominciasse a strapazzare il mestiere, lavorando di pratica. Belle sono le sue pittura di Roma in Ara Coeli, ed il quadro nella chiesa del Sacramento di Pesaro viene univer-salmente risguardato come uno dei migliori di quella città feconda d'illustri pittori. Morì vecchio sotto il pontificato di Paolo V.

PESCI (GASPARO) bolognese, celebre pittore di paesi e di architetture, che soleva d'ordinario cavare dall'antico e popolare di piecole figure o macchiette collocate a tanta distanza, che sono appena visibili. Due bellissimi quadri di questo valentuomo possiede in Venezia il conte Marco Corniaui, erede del celeberrimo conte Algarotti, che apprezzando sommamente la virtu del Pesci, fece più volte eseguire alcuni soggetti di suo capriccio. Vivea ancora nel 1776.

PESCIA (MARIANO GRAZIADEI DA) fu scolaro di Rodolfo Ghirlaudajo, il quale grandemente apprezzava il raro ingegno di questo giovine; onde volendogliene dare una sicura testimonianza, gli commetteva il quadro di una Sacra Famiglia da collocarsi nella cap-pella della Signoria di Firenze, in Palazzo Vecchio, dov' egli stesso aveva eseguite diverse pitture a fresco. Giustificava pienamente l'egregio giovane la confidenza del maestro: ma non appena terminata quest' opera, che lo aveva fatto assai vantaggiosamente conoscere, fu tolto all'arte avanti di giugnere ai tren-

PESELLO (Francesco), pittore fiorentino, nato nel 1380, fu scolaro di Lippo fiorentino, allievo di Giottino, ajuto del medesimo nell'ultima sua opera, ed uno de'suoi più fedeli imitatori; onde uon è maraviglia se contento d'imitar da vicino il maestro, rimase a grande distanza dal medesimo, che pure fu un semplice imitatore. Figliuolo di

Francesco Pesello fu

t'anni.

- (Francesco) detto il Pesellino, che facilmente avrebbe di lunga mano superato il padre, se precoce morte non lo rapiva al-l'arte. La più lodata opera del pa-dre cra l'Epifania descritta dal Vasari, nella quale trovavasi il ritratto del celebre Donato Acciajuoli; e le più celebri opere del figlio sono le storie de'Santi Cosma e Damiano, e de'SS. Antonio e Francesco dipinte a piccole figure in un grado dell'altare del Noviziato di S. Croce. Furono queste eseguite prima del 1440, ond' è probabile che il Pesellino non avesse vedute al Carmine le pitture di Masaccio, di cui era contemporaneo. Non pertanto vi si vedono figure ben mosse, amorosamente eseguite, e non mancanti d'espressione, come comportavano le condizioni di quell' età.

PESNE (ANTONIO) nato in Parigi circa il 1650 da una nipote di Carlo de la Fosse, recossi di già fatto pittore a Venezia, dove ritrasse diversi distinti personaggi, e dipinse alcuni quadri di storia. Passato quindi a Roma, non vi si trattenne che pochi mesi, per essere stato chiamato con onorate condizioni ai servigi della corte di Prussia; dove operava ancora nel 1818. Soggiungo un breve indice di al-

cune fra le molte sue stampe, Ritratto di Luigi le Comte, scul-

tore.

Di Francesco Langlois mercante di libri, da van Dyck.

Niccolo Poussin, ritratto storico fatto da lui medesimo. La Morte di Sasira, dal mede-

Simo. Cristo messo nel sepolcro, dal

medesimo. Trionfo di Galatea, dal mede-

simo.
I sette Sacramenti in altrettante

lastre, dal medesimo.

Seguito di paesaggi, ornati di un frontispizio, opera molto stimata.

frontispizio, opera molto stimata. PETARZANO, o PETERAZZA-NO (SIMONE) nacque nello stato veneto avanti la metà del sedicesimo secolo, e fu scolaro di Tiziano, come ne sa chiara testimonianza la bellissima palla d'altare fatta per la chiesa di S. Fedele in Milano, rappresentante una Pietà, a piè della quale leggesi *Titiani* discipulus. Pare che si recasse da Venezia a Milano in fresca età, e vi si trattenesse lungo tempo, aven-dovi fatte diverse opere a fresco, tra le quali non ricorderò che quelle di S. Barnaba, rappresentanti al-cuni fatti di S. Paolo. In queste, eseguite probabilmente più tardi del quadro a S. Fedele, vedesi che cercò di associare al colorito della scuola veneta l'espressione, gli scorti, e la dottrina prospettica della scuola milanese. Ma il Petarzano era miglior pittore all'olio

che non a fresco, nel qual genere riuscì meno corretto. Operava in Milano nel 1591. Altre opere condusse in diverse provincie della repubblica veneta.

PETEY (BONAVENTURA) nacque in Anversa nel 1614. I suoi quadri inspirano tutti orrore, perocche non rappresentò che marine in burrasca e terribili uragani. Vedesi in quasi tutti il cielo confondersi cone onde, navi nell'atto di essere inghiottite dal mare o di rompere contro gli scogli. L'atmosfera sempre tetra e caliginosa non ha in alcuni quadri altra luce che quella del lampo e del fulmine che abbatte gli alberi di una nave. La natura corrucciata, venne rappresentata con tanta evidenza, che ti fa raccapricciare. Le piccole figure segnate a macchiette da franco maestro sono ben disegnate e toccate con grande fi-nezza. Dilettavasi Petey di poesia, nella quale sarebbesi fatto non minor onore che nella pittura se non fosse stato tolto alla gloria delle arti nella fresca età di 38 anni. Lasciava pochi quadri e poche poesie, ma ogui cosa con estrema diligenza terminata.

PETITOT (GIOVANNI) mato a Ginevra nel 1607, viene risguardato come il miglior pittore a smalto che si conosca. Ammaestrato negli elementi dell' arte in patria, venne in giovanile età in Italia, di dove dopo un breve soggiorno, recossi in Inghilterra, e colà, coll'ajuto di Turquet di Mayerne, trovò colori rispleudentissimi, ed il modo di dare il fuoco per gradi. Era valente disegnatore, e dicesi che van Dyck, trovandosi a Londra in qualità di pittore del re, andasse frequentemente a vederlo lavorare. Carlo I, molti tra i principali cortigiani gli diedero diverse commissioni; ma dopo la morte di quello sventurato monarca, riparavasi a Parigi colla proscritta famiglia degli Stuardi, ed ebbe pensione da Luigi XIV. Essendo Petitot protestante, allorquando questo re rivocò l'editto di Nantes, Petitot rivide la patria in età di quasi ottant'anni, e morì a Vevay nel 1691. Erasi egli associato a Bordier suo cognato, il quale dipingeva i capelli, le vesti e gli sfondi, mentre egli faceva le teste e le mani. Dicesi che i due amici guadagnarono più di un milione. Conservansi di Petitot diversi bellissimi ritratti in smalto, che, secondo la qualità loro, si vendono anche presentemente dai mille cinquecento franchi fino ai cinquemila: ma il suo capolavoro dicesi essère il piccolo ritratto di Rachele de Rouvignì, contessa di

Sothampton. PETRAZZI (ASTOLFO), senese, fioriva in patria nel 1631. Aveva frequentate le scuole del Vanni, del Salimbeui e del Sorri, onde non fu imitatore di verun maestro. Più che della castigatezza del disegno, pare che si prendesse cura di allettare l'occhio dello spettatore. Non tenne però sempre lo stesso stile. In un Convito di Cana Galilea tentò di accostarsi alla maniera di Paolo Veronese, e nella Comunione di S. Girolamo fatta per gli Agosti-niani di Siena mostrasi caraccesco. Dicesi avere dipinta questa tavola in Roma, e che mandata a Siena, piacque moltissimo, e gli procurò commissioni di qualche importanza. Ebbe costume d'introdurre ne'suoi quadri vaghi angiolini festeggianti, che danno un non so che di piacevole ed allegro alla composizione.

Morl nel 1665.

PETRECINI, non ignobile fonditore di medaglie fioriva nel 1460,
nella quale epoca fece una medaglia per Borso d' Este, forse l' unico tra i molti lavori da Petrecini
eseguiti, che conservata abbia la
memoria di questo valente artista,
leggendavisi Petrocial de 1460.

memoria di questo valente artista, leggendovisi Petrecini f. 1460. PETREOLO (ANDREA), nato in Venzone circa il 1540, dipinse nel

duomo della sua patria gli sportelli dell'organo, rappresentandovi storia de Santi Girolamo ed Eustacchio, e la parabola delle Vergini prudenti e stolte. Oltre la bontà del colorito e la verità dei volti e delle mosse, vedonsi in questi dipinti lodevoli architetture, eseguite con perfetta cognizione di prospettiva. Operava in Venzone nel 1586.

PETRI (PIETRO DE'), nacque nel territorio di Novara nel 1671. Poi ch' ebbe appresi gli elementi della pittura in patria, passava a Roma, ed ammesso nello studio di Carlo Maratta, ne uscì in breve valente artista; onde fu adoperato ne' lavori della tribuna di S. Clemente ed in altre opere d'importanza che lungamente lo trattennero in Roma. Pare che allo stile marattesco cercasse di aggiugnere qualche cosa del cortonesco; onde si fece maestro non servile, e fu per avventura de' primi, dopo la morte del Maratta, che operassero in Roma, sebbene non ottenesse, vivente, quel-l'opinione e quella fortuna che si convenivano al suo merito. Morì in Roma nella fresca età di 45

PETRINI (CAVAL. GIUSEPPE), nato a Caronno, nel territorio luganese, circa il 1700, apprese a dipingere dal Prete Genovese, e fu uno degli appassionati suoi imitatori nel tingere i quadri di un cotal verde, che quantunque non vero in natura, piaceva però a moltissimi nell'età sua. Morì il Petrini nel 1780.

PETRUS (RAFFAELE) fioriva in Saragozza nel 1680, lavorando piccoli quadri di storia e di paesaggio. Rarissime sono presentemente le sue opere, ed avute in grandissima riputazione specialmente a motivo dell'eccellenza del colorito.

PETRUS DE MEDIOLANO, uno dei molti coniatori di medaglie che illustrarono in sul finire del quindicesimo secolo e ne' primi anni

del susseguente la loro patria, esegui nel 1472 una medaglia di papa Sisto IV, che trovasi riferita da Molinet nella sua celebre Storia dei pontefici dedotta dalle medaglie; e che servì a richiamare alla memoria degli uomini il nome di un artista milanese ignorato eziandio dagli scrittori patri. PEUDMAN (N), pato in Rotter-

dam circa il 1650, si rese celebre per alcune piccole figure in tavo-lette di legno, e per certi quadri rappresentanti argomenti allegorici intorno alle miserie della vita ed alla vanità delle umane grandezze. Immerso trovandosi del continuo in tali pensieri, fu un giorno sorpreso da una scossa di tremuoto, mentre trovavasi in un gabioetto anatomico studiando uno scheletro. Da principio, vedendo scuotersi le teste degli scheletri, e non conoscendone subito la cagione, fu da tanto terrore compreso, che precipitossi giù da una scala. Conobbe in appresso il naturale motivo dell'accaduto, ma il terrore aveva talmente occupato il suo spirito, che più non potè liberarsene, e dopo pochi giorni morì.

PFEFFEL (GIOVANNI ANDREA) intagliatore in rame che operava in Vienua ne primi anni del presente secolo, pubblicò diverse stampe tratte da diversi maestri. Ignoro se

sia lo stesso artista quel
GIOVANNI ANDREA) intagliatore e mercante di Stampe in Augusta, del quale sono conosciute alcune stampe di paesaggi, da A-

PFEIFFER (CARLO ERMANNO), nato in Vienna circa il 1766, acquistò nome nella qualità d'intagliutore a granito. Rispetto a questo artista, osserva Huber nel tomo II del suo Manuale dei dilettanti, che scontrunsi grandissime difficoltà per avere in Germania notizia degli artisti; e ciò mi servirà di scusa, se in questi ed in altri articoli non

Diz. degli Arch. ecc. T. III.

posso dare di molti che pochissime e vaghe notizie biografiche; non essendomi pur noto, se Pseisser, ed i precedenti Psessel siano vivi o morti. Rispetto a Pfeiffer posso ad ogni modo dare un indice delle scguenti stampe:

PE

Giovinetto che con una mano tiene una farfalla e coll'altra un paniere di ciliege, da Wolf.

La contessa Ševerina Potoka, in-

cisa a punta bruna, da Isabey. La Principessa di Lichtenstein, da G. Grassi.

Teresa contessa di Kinski, dallo stesso.

G. A. de Brambilla primo cortigiano di Giuseppe II, a punta пега, 1788.

Enrico Federico Funger, a mezzo

corpo, a punta bruna, 1791.

PFENNINGER (ENRICO), nato
in Zurigo nel 1749, fu per consiglio del celebre Lavater, che ne conobbe lo svegliato ingegno, mandato dai parenti ad apprendere gli elementi della pittura sotto De-Bullinger, presso al quale studiò tre anni il disegno; indi tornato in patria, passò dopo pochi mesi a Dre-sda, dove fu da Graff e Ziugg introdotto nella Galleria. Van-Dyck, Rembrandt e Rigaut furono i suoi favoriti maestri. Intanto venne bisogno a Lavater d'un valente disegnatore per i suoi Frammenti fisionomici, e ne affidò la cura a P.fenninger, che all'istante ripatriò. I suoi ritratti all' acqua forte eseguiti, sotto la direzione del sommo fisionomista, riuscirono benissimo, e questi servono d'ornamento all'opera di Lavater. Terminatf questi lavori, molt'altre cose disegnò ed incise. Fece a Lipsia per madama Reich molti bei ritratti d'illustri letterati tedeschi. Il ritratto all'olio di Lavater è dipinto con grande verità e con perfetta somiglianza. Dicesi, che datosi alle lettere, alla musica ed alle geniali società degli amici, andò poc'a poce

PÌ · pinse strane caricature che chiamarono il riso sui più accigliati misantropi, e dovea con ciò piacere all'universale. Osservarono non pertanto alcuni conoscitori di troppo difficile contentatura, che, volendo troppo gagliardamente disegnare le figure, talvolta le storpiava. Mancò al Piazzetta fecondità d'invenzione per le opere copiose, onde consumò più anni nel comporre un quadro del Ratto delle Sabine. Dicesi che, il suo migliore quadro sia il San Giovanni Decollato fatto per Padova; ma i dipinti e disegni che gli assicurarono l'immortalità sono quelli delle caricature. Morì di 72anni.

PICARD ( UGONE, GIOVANNI E GIACOMO) tutti tre intagliatori in rame, trovansi ricordati dal Gandellini, il primo per avere intagliata la città di Rheims; l'altro per incisioni di alcuni ritratti, dai monu--menti e disegni di Crispino de Pass; l'ultimo per aver fatti ritratti e stampe nel libro dell'Uffizio di Maria. Vergine.

PICARD (STEFANO), chiamato Romano, nacque in Parigi nel il Romano, nacque in Parigi nel 1631. Prese il nome di Picard il Romano per essere lungamente vis-suto in Roma, e per non essere confuso con altro intagliatore dello stesso nome e casato. Tornato a Parigi, ebbe parte nell'incisione dei quadri del re; e le sue stampe formano la parte principale del celebre Gabinetto del re di Francia. Ebbe parte altresi nell'Opera intitolata la Grotta di Versailles. Apparteneva all' accademia reale quando abbandono la patria per stabilirsi con suo figlio di Amster-dam, e colà morì nel 1721 carico d'anni e di meriti. Pubblicò dodici stampe di ritratti e venti di soggetti storici. Accennerò alcune stampe d'ogni genere.

## Ritratti.

Giovan Francesco Paulo Gondy Cardinale di Retz.

PΙ

Francesco Tallemant, abate di Valchrétien, da Nantevil.

Niccolò Pavillon, vescovo d' A-

Giovan Michele Cigala, principe ottomano, fattosi cristiano.

Francesca Atanasia di Rochechonart, marchesa di Montespan.

# Soggetti Storici.

Un Ecce Homo, mezza figura, con tre angeli, dall' Albano La Natività di Maria Vergine,

da Guido Reni.

Sposalizio di S. Caterina, dal

Correggio. Santa Cecilia che suona il contrabasso, dal Domenichino.

La Famiglia di Gesù Cristo rande composizione di Palma il Vecchio.

L'Adorazione dei Pastori, da Poussin.

Il Martirio di Sant Andrea, da Carlo Le Brun.

L' Adorazione dei re, da Gu-

glielmo Courtoi.

(BERNARDO), nacque in Parigi nel 1663 da Stefano Picart. Bernardo, scrive il Milizia, ebbe flessibilità, e poi diede nel leccato. La sua miglior stampa è il Dario di le Sueur, in su lo stile di Audran. Partito da Parigi con suo padre nel 1710, andò a stabilirsi in Amsterdam, dove fecesi a lavorare per libraj che lo pagavano largamente, ma perdè il suo credito per il gua-dagno. I dilettanti Olandesi, dice Watelet, distrussero il suo ingegno... Il loro gusto inclinava al freddo, e Bernardo volle piacer loro col leccato, ed accomodossi allo stesso. Guadagnò molto, e perdette la stima degli artisti, che non pertanto rendono ancora giustizia alle sue prime opere. Fu laboriosissimo, compo-nendosi la sua Opera di 1,500 pezzi. Morì a Parigi nel 1635, tre anni prima che si pubblicasse la sua onera.

Indice di alcune stampe isolate.

Ritratto di Stefano Picart suo padre, 1730.

Eugenio Francesco principe di Savoja, 1704.

Carlo I re della Gran Brettagoa, da Van-Dyck, 1724

Filippo duca d' Orleans, sostenuto da Minerva e da Apollo, da Coypel, 1706.

### Stampe Storiche.

La Strage degl' Innocenti, di sua invenzione.

Epitalami, come sopra.

Aonali della repubblica d'Olanda, idem. La Verità ricercata dei Filosofi,

idem.

Il Trionfo della Pittura, idem.

Il Tempo che discioglie la Verità dal giogo delle Passioni, da Poussin.

La Musa Calliope e la Musa Ter-

sicore, da le Sueur.

Dario che sa aprire il sepolero della regina Nitocri, per la speranza di trovarvi un tesoro, da le Sueur.

Agar scacciata da Abramo, da

Carlo le Brun.

PICCAU (ROBERTO), nato in Tours nel 1660, intagliò alcuni rami di sua composizione, ed altri tratti da Giacomo da Ponte.

PICCAULT (PIETRO) pacque a Blois nel 1680, e poi ch'ebbe ap-presi gli elementi del disegno e del-l' intaglio sotto non so quale maestro, piuttosto per suo studio che per farne smercio, copiò le battaglie d'Alessandro incise da Audran, riducendole ad un formato più piccolo, verosimilmente alla metà, e le intagliò in modo da far concepire grandissime speranze sul di lui avvanzamento. Ma la morte lo sorprese appeua giunto ai trent' anni. Marcò le poche stampe pubblicate: P. Picault Blesensis sculp.

Visitazione di S. Elisabetta, da Carlo Maratta.

Un Crocifisso con'la Maddalena, da Carlo le Brun.

Le Battaglie di Alessandio Magno, dal medesimo.

Diversi ritratti. PICCENARDI (CARLO SENIORE) nacque in Cremona circa il 1570, da Antonio, distinto personaggio e dilettante di pittura. Lo stato di decadimento cui trovavasi in sul finire del secolo ridotta la scuola cremo-

nese, che nel periodo del prece-dente aveva prodotti tanti illustri maestri, consigliarono il padre di Carlo a mandarlo a Bologua sotto la direzione di Lodovico Caracci, che teneramente lo amò. Colà non tardò a dare testimonianze della sua virtù in diversi quadri di sacro e profano argomento, due dei quali mandava alla sua patria, e sono quelli che vedonsi lateral-mente al coro, nel tempio di San Pietro, rappresentanti i hattesimi di S. Agostino e di S. Valeriano; e che lo storico della pittura italiana, ebbe a scrivere, che fanno conoscere il Piccenardi per il primo che introducesse nella scuola cremonese estere maniere. I piccoli quadri da stanza non rappresentano che fa-ceti argomenti, ma convien dire

amava, volle conservarne la memoria e ne fece il ritratto. - ( CARLO JUNIORE) che operava nel 1658, poich'ebbe appresi i principi della pittura in patria, volle terminare i suoi studi in Venezia ed in Roma, e tornato in patria, tentò d'avvicinarsi allo stile del suo congiunto, ed in parte vi riusci. Di ciò ne fa prova il qua-dro della testata del braccio traverso dalla banda di mezzo gioruo,

che ne facesse pochissimi, perchè

sono estremamente rari. Resosi ma-

laticcio mentre disponevasi a ripa-

triare, morì d'apoplessia in Bolo-

gna tra le braccia di Lodovico: ed Annihale che pure teneramente lo nella chiesa di S. Pietro, esprimente il martirio di due Santi.

PICCENARDI (MARCO) cremonese aucor esso, e forse appartenente alla famiglia dei precedenti, non lasciò, che si sappia, alcun'opera certa d'importanza. Scrisse lo Zani, che fioriva in principio del diciottesimo. Si conosce una sua composizione, intagliata in Roma nel 1732 da Carlo Grandi, rappresentante Sant Onofrio che fa elemosina ad un poverello: e porta la leggenda: M. Picenardus delineavit.

PICCENARDI (GIUSEPPE ED OT-TAVIO FRATELLI), cremonesi, il secondo dei quali mancò alla gloria delle lettere e delle arti nel 1816, hanno diritto ad onorevole menzione in questo Dizionario, non solamente perchè valenti disegnatori e ritrattisti, ma principalmente per essere stati gl'inventori, disegnatori ed architetti della deliziosa loro villa delle Torri de'Picenardi, che viene a ragione risguardata come il più leggiadro e primo modello nella moderna Italia de' così detti giarmoderna Italia de così detti giar-dini inglesi, che pur sono d'origine italiana. Bastino questi brevi cenni, riservandomi a parlare nelle memorie de' viventi artisti del fratello marchese Ottavio Luigi, per l'onore della sua patria tuttavia vivente.

PICCHI (GIORGIO) nacque in Urbiuo circa il 1550, e fu creduto scolaro di Federico Barocci. Lavorò molto in Roma, durante il ponteficato di Sisto V, nella Libreria Vaticana, alla Scala Santa, al palazzo Laterano ed altrove. Ma fosse o no allievo di così eccellente maestro, fu il Picchi uno de' più vicini suoi imitatori, come ne fanno testinonianza le molte sue opere all'olio ed a fresco in Urbino, Rimini, Roma, Cremona, ec. Morì di 50 anni nel 1599, alcuni anni prima del maestro, che era nato 22 anni avanti del Picchi.

PICCIIIANI (Gio. Domenico),

disegnatore ed intagliatore all'acqua forte, nacque in Fireuze circa il 1670, ed apprese i principi dell'arte da Giovanni Foggini. Il Picchianti ebbe parte nell' intaglio delle pitture dalla galleria del principe Ferdiuando di Toscana, insieme al P. Lorenzini, Vercruys e Mogalli. Intagliò pure diversi ritratti assai belli. Ignoriamo l'epoca della sua morte.

Indice di alcune sue stampe.

Ritratto di donna sconosciuta, da Raffaello.

Ritratto in piedi di Sebastiano del Piombo, da Tiziano.

del cardin. Bentivoglio, da Van-Dyck.

di Leon X con i cardinali Lodovico de'Rossi e Giulio dei Medici da Raffaello.

dici, da Raffaello. La Vergine Maria seduta, ossia la celebre Madonna della Seggiola, da Raffaello.

Il Tributo di Cesare, detto comunemente il Cristo della moneta, da Tiziano.

Agar che torna alla casa di A-bramo, da Pietro da Cortona; ec.

PICCHIANI (FRANCESOO), morto circa il 1690, nacque in Ferrara e si stabili in Napoli. Fu intelligentissimo antiquario e valente architetto. In Napoli fece la chiesa ed il monistero di S. Giovanni delle Moniche, riedificò quella di S. Antonio presso la Zecca, quella del divino Amore, quella de Miracoli ec. Riedificò il Monte de Poveri bisognosi in via Toledo; ed in compagnia del Cafen eresse la Darseua.

PICCINI (GIACOMO) illustre e diligente intagliatore all'acquaforte, nacque in Venezia circa il 1617. In alcune sue stampe si sottoscrisse intagliatore del re di Francia, senza che ci sia noto il perchè, come non ci sono note le principali circostanze della sua vita. Le principali sue opere sono i ritratti de' Pittori

veneziani che ornano le Vite dei medesimi scritte da Carlo Ridolfi e pubblicate in due tomi nel 1648. Gli appartengono altresì la maggior parte dei rami del libro intitolato: Le Glorie degl' Incogniti.

Indice di alcune stampe isolate.

Ritratto di Alessandro Farnese. Diogene che riposa innanzi alla sua botte, con la lanterna, che alla fin fine trova un uomo, da Pietro Liberi

Una Sacra famiglia, dal mede-

Giuditta che tiene sotto i piedi la testa di Oloserne, da Tiziano.

Davidde in piedi, con la testa del Gigante Golia posta sopra un piedestallo, e la scimitarra per terra, da Guido Reni.

PICCINI(GUGLIELMO), fratello di Giacomo, intagliò pure all'acqua forte ed a bulino alcuni soggetti, tratti da Rubens.

rami dell' opera intit. Conchilia Celeste, ed altri per libri divoti, i quali tutti fanno fede della sua cristiana pietà, ma non di distiuto merito per cento dell' arte.

(GAETANO) si fece annoverare tra gl'intagliatori, per avere incise le medaglie d'oro e di argento del museo del cardinale Alessandro Albani, ora esistenti nella biblioteca Vaticana: le quali cominciano da Augusto fino ad Agna Fanstina, e da Giordano Pio fino a Valente in N.º di 328. Intagliò pure alcune stampe isolate.

PICCININO e CHIOCCA, antichi pittori milanesi, che operavano prima del 1500, trovansi ricordati con lode dallo scrittore Morigia nella sua opera della Nobiltà milanese, senza che peraltro si comosca adesso alcuna loro pittura certa.

PICCIONI (MATTEO), nato in Ancona circa il 1637, fu ascritto membro dell'accademia di S. Luca

in Roma nel 1655, ed in questa città dimorò quasi continuamente. fino alla morte. Si è reso celebre col lavorarè molto bene a musaico, nel qual genere eseguì in compagnia di Fabio Cristofori e di Orazio Manenti la cupola di una tra le cappelle di S. Pietro. Intagliò eziandio i bassi rilievi dell' arco di Costantino e quelli del Campidoglio in 21 lastre.

Daremo un breve indice di altre stampe isolate.

S. Luca che sta dipingendo Maria Vergine, da Raffaello.

L'Adorazione dei Pastori, da Paolo Veronese.

Sacra Famiglia, dal medesimo. Mosè bambino, portato da sua madre in una cesta ed esposto all'acque del Nilo, da Andrea Camassei.

PICCOLA (NICCOLA, O LA PICCOLA), nato in Crotone nel 1730, recossi giovinetto a Roma, dove si trattenne anche dopo aver appresa la pittura, e fu adoperato in diverse opere d'importanza, tanto nella stessa Roma che in altre città dello stato pontificio. Fece per i musaicisti i cartoni di una cappella del Vaticano che riuscì opera assai bella.

PIELLI (ANTONIA), nata in Bologna dopo la metà del sedicesimo secolo, frequentò la scuola dei Caracci, e fu tenuta in gran pregio da Lodovico pel suo caldo amore per l'arte, e per la sua singolare modestia, oude cercava nascondera i propri meriti pittorici. Lasciò in patria diverse opere pubbliche e private, tra le quali lodasi assai il quadro della Nunziata, nel quale ritrasse sè medesima ed il marito Giovanni Bertusio, che fu pure valente pittore: V. Bertusio Giovan Battista. Morì Antonia in matura vecchiaja nel 1644.

PlEMONT (Niccola) nato in Amsterdam nel 1569, poi ch'ebbe 144

appresi gli elementi della pittura sott'altro maestro, accouciossi in appresso col Molenaer. Uscendo dalla scuola di lui, passava a Roma, per guarire da un'amorosa passione, e colà sposava la sua albergatrice, onde compensaria di quanto le doveva, per averlo lungamente allog-giato in sua casa. Visse diciassett'auni in Roma unicamente occupato delle cose della pittura; e morta la moglie, rivedeva la patria, dove trovata vedova la prima amante, passò con essa a seconde nozze. Lasciò in Italia diversi quadri di paesaggi, ed altri pochi ne dipinse in Olanda. Se avesse saputo far bene le figure, come il paesaggio e le architetture, potrebbesi dargli luogo tra i migliori paesisti. Mori nell'ancor fresca età di 50 anni. PIEMONTESE (CESARE) fioriva

in Roma durante il ponteficato di Gregorio XIII, dov'era risguardato come un imitatore di Paolo Bril. I paesi di lui più largamente dipiuti, che nou praticavasi dalla maggior parte de' maestri fiamminghi', sembrano fatti ad imitazione dei paesi tizianeschi.

PIERI (STEFANO), siorentino, nato in principio del sedicesimo secolo, su uno dei tanti allievi del Vasari. Dipinse diverse cose di propria invenzione ed in Firenze ed in Roma, ma si vuole comunemente che la migliore sua opera sia il Sacrificio d'Isacco, che si conserva a Firenze nel palazzo Pitti.

Zotto da Vicenza, fiori nella prima metà del diciottesimo secolo. Fu facile e spedito pittore, che seppe dare alle figure una cotal grazia, che quasi giugoe a farci scordare il difetto del manierismo, pur troppo universale nell' età sua. Lavorò in Patria, in Rovigo ed in altri vieini paesi all'olio ed a fresco.

PIERMARINI (GIUSEPPE) naeque in Foligno nel 1736, dove apprese gli elementi delle lettere e le

scienze matematiche. Recatosi poscia a Roma, attese al disegno ed allo studio dell' architettura. Era di que' tempi in grandissima fama salito l'architetto Vauvitelli, al quale era toccato in sorte di erigere uno dei più grandiosi edificj, che dai tempi romani in poi siansi eseguiti in Italia, la real villa di Caserta. A questi s' accosto Piermarini, e seppe tal-mente guadagnarsene l'affetto coisuoi non comuni talenti e colla morale condutta, che in breve gli affidava le più importanti operazioni, nelle opere di Caserta ed altrove. Accadde, che, dovendosi dopo il 1770 metter mano al vistauro ed ingrandimento del real palazzo di corte in Milano, fu per consiglio del ministro plemipotenziario coute di Firmian, chiamato a Milano il Vanvitelli; ma non potendo questi obligarsi a lunga dimora fuori del regoo, lasciò in sua vece Piermarini. Di que'tempi sotto gli auspicj del-l'imperatrice Maria Teresa aprivasi nel palazzo di Brera la nuova accademia di Belle arti che poi tanto prosperò, e l'architetto Fulignate fu il primo a disimpeguare con sommo profitto della gioventù le incombenze di professore di architettura. Importanti e molti furono i pubblici e privati edificj su i di lui disegni e sotto la sua direzione eretti in Milano e fuori: cioè il palazzo di corte in Milano interamente ristaurato ed abbellito esternamente e nell'interno, ed a nuova forma ridotto, la veramente real villa di Monza tutta eretta di nuovo e di vasti giardini d' ogni maniera ornata, i teatri della Scala e della Canobbiana, i palazzi Belgiojoso, e Me-lerio, la facciata del Monte ec. ec. Il Milizia ed altri gli fecero carico di arbitri architettonici; nè io sono per assumerne le difese; ma certa cosa è che a lui si deve il principio della totale riforma che si audò operando iu Milano in fatto di architettura; ed il miglior metodo di

edificare, el quale dobbiamo il quasi totale abbellimento della città. Morì in età di 72 anni nel 1808, lasciando zivo desiderio in tutti gli amici delle arti, ed in quanti ebbero la sorte di avzicinarlo, e di conoscerne le rare qualità di spirito e di cuere. L'Ascademia di belle arti che onerò

colle sue virtit, gli eresse un monomento in marmo sotto i portici del

palazzo di Brera.
PIERSON (CRISTOFANO) sacque
all'Aja nel 1631, e dopo avere sta-

diate le lettere, si fece scolare in pittera di un giovane maestro, che hen toste abbandonò, e fecesi da sè a far ritratti e quadri di Storia, che mon furono dal pubblico mal accolti. Poc'appresso, associatosi el maestro, vieggiò nella Germania, a fece col compagno molti ritratti, e pochi quadri di storia. Tornato in patria, abbandonava i quadri di storia ed i ritratti, e diedesi a dipingere strumenti di caccie con animali morti, ed a questo umil gamere di pittura, che non richiedeva l'esattezza necessaria a chi rappresenta umane figure, sagrificò la gloria, che poteva acquistare non piccola, continuando a dipingere storie e ritratti. Morì in Gouda di 83

PIETERS (Prerso) nato in Arlem circa il 1541, studiò la pittura sotto suo padre Pietro Aertsen, che gli faceva dipingare fiori e frutti; ma morto il padre, volle dedicarsi a più nobile genere di pittura. Dipinse per primo esperimento unforne ardente con alcuni fornei intenti al lavoro; ta qual' opera sou gli sliede troppe l'usinghiere speranze e lo cousigliò a ripigliare i mal abbandonati fiori, che faceva assai meglio del padre. Era suo

(ABRIASO) il quale aveva ingegno ed attitudine per opere di storia, ma preferì a queste i ritratti che lo fecero celebre e ricco. Scrisse Van-Mander che nel 1604 contava

Diz. degli Arch. ecc. T. 111.

54 anni. Ultimo figlio de Aertsen fu

(N.) neto nel 1555. Quasti; essendosi recato in Francia, si stabili a Fontainebleau, ma quando cominciara ad avere opinione di huen pittere, fu assassinato.

sterdam nel 1580, fu prima ecolaro di un pittore sul vetro, poi di Cornelio Cornelio, e riusci uno de mi-

gliori pittori dell'Olanda nel dipingere il nudo. Passò a Boma, dove si trattenne lungo tempo, e di ritorno in Amsterdam trovò molte

commissioni di ritratti e-quadri di famigliari adunanze, ne' quali ruppresentava in piccole figure persone comosciute; ciò che piaceva assaisaima. Cundegno molto e foca di-

sime. Guadagno melto e fece diversi buoni alhevi, ma sarebbe stato desiderabile che con tauta abilità di ritrarre e dipingere il audo, avesse fatti quadri di grandi figure

e di più mobile argomento.

(GIOVANNI), nato in Anversa nel 1625, dipinse marine e porti con molta verità. Ebbe co-gnizione grandissima dei colori, che solera ermonissare con certo vapore dominante in tutti i suoi quadri. E perchè sapeva atteggiare e disegnar bene le figure, i snoi quadri

gnar bene le figure, i snoi quadri furono tenuti in molto pregio; e si tengono ancora presentemente come rare cose nelle gallerie d'Olanda. Non è nota l'epoca della

sua morte.

(N.) nacque in Amsterdam circa il 1648, e forse è quel Giacomo Peters, che fu ricevuto nell'accademia di quella città nel 1695. Pieters lusiogato dalle lodi degli amici, abbandonò troppo sollecitamente la scuola di Pietro Escheans, e recossi a Londra, speraudo di presto farsi gran nome; ma vide con somma sorpresa che i suoi quadri di storia non erano pure osservati. Ridotto in estresse miseria, non sapeva a qual partito appigliarsi,

quando fortunatamente capito a Lon-

dra Kneller, che seco lo prese per dipingere le vesti e gli altri acces-sori de ritratti. Visse alcuni anni con questo fortunato artista, ma all' ultimo , nauscato dalla sua ava-rizia, l' abbandonò. Trovava subito altri pittori, che più generosamente pagandolo, gli affidavano le stesse incombenze. Di mezzo a queste secondarie opere fece alcune copie di Rubens, le quali furono vendute come fossero originali; ed in ap-

cellenza sarebbe giunto, se migliori circostanze gli avessero permesso di consacrarsi alla storia. Viveva ancora nel 1715; e credesi che morisse quando contava più di ottant'anni.

PIETRO DA CREMONA, uno degli architetti, che nel 1392, val a dire, ne' primi tempi in cui si pose mano all'erezione della cattedrale di Milano, furono chiamati n sovrintendere a così grande opera. Questa circostanza basta a dichiarario artista di gran nome, perocche vennero scelti i più ec-cellenti architetti italiani e stranieri. Erano suoi compagni Zanello da Binasco, Stefano Magato, Ber-nardo da Venezia, Pietro della Villa; Enrico di Gamodia alemanno, Ambrogio da Melzo e Paolo

PlETRO, greco architetto, di-chiarò scouveniente ai tempj l'ordine dorico, e pubblicò un volume intorno ai mausolei.

Osnago.

PIGNATELLI (FRATE D. VIN-CENZO ), nato circa il 1700, studiò la pittura in Saragozza, dove, per rendersi utile ai poveri artisti, apri nella propria casa un'accademia, cui lo stesso re accordò la sua protezione. Il Pignatelli era troppo sipore per professare la pittura, e l'esercitò come dilettante, facendo paesaggi che furono tenuti per i migliori dipinti in Spagna nel di-

ciottesimo secolo. Chiamato a Madrid in qualità di gran Cappellano del reale monastero dell' Incarnazione, fu del re nominato cousigliere dell'accademia di S. Fernando, nella quale era stato ricevuto membro nel 1767. Di quei tempi la suprema direzione di quell'accademia era stata data a Raffaello Mengs, il quele altamente persuaso del proprio merito, risguardava con occhio di compassionevole disprezzo gli artisti spapresso condusse certi quadri storici di propria invenzione, che ben dignuoli, ed introducendo capricciose mostrano a qual alto grado di ecnovità, rendevasi odioso a tutto il corpo accademico, Parve a D. Vincenzo, che fosse compromesso l'onore della scuola spagnuola, e sotto pretesto d'indisposizione, tornò a Saragozza, dove non sopravvisse lungamente ai dispiaceri cagionatigli dalle innovazioni di Mengs, dalle

> pittori della capitale, e minacciavano la caduta dell'accademia, se lo stesso Mengs, vedendosi fatto oggetto dell'odio di quasi tutti gli artisti, ed infermiccio, non otteneva di tornare a Roma. L'accademia di S. Fernando, che forse possede il più bel quadro del Pi. gnatelli, registrò ne suoi atti la morte di lui col reguente elogio: Perdendo Vincenzo Pignatelli, le arti perdettero un grande profes-sore, i professori un protettore,

un maestro ed un vero amico.

dissensioni che divisero in sette i

PIGNONE (SIMONE) fiorentino; nato nel 1614, fu allievo di Francesco Furini, ed uno de'huoni ar-tisti toscani dell' età sua, e come tale riconosciuto dallo stesso Carlo Maratta. I suoi più rinomati quadri, nelle chiese di Firenze, sono S. Lodovico re di Francia a S. Felicita, ed il B. Bernardo Tolommei a Monte Oliveto. Al castigato disegno del maestro aggiunse maggiore delicatezza e verità di carni, panneggiamenti più naturali e grandiosi e maggiore varietà di volti. Mancò all'arte nel 1698.

PILOTTO (GIROLANO.), veneziano, operava nel 1590, era, se dobbiamo credere a Marco Boschini, uno de' sei pittori, le di cui opere si confondono con quelle del giovane Palma, di cui era stato allievo, e forse ajuto. Le più lodate

opere del Pilotto sono, in Venezia, lo Sposalizio del Mare dipinto nel ducale palazzo, ed in Rovigo il quadro di S. Biagio. Morì assai

vecchio in Venezia circa il 1675. PINACCI (GIOSEFFO) nacque in Siena nel 1642, e fu scolaro del Mehus e del Cortese, chiamato il Borgognone. Datosi ai ritratti, siccome quello che conoscevasi man-cante d'ingegno inventore, venne molto adoprato in Napoli dal vice re Carpio, che avendo preso a proteggerlo, quando per sopraggiunta indisposizione domandò di ripatriare, caldamente lo raccomandava al gran duca di Toscana. Il principe Ferdinando, che molto dilettavasi delle cose della pittura, lo chiamava con

onorate condizioni presso di sè, non tanto per servirlo di ritratti, quanto per valersi delle sue rara cognizioni intorno agli antichi pit-tori. Morì dopo il 1618.

PINAS (GIOVANNI E GIACOMO FRATELLI) nacquero in Arlem e furono ambidue buoni pittori di paesaggio e di figura. Ad ogni modo fu Giovanni migliore del fratello, forse perche agl'insegnamenti della scuola patria aggiunse gli studi fatti in Roma con Pietro Lastman. Dicesi che lo stesso Rembrandt lodasse assai le sue opere, la migliore delle quali è il Giuseppe venduto dai fratelli. Fiorivano i due Pinas circa il 1600, ma non è conosciuta verun' altra particolarità della pri-vata loro vita.

PINI (EUGENIO) nacque in U-dine ne primi anni del diciassettesimo secolo, ed avendo appresa la pittura nella scuola di maestro udinese, mostrossi talmente tenace dello stile patrie, che non volle,

in sull'esempie de'suoi contemporanei, adottare maniere estere. Fa diligentissimo pittore, di corretto disegno e buon coloritore; ma per avventura mancante di quella armonia, che tanto giova ad addolcire ed a rendere piacevoli le tinte. Il Riposo in Egitto satto per la cattedrale di Palma, ed il Sant Antonio per quella di Cremona, sono due pregiatissimi quadri. Igno-riamo l'epoca della sua morte. —— ( PAOLO ), nato in Lucca in principio del diciassettenimo se-

colo, è poco conosciuto in patria e fuori, sebbene fosse un assai di-, stinto pittors. Un solo quadro trovasi di questo valente maestro in. Piacenza, a S. Maria di Campagna, rappresentante la storia di Rahab; ma questa sola opera hasta a dargli. luogo tra i più distinti pittoris uoi. contemporanei. Le figure sono ele-i ganti, spiritosamente e correttamente, disegnate, e l'architettura che occupa il fondo del quadro è delle, migliori che possano vedersi nel; suo genere. Ma senza altro soggiuguere, bastera l'osservare che il dipinto del Pini non perde al confronto dei capi lavoro eseguiti dul Pordenone nella stessa chiesa. Non è conosciuta verun'altra notizia biografica.

PINO (PAOLO), veneziano, da taluno per errore confuso con Paolo Pini lucchese, fiori circa la metà del sedicesimo secolo, e fecesi conoscere non solo come valente pittore, ma inoltre come uomo versato nelle lettere. Nel 1548 pubblicava in Venezia il suo Dialogo della pittura, nel quale si dichiara Veneziano; e nel 1565 dipingeva a Padova nella chiesa di S. Francesco una B. Vergine di uno stile che partecipa del moderno e del bel-liniano. Dipinse pure a fresco la loggia della casa pubblica di considerationi Tristigiano rapprese vale, territorio Trivigiano, rappresentandovi storie analoghe ad un luogo destinato a decidere liti ed.a rendere ragione.

PINO DA MESSINA. V. Mes-

( MARCO DA ), chiemato altres Marco da Siena, nato circa il 1520, fu creduto scolaro del Beccafumi, e fors' ancora del Sodoma. Fatte è che Marco operò molto in Roma cei disegni di Perino del Vega e del Ricciarelli, e nelle sue opere vedesi veramente la dottrina della scuola romana. Il suo fare fu grande, scelte e pieno di decoro: conobbe le regole della prospettiva, e degrado con giusta proporzione gli oggetti che si aliontanano, onde per questo rispetto fu lodato da Paolo Lomazao imieme al Vinci, al Tinteretto, al Baroccie. Ausi soggiugue questo scrittore artista, che il Pino su scolaro del Bonarroti, circostanza renduta probabile dalle sue opere, nelle quali vedesi l'al-lievo di Michelangelo, che non fa pompa di esserlo, sebbene tutto ne posseda il sapere. Poche cose la-sciò in patria ed in Roma, mol-tissime in Napoli, dove si recò nel 1560 ed ottenne, per le sue virtu, la cittadinanza. In breve i suoi meriti, il suo gentile amichevole carattere, rispettose, sincero, gli procaeciarono le più importanti commissioni di quella doviziosa capitele del reguo. Tra le principali opere eseguite in Napoli nou ricordard che il Deposto di croce, la Circoncisione in eui ritrasse in un astante se stesso, e l'Adora-zione dei Magi. In Napoli apriva scuola di pittura, che fu fecouda . di valenti actisti. Morì circa il 1587.

PINTELLI (BACCTO) fiorentino, edificò in Roma per ordine di Si-sto PV la chiesa ed il convento di S, Maria del popolo, un palazzo in borgo Vecchio per il curdinale della Rovere, la cappella Sistina al Va-ticano, Ponte Sisto, l'Ospedale di Sento Spirito in Sassia, la chiesa di S. Pietro in Vincola. Riatto pure Assisi la chiesa e convento di Si Francesco.

PINTURICCHIO (BERNARDINO) nato in Perugia nel 1454, fu sco-laro ed ajuto di Pietro Perugino. Chiamato a dipiogere la libreria del duomo di Siena, volle approfittare del maraviglioso ingegno del giovinetto Raffaello Sanzio, che da pochi anni ammesso nella scuola del Perugino, dava di già a conoscere che sarebbe in breve il mi-gliore de maestri. A Rasaello lasciava la più nobile parte del la-voro, l'invenzione de soggetti storici, a sè riservando la parte esecutiva; di cui egli ne conosceva da trent' anni le pratiche. Non è per-ciò a credersi che al Pinturicchio mancasse ingegno inventore, comunque si conoscesse in questa parte da meno dell'Urbinate; e ne fanno testimonianza le pitture eseguite in Siena dopo esserne partito Raffaello. V. Sanzio Raffaello. Rappresentano queste storie i più memorabili avvenimenti della Vita di Pio II Piccolomini; opera grandiosa, che fino a tal'epoca non era stata commessa a verun pittore, e che riuscì egualmeute gloriosa al Pinturicchio che a Raffaello. Ma Raffaello fece egli gli schizzi ed i cartoni di tutte le storie, o non ne fece che alcuni?
Il buon Vasari scrive nella Vita del Sanzio, che li sece tutti, ed in quella del Pinturicchio che ne sece alcuni. Certo è intanto, che quando Raffaello aveva già lasciato Siena, essendo stato creato papa Francesco Piccolomini, che aveva ordinate quelle pitture; il Pinturicchio inventò e dipinse fuori della porta della libreria la cerimonia della consacrazione del nuovo pontefice, la quale composizione sostiene il confronto delle precedenti. Raffaello dopo essersi separato dal Piuturicchio, si lasciò a dietro il compagno ed il maestro; ma nei lavori di Siena approfittò, per conto delle pratiche dell' arte, degl' insegnamenti del più provetto condiscepolo. Soggiuguerò, che in altre opere, come nella tavola di S. Lorenzo ai Francescani di Spello, il Pinturicchio emulò nei volti Raffiello. Dipinse all'olio ed a fresco in Roma ed in altre città; ed ovunque si fece ammirare come uno dei valenti scolari del Perugino, che ingrandirono lo stile del maestro, e se non in tutto, in gran parte contri-buirono all'incremento di quell'arte, che Reffaello portò al colmo.

Morì di 59 anni, nel 1515. PINZON (NICCOLA) probebil-mente scolaro in Roma del Poussin, dipiuse colà nella chiesa di S. Luigi dei Francesi, alcune storie a competenza del Gemignani. Fioriva circa il 1550.

PIO (Angero) sculture beloguese, del quale conservansi in quella città molte opere, e specialmente l'Ercole in marmo nel cortile dell' Instituto, ed una prodigiosa quantità di opere di siucco, che nell'età sua furono risguardate quali opere meravigliose, siccome quelle che sono lodevoli per conto dell' artifizio, ma viziose dal canto dello stile.

PIOLA (GIOVANNI GREGORIO), nato in Genova nel 1583, riusci eccellente miniatore, onde fu molto adoperato in patria e fuori. Reca-tosi a Marsiglia per alcuni lavori, fu sorpreso da grave spalattia che in breve lo trasse at sepolero nel 1625, Forse era suo fratello

- (Pier Francesco) il quale studiò la pittura sotto Orazio Cambiaso e presso la celebre Sofonisba Anguiscíola. Poche testimonianze della sua virtù lasciò questo raro giovine, che per altro hastarono a farlo annoverare tra i migliori al-

lievi del Cambiaso.

figlio di Gio. Gregorio, nacque nel 1617, e frequento la scuola di Domenico Cappellini, di cui ne fu il principale ornamento. Questo raro ingegno, non contento di essere imitatore del maestro, prese a studiare le migliori opere de sommi artisti, imitando quando la maniera dell' uno e quando dell'altro con tanto amore e diligenza, che perfettamente la contraffaceva. Una sua Madonua, che come cosa rarissima si conserva nella galleria Briguole, fu da tutti creduta di Andrea del Sarto; e lo stesso Menge giadicò di Lodovico Caracci il suo S. Eligio dipinto nella contrada degli Örefici. Ma Pellegro non aspirava alla comune gioria di sem-plice, sebbene eccellente imitatore, ed era solito dire di vedere colla sua mente un bello, cui sperava di giugnere in breve. Giovane sven-turato! Di 23 anni cadde vittima dell' invidia de' suoi emuli sotto il puguale del tradimento. Suo più che condiscepolo, scolaro, fu il fra-

· (Domenico) che pure riusch valente pittère senza peraltro giu-gnere all'eccellenza di Pellegro. Era Domenico nato nel 1628, e morto il fratello quando non con-tava più di dodici anni, uscito dalla scuola del Cappellini, si fece imi-tatore del Castiglione, poi di Va-lerio Castelli, in compagnia del quale condusse in Genova molti lavori; ma in ultimo venne formandosi un nuovo stile che s'avvicina a quello di Pietro da Cortona, di cui diverse opere erano di fresco state portate a Genova. Tra l'altre cose Domenico faceva bellissimi fanciulli, onde non mancò d'introdurne in tutte le sue opere; delle quali le più rinomate sono il Miracolo di S. Pietro alla Porta Speciosa, dipinto alla Madonna di Carignano, ed il Riposo della Sacra Famiglia nella chiesa del Gesta. Morì nel 1703, lasciando tre figliuoli di già ammaestrati nell'arte cioè

- (ANTONIO), che nato nel 1654, dopo avere alcun tempo professata l'arte paterna, e fattosi co-noscere poco da meno del padre l'abbandono per darsi a più lu-crosa professione: Supposero però alcuni, che a ciò lo consigliasse il timore di vedersi in breve superato

dal fratello

PIOLA (PAOLO GIROLAMO), che sebbene nato dodici anni dopo di lui, mostrava fino dalla fanciullezza straordinarie disposizioni ad essere grande maestro. Dal padre, che ne conobbe il grande ingeguo, fu mandato a Roma, dove si propose per suoi principali modelli i Caracci, dei quali andava diligentemente studiando le opere. Tornato in patria, fa dal padre proverbiato perchè sembravagli che lavorasse con soverchia lentezza; ma mostrossene contento quando si vide superato da lui nel grandioso, nella tene-rezza delle carni ed in altre parti. Il bellissimo quadro de' Santi Dome, pico ed Ignazio fatto per la chiesa di Carigaano sorprese Genova; ma il Parnaso dipinto per Giovan Fi-lippo Durazzo lo fece risguardare per uno de' più illustri pittori che allora fiorissero in Genova, o altrove. Paolo Girolamo aggiugneva allo studio della pittura quello delle lettere, le quali non poco contri-buirono ad accrescere pregi alle sue composizioni Poche cose condusse all'olio, perchè continua-mente occupato nel dipiugere a fresco, onde quest'egregio pittore non può essere conosciuto che nella sua putria, dove morì nel 1724.

imo dei figli di Domenico, altro non fece, finchè visse, se non copie fedeli delle opere del padre e di quelle del fratello Paolo Girolamo. Ebbe Giovan Battista un figlio chia-

· (DOMENICO), che morì giovinetto, quando appena cominciava a camminare gloriosamente dietro le orme dell'avo e dello zio, e con lui si spense quest'illustre famiglia di liguri pittori. PIOMBO (F. BASTIANO DEL),

così chiamato dal nome della carica. ch'ebbe in Roma, nacque in Venezia dalla famiglia Luciano, e fu prima scolaro di Giambellino poi di Giorgione, che già da alcuni atni aveva lasciata la scuola del comune maestro. Una tavola che fece dopo pochi anni per S. Giovanni Grisostomo, mostro quanto fosse avanti nella imitazione del maestro, pe-rocchè fu creduta opera del Barbarelli, tutto essendovi il suo stile. i toni de colori e la sfumatezza. Ma in Bastiano non era tale fecondità d'invenzione che atto lo rendesse a grandi copiose opere, onde le proprie forze conoscendo, preferiva a queste i ritratti ed i quadri di pic-cole dimensioni, che faceva, senza molto fatica, di straordinaria bellezza, potendosi difficilmente vedere più belle mani, più floride tinte di carni, più vaghi accessorj. Famo-sissimo è il ritratto di Pietro Aretino, nelle di cui vesti distinse cinque neri diversi, persettamente imi-tando il velluto, il raso, ecc. La sama di Bastiano era ormai grande in tutta l' Italia, onde fu chiamato a Roma da Agostino Chigi, altri dicono dal Bouarroti. Certa cosa è che appena giunto a Roma, fu adoperato dal Chigi nel suo palazzo, ora chiamato la Farnesina, e dipinse in una sala a competenza di Raffaello e di Baldassare Peruzzi. Si accorse in questo esperimento che per conto del disegno era lontano assai dal sapere dei due grandi emuli, comecchè li superasse nel colorito, e cercò di migliorare il disegno, accostandosi a Michelangelo, che più volte lo accomodò dei suoi disegni, come si dice della Pietà ai Conventuali di Viterbo, e delle diverse pitture fatte in Roma S. Pietro in Montorio. Racconta il Vasari che Michelangelo chiamò Bastiano per contrapporlo a Raffaello, e gli somministrò i suoi disegni, e che morto questi, fu tenuto migliore di Giulio e degli altri raffaelleschi. Clemente VII, volendo remiarlo, gli diede l'ufficio di Frate del piombo, avuto il quale più non si trovando in bisogno di lavorare, volle vivere in pace cogli amici, che molti ne avea e moltissimo lo amavano per il suo gioviale carattere e per essere valente suonatore e cantante. Quando nel 1546 trovavasi in Roma Tiziano, lo accompagnava con Giorgio Va-sari a vedere nelle Logge Vaticane le pitture di Raffaello. Maravigliato il Vecellio dell' eccellenza di quei freschi, e vedendo alcune cose ritoccate da altro pennello, chiese a Bastiano chi fosse stato quel prosontuoso che aveva osato imbrattare così bei volti, non sapendo, dice il Vasari, ch'era stato lo stesso Bastiano. Ho voluto riferire questo aneddoto per dimostrare con quanta cautela debba prestarsi fede ai racconti di coloro, che vorrebbero Sebastiano di poco o nulla inferiore a Raffaello. Appena partito Tiziano da Roma, Bastiano morì in età di 62 anni.

PIPPI (GIULIO) detto comunemente Giulio Romano nacque in Roma nel 1492 e " fu il più celebre » allievo di Raffaello, ma più che » nel delicato, suo imitatore nel carattere forte; e specialmente » nei fatti d'arme che rappresentò » con pari spirito ed erudizione. Din segnatore grandissimo, e vero n emulatore del Bonarroti, padro-n neggia la macchina del corpo » umano, e la gira e la volge a » suo senno senza tema di errore, » se non che talvolta per amore.

» dell' evidenza eccede nella mossa ». Rimasto col Fattore erede di Raffaello, ne terminò, in compagnia del coerede, le opere rima-ste imperfette; indi per opera del coute Baldassarre Castiglioni fu da Federigo duca di Mantova chiamato alla sua corte. Raffaello sommo rate di quando in quando il colonella pittura profondamente conobbe rrito, esper ultimo di non avere per-

arti, e specialmente dell'architettura; e Giulio fu universale come il maestro. I danni che a quell' epoca recavano alla città ed al territorio di Mantova le acque del Mincio, obbligarono Giulio a volgere le prime sue cure a questoimportantissimo oggetto, nel quale diede luminose testimonianze della sue cognizioni idrauliche ed architettoniche, In appresso cominciò pel duca e per privati ad inalzare nuovi edifici, altri a riformarne, onde in pochi anni, per opera sua e per la munificenza del duca, fu Mantova quasi totalmente rifatta. Ma delle opere di architettura si parlera, dope aver data contezza di quelle di pitture. Di meno in mano che si andavano ergendo edifizj, Giulio, assistito da valenti ajuti ed allievi, li abbelliva coi miracoli della pittura; e la scuola di Mantova resa celebre in sul declinare del quin-dicesimo secolo per opera d'Andrea Mantegna, sotto la direzione di Giulio sorse emula delle più illustri d' Italia. Il palazzo del T. e quello di Mantova sono tuttavia il più insigne testimonio della virtu del Pippi, e lo stesso Vasari, descrivendoli, mostrasi compreso da maraviglia. A dispetto dei veri e dei supposti difetti che gli si attri-buiscono, i freschi del T. mostrano il vasto ingegno dell'inventore, l'arditezza dello stile il franco disegnare, il fuoco, e l'elevazione de'suoi postici pessieri, la fierezza terribile dell'espressione: tutte le quali cose diventano meschine ed in pari tempo esagerate osservate nelle stampe che le rappresentano, perchè il disegnatore non seppe imitarne il carattere. Venne Giulio accagionato di avere alquanto trascurato lo studio della patura per darsi a quello dell'an-tico, di non aver sempre variata l'aria delle teste, di avere trascui principj e le pratiche di tutte le settamente conosciuto il chiaroscuro.

Per alcuni rispetti queste osservasioni saranno fondate sul vero, ma
è vero altresi che ancora presentemente i suoi freschi sorprendono
gli spettatori, e Giulio non scenderà giammai dal sublime grado
in cui fu dal suo secolo collocato,
vicinissimo al triamvirato de' tre
sommi maestri in pittura. Non ho
parlato che di alcune opere pittoriche eseguite in Manteva, perchè
i confini di un breva articolo non
mi permettono didar luogo a quelle
fatte in Roma, ed anche in Mantova per altre città; dovendo entrare in alcune particolarità spettanti alle cose dell'architettura, che
offrono un così grande interesse.

Egli aveva dato in Roma, non equivoche testimonianze delle sue cognizioni architettoniche avanti di essere chiameto a Mantova. Disegnò la Villa Madonna, con un vago pa-lazzine, ora tutto guasto; foce un altro palazzino sepra S. Pietro Montorio, ora del duca Lante; diseguò la pianta della chiesa della Madouna dell'Orto, ed i palazzi Cicciaporci e Cenci, l'uno e l'altro assai belli edifizj. Le sue più grandiose opere in Mantova sono il palazzo T; e quello di Marmirolo a cinque miglia dalla città. Rimodernò ed ingrandì il palazzo ducale, fece l'arco trionfale in occasione della venuta di Carlo V, una casa per sè assai capricciosa, riattò la chiesa di San Benedetto, riedifico il duomo, e tanti altri edifici eresse in Man-tova e fuori, che il cardinal Gonzaga soleva dire che Mantova era creata da Giulio ed a Giulio apparteneva. Costruì pure nuovi argini e condusse altre utilissime fab-briche idraudiche; in somma tauto operò e con tanta soddisfazione di quel duca, che questi, dovendosi allora edificare nuave case, ordinò con pubblico editto, che niuno potesse fabbricare senza la direzione ed il consiglio di Giulio, la chiesa di S. Barbara eretta dal Bertani, dopo la morte di Giulio, era pure di sua invenzione. Morì di 54 anni.

PIPPI (RAFFARLLO) nato in Mantova nel 1530, avanzavasi a gran passi verso la paterna eccellenza, quand' ebbe la sventura di perdere il padre in età di sedici anni. Poche opere rimangono di questo raro giovane, morto nella fresca età di trent'anni; e queste ancora confuse colle paterne e con quelle de più illustri scolari di Giulio.

PIRANESE, o PIRANESI (Gio. BATTISTA) nacque in Roma nel 4707, ed apprese in Venezia il di-segno e l'architettura. Da Venezia tornato a Roma studiò l'intaglio sotto Giuseppe Vasi, e fu incari-cato di alcune opere d'architettura, e specialmente del ristauro della chiesa ed aunessi del Priorato di Malta; per la/quale opera lodevolmente condotta, fu fatto cavaliere da Clemente XIII. « Costui », dicono i compilatori del dizionario delle Arti di Vatelet, all'art. Gravure. " costui fu uno de' migliori " dissegnatori d'architettura e di ruine, ed uno de più pittore-schi integliatori del diciottesimo secolo. Non erasi ancora intagliata con tanto gusto l'architettura in ruina, o ben conser-» vata: ebbe Piranesi molti imitatori, nessuno che lo abbia finora superato. Compose alcune stampe di capriccio, nelle quali mal sa-prebbesi decidere se più debba lodarsi la composizione o l'ese-cuzione. » Pubblico dieci o dodici volumi di vedute, specialmente delle antichità di Boma, che esso intagliò all'acquaforte. Egli è un Rembrant nelle vedute, ma talvolta alquanto duro. Ebbe taglio sicuro e libero, e la sua franchezza vinse molti ostacoli. Mori in Roma nel 1778, lasciando eredi delle sue virtù un figlio ed una figlia, de quali parleremo in separati articoli.

Indice di alcune stampe più accreditate.

Frammenti di Antichità di tutte

le specie: ricchissima composizione. Veduta della piramide di Cestio,

e di altre ruine romane.

Veduta dell'arco di Costantino, e del Coloseo.

Sepolero di Cecilia Metella, rella Via Appia.

Piazza di Spagna con la fontana del Bernino, e con altri edifizj.

Veduta interna del Panteon. Veduta del tempio della Sibilla

di Tivoli Veduta della Cascata e Cascatelle di Tivoli

Veduta della piazza del Popolo

e delle vicine rovine. Veduta del Ponte e del Castel

5. Angelo.

Veduta prospettica della fontana di Trevi ec. ec PIRANESE (Francesco), nacque

in Roma nel 1748, ed apprese nella scuola peterna il disegno e l'inta-glio. Nelle stampe architettoniche si attenne strettamente alla maniera del padre, ma nell'intaglio delle antiche statue imitò lo stile del Pitteri. Vivea ancora ne primi anni del presente secolo. Tra le sue

stampe d'architettura e di scultura ricorderemo le seguenti. Veduta delle Terme di Salustio. Simile delle Terme di Diocle-

Veduta della illuminazione della Cappella Paolina, nel Vaticano.

Giove Seduto, statua del Museo Clementino.

La Venere dei Medici, della Gallerie di Firenze.

Gruppo d'Amore e Psiche, della Galleria del Campidoglio.

Oreste riconosciuto da Elettra, gruppo creduto rappresentare il gio-

vane Papiro e sua madre, appar-tenente alla Villa Lodovisi. ec. - (LAURA), figlia di Giovan

Battista e sorella di Francesco, nata Diz. degli Arch. ecc. T. III.

in Roma circa il 1750, incise all'acqua forte ed a bulino con molto spirito e grazia, onde le sue stampe sono stimate al pari delle paterno e delle fraterne.

Ricorderò le seguenti; Veduta del Campidoglio.

Veduta del Ponte Salaro.

Veduta del Tempio della Pace. Veduta dell'Arco di Settimio Severo

PIREICO, comunemente chiamato il sordido mestrossi giurato temico di tutto ciò che per qual-si sia rispetto aveva qualche cosa di nobile e gentile; onde non dipinse che oggetti volgari, botteghe di sartori e di barbieri, lupanari, asini, vestovaglie e simili. Fa meraviglia che nelle Fiandre non gli sia stato eretto uno splendido mo-

numento. PIRGOTELE, eccellente integlia-tore in gemme, fioriva nell' età di Alessandro Magno. Già da lungo tempo scolpivansi in Grecia ritratti ed altri oggetti in pietre fine ed ancora in smeraldi ; ma pare che Pirgotele avesse portata quest' arte a tanta perfezione da superare non solo i passati ed i presenti ma ancora i posteriori artisti. « Alessandro, dice Apuleo, poi ch' ebbe » di lunga mano superati per ogni rispetto tutti gli altri conquista-tori e monarchi, desiderando che » le sue imagini passassero perfette » alla posterità, non volle che fos-" sero dal volgo degli artefici con-

potesse rappresentarlo in bronzo. in pittura, in intaglie fuorche Policleto, Apelle e Pirgotele. » Plinio nel Lib. XXXVII, c. 1. conferma la stessa cosa rispetto a Pirgotele, e nel Libro VII, c. 37 aveva scritto, « che Alessandro ordinò che » nessuno ne dipingesse l'imagine,

» taminate, ed ordinò che veruno

ranne Apelle o la scolpisse in » gemma fuor di Pirgotele, perchè " eccellente nell' arte sua, o la fa-

» cesse in bronzo se non Lisippo ».

Dovrei lasciare alla storia critica delle arti greche il pronunziare giudizio tra Plinio ed Apuleo rispetto ai due fonditori in bronzo, Lisippo e Policleto; ma basterà allo scioglimento della quistione l'osservare che Policleto fioriva nell'Olimpiade ottantasettesima, ed'Alessandro Magno e Lisippo viveano mella Olimpiade centoquattordicesima.

PIRGOTELE, scultore veneziano, che fiori in sul declinare del quindicesimo secolo, seguendo la moda di que tempi adottata dai letterati nelle accademie, lasciò il proprio nome e cognome per assumere quello di un illustre artista greco. Cre-desi che appartenesse ada una famiglia Lascaris, stabilitasi in Venezia, ma tatti gli scrittori contemporauei lo additarono col solo nome addottivo, e si perdè la memoria del precedente. Pomponio Gaurico, il Sansovino, Battista Guarino, il Sanudo ed altri lo ricordano con somma lode; e specialmente il Guarino, che compose un elegantissimo epigramma in lode della sua Venere flagellifers, chiamandolo Pyrgoteles Venetus. Tra le sue opere
sono conosciute come certe il basso riflevo che vedesi sopra la porta maggiore della Madonna dei Miracoli, rappresentante la Vergine col Bambino in braccio in vivacissima mossa, e la S. Giustina in

marmo posta sulla pila a mezza chiesa di S. Antonio di Padova.

PIRLON O PILON (GERMANO), celebre scultore, che fiori alla metà del sedicesimo secolo, viene annoverato tra i migliori artisti che conti la Francia. Tra le sue più celebri opere in marmo si contano la figura di donna morta espressa in un basso rilievo sotto la statua di Diana di Poitiers; le tre Grazie in marmo destinate a portare un'urna contenente le ceneri di Enrico II e di Caterina de' Medici, delle quali fu scritto,

che non altri fuori di Venere Urania può avere comunicato un così fino pensiere allo scultore per rappresentare in decente furma queste divinità; diverse statue, bassi rilievi, allegorie ed ornamenti per il mausoleo di Francesco I; ec.

PIRO O PIERO LOMBARDO, scultore veneziano, fioriva in sul declinare del XV. secolo, e non deve confondersi con Piero Lombardo di Ferrara che operava nello stesso secolo. Bernardo Bembo, trovandosi nel 1481 in Ravenna nella qualità di governatore per la repubblica veneta, chiamava colà il suo concittadino Piero per innalzare due colonne sulla piazza di Ravenna in sull'esempio di quelle di Venezia, e scolpire il Leone e la statua di S. Apollinare protetto-re di Ravenna. Terminati tali lavori nel detto anno, commetteva allo stesso scultore un monumente a Dante, le di cui ceneri nou avevano ricevuto onore conveniente all' alta sua fama. Vero è che questo monumento si mostra più modesto che non si conveniva, ma di lunga mano superava il precedente, come dall' iscrizione che vi fu posta:

Exigua tumuli Danthes hic sorte jacebas

Squallente nulli cognite paene situ.

At nunc marmoreo subnixus conderis arcu

Omnibus et cultu splendidiore ni-

Nimirum Bembus musis incensus Ethruscis.

Hoc tibi quem in primis hac coluere dedit.

Terminato il monumento dell'Alighieri, Piero tornava a Venezia, dove gli fu commesso di erigere la chiesa della Madonna dei Miracoli, nella quale sfoggiò tutto il magistero e l'eleganza dell'arte sua, e come valente architetto e come elegante scultore, ornandolo esterior-

mente e nell'interno di preziosi ornamenti. " Quest' edificio, scrive il » celeberrimo Storico della scultura, » fu dei primi a ricondurre in Ve-» nezia il vero gusto dei più leg-» giadri ornamenti, presso che tutti 🖙 condotti in istineciato rilievo, e » più che a marmo intagliato a fuso » bronzo rassomiglianti. Ebbe Piero » due figli ed allievi

PIRO (Tullio ed Antonio di), i quali eseguirono per la stessa chiesa alcune statue non indegne della virtù paterna. E dopo la morte del Padre eseguirono altre importanti opere, e specialmente Tullio.

PIRRO, padre di Leocrate e di rmone. V. Leocrate.

Ermone.

PISANI (Livia) intagliò all'acquaforte , dalle invenzioni e disegni di Gio. Paolo Pisani, un Vecchione seduto con una donna a canto, ed alcuni Amorini che colle frecce combattono insieme.

PISANO (GIUNTA). Di questo rinomatissimo artista, di più anni anteriore a Cimabue, conservansi memorie dal 1210 al 1236. Frate Elia compagno di S. Francesco e suo immediato successore nel generalato dell' ordine, chiamollo nel 1230 a dipingere in Assisi la chiesa degli Angeli. Colà fece Pisano le più lodate opere; e colà vedesi ancora la più conservata. È questa un Cristo dipinto sopra una croce di legno, nelle di cui estremità dai lati ed al di sopra vedonsi la Madonna e due altre mezze figure, e nella inferiore l'epigrafe, ora in parte perduta: Jauta Pisanus Juntini me fecit. In queste figure di poco minori del vero, sebbene, come portavano le condizioni del tempo, si osservino disegno secco, poca fusione di colori, estremità soverchiamente lunghe, e qualch'altro difetto, vi si ammirano lo studio del nudo, qualche espressione ed affetto nelle teste, panneggiamenti non spregevoli, mediocre intelligenza di chiaro scuro, ed altre qualità

che lo mostrano di lunga mano superiore ai pittori bizzantini e non lontano dal fare di Cimabne, che per altro è superiore al Giunta specialmente nelle pitture della chiesa superiore d'Assisi, che a ragione le fecero risguardare come il rin-novatore dell'arte. Pisa conserva altresì un Crocifisso di più debole maniera e forse fatto nella prima gioventu. Nella superiore chiesa di Assisi fece molte pitture a fresco, ajutato da alcuni pittori bizzantini, ma non rimangono adesso che pochi resti, che più che a tutt' altro servono a dar risalto col loro confronto alle migliori opere colà fatte da Cimabue e da Giotto molti anni più tardi.

- (NICCOLA). Vedi Niccola. PISARRI (CARLO) bologuese, fioriva circa il 1775, ed intagliò a bulino Agar con Ismaele, dal Franceschioi; il ritratto della regina d'Inghilterra Maria Clementina Sohieschi, ed una raccolta di stampe tratte dai dipinti dei tre pittori Caracci, h 25 fogli.

Scipione Maffei.

Cristo che spira sulla Croce. La Religione, che calpesta l' E-

S. Pietro liberato di prigione dall'Angelo, dello Spagnoletto.

Il Martirio di S. Bartolommeo, dal medesimo,

S. Caterina da Siena, da Gio. Battista Tiepolo.

Il Calzolajo.

L' Arotino. PISBICOLA (GIACOMO), Giorgio Vasari ricordato con lode nella vita di Jacopo del Sansovino, operava in Venezia nel buon secolo, e si fece nome di valente pittore con un Ascensione di Gesti Cristo, fatta a S. Maria Maggiore.

PISICRATE, celebre statuario greco, scolpl per testimonianza di Plinio, un Marte ed un Mercurio nel tempio della Concordia in Roma.

PISOME CALAUREO, scolaro d'Amfione, ebbe nome, secondo Pausanie, tra gli antichi scultori.

PISTOJA (GENINO DA) su al-lievo di Pietro Perugino e suo diligente imitatore, e perciò di lui più freddo e stentato. Dipinse per le meneche di S. Pier Maggiore, in Pistoja, una tavola che fu poi acquistata per la reale galleria di Firenze; e molto operò nella città di S. Sepolero, ed in Roma come ajuto del Pinturicchio suo condi-scepolo. Chiamandolo alquanto freddo e stentato, non intendo che sia detto ia sense assoluto, ma soltanto per rispette alle ultime opere di Pietro, ed a quelle de' più illustri suoi condiscepoli.

- ( GIOVANHI DA), scolaro di Pietro Cavallini, che avea appreso a dipingere da Giotto, ajutò il maestro in Rome, deve credesi avere eziandio lasciate opere di sua in-venzione, confuse poi con quelle degli altri giotteschi toscani, che lavorarono a' suoi tempi in quella capitale.

- (LEONARDO DA), scolaro del Fattore, fioriva circa il 1550, è chiamato da alcuni Malatesta, da altri Guelfo. Di questo valente artista conservansi, in una cappella de' Canonici di Lucca, una Nunziata, a Casal Guidi, terra del Pistojese, una tavola di S. Pietro con altri tre santi che fanno corona al trono di Nostra Donna, come pure molt'altre in Napoli per private quadrerie, pochissime per chiese. Il Pistoja, affezionatissimo el suo maestro, mai nou lo aveva abban-donate. (V. Penni Gio. France-sco), da che, essendo suo al-lievo, cominciò a lavorare tra gli ajuti di Raffaello in Roma. Lo segui a Mantova e di là a Napoli, dove rimase dopo la morte di lui, tenutovi in grandissima stima per la sua virtà, e perchè continuò a tener aperta, con grandissimo profitto dei giovani artisti, la scuola eretta del

Fattofe. Nell'annunziata tavola di Lucca si sottoscrisse: Leonardus Gratia Pistoriensis. Non è nota l'e-

poce della sua morte.

(F. PAOLO DA) scolaro ed erede degli studj di F. Bartolommeo della Porta, era nato circa il 1480. Coi disegni del maestro condusse in Pistoja alcune buone tavole, la più lodata delle quali vedesi nella chiesa parrocchiale di S. Paolo. Dopo la morte di lui i disegni di F. Bartolommeo passarono a Firenze, e vivente ancora il Vasari trovavansi iu gran parte presso Suor Plautilla Nelli a Santa Caterina.

PITAN, o PITHEAN (NICCOLA) nacque, secondo il Milizia, in Parigi nel 1633, da Giacomo Pitan intagliatore d'Anversa, e stabilitosi in Parigi, che lo ammaestrò nel-l'arte; « Audò sul fare di Poilly, " ma con tagli più forti. È un capo » d'opera la sua famiglia di Rafn faello n. Ed invero il carattere di questo sommo pittore non si vide mai tanto bene mantenuto in veruna stampa come in questa; e secondo Watelet, chi la preferisse alla celebre sacra famiglia d' Edelinck, potrebbe con buone ragioni giustificarne la scelta! Morì in Parigi nel 1676.

Sue Stampe di ritratti e soggetti diversi.

Alessandro VII sopra un Piede-

stallo, da Mignard.
Luigi XIV colla sua armatura fino ai ginocchi, da le Fevre.

Niccola Colbert vescovo di Lusson, dal medesimo.

Luigi Alessandro di Borbone, conte di Tolosa ammiraglio di Francia, da Gobert.

La Sacra famiglia di Raffaello, in cui il divin Bambino, seduto sulle ginocchia della Madre, benedice il piccolo S. Giovanni inginocchiato davanti a lui. S. Lisabetta stassi ancor essa inginocchiata

con le mani giante. S. Giaseppe entra dalla porta. L'Annunziazione, da Fil. de

L' Annunziazione, da Fil. de Champagne.

La Maddalena penitente nel deserto, dal medesimo.

S. Sulpizio, ovvero l'Assemblea dei Vescovi per un concilio, dal medesimo.

Busto della Vergine, da le-Brun. Gesù Cristo nelle nubi con S.Giovanni Battista, a la B. Vergine che intercede per S. Brunone e suoi compagni certosini prostesi, da Champagne.

Champagne.
S. Famiglia, dove un Angelo presenta al divin Bambino un cestello di fiori, da Villequin ec.

PITEA di BURA, nell' Acaja, dipinse l'elefante di Pergamo, e fu dei primi che dipingessero le pareti.

PITEO e SATIRO architetti greci che fiorivano 360 anni avanti l'era volgare, fecero i disegni ed eressero, per commissione di Artemisia regina di Caris, quel celebre monumento al re suo consorte Mausolo, che diede poi il nome a tutti i grandiosi edifizi di tal genere. Non di-partendosi questi due artisti dalla pratica invalsa in Grecia, descrissero e stabilirono le regole per tal sorta di monumenti. Non dispiacerà ai leggitori, ne per avventura riuscirà inutile agli artisti, una circostanziata descrizione di questo edifizio. " Avendo il re Mausolo os-» servato in Alicarnasso, così Fran-» cesco Milizia, un sito sul mare » in forma di Teatro, naturalmente » fortificato ed opportuno per il « commercio, penso di ergervi un » palazzo di sua residenza. Era » questo di mattoni, con intonachi » lisci come specchj e gli esteriori » ornamenti di marmo Procones-» sio. Vicino alla porta era la » gran piazza, che da una parte » aveva il palazzo reale, dall'altra » la rocca col tempio di Marte, in » cui era una statua colossale, opera

» dell' eccellente Telocari e di Ti-" moteo; da un' altra parte era il " tempio di Venere e di Mercurio. » colla fonte di Salmacide, la di » cui acqua, secondo la favola, faceva innamorare chi la bevea. » In mezzo a così nobile piazza fu posto il Mausoleo, il circuito del quale era di 412 piedi. I lati da mezzodi a settentrione tiravano » ciascuno 63 piedi, gli altri due » erano più lunghi. A queste fac-» ciata servivano d'ornamento 36 » colonne con bassi-rilievi e mol-» tissime statue d'un layoro sorprendente. Fu affidata l'esecu-zione degli ornati d'Oriente a Scopa, quelli di mezzodì a Ti-moteo, a Leocare quelli d'occidente, ed a Briassi quelli di set-teutrione. In questi lavori tutti gli artisti accrebbero la loro fama. Ma ciò che diede maggior risalto a questa mole fu la piramide collocatavi sopra dall' architetto Piteo. Era questa composta di 24 scalini, e la sua cima veniva coronata da un carro tirato da quattro cavalli di fronte. Tutta l'altezza di questo edifizio, co-» strutto del più bel marmo greco, » era di 140 piedi. Ne abbiamo la » descrizione ed il disegno nell'opera di Fischer »: Saggio d'architettura Storica.

Oltre questa grand' opera Piteo disegnò ed eresse il tempio di Minerva in Priene, d'ordine jonico, la di cui base jonica scopertasi da poco tempo combina perfettamente colla descrizione della base Jonica di Vitruvio.

PITI (N.) nato in Salamanca, fu allievo di Luca Giordano in Madrid, e quando il maestro si restituì a Napoli, Piti tornò nella Vecchia Castiglia, dove fece alcuni quadri per la cattedrale Valladolid. Altri ne fece pure a Salamanca per il marchuse di Ceralvo, che rammentane lo stile del maestro.

PITIA, non ignobile scultor gre-

co, floriva nell'Olimpiade 115, ma sembra che le sue opere non fos-sero abbastanza note agli scrittori delle cose dell' arte, perocchè appena si trovano accennate.

PITOCCHI (MATTEO DAI) fiorentino, cominciò a dipingere circa il 1650, nello stato veneto, dove è da credersi recato in età giovanile. Peche tavole dipinse per chiese, alcune delle quali vedevansi in uella de' Servi , non tali però da dare una troppo vantaggiosa idea

del suo merito. Ma egli si distinse in un solo genere di pittura rap-presentante pittocchi d'ogni sesso, e persone della più abietta condizione, onde gli venne il sopran-nome di Pitocchi. Molti suoi qua-

dri e svariati assai vedonsi nelle quadrerie di Venezia, di Vicenza, di Padova, di Verona, ricchi di bizzarri accessorj e ridevoli facezie, che quasi fanno per poco dimen-ticave l'ignobilità dell'oggetto rap-

presentato. Morì in Padova nel 1700, PITTERI (GIOVANNI MARCO), nacque, secondo la comune opinione in Venezia nel 1603, ed ebbe a primo maestro di disegno e d'intaglio Giuseppe Baroni, meno che mediocre artista. Conoscendo di non potere approfittare nella sua scuola, si accostò u G. A. Faldoni, e riuscì valente professore nell' arte sua. » Intaglio, dicono Watelet e Mi-» lizia, in una maniera sua pro-» pria da non imitarsi: non in-» crociò i tagli in sensi diversi, » come ordinariamente si pratica. » Non uso il modo di Mellan di » un solo ordine di tagli secondo n gli andamenti degli oggetti. Copriva i suoi rami di tagli leggeri » perpendicolarmente, o diagonal-» mente, li profondava qua e là » come punti allungati per dare più » o meno forza, secondo richiedeva » il contorno ed il chiaro scuro: » e malgrado questa bizzarria le » sue stampe hanno qualche verità » e del colore ». Fu occupato per la iucisione del Museo Fiorentino, e per la Raccolta dei più celebri quadri della galleria di Dresda. quadri della galleria di Morì in Venezia nel 1767.

Soggiungo un breve indice di al-

cune stampe.

Busto di Gio. Marco Pitteri, intagliatore Veneziano, da G. B. Piaz-

Gio. Battista Piazzetta, pittore Veneziano.

Carlo Goldoni, poeta comico Veneziano.

PITTONI (GIOVANNI BATTISTA) nato in Venezia nel 1687 fu allievo e nipote di Francesco Pittoni, pittore di pratica, che altro merito non ebbe, tranne quello d'averedato alla pittura un'artista che onora il secolo decimottavo. Giambattista non tardò ad accorgersi che poco poteva apprendere sotto così debole maestro, o soltanto apprendere una viziosa maniera; e fecesi a studiare le più iusigni pitture de grandi ar-tisti della scuola patria e delle straniere. Con tale pratica formossi uno stile quasi originale per certa quale arditezza di colore, e per cotalivezzi ed amenità opportunamente sparse ne' suoi quadri. Amò le figure alquanto minori del vero, non solamente ne' quadri da cavalletto, ma ancora in quelli da chiesa. Il più rinomato di quest'ultimi è quello del Martirio di S. Bartolommeo, che vedesi a Padova nella chiesa di S. Antonio. Morì nel 1767.

PITTORI (Lorenzo) nacque in Macerata in sul declinare del quindicesimo secolo, e su uno di coloro, che sebbene lungamente vissuti nel buon secolo, ritenne in gran parte l'antico stile. Ebbe in ciò molti compagni, ma per diversi motivi; alcuni perchè troppo attac-cati alla maniera de' loro maestri, e non sapendo essere imitatori, non potevano tosto abhandonare le consuete pratiche; altri perche ostinavansi a credere, che i moderni fos-

sero passati all'opposto estremo di quella crudezza di contorni, e troppo scrupolosa euritmia che formano il carattere de'maestri quattrocentisti; non pochi finalmente perchè le divote persone ed alle superstiziose pratiche inclinate, avevano maggior fiducia nelle imagini di Dio e dei Santi fatte secondo l'antico gusto, che non nelle moderne. Molte delle prime erano in grandissima venerazione tenute per numerosi miracoli operati: ed una imagine della Vergine attribuita a S. Luca, un volto Santo, un S. Antonio, un S. Francesco ec. eseguiti nel tredicesimo secolo o nel susseguente, erano per il volgo dei devoti assai più cari oggetti che una Vergine di Raffaello, di Tiziano o di Cor-reggio. Nè di ciò dobbiamo dar colpa solamente ai moderni. Troviamo in Pausania, ed in altri scrittori greci e latini, che fino si tempi di Fidia, di Scopa, di Appelle, di Lisippo preserivansi dal volgo le informi statue e figure degli idoli dell'età di Dedalo ai capi lavoro dei più eccelleuti scultori e pittori. Ma tornando a Lorenzo Pittori, conservossi fino alla fine del decorso secolo un' imagine della Madonna nella chiesa delle Vergini di Macerata, fatta nel 1534, che sareb-besi creduta dell'età di Giotto.

PETTORI(PAOLO), nato nella terra di Masaccio, nella prima metà del sedicesimo secolo, arricchì la sua patria e le vicine contrade di pregevoli opere, il di cui stile non permette di formare, probabile conghiettura intorno al merito di lui. Morì nel 1590.

PIZZARRO (ANTONIO), allievo del Greco, fiorì in Toledo nella prima metà del diciassettesimo secolo. Tra le molte e pregevoli opere fatte in quella città, celebri sono i quadri rappresentanti la Fondazione dei Trinitari, e la Natività di Maria Vergine dipinta per la chiesa di S. Maria di Casarubbios, Piz-

zarro associo al dotto e castigato disegno, non comune tra i pittori spagnuoli, il vivace colorire del maestro. Ignorasi l'epoca della morte.

PIZZI (N.) milanese nato circa il 1760, fu uno dei primi allievi della nuova accademia di belle arti di Brera, e sotto la direzione di Giuseppe Franchi riusch valente scultore. Non contava ancora trent' anni quando fece alcuni dei bassi rilievi di storia mitologica che ornano il palazzo in origine Belgiojoso, ora conosciuto sotto il nome di Villa reale. In appresso scolpi una delle statue poste sulla nuova facciata del duomo di Milano, ed in questa e ne' precedenti lavori mostrò d'essere in su la via del buon gusto. Nel 1804 era nominato professore di scultura presso l'accademia di belle arti di Carrara, e colà si trattenne fino al 1807, nella quale epoca passava nella stessa qualità a Venezia, dove mancò all' arte da pochi anni. Disegnava e modellava correttamente, ma, secondo osservarono alcuni, alquanto timidamente, forse perchè, conoscendo le difficoltà dell'arte, non si attentava di abbandonarsi alle ispirazioni del genio, ed era eziandio ritenuto dall' essersi poco esercitato nelle pratiche del lavoro in marmo, onde alcune opere mo-dellate in Carrara per il principe Engenio, fece eseguire da alcuni scultori di quel paese che fino dalla fanciullezza apprendono a trattare il marmo, con somma famigliarità. PIZZICA (GIOVANNI D'ANNA D.º

PIZZICA (GIOVANNI D'ANNA D.O IL) fioriva in Roma in sul declinare del sedicesimo secolo, e fu l'indivisibile compagno di Tarquinio da Viterbo in opere a fresco di quadrature e di figure, che fecero in diverse chiese e Palazzi di Roma, supplendo colla prestezza e colla mediocrità del prezzo all'eccellenza dei grandi frescanti loro contemporanei.

PIZZOLI (GIOVACHINO) nacque in Bologna nel 1651, e fu scolaro di Angelo Michele Colonna, il quale, tornato in Italia dopo la morte del Mitelli e dell'Alboresi, si valse per le quadrature del Pizzoli finchè visse. Ma questi non operò solamente di quadrature, che fece ancora paesaggi bastantemente lodevoli, de' quali conservausene non pochi nelle quadrerie di Bologna e delle vicine città.

PIZZOLO (NICCOLÒ) padovano, fu, dopo il Mantegna, uno de'buoni allievi dello Squarcione, tra più di cento settànta, che uscirono da quella celebre scuola e si dispersero in tutta l'Italia. In una cappella agli Eremitani di Padova dipinse un'Assunzione di Nostra Signora nella tavola dell'altare, ed altre figure sulla parete, che sarebbero da tutti i conoscitori dichiarate opere del Mantegna, se non vi si leggesse: opus Niccoletti. Tale ancora è un suo fresco che conservasi sulla facciata di una casa della stessa città, sebbene abbia alquanto sofferti i danni del tempo. Morì in patria pochi anni prima del suo condiscepolo Andrea.

PLANES (LUIGI ANTONIO) il Giovane, nacque in Valenza nel 1765, ed apprese il disegno da D. Luigi suo padre, il quale soprav-visse al figlio, ed era nel 1800 direttore dell'accademia di S. Carlo. Da Valenza fu dal padre mandato a Madrid sotto Francesco Bayen, il quale esercitandolo nel copiare i grandi esemplari, lo rese in pochi anni così buon pittore, che tornato in patria fece un bellissimo ritratto del consigliere Don Antonio Porsenal, e fu ricevuto membro del-l'accademia di S. Carlo. In appresso dipingeva una Concezione per la chiesa d'Albalat, e diversi per privati, che tutti fanno prova de' rapidi avanzamenti che anda-va facendo nell'arte. Ma la sua gracile complessione lungamente non sostenne gli ostinati studj e la fatica di continui lavori, e morì quan-

d'appena contava 27 anni.

PLANO (FRANCESCO), nato in
Daroca circa il 1650, andò a stabilirsi in Saragozza in sul declinare del 17.º secolo, dove fu molto adoperato in fare ritratti ed in
lavori d'architettura e di ornati.
Ci assicura il Palomini che non
fu inferiore al Colonna ed al Mitelli. Certa cosa è che fu adoperato in opere di molta importanza, tra le quali ricorderemo i freschi eseguiti nel santuario di Nostra Signora del Portillo di Saragozza. Non è nota l'epoca della
sua morte.

PLAS (FRANCESCO) nacque in Dinsdal, nella contrada di Durhan, circa il 1650. Avendo sortite dalla natura le più buone disposizioni per le arti, mostro fino dalla fanciullezza che avrebbe occupato un distinto grado tra i professori delle belle arti; ma destinato dal padre agli studj della giurisprudenza, consumò alcuni anni senza potersi occupare che segretamente del disegno. Mancatogli per un impensato avvenimento il procuratore cui era dal padre stato raccomandato, ritirossi a York, scoperse un'argilla, che suppose atta a far porcellane. Morto il padre vanne agli speri-menti della terra scoperta, ma dopo avér consumato molto danaro, dovette rinunciare ad ogni ulteriore tentativo, e si rivolse ai prediletti studi del disegno della pittura e dell'intaglio. Era molto strano, e passava continuamente d'una in altra professione, onde lasciò poche cose in tutte le tre arti, ma preevoli assai, specialmente in fatto d'intaglio. Mori a York nel 1728.

Breve elenco di stampe alla maniera nera.

Ritratti di Riccardo Thompson, da Zoust.

Sterne Arcivescovo di York, Krew, vescovo ec.

Seguito di differenti uccelli, sotto il titolo: Multae et diversae avium success.

Seguito di paesaggi e di uccelli. Veduta della cattedrale di York. Prospettiva di Laeds, ec.

PLACEDIANO, pittore triviale, di cui parla Orazio nella satira settima del Libro secondo; pare che più che a tutt'altro si applicasse a rappresentare battaglie con terra rossa e carbone.

Aut Placidejani contento poplite miror Praelia, rubrica picta aut carbone, velut si Re vera pugnent, feriant, vitenque moventes Arma viri...

Era dunque buon disegnatore, e possedeva due delle più importanti qualità di valente pittore, verità ed espressione, comunque o per servire alla parsimonia dagli ordinatori, o per altra qualsiasi cagione peccasse nel colorito.

PLAS (PIETRO VANDER) pittore olandese, fioriva circa il 1600. Fu autore di molti pregevoli quadri, che gli diedero nome tra i valenti artisti del diciottesimo secolo. Brusselles che conserva la maggior parte delle opere di lui, fu il luogo della sua più lunga dimora e della sua morte.

DAVIDE VANDER); probabilmente figlio o nipote di Pietro, nacque a Brusselles nel 1747, ed è comune opinione che venisse assai giovane in Italia, e più che altrove si trattenesse in Venezia studiando le opere di Tiziano. Di ritorno in patria, non tardò ad aver nome di valente ritrattista, onde dipiose i principali personaggi de Paesi Bassi e dell'Olanda, tra i quali l'ammiraglio Tromp. Ricordo questo solo ritratto, perchè risguardato come il Diz. degli Arch. ecc. T. III.

suo capo lavoro per l'eccellenza del disegno, per la perfetta rassomiglianza, per l'armonia de'colori, pe per la bellezza degli accessori. In generale Davide Plas dipingeva eccellentemente le teste, e le estremità; sapeva far buon uso degli effetti del chiaroscuro, e dava alle carni morbidezza e verità. Morì assai ricco dei guadagoi dell'arte nel 1704.

PLATE MONTAGNE DE (Nrc.) COLÒ) pittor di marine, clandese fu alcun tempo in Italia, dove facilmente le sue marine si confonsi dono con quelle del Tempesta e di Rinaldo de la Montagna, suoi paesani. Si crede morto nel 1665. lo non so che simili confusioni accadano nell' originario loro paese, dove, quando si eccettui il Tempesta, hanno sicurissimi esemplari, che possono servire di confronto per dare i rispettivi quadri a chi li fece; ma (se l'abbiano in pace i nostri giudici pittorici) tra l'infinito numero di paesaggi, marine, taverne, capanne, dipinte da sicune migliaja di buoni pittori olandesi e fiamminghi, non si possono conoscere che quelli di cinquanta o sessanta autori.

PLATINA (GIOVAN MARIA), eccellente lavoratore di tarsia, probabilmente mantovano, operava in Cremona dopo il 1482, nel quale anno fu chiamato da Manteva a fare di tarsia gli stalli della cattedrale di quella città: squisito lavoro intorno al quale operò otto anni. Si credono pure appartenenti a questo valente maestro gli armadi a tarsia ora esistenti nella sagrestia di s. Abbondio di Cremona.

PLAUTILLA (SUOR) abbadessa nel convento di Santa Caterina di Siena, in Firenze, da principio non faceva che copiare in miniatura le pitture de' migliori maestri; ma in appresso ardi dipingere in vaste tele immagini di Santi e Storie Sacre per alcune chiese di Firenze e per private famiglie. Fiorì nel sedice-

simo secolo. PLINIO il Giovane, nipote e figliuplo adottivo di Plinio Secondo, tanto benemerito della storia delle Belle Arti, non fu architetto, nè scrittore d'architettura; ma fu così appassionato dilettante dell'arte, e fece costruire tanti edifizi, e ne parlò con tanta intelligenza, che niuno scrittore architetto del suo tempo seppe parlarne meglio di lui. Le sue lettere ci persuadono della cognizione acquistata in quest'arte. Essendo pretore in Bitinia ebbe somma cura di quegli edifizi che servono alla nettezza e comodità pubblica. Per i Prusi, nella città di Nicomedia fece fare i Bagni, rifabbricò molti pubblici e privati edifizj in diverse parti dell'Asia Minore danneggiati dagl'incendj. A Nicea fece eseguire un magnifico teatro, ed aprire un capale di comunicazione tra il lago di Nicea ed il mare. Fatto poi console, mostrò tanta intelligenza e saper nelle fabbriche, che l'ottimo imperatore Trajano: gli affidò l'intendenza generale degli acquidotti, e degli altri impieghi esercitati prima da Frontino. Tutti i ricchi dovrebbero imitarlo nel buon uso delle ricchezze. Oltre le sue case di delizia, il Laurentino, presso Laurento sul mar Tirreno e la casa di Toscuna vicina a Borgo S. Sepolcro, disegnate dallo Scamozzi, la villa sul Lario ed altri edifizi eretti in Milano ed in altri luoghi, costrui in Como, sua patria, una bi-blioteca, assegnandole considerabili rendite per mantenervi un professore ed i scolari poveri. Modestamente ricco, e spendendo poco per sè, trovò mezzo di usare grandi beneficenze.

PLISTENETO, ateniese e rinomatissimo pittore, era fratello di Fidia. Parla di costui Plutarco nel suo libro intitolato: Se più fossero gli Ateniesi valenti nelle cose della guerra, o della pace. PO (PIETRO DEL), mato in Sicilia nel 1610, facilmente allievo, e certo imitatore del Domenichino, lavorò anche in Roma, ove gli fa onore un S. Leone alla Madonna di Costantinopoli, e forse più che questo diversi piccoli quadri di storie dipinti per gallerie con tanta diligenza che pajono fatti di miniatura. Di questi conservansene due presso i signori della Missione di Piacenza, rappresentanti un S. Giovanni Decollato, ed una Crocifissione di S. Pietro. Dopo avere molto operato in Roma andò a stabilirsi in Napoli con suo figliuolo, eve morì nel 1692.

Ma Pietro del Po è più celebre come intagliatore in rame che in qualità di pittore, onde daremo un breve elenco della sue più riputate stampe.

S. Giovanni Battista nel deserto, che addita il Salvatore, da Annibale Caracci.

La Cananea, dal medesimo. L'Annunziazione della B. Vergine, da Poussin.

La Fuga in Egitto, dal medesimo. Nettuno sul suo carro, soggetto da sfondo, da Giulio Romano.

— (GIACOMO), figliuolo di Pietro, nacque nel 1636, studiò la pittura sotto il padre e sotto Nicola Poussin; indi col padre e colla sorella Teresa, eccellente mi-niatrice, passò ad abitare in Na-poli, ove fu molto adoperato in lavori a fresco nelle principali case. Lo studio che fatto aveva delle lettere, e particolarmente della poesia italiana e latina, gli fu di grandissime giovamento nelle copiose composizioni, che colla varietà e bellezza delle figure e colla magia del colorito allettavano e sorprendevano lo spettatore. Seppe inoltre trovare bei partiti negli accidenti della luce, ne riverberi e negli sbattimenti; e se si fosse meno sco-stato dalla semplicità del Domenichino, maestro del padre, per cui

cadde nel manierato, dovrebbe porsi tra i più grandi frescanti del XVII secolo. E Roma e Napoli hauno alcune sue tavole d'altare, ma le più belle sue opere sono, in Napoli, la Galleria del marchese di Genzano, una camera del duca di

Matalona, e sette del duca d'Avellino. Morì in Napoli nel 1726, dieci anni dopo la minore sorella

( TERESA DEL ), figlia di

Pietro e sorella di Giacomo, apprese dal padre la pittura, e nel 1678 fu ammessa all'accademia di S. Luca, Lavorò eziandio di miniatura e di pastello, e sul gusto del padre intagliò diverse stampe al-

padre intaglio diverse stampe all'acqua forte, tra le quali Susanna sorpresa dai vecchi. Morì in Roma

nel 1716.

PO

POCCETTI (BERNARDINO BAR-BATELLI DETTO), nacque in Firenze nel 1542, e fu allievo di Michele Ghirlandajo. Appena uscito da questa scuola, dipiuse in Firenze alcune facciate di grottesche e simili bizzarrie, onde gli fu dato il soprannome di Bernardino delle facciate. Ma in appresso, recatosi non so per qual motivo a Roma, si pose così passionatamente a studiare le cose di Raffaello, che tornato in patria, non solo si fece conoscere vago e grazioso figurista, ma ricco e grande compositore di storie, che ornava di bei paesi, di marine e di altre vaghezze. Poche cose fece ad olio, continuamente occupato trovandosi in lavori a fresco, de' quali riempi tutta Firenze. Ma dalle rare sucopere non ritrasse lo studioso Poccetti la meritata lode, di che maravigliossi Pietro da Cortona; ed Antonio Meugs, qualunque volta recossi a Firenze, non lasciava di ammirarne e studiarne le opere, facendo ricerca anche de' più obliati freschi. Due sole opere di due diverse città ri-corderò di quest' insigne artefice : il Miracolo dell' annegato risorto a

vita nel chiostro della Nunziata di Firenze, ed in Pistoja le lunette del chiostro dei Servi. Morì in patria nonagenario.

POCH (PAOLO), di Costanza, in gioventiti famoso ricamatore, aveva imparato a disegnare francamente, onde, quando volle essere pittore, non ebbe che a studiare l'arte del colorire. Fattosi gesuita, dipinse molto di quadrature, prospettive en oruamenti, particolarmente in lunghi sacri. Fioriva nella prima metà del 17.º secolo. Era suo fratello

(TOBIA), che più che alle cose di quadratura attese a dipiugere ad olio fatti storici. Fu diligentissimo nel finire le più piccole
parti, non distinguendosi quasi i
tocchi del pennello, sicchè le sue
pitture pajono piuttosto miniature
che altro; ma non ebbe fondamento
di disegno, e non seppe dare armonia alle composizioni, nè nobiltà
alie figure.

PODESTÀ (GIO. ANDREA) nacque in Genova circa il 1628, e nel 1640 passava a Roma, dopo avere appresi gli elementi della pittura in patria da Andrea Ferrari. In Roma fu impiegato a disegnare i bassi rilievi e le statue della gallerie Giustiniani, che fu pubblicata sotto il titolo di Galleria Giustiniani, del marchese Vincenzo Giustiniani, il Podestà intagliò molti de' suoi disegni all'acqua forte, e le sue figure sono di una ben intesa, e spiritosa esecuzione. Le più celebri sue stampe sono:

Vari Amori che coltivano le Arti, e la Fenice che si brucia, allegoria dedicata a Guido Reni.

Baccanale.

Sileno ebbro, portato dai Satiri e dalle Baccanti, attribuito a Tiziano.

Bacco che sta per scendere dal suo carro tirato dalle Tigri, dallo stesso.

Bacco ed Arianna.

Due stampe relative alla vita di S. Diego, da Annibale Caracci.

Santo che cangia i fiori in pane. Santo che impone le mani sopra

un bambino.

POELEMBURG (Cornelio) nato in Utrecht nel 1586, apprese i principj della pittura sotto Bloemaert, indi, passato a Roma, fecesi a studiare le opere di Raffaello; ma pensano alcuni biografi che poca cura si prendesse della più importante parte, il disegno. Dipingeva in Roma alcuni quadri per distinti personaggi, che gli diedero nome tra i buoni pittori. Passava poscia nella Toscana, e lungamente fu trattenuto alla corte del gran duca. All'ultimo rivedeva la patria per non più abbandonarla. I quadri di piccole dimensioni non tardarono a procacciargli molto cre-dito, onde Rubens, desiderando di conoscerlo, recossi alla casa di lui in Utrecht, ed acquistò alcuni quadretti per ornamento del suo studio. Ecco il migliore elogio di Poelemburg, il quale chiamato da Carlo I in Inghilterra, avrebbe potuto, come van-Dych, rimanervi in alto stato, se non avesse agli onori ed alle ricchezze preserita la trauquillità della patria, ove morì nel 1660. Se, come imitò le altre parti, avesse saputo imitare ancora il disegno e la nobiltà raffaellesca, Poelemburg sederebbe a lato dei due più grandi pittori fiamminghi. La più famosa delle sue opere grandi è il Presepio, che conservasi nella Galleria del sig. Grenier a Middelbourg. La Gallevia reale di Parigi posse-deva sette de' suoi piccoli quadri, che sono i più stimati, e la reale Pinacoteca di Milano ne tiene uno dipinto sul rame. Le quadrerie dell'Olanda e della Germania possono mostrarne molti, perchè pochi pittori lavorarono quanto Poelemburg.

POEKSON (CARLO), pittore nato in Lorena dopo il 1600, si crede scolaro di Simone Vovet, del quale

fu al certo lango tempo ajuto ed imitatore. Morì nel 1667. Suo minor fratello o piuttosto figliuolo

(CARLO FRANCESCO), allievo in Parigi di Coypel, fu nominato professore della reale Accademia, indi pittore ordinario del re, che per dimostrargli la sua stima lo creò cavaliere. Fu poi mandato a Roma, ove in principio del 18.º secolo era direttore dell'Accademia francese.

POGGI, o POGGINI (Domenico), fiorentino, nato circa la metà del sedicesimo secolo, apprese, se-condo il Vasari, ad intagliar pietre dure e coniare medaglie da Giovanni dalle Corniole; quando però nou debba ammettersi la probabile opinione essere questi non diverso da Domenico di Polo, siccome figlio di Paolo Poggi o Poggini, di cui si parlerà nel seguente articolo. Fu costui uno de più celebri falsifica-tori del sedicesimo secolo; coniatore del duca Cosimo I, ed in ap-presso coniatore di papa Sisto V, di commissione del quale fece la di commissione del quale fece la medaglia di Cammilla Perretti sua sorella, avente la facciata di S. Lucia nel rovescio e l'anno 1590. Fu eziandio non ignobile scultore, avendo fatto in plastica la statua, della Poesia per il catafalco di Michelangelo Bonarroti. « Fu Dome-» nico, scrive Vasari nella vita del » Bonarroti, uomo non solo nella » scultura e nel fare impronte di " monete e medaglie bellissime, ma » ancora nel fare di bronzo e nella » poesia parimenti molto esercita-to ». E nella vita di Valerio da Vicenza soggiugne. " Domenico Pog-» gini ha fatto e fa conj per la zecca » con le medaglie del duca Cosimo, » e lavora di marmo statue, imitau-» do in quello che può i più rari ed » eccellenti uomini che abbiano mai » fatte cose rare in queste possessioni.» Viveva negli ultimi anni del sedicesimo secolo.

- (PAOLO), siorentino, era

di già rinomato assai tra i conia-tori di medaglie nel 1559, nel qual anuo coniò due medaglie per Fi-lippo II re di Spagna, per la pace tra la Spagna e la Francia, aventi da un lato il ritratto di questo principe e dall'altro quello di Clemente VII tratto dal conio eseguito da Benvenuto Cellini dopo il sacco di Roma del 1527. Dopo tale epoca pare che Paolo rimanesse costantemente alla corte di Filippo. Fece Paolo le effigie in medaglie dei reali di Spagna, suoi padroni, degli Estensi Alfonso II e Lucrezia de Medici e delle fauciulle Lucrezia e Eleonora, di Bona Sforza d'Arragona, delle principesse della casa Gonzaga e d'Urbino, di Margarita d'Austria, e per dirlo in una parola, delle più belle e gentili dame de' suoi tempi. Ebbe a suo emulo in Spagna il celebre Pompeo figlio dell'aretino Leone Leoni, e fecero a gara in materia d'intagli in pietre dure, e di conii in accinjo, le più maravigliose opere che abbia la Spagna. È probabile che mancasse alla gloria dell'arte circa il 1580. PUGGINO (ZANOMI DI), nato

in Firenze dopo il 1600, studiò l'arte sotto il Sogliani, e su sorse l'unico de' suoi allievi, che non abbandonasse il suo stile per se-guire quello di migliore maestro. Lavoro molto in Firenze, ma le sue pitture sono adesso affatto di-

menticate.

POILLY (Francesco de ), nacque in Abbeville nel 1662, ed apprese il disegno dal padre mediocre artista. Passava quindi a Parigi per apprendere l'intaglio sotto P. Deret, allievo di Bloemaert. Poco dopo, fu dal maestro consigliato di recarsi a Roma per migliorare il disegno, e colà prese per suo modello Blos-maert, di cui ne imitò perfetta-mente la maniera alquanto fredda, ma gustosa e difficilissima. Disegnò bene, dice il Milizia, ma intagliò con freddezza. La purezza del suo disegno risponde a quella dell' incisione, e fa sì che le sue opere si manterranno sempre in prezzo. Dopo avere soggiornato sette anni in Roma, andò a fissarsi in Parigi, dove uscirono dalla sua scuola molti valenti allievi. Morì in quella capitale, dopo avere eseguiti circa quat-trocento rami, nel 1693.

Soggiungo un breve catalogo.

#### Ritratti.

Francesco di Poilly, intagliatore del re.

Luigi XIV nella sua gioventù. Girolamo Bignon, consigliere di Stato.

Cardinale Mazzarino.

Enrico Arnauld, vescovo d'Anger. Abramo Fabert, maresciallo di Francia.

#### Soggetti Storici.

La Visione di Ezechiello, da Raffaello.

La Sacra Famiglia in bel pae-

saggio, dallo stesso. L'Adorazione dei Pastori, da Guido.

La Fuga ia Egitto, dallo stesso. Una Pieta, da Lodovico Caracci. Il Bagno delle Ninse in bel paesaggio, da Giulio Romano.

Lo Sposalizio di S. Caterina, da

P. Miguard. La Visitazione, da Carlo le Brun. La Parabola del Convito, da Fil. Champagne.
S. Carlo Borromeo che comunica

gli appestati in Milauo, da Alexandre. La migliore stampa di questo artista.

(NICCOLO DE ), fratel minore del precedente, e suo allievo, nacque in Abbeville nel 1626, fu valente intagliatore, ma non uguale al fratello. Intagliò soggetti storici e ritratti, e le sue stampe furono risguardate come effetto di un bello e buono operare in tutti i principii. Ebbe tre figli, uno de' quali si distinse assai nell'arte paterna, come

PO vedremo. Mori Niccolò in Parigi secondo figlio di Niccolò, e suo alnel 1696.

Indice di alcune stampe.

Due ritratti di Luigi XIV.

Maria Teresa, regina di Francia. Maria Anna Vittoria di Baviera, delfina di Francia.

S. Agostiuo che tiene un Crocifisso, da Campagne.

Presentazione di Gesù al Tem-

pio, da le Brun.

La Fuga in Egitto, da Chapron. La Sacra Famiglia, ove Maria Vergine tiene sulle ginocchia il Bambino che dorme, da le Brun. Cristo in croce fra i due ladro-

ni, da Poussin.

POILLY (GIO. BATTISTA DE), figlio di Niccolò nacque in Parigi nel 1669, apprese i principj del diseguo dal padre, indi recossi a Roma per migliorare in questo e nell'iutaglio. Di ritorno a Parigi fu ricevuto nella reale accademia di pittura e di scultura. Il suo gusto di incidere è diverso da quello del padre e dello zio Francesco. Incise all'acqua forte e cercò di combinure i punti co' suoi tagli e le sue incrociature. Con tal mezzo ottenne un effetto veramente pittoresco tanto ne' soggetti storici che nei ritratti. Si fece specialmente onore nell'incisione della galleria di Saint-Cloud dipinta da Mignard. Morì in patria nel 1728.

, Indice di alcune sue stampe.

Francesco di Troy pittore, dipinto da lui medesimo.

Clemente papa XI, sul proprio disegno.

Natività di Gesù Cristo, da Gaudenzio Ferrari.

Giove in pioggia d'oro e Danae, da Giulio Romano.

Il Martirio di S. Cecilia, dal Domenichino.

Il Giudizio di Salomone, da An-

tonio Coypel, ecc.

lievo, ando a Roma di già ammaestrato nell'arte col maggior fratello, e colà intagliò dal Domenichino S. Cecilia in atto di distribuire i suoi beni ai poveri. Tornato a Parigi non intagliò che soggetti di poca importanza. Morì nel 1723.

- (POILLY (N. B.) DE), figlio di Giovan Battista, lasciò pochissime cose d'intaglio, forse occu-

pato in altre professioni.
POINDRE (GIACOMO), cognato ed allievo di Marco Willems, nacque in Malines circa il 1527. Si dice che avrebbe potuto riuscire buon pittore di storia, ma egli pre-ferì di essere uno de' migliori ri-trattisti. Andò in Danimarca, ove, dopo aver molto guadagnato, morì nel 1570.

POINSANT ( I.) for in Francia in principio del diciottesimo secolo, ed ebbe nome di ragionevole intagliatore in rame. Fra le più rinomate sue stampe trovansi l' En-trata di Carlo VII in Rheims, ac-compagnato dalla Pulcella d' Orleans, la pianta e l'alzata della magnifica piazza che doveva co-struirsi in Parigi col nome di Piazza di Francia, e molte vedute di città e castelli.

POINTE (N. LA) fioriva in Parigi nel 1666, nel quale anno pubblicava, insieme ad Israel Silvestre, i contorni di Parigi in nove fogli, e tre vedute del castello di Versailles. Fra gl'intagliatori di carte geografiche La Pointe acquistossi buon nome per le accennate stampe e per altre di altri paesi. che la presente eccellenza delle carte di tal genere esclusero del commercio.

POLA (BARTOLOMMEO DA), fioriva probabilmente circa il 1500. e fu uno de' più rinomati lavoratori di tarsia, dopo F. Damiano. Una sua grandiosa opera può vedersi in un coro della Certosa di - (POILLY FRANCESCO DE), Pavia, nella quale vi sono busti

di Apostoli e di altri santi disegnati in sul fare della scuola di Lionardo.

POLANCOS (1 FRATELLI), studiarono in Siviglia sotto lo Zubaran, e non riuscirono da meno del maestro. Questi aveva fatto, per la chiesa di S. Stefano di Siviglia, S. Pietro e S. Stefano, ed i fratelli Polancos dipinsero per la etessa chiesa un Presepio, il Martirio di S. Stefano, ec. Niuno, per quanto sia conoscitore delle opere dello Zubaran, saprà distinguerle da quelle degli allievi. Altre rinomate opere fecero por diverse chiese della stessa città, ove lavoravano dal 1646 al 1650.

POLANZANI, o POLANSANI (FRANCESCO), nacque in Nosle nel territorio veneto, circa il 1700. Apprese il disegno e l'intaglio in Venezia, indi passò a Roma, dove sappiamo che operava nel 1750. Ebbe parte il Polanzani nella Serie dei vitratti di celebri pittori dipinti di propria-mano, e pubblicati in Firenze dal 1664 al 1766; come pure nelle due raccolte di pitture delle reali ville toscane di Petraja, Poggio a Cajano ecc. Pubblicò pure altre stampe tratte da diversi autori, tra le quali quelle attinenti alla vita di Maria Vergine, eseguite, secondo alcuni, sui disegni di Niccolò Poussin, secondo altri di Giacomo Stella francese.

POLAZZO (FRANCESCO), veneziano, nato nel 1683, fu prima scolaro del Piazzetta; ma in appresso, piacendogli lo stile più dolce e pastoso del Ricci, cercò di formarsene uno di mezzo, il che non gli riusch infelicemente. Viene lodato, più che per le opere di sua invenzione, come espesto ristauratore di antichi quadri. Morì nel 1753.

POLEMONE, pittore d'Alessandria d'Egitto, viene da Plinio nel L. XXXV, cap. 11, annoverato tra i ragionevoli pittori ped è pure ricordato da Paolo Lomazzo nel Trattato del la Pittura.

POLETNICH (N.) intagliatore francese, che operava in Parigi dopo la metà del secolo decimottavo, pubblico diverse stampe tratte da Van-Dyok, Boucher, La Grence ecc.

POLI (1 DUE FRATELLI) fiorivano in Pisa loro patria nel 17.º secolo. Dipinsero paesi con molto spirito e varietà, onde i loro quadri sono tenuti in pregio nelle quadreria di Firenze e di Pisa.

dretia di Firenze e di Pisa.

POLICARMO celebre statuario, greco, trovasi da Plinio ricordato nel Lib. XXXI, c., 5 per avere scolpiti una Venere in atto di lavarai, ed un Dedalo. Trovasi quest'artista nell'Abbecedario dall'Orlandi sotto il corrotto nome di Policarpo.

POLICLE. Cinque artisti di tal nome trovansi rammentati dagli antichi scrittori. I primi quattro da Vitruvio nel proemio ai lib. III, cioè Policle pittore Atsamitano; Policle statuario che fiorì nella Olimpiade centesima seconda; Policle scolaro di Stadieo, che operava nell'Olimpiade 155; Policle autore di un Ermafrodito che vivea nell'Olimpiade 145; finalmente Policle scultore, fratello di Dionisio e figlio di Timarchide, che lavorò in Roma nel tempio di Giunone sotto i portici di Ottavia, rammentato da Plinio Lih. XXXVI, cap. 5.

POLICLETE architettoe scultore fioriva in Sicione sua patria quattrocento vent'anni avanti l'era volgare. Tra le opere architettoniche ebbero somma celebrità una Rotonda tutta di bianco marmo ed un testro eretti in Epidauro. Pausania scriveva essere la prima meritevole della curiosità de Romani, ed il secondo di una singolare bellezza: perocchè, sebbene i teatri romani sorpassino tutti gli altri in magnificenza, in ornamenti, in grandeza; per conto dell'eleganza, e della simmetria sono viuti da quello di

Policlete. Rispetto alle sue opere di scultura sono specialmente celebri le Amazzone eseguita a competenza di Fidia nel tempio di Diana Efesia, le statue che vedevansi nell'atrio dell' imperatore Tito, un Ercole ed un Auteo, ossia gruppo di questi due eroi, che poi furono trasportati a Roma, il simulacro di Giunone in avorio ed oro, Ercole che uccide l'Idra, un Ecate in bronzo, Apollo, Latona e Diana di alabastro, eseguiti per la città d'Argo. Dicesi che nessuno seppe meglio di lui scolpire il petto delle figure. Parlano di costui Plinio, Cicerone, Quintiliano, Plutarco ecc. Ebbe fiorita scuola, dalla quale uscirono eccellenti scultori. Secondo Giunio fioriva nell'Olimpiade 87.

Alcuni pensano che abbiano esistito due Policleti di gran nome, uno di Scione l'altro di Argo, ma altri pensano, che sebbene nato in Sicione, avendo molto dimorato ed operato in Argo, fosse poi detto di Argo quello di Sicione. Convengono però tutti gli scrittori esservi

stato un altro.

POLICLETE nativo di Tarso,

assai valente plastico. POLICRATE viene da Plinio, Lib. XXXVI, c. 5, approverato fra que statuarj che scolpirono lottatori, soldati, sacerdoti, cacciatori e simili.

POLIDE, o POLLIO, trovasi da Vitruvio rammentato, nel proemio al lib. VII, quale ingegnoso macchinista, ed ingegnere della Tessaglia, ed a lui attribuisce la ma-niera di eseguire con facilità gli arieti militari. Soggiugne che fu maestro di Diade e di Cerea ingegueri di Alessandro Magno, e che scrisse un libro intorno alle Macchine. Paolo Lomazzo poi, non saorei su quale fondamento, dice che fu eziandio pittore e scultore.
POLIDETE vedi Ermolao.
POLIDORO di Venezia, nato

nel 1515, fu scolaro di Tiziano, o

di qualche suo allievo, e ne imitò debolmente lo stile, perciò adoperato d'ordinario per opere e per luoghi di poca importanza. Per altro in una sua tavola ai Servi, non lavorata di pratica come le al-tre, mostro che avrebbe saputo far meglio di molti artefici che avevano maggior nome. Morì nel 1566.

(ERCOLE), nato in Cre-mona circa il 1400, fu allievo in dell' architetto Oldovino. patria Bianca Maria Visconti figlia del duca Filippo e moglie di Francesco Sforza, che fu poi duca di Milano, si valse di quest'artista per l'erezione di due monasteri con chiesa in Cremona. Uno fu quello del Corpus Domini., l'altro quello di s. Monica assai bene distribuito, con chiesa grande a tre navate, interna ed esterna, di ordine gotico, ma di quel gotico che cominciava ad ammettere qualche ornato di buon stile.

POLIETTE, scultore rammentato da Plutarco per avere scolpita la statua dell'oratore Demostene.

POLIGNOTO Tasio, uno de' più illustri pittori della Grecia che precedettero i sommi maestri, fio-riva avanti l'Olimpiade XC; e secondo Plinio fu il primo a dipin-gere le donne con lucente veste, ed a cuoprir loro il capo con cuffie di varj colori. Molto, soggiugne, deve l'arte a quest' uomo, perocchè fu il primo ad aprire la bocca ed a mostrare i denti, ed a formare più molli e veri i volti. Egli dipinse molte cose ed alcune furono trasportate a Roma, tra le quali una tavola che vedevasi sotto il portico di Pompeo. Dipinse il tempio in Delfo, il portico del Pecile in Atene a concorrenza di Micone; e perchè Polignoto non volle, come l'emulo, riceverne là mercede, n'ebbe grandissimo onore, e su dagli Anfizioni ordinato, che in qualunque città della Grecia si trovasse, avrebbe gratuito ospizio.

POLISTRATO, statuario d'Am-brachia, scolpi il tiranno Falaride in atto di mangiare un fanciullo strappato in allora dalla materna poppa. E dicesi avere in così espressiva mauiera scolpita nel volto di lui la ferocia propria di un antropofago, che incuteva terrore agli spettatori. Di questo artista fece memoria Taziano nell'orazione contro i Greci.

POLLAJUOLO (PIETRO), nato in Firenze nel 1411, esercitò simultaneamente la pittura e la scultura, ed avava imparata la prima sotto Andrea del Castagno. Una sua tavola, e probabilmente fatta coll'ajuto del minore fratello, fu da S. Miniato fuor di Firenze trasportata nella reale Galleria, ed in questa si vedono gli austeri volti ed il sugoso colorire ad olio del maestro.

(ANTONIO), fratello ed al-lievo di Pietro, era nato in Firenze nel 1418, e nella pittura superò di lunga mano il precettore. Il Martirio di S. Sebastiano, che conservasi nella cappella Pucci ai Servi di Firenze, è una delle migliori sue opere, e forse una delle più belle tavole del XV secolo. Non è veramente troppo pregevole per conto del colorito, ma la composizione è superiore ad ogni altra de' suoi tempi, ed il nudo vi è trattato da maestro. In fatti Antonio fu il primo che, facendo la notomia de cadaveri, apprendesse per principj lo stato de muscoli, e l'azione di ogni loro movimento. I due fratelli erano stati chiamati a Roma, e colà morirono nello stesso anno, il primo di 87, l'altro di 80 anni.

Il Cellini nel Trattato dell' Orificeria così scrive di Antonio. Faremo menzione di Antonio del Pollajuolo , il quale fu orefice eccellentissimo, e cotanto valse nell'arte del disegno, che non pure gli altri orefici si servirono delle sue inven-Diz. degli Arch. ecc. T. III.

zioni; ma molti scultori e pittori di que' tempi', mediante quelle, si fecero onore. Per conto della incisione egli portò quest' arte a quel grado che si avvicina alla perfezione; avendo dato alle figure vita moto e proporzione, mostrando, forse il primo, la maniera con la quale potevansi trattar col bulino i fatti storici. Il suo disegno in cui sopravvanzava e Maso Finiguerra e tutti coloro che, con questo inventore delle stampa, trovansi rammentati, gli apriva ubertoso campo ad intreprendere qualsisia lavoro. Intendeva per eccellenza il nudo, e dipinse ed intagliò fino alla morte, che lo rapi all'arte nel 1598. II numero delle sue stampe è presentemente assai limitato, ma di somma importanza. Il Bartsch ne riporta tre sole, e quattro trovansene nel Manuel.

Ercole che soffoca Anteo. Il fondo è coperto di nero, toltone una parte da mano sinistra.

Ercole che porta una colonna di ordine corintio.

Il combattimento di dieci uomini nudi a colpi di spada; il fondo rappresenta una foresta. A sinistra, a mezza altezza della stampa, pende da un albero una tavoletta coll' iscrizione: Opus Antonii Pollajolt florentini.

Una Sacra famiglia dove si vede Maria Vergine seduta col divin Bambino: trovasi a sinistra S. Lisabetta con S. Giovannino, che presenta al bambino Gesù un berlingozzo; a diritta S. Giuseppe appoggiato ad un bastone.

Ercole che combatte con i Giganti. A basso, nel mezzo sotto uno de combattenti giganti gillato e terra, leggesi: Quomodo . Hercules . percussit . et . vicit . duodecim . gigan-

POLLARD (ROBERTO) nato nel 1748, fioriva in Londra nel 1780. Dipinse ed intaglio all'acquaforte ed all' acqua tinta, e, più che in 22

Profezia della carestia, di sua

invenzione, 1780.

170

L' Eremitaggio di Warkworth stampe che si accompagnano, ese-guite nel 1785 e 1787.

Naufragio del Grosvenor sulle co-ste dell' Affrica, vascello delle Indie orienteli. La maggior parte del-l'equipaggio e dei passaggeri salvossi a terra, ma ad eccezione di nove, tutti perirono avanti di giugnere al capo di buona Speranza. Veduta della grande Assemblea

di Londra, e dei Pari nella sala di Westminster in Londra a tempo dell'interrogatorio di Waeren-Ha-

Veduta di Gibilterra in tempo della levata dell'assedio, ec.

Edwin ed Angelina in fondo di

un paesaggio, 1785. I Bagni delle Ninfe, da Wheatly. Il luogo terrente Moody che sibera un prigioniero fatto dagli Americani, a granito. Il pericolo della nave il Centau-

ro, assalito da fiera burrasca, da R. Dedd. Vaduta della nave da guerra the Mediator al momento che attaccò impetuosamente cinque navi francesi nel 1782.

POLLINO (CESARE), di Pi-stoja, fiorì nel 16.º secolo. Aveva imparato il disegno sotto Michelangelo, o sotto qualche suo scolaro, onde disegnava fieramente e con bella franchezza gl'ignudi e gli scorti più difficili. Datosi alla miniatura, lavorò molte cose in carta pecora per alcuni papi e per altri grandi personaggi, e varie opere lasciò in patria, ove sono mostrate, come ben meritano, tra le più rare

POLLIONE Vitruvio, nato a Formia, oggi Mola di Gaeta, negli ultimi anni della repubblica romana, fiorì nell'età di Augusto, cui dedicò il suo celebre libro del-Architettura, onde n'ebbe una vitalizia pensione. A tutti è noto il merito sommo di quest' opera. " Piena di erudizione, scrive Fran-» cesco Milizia, dà le regole della » greca architettura rimontaudo ai veri principii, e tessendone la » storia, ci da notizie utili di molti » architetti antichi e delle opere » lero. » Ignoriamo quali edificj siansi eretti sui disegni di lui, e sotto la sua direzione. Alcuni attribuirono il teatro di Marcello, che il Milizia osserva essere in contradizione co' suoi principj. Lo stesso Vitruvio lasciò scritto di avere edificata la Basilica, ossia Palazzo di Giustizia in Fano, della quale il curioso lettore può leggerne la descrizione nelle Memorie degli architetti del Milizia alla voce Pollione. " Vitruvio, chiuderò que-» sto breve articolo colle parole del » preallegato autore, non era men » dotto nell'architettura civile che nella militare, che allora ridu-cevasi a poca cosa. Sopraffatto dalle brighe degli altri architet-» ti, pare ... che si fosse dato più » a meditare, che ad agire. Biso-» gna che egli fosse di gran buona » morale ... perocchè ne' suoi li-» bri vedesi dovunque l'uomo dab-> bene.

POLO (BERNARDO), fiori in Saragozza in sul declinare del XVII secolo, dove si fece ammirare co' suoi quadri di fiori e di frutta che copiava dal naturale, ma che sapeva disporre ed aggruppare in mo-do che i colori degli uni armonizzassero con quelli degli altri. Saragozza e Madrid possedono non poche sue opere.

- IL MAGGIORE ( GIACO-MO), nato in Burgos nel 1560, fu scolaro in Madrid di Patrizio Coxes. Incaricato di fare i ritratti, per il palazzo, di tutti i re goti, si acquistò meritamente la lode di valente coloritore. Deve pure la sua celebrità ad un altro quadro rap-presentante S. Girolamo castigato dagli Angeli per avere letto con

soverchio piacere le opere di Cicerone. Morì in Madrid nell' anno 1600 POLO IL GIOVANE (GIACO-

MO), nacque in Burgos nel 1620, e studiò l'arte in Madrid sotto Antonio Lanchares; ma il suo più utile studio fu quello che fece all'Escuriale copiando le opere di Tiziano, Appena ultimati tali studi dipinse pel reale palazzo di Ma-drid i ritratti dei re Casimiro II ed Ordagno II; poi una Nunziata per la cupola di S. Maria, ed il Battesimo di Cristo pei Carmeli-tani Scalzi; i quali ultimi gli me-

Velasquez: ma questo rara giovane, che tauto prometteva, mori nella fresca età di 35 anni. POMARANCE (DALLE). V. Cir-

ritarono l'approvazione del grande

cignani. V. Roacalli.

POMAREDE (SILVESTRO), non ignobile intagliatore in rame, operava dal 1748 circa al 1770. Appartengono al primo anno molte tavole incisa e pubblicata in Roma per ornamento del libro del Ficoroni, intitolato. Le Maschere sce-niche, a figure coniche degli antichi Romani. Dal 1752 al 1762 intagliò diversi ritratti dei pittori della galleria di Firenze per l'edizione eseguita in quella città in quattro gran tami in foglio, tra i quali appertengono a Pomarede quelli di Baccio Bandinelli, Giacomo Ligozzi, Giacomo da Empeli, Poggi, Claudio Ridolfi, Ciro Ferri ecc. Aveva precedentemente pubblicati in Roma diverse stampe tratte dai dipinti di Bonifazio, rappresentanti quattro trionfi dal Petrarca,

POMEDELLO (GIOVAN MARIA), coniatore di medaglie veronese, fio-riva tra il finire del quindicesimo seculo ed il principiare del sedice-

sono quelle di Federico II marchese di Mantova, di Giovanni Emo e Tommaso Moro, presetti di Ve-rona. Osservarono gl'intelligenti che nel rovescio della medaglia del Moro fece una feuice moriente sul rogo, in cui maravigliosamente espresse la contrazione ed il languore della morte. Sono pure oltre modo pregiate le medaglie di Lodovico Canossa vescovo di Bajeux, della gentildonna veneziana Isabella Sessa Michiel, di Stefapo Magno, che porta la data del 1519 ec.

TONIETTA), nata in Parigi da padre fiuanziere, chiamato Poistons nel 1720, sposò certo d'Etoil, e fu in allora la prima favorita di Luigi XV, presso al quale ebbe somma influenza, seus essere più felice di madama di Maintenou. Favoreggiò le belle arti, che aveva studiate fino dall'infauzia, ed intagliò all'acqua forte alcune stame. Fra gli artisti amò Carlo Vaulao, che in tempo dell'ultima malattia della Pompadour fece un bel quadro allegorico quando una momentanea convalescenza faceva sperare l'intera guarigione. Beneficò più volte Cochin, Boucher, Eisen, ec. Morì di 44 anni nel 1764.

POMPADOUR ( GIOVANNA An-

nato in Verona nel 1705, fino dalla fanciullezza mostrò straordinaria inclinazione al disegno. Studio belle lettere nel collegio de' nobili a Parma, dove sotto la direzione di Clemente Ruta allievo del Cignani apprese a disegnare ed a maneggiare il pennello. Nel 1731 in occasione di voler costruire dai fondamenti un suo palazzo nella villa d' Illaghi, non trovandosi allera in Verona alcua architetto di buon senso, volse i pensieri all'erchitettura, e Verona ebbe beg presto in lui un valente teorico e pratico architetto, che nel 1735 dava alla luce il libro intitolato. I cinque ordini dell'architettu-

POMPEI ( CONTE ALESSANDRO )

ra civile di Michele Sanmicheli. Molti sono i pubblici e privati edi-ficj eretti sui disegni di lui, e sotto la sua direzione in Verona ed altrove. Questa città lo scelse per presidente dell'accademia di pittura di fresco eretta, ed egli la diresse, finchè visse, saviamente e con procurarle ogni maggior vantaggio. Fu insigne letterato, ed amico di tutti i grand'uomini dell'età sua.

PONCE (Rocco), allievo in Madrid di Giovanni della Corte, fiorì nella prima metà del 17.º secolo. I suoi paesi assai variati, nei quali cercuva d'introdurre opportunamente accidenti di lumi e di ombre, sono tenuti in molta stima anche al presente, ma molti furono danneggiati da Castrejon che volle

porvi alcune figure. PONDT (ARTURO), nacque in Inghilterra nel 1730, e pubblicò in compagnia di Knapton il volume degli uomini illustri, incisi da Houbracken, Vertue ed altri. Pubblicarono in appresso una assai pregevole serie di stampe eseguite sui disegni di celebri artisti, delle quali Pondt ne intugliò 68, e 27 Knapton. Diede pure alla luce un seguito di caricature tratte da diversi maestri; e per ultimo incise all'acqua forte alcuni ritratti nel gusto di Rembrandt.

Soggiungo un breve indice delle sue stampe.

( Arturo Pondt. Ritratti ( Alessandro Pope. ( Lord Bolingbroke. Offerta dei Magi, dal Garofalo. Fanciulli che si trastullano, da Raffaello.

Muzio Scevola, da Polidoro. Sacra famiglia, dal Parmigianino. Scuola d'Atene, da Raffaello. Religiosi alla Sacra Mensa, da Annibale Caracci.

Adorazione dei Pastori, da Poussin.

Il Letto della morte, da Rembrandt.

Una battaglia, dal Borgognone. Due Filosofi, dai Caracci. Testa di profilo cogli occhiali sul naso, dal Maratta.

Il Calzolajo, dal Guercino. Diverse caricature, da C. Ghez-

zi ecc.

PONGIONE (AMBROGIO), probabilmente lombardo, fu uno dei molti architetti consultati l'anno 1388 intorno ai disegni e modelli fatti pel duomo di Milano, e circa alcuni errori scoperti nel comincia-

mento dell'edifizio.

PONS (ANTONIO), nato nella diocesi di Segorbia nel 1725. Poi ch'ebbe appresi i principi dell'arte in Valenza, passò all'Accademia di S. Fernando in Madrid, e dopo alcuni anni a Roma. Colà prese gusto allo studio dell'antico, onde nel 1759 recossi ad Ercolano, che in allora cominciava a scoprirsi. Costretto suo malgrado a tornare in Ispagna, fu dalla corte mandato all' Escuriale per fare i ritratti dei più celebri letterati spagnuoli, che esegui in cinque anni con universale applauso. Dopo questo lungo lavoro propose al re Carlo III il suo progetto del viaggio generale della Spagna, per l'esecuzione del quale gli fu assegnata una conve-niente provvigione. Nel 1776 fu nominato segretario dell'Accademia di S. Fernando, impiego che non gl'impediva la continuazione della sua grande impresa del viaggio. Nel susseguente anno pubblicò il prezioso MS. di Filippo di Gue-vara: Comentarios de la Pintura. Nominato consigliere dell' Accademia, coprì questo impiego con grandissimo vantaggio de professori e degli allievi fino al 1792, in cui morì. Sebbene facesse pochi quadri di storia, Pons fa tenuto in grandissima stima in Ispa-gna ed all'estero, onde le Accademie di Madrid e di Granata,

quelle degli Arcadi e di S. Luca di Roma, e delle Antichità di Londra onorarono con solenni esequiela sua memoria.

PONSIO, oPONTIUS (PAOLO), nacque in Anversa circa il 1590, ed apprese a disegnare ed incidere a bulino da Luca Vosterman. Fu amico di Rubens, sotto gli occhi e dietro i consigli del quale terminò le più belle incisioni ch' egli facesse. Egli seppe riunire a meraviglia alla precisione del disegno, del carattere, ed espressione della figura, un bello stile, facendo trasparire nelle sue opere il chiaroscuro e l'armonia che regna nei quadri. « Prediletto da Rubens, dice » il Milizia, s'immortalò nella Tommiri e nei ritratti del marchese » Legares, del marchese di Santa « Crus, di D. Carlo Colenna, di » Steeavik e di Rubens, Operava ancora nel 1652.

Riferiro alcune delle principali stampe, oltre le suddette.

Cristoval marchese di Gastel-Rodrigo.

Gaspare Eusman, duca di Olivares.

Il Combattimento dello Spirito contro la Carne, stampa allegorica Maria Vergine che dà il latte a Gesù Bambino.

Due tesi filosofiche.

PONTE (FRANCESCO DA), nato in Vicenza dopo la metà del 15.º secolo, poi ch' ebbe imparato le lettere e la filosofia, studiò la pittura aotto i Bellini, e fu da principio fedele imitatore di quella scuola. In appresso vedendo il nuovo stile dei giovani allievi della stessa scuola dei Bellini, Tiziano e Giorgione, cercò ancor egli di sostituire alla secca diligenza, ed alla semplicità del quattrocento, la morbidezza de' contorni e delle tinte, e più studiata composizione. Della prima maniera è il suo S. Bartelommeo nel duomo di Bassano, e si avvicina alla seconda il quadro

della chiesa di S. Giovanni; ma in quello della Pentecoste fatto pel villaggio d'Oliero vedesi studiata composizione, colorito vario e hene armonizzato, nobile espressione, e per dirlo in una pavola, le principali parti del moderno stile. Forse lavorò ancora in Milano, leggeadosi in Peolo Lomazzo che um Francesco da Vicenza dipinse alle Grasie con buon disegno, sobbene con puea intelligenza di lumi e di combre, Ma la priocipale sua gloria è quella di avere istraito nella pittura il capo della illustre scuela bassanesea, suo figliuolo

--- (JACOPO BA), detto il Bassano. Nacque quest' illustre artefice in Bassano nel 1510; e quando ebbe imparati i principi dell'arte dal padre, fu mandato a Venezia e raccomandato a Bonifazio Bembi; che di quei tempi cominciava ad aver nome tra i principali pittori. Ma perchè questi era geloso dell'erte, non permetteva al suo allievo di vederlo colorire, onde si andava esercitando nel disegnare i quadri del maestro e di Tiziano, del quale è probabile che fosse pure scolaro. La morte del padre lo richiamò in patria, terra in allora abbonde-vole di greggi e di armenti, ed in cui tenevansi frequenti mercati e tiere. Prima di tale epoca aveva il Bassano dipinte alcune cose che ricordano affatto lo stile paterno; altre che tutto sentono il sapore tizianesco; ma dopo il ritorno da Venezia segui un terzo stile semplice, naturale, e tutto grazia, e che preluse in Italia al gusto della nazione fiamminga. Da queste cirstanze fu condotto Jacopo a quella umiltà d'idee, che a torto da taluno fu creduta effetto del suo iné gegno, perciocchè da principio aspirò a grandiosità di stile, come può vedersi in alcune pitture giovanili, e particolarmente in quel Sansone della facciata di casa Michieli, che sente la fierezza di Michelangele. Vero è però che in appresso si mostrò in modo trascurate nella scelta i che non escluse ne meno dalle opere di serio e sublime argemento, le imagini più basse e talvolta indecenti. Tale è il bellissimo quadro del duomo di Belluno rappresentante il Martirio di San Lorenzo, i di cui bellissimi edifizi che ne chiudono il fondo, sono deturpati da camiscie e da altri panni esposti su di una pertica al sole. Viene ancora non a torto accagiobato nel gusto de pauneggiamenti: ma nini maestro lo ha superato rispetto alla verità. Fermo e pastoso è il suo pennello, bene in-tesi i colori locali, verissime le carnagioni, somigliantissimi i ritratti. Dipinse molti seggetti netturni, ed amò il lume serrato, e fu sovrano maestro nel valersene; perciocché colle rare luci, colle frequenti mezze tinte, colla privasione dei neri, accorda matavigliosamente i prù opposti colori. Si dice che provava estrema fatica nel dipingere le estremità, e perciò cercasse di nascondere con buen garbe le mani ed i piedi delle sue figure. Fu inoltre posero di invenzione; ende si vedone spesso replicati con pechissima varietà non solo le storie e le composizioni, ma gli stessi volti, che prendeva volentieri dalla propria numerosa famiglia. Per altro, quando volle, seppeassai bene dipingere l'estremità, variare le composizioni, e dare nobiltà e va-ghezza ai volti, ma ciò nou fece frequentemente. Malgrado gli accennati difetti piacque universalmente in Italia e fuori, e se gli mancarono le lodi del Vasari, ebbe quelle dei sommi pittori Tiziano, Tintoretto; Annibale Caracci, e sopra tutto di Paolo, il quale gli raccomando suo figliuolo Carletto, affinche lo istraisse in quella giusta dispensazione di lumi dall' una all'altre cosa, e se quelle feliei contrapposizioni, per oui gli oggetti dipinti vengono nealmente a rilucere. Mori in Bassano sua patria, da lui renduta famosa a tutta l' Europa, nel 1592. lasciando quattro figliuoli eredi delle sae virtu e propagatori felici della aua scuola.

PONTE (FRANCESCO DA), nato nel 1548, andò giovane a Venezia, ove per la fama del padre gli fu dal Senato commesso di dipingere diverse storie dei gloriosi fatti della repubblica nel palazzo ducale. Si dice che il padre lo ajutasse molto coi consigli e coll' opera sua, essendosi a tale oggetto recato in quella capitale; onde le sue opere non iscapitarono in confronto delle bellissime del Tintoretto, di Paolo e di Orazio Vecellio. Fece pure diverse tavole di altere, mu di tinte meno vigorose che non sono quelle del padre. Le più pregiate sono il Paradiso nel Gesu di Roma, ed il S. Apollonio in S. Afra di Brescia. In età di poco più di trent'anni cominciò Francesco a soffrire aceessi di malineonia che lo facevano incapace di qualunque lavoro, e che rendendosi coll' età più frequenti lo rapirono alla gloria dell'arte ed al tenero padre, che gli sopravvisse un anno.

- (LEANDRO), suo fratello, era nato nel 1558; e sebbene più giovane di Giovan Battista, fu dal padre destinato a terminare le opere che Francesco lasciava morendo imperfette nei palazzo ducale. Nella scuola paterna orași Leandro più che in tutt'altra cosa esercitato nei ritratti, onde i suoi volti hanno più originalità e varietà che non si vede in quelli di tutta la sua famiglia, non escluso Jacopo, e nel maneggio del pennello più vicino al primo che al terzo stile di Jacopo. Viene per altro accusato di avviciparsi al manierismo specialmente per conto del colorito, e di non aver saputo attenersi alla paterna semplicità. Ad ogni modo Leandro vuol essere annoverato fra i baoni pittori de'suoi tempi, o si

lorito che in grazia loro gli si conriguardino i suni quadri da stanza ne quali emulò selicemente il padonano la soverchia semplicità della dre, ritraendo dal naturale animali composizione e la debolezza dell'ee stoviglie, e trattando pastorali e contadineschi argomenti, o si con-siderino le sue tavole d'altare, nelle quali grandeggiò oltre il far bassanesco, come può vedersi nel san Francesco a Rassano nella Risurrezione di Lazzaro alla Carità in Venezia, e nella Natività della Vergine a S. Sofia della stessa città. Ma più che tutt'altro lo resero celebre in Italia e fuori i moltissimi ritratti fatti per grandi personaggi e per privati. Ricercato dall' imperatore Rodolfo II, il più illustre mecenate delle belle arti che abbia prodotto la casa d'Austria, ricusò di abbandonare Venezia, dove signorilmente vivea, onorato dal doge Grimani del titolo di cavaliere. Non dobbiamo tacere aver egli portato all' eccesso il lusso e la magnificenza in modo da renderlo in faccia al pubblico piuttosto oggetto di scherno che di rispetto. Ma questi furono privati difetti di un valente artista, e quindi debbono dileguarsi in facçia al raro merito delle sue opere. Morì di 65 anni uel 1623. PONTE (GIAMBAT. ), nato cinque

anni prima di Leandro, pochissimo attese alla pittura. È conosciuto un suo quadro che conservasi in Gallio, e che alcuni biografi tentarono di rapirglielo per derio a Leandro. Ciò ad ogni modo dimostrerebbe, che tal quadro è degno di Leandro, o che credevasi nell'età sua non essere Giambattista molto da meno del fratello. Morì nel 1613. (GIROLAMO), l'ultimo dei figli di Giacomo, nacque in Bassano nel 1560, e si rese celebre con alcune tavole eseguite per Bassaue e per Venezia, nelle quali tenne uno stile che per rispetto all' in-sieme è quello della famiglia, ma nelle parti s'accosta al far di Lean-dro. Oltre di che ha certe graziose

arie di volti, ed un così gentile co-

spressione. Morì di 62 anni, nel 1622. PONTI' (N. DU), nato in Brusselles circa il 1660, dipinse prospettive ed architetture con molto-garbo, ma gli mancò la perfetta dottrina della prospettiva, il pittore Bant popolò alcuni suoi quadri di gentili figurine, che ne accrebbero

il merito. PONTORMO (JACOPO CARDUC-CI DA ), nato nel territorio fiorens tino l'anno 1493, approfittò del ritorno del Vinci in Firenze, per apprendere da così grand'uomo i primi elementi della pittura. Partito Leonardo frequentò la scuola di Piero di Cosimo; poi si accostò ad Andrea del Santo, che sebbene lo avanzasse di pochi anni, avea già nome di valente pittore. Era Jacopo di sottile ingegno dotato, e talmente affezionato all'arte, che mai non stancavasi di lavorare; onde non è maraviglia che facesse rapidissimi progressi. Perche, dicesi, che Andrea, aombrato di lui, lo ridusse co' suoi duri e scortesi modi ad abbandonare la scuola. Ma queste sono troppo comuni invenzioni perchè meritino di essere seriamente confutate. Basterà il far osservare, che nelle prime opere esegui-te dal Pontormo ai Servi ed a S. Michelino, mostrasi al tutto seguace di Andrea, e talmente possessore del suo stile, che non vi si scorge la fatica dell'imitazione. In appresso, sdegnando le lodi di fedele imitatore, che gli erano universalmente date, si formò uno stile suo proprio, di cui si valse alcun tempo specialmente ne' quadri da stanza. Ma non tardo a disgustarsi aucora di questa seconda maniera: e passando ad una terza non seppe accontentarsene, onde fecesi a cercare nuovi modi di com-

posizioni e di pratiche, e sempre

con meno felice riuscita, perocchè, costretto per variare, a scostarsi dall'imitazione dell'ottimo, non è maraviglia che andasse peggiorando. Questa mala prova di così grande ingegno possa servire di ammaestramento ai giovani artisti. Le pri-me opere di Jacopo hanno correzione di disegno e forza (di colo-rito in sul fare di quelle di Andrea; buon disegno le seconde, ma languide tinte ; quelle della terza maniera possono piuttosto risguar-darsi quali servili imitazioni d'Al-berto Durero, che non invenzioni di Jacopo, e sono veramente al tutto indegne di così riputato uemo. Spettano all' ultima maniera il Dilavio ed il Giudizio universale dipinti a S. Lorenzo negli ultimi dieci anni di sua vita, nei quali volle far mostra della dottrina anatomica di Michelangelo. A quest' ultime opere, per onore dell'artista e del-l'arte fu dato di bianco sessant'anni all'incirca dopo la morte di lui, accaduta nel 1558.

PONTORS (PAOLO) di Valenza operava circa il 1650; epoca in cui arricchi di ragionevoli pitture il convento della Mercede, e la chiesa di S. Maria de Morella, in Valenza. Viene accusato di scorrezione di disegno, difetto in parte compensato dalla morbidezza del colorito. PONZ (Mosž), nato a Valls, nella diocesi di Tarragona, dopo la metà del diciassettesimo secolo, apprese a dipingere nella scuola dei celebri Juncosa. Sappiamo, che nel 1722 lavorava nella certosa di Scala Dei, e che nel susseguente anno dipinse a fresco una parte dell'ere-mitaggio di Nostra Signora della Misericordia presso Reus, dove conservasi anche presentemente una bella pietà all' olio. Coi disegui propri e di altri maestri. Condusse altre opere moltissime, tutte non più che mediocremente disegnate, ma lodevolmente colorite, Ignorasi l'epoca della morte.

PONZIO (FLAMMINIOLOMBARDO). Quest'insigne architetto, forse meno conosciuto che non lo merita, mori in età di 45 anni sotto il ponteficato di Paolo V. In Roma edificò in Santa Maria Maggiore la cappella Paolina per casa Borghese, costrusse la scala grande doppia al palazzo Quirinale, e fece la facciata del palazzo di Sciarra Colonna, che è forse il suo capo lavoro.

PONZONI (MATTEO CAVAL.), nacque in Dalmazia in sul declinare del sedicesimo secolo, di dove passato in Italia, fu allievo, poscia sijuto di Santo Peranda nelle opere eseguite alla Mirandola. Ando in appresso scostandosi a poco a poco dallo stile del maestro, finchè ottenne di possederne uno forse meno elegante, ma più morbido di quello del Peranda. E se il Ponzoni, invece di copiare la natura quale gli si offriva, avesse cercato di far buona scelta delle parti più belle, occuperebbe per avventura un distinto luogo tra i suoi contemporanei. Ignorasi l'epoca della sua morte, ——— (GIOVANNI DE') milanese,

che lavorava circa la metà del quindicesimo secolo, dipinse in una chiesa suburbana, chiamata della Samaritana, un S. Cristofano, che sebbene tutto di autico stile, mostra qualche lampo di bravura superiore alla condizione dei tempi.

POOL (RACHELE RUISCH VAN), nacque in Amsterdam, nel 1664, dal celebre anatomico Ruischio, ed esseudo ancora fanciulla cominciò a disegnare, come meglio poteva, tutte le stampe che le venivano tra le mani. Questa naturale inclinazione persuase il padre a procurarle un maestro, e la pose sotto la direzione di Guglielmo van Aelst, celeberrimo pittore di genere, che non tardò a vedersi in pochi anni emulato dalla giovinetta allieva. Ben tosto i suoi quadri la fecero conoscere in patria e fuori, e

le procacciarono utili commissioni da quasi tutte le corti d' Europa. In età di 44 anni fu da Giovanni · Guglielmo elettore "palatipo nomi-nata pittrice di corte, e ricolma di • oporificenze e di doni d' ogni maniera. Dopo la morte di questo genneroso mecenate la Fiandra e l'Olanda si arricchirono de'suoi quadri di frutta e fiori, che continuò a fare collo stesso vigore e freschezza fino all' età di 86 anni. Fu Rachele veramente una delle più celebri pittrici de' Paesi Bassi. I suoi quadri sono dottamente composti, finiti con amore e diligenza, e coloriti con vigore e verità. I fiori, le frutta, le piante, gl'insetti sono così persettamente copiati dal naturale, da ingannare l'occhio più esperto. In Amsterdam, in poc'altre città dell'Olanda, ma più che altrove, a Dusseldorf possono vedersi preziosi quadri di questa illustre pittrice, che sopravvisse cinque anni al con-

PCOL (N), che nato in Amsterdam nel 1666, riuscì non ignobile ritrattista. Fino al 1716 esercesercitò con lode e con profitto la pittura, ma venuto in tale anno a morte il suo generoso mecenate l'elettore Palatino, che aveva più volte ritratto, e pel quale nudriva la più teuera gratitudine, più non volle toccar peunello fino al 1745, in cui mori dopo cinquant' anni di felice matrimonio.

sorte.

MATTEO ) nacque in Amsterdam nel 1670, o come pretende il Basan nel 1697. Recatosi in età fanciullesca a Parigi, apprese colà il disegno e l'incisione, e tornato in patria dopo parecchi anni, incise diversi rami tratti da vari maestri. Sposava poi una figlia di Basent Graat, ed intagliò molte opere del suo suocero. Oltre i diciotto fogli rappresentanti il fiume di Buyten Amstel, di poi Amsterdam fino al villaggio di Onderkerk, abbiamo di Matteo le stampe di

Diz. degli Arch. ecc. T. III.

Giove fanciullo allattato dalla capra Amaltea, da Grant.

Amore preso al lasciuolo da Tempo, dal Guercino.

Un Baccanale, dal Poustin

Seguito di dodici soggetti, da . Rembrandt.

Tre grandi rappresentazioni burlesche delle Ceremonie praticate in Roma dai pittori Olandesi, allorchè sono ricevuti nella Società chiamata Schilderbrent.

Seguito di cento stampe sotto il titolo di Cabinet de l'Art de la Sculpture de van Bossuet, incise dai disegni di Grant da Matteo Pool.

POOSTER, nato circa il 1636, è vantaggiosamente conosciuto tra i migliori allievi di Rembrandt, specialmente per un quadro rappresentante la regina Saba nella reggia di Salomone. Di questo artista, sebbene distinto, non si hanno più circostanziate notizie.

POPLES (GIOVANNI) nato a Tournay circa il 1630 si esercitò nella pittura e specialmente nell'intaglio all'acqua forte. Intagliò alcune stampe per il gabinetto dell'Arciduca in Brusselles, tratte da Rubens; tra le quali una, ora diventata rarissima, rappresentante il Trionfo di Bacco. De altri pittori intagliò

Agar ed Ismaele, da Tiziano. S. Giorgio e S. Stefano, da Giambellini.

S. Giovanni Battista e S. Rocco, da Palma il vecchio.

Maria Vergine seduta che dà il latte al Bambino, da Palma il giovane,

Cristo morto sostenuto da Giuseppe d'Arimatea e da un Angelo, dello Schiavone.

to, dello Schiavone,
POPOLI (CAVAL. GIACINTO DE)
nato in Orta, nel reguo di Napoli,
ne'primi anni del diciassettesimo secolo, apprese a dipingere dal caval,
Stanzioni, indi si stabilì nella capitale del regno, dov'ebbe occasioni
di lavoro per chiese e per private

quadrerie. Ebbe facilità somma d'invenzione, e le sue composizioni sono ben ordinate e copiose; ma fu scorretto disegnatore, ed il suo colorire manca di varietà e di vaghezza. Morì nel 1682.

POPPI (DA) V. Morandini Francesco

POR ( DANIELLO DE ), comunemente chiamato Daniello da Parma, ajutando in certi lavori di non molta importanza il Correggio ed il Parmigianino, che, conoscendolo uomo semplice e leale, non avevano segreti per lui; morti costoro, provossi a dipingere da sè alcune cose a fresco; le quali piacquero, se non per altro, perche ricordavano la maniera di que'sommi maestri, specialmente nel colorito. Chiamato a Roma per alcune commissioni di non molta importanza, prese per suo garzoucello Taddeo Zuccari, che abbandonato da un suo zio in età di 14 anni, e non avendo di che vivere accompagnò Daniello nel regno di Napoli, ove lo sjutò nel dipingere certi freschi a Vito presso Sora.

PORBUS (PIETRO) nato a Guoda in Olanda circa il 1510, si rese celebre colla pianta e prospetto dei contorni di Bruges dipinti a guazzo in vasta tela. Fece pure diversi quadri all'olio, il migliore de'quali vien creduto quello di S. Uberto, che conservasi nella principale chiesa della sua patria. Ebbe ancora nome di buon ritrattrista, onde fu chiamato in Anversa a ritrarre il duca d'Aleucon, che sece in modo deguo della sua fama e dell'illustre soggetto. Morì in patria nel 1583. Fu suo figlio ed allievo

(FRANCESCO) nato in Bruges del 1540, ebbe da lui i primi elementi della pittura. Vedeudolo però allargarsi assai dalla sua maniera, e disegnare con istraordinaria franchezza e correzione più che non comportava l'età sua, raccomandavalo all'amico Franc-Flore,

il quale poiche lo ebbe alcuni giorni nella sua scuola, disse al padre: Costui sarà in breve vostro e mio maestro. Usoto dalla scuola di Flore. comincio dal far ritratti, ma in ap-presso compose quadri d'altare e da cavalletto assai belli. I princi-pali sono il Battesimo di Cristo ; fatto per il presidente Vigilius , il Martirio di S. Giorgio per una confraternita di Dunquerque ed un Pa-radiso terrestre. Mori in Anversa nella fresca età di 40 anni, lasciando un figliuolo, chiamato

(FRANCESCO IL Giovane), che contando diciassett'anni, si credette bastantemente iniziato nell'arte per non aver bisogno d'altro maestro. Perduto il padre, e hen tosto abbandonato dalla madre, passata a seconde nozze, recossi a Parigi, dov'ebbe importanti commissioni che lo fecero vantaggiosamente conoscere. Fra le più riputate opere contansi due ritratti di Enrico IV ed uno bellissimo della regina Maria de' Medici. Dopo questi gli farono dalla Città di Parigi ordinati due quadri storici di Lodovico XIII in età minore e maggiore. Nel primo lo rappresentò ancora fanciullo seduto in trono, innanzi al quale si prostrano il Prevosto de' Mercanti e tutti gli Scabini ritratti dal vero. Nel secondo in atto di ricevere le principali autorità del regno. A Pàrigi, a Saint Leu, a Tournai ed altrove vedonsi belle opere di Francesco Porbus il giovane, che morì in Parigi nel 1622. E di lui e di suo padre conservansi diversi pregevoli quadri nella reale galleria di Parigi. lu quella di Firenze esiste il ritratto di Francesco il padro fatto da lui medesimo.

PURCELLO (GIOVANNI), nato in Messina nel 1682, fu allievo in Napoli del Solimene. Di ritorno in patria vedendovi l'arte in estremo deperimento ridotta, aprì un'accademia di pittura nella propria casa, provvedendola di antiche moderne

statue e bassi tilievi, di disegni di grandi maestri e di alcuni buoni quadri, onde richiamare i professori ed i giovani allievi a miglior mamiera di dipingere. Fu egli fedele, e forse troppo fedele imitatore del maestro, ed il gusto del celebre dipintore napoletano si rese in Messina universale. Morì Giovanni in patria nel 1734, e la sua memoria fu onorata lungamente dalla grati-

tudine de' suoi concittadinj. PORDENONE V. Licipio, PORFIRIO ( BERNARDINO ), ce-lebre musaicista di Firenze, fece

coi disegni di Giorgio Vasari un tavolino di pietre fine per France-sco I, re di Francia, commesso tutto nell' alabastro orientale, che ne' pezzi grandi è di diaspri ed ilitropie, corniole, topis ed agate, con altre pietre e gioje di prezzo, che vagliono ventimila scudi. Il Vasari ne parla nel 1568 come di persona

allievo di Tiziazo, fu così debole dipintore, che qualora non si fosse trovato in Venezia il quadretto rappresentante Maria Vergine colla leggenda: Gregorius Porideus: non sa-

PORIDEO (GREGORIO), creduto

ancora vivente.

rebbe pure ricordato. PORINO fu uno degli architetti impiegati da Pigastrilo nella fabbrica del tempio di Giove Olimpico

in Atene, in compagnia di Anti-state, Collescro, ed Antimachidi.

PORPORA (PAOLO), su in gio-ventù pittore di battaglie, poscia di quadrupedi, pesci, conchiglie ec, che seppe fare somigliantissimi. Volle pure provarsi a dipingere quadri di genere, ma riusci meno felicemente che non negli altri. Del

1656 trovasi registrato nel catalogo degli accademici di S. Luca; e mort circa il 1680.

PORPORATI (N), pato in Torino nel 1740, poiche ebbe appreso a dipingere ed intagliare, recossi a Parigi onde persezionarsi nell'in-taglio sotto il celebre Beauvaert.

Tali furono i progressi di lui, che nel 1773 fu ricevuto membro dell'Ac-cademia, dietro la stampa della Susanna nel bagno presentato per saggio dell'arte. Dietro questa pubblico in Parigi altre belle stampe; indi ripatrio, e fu dal suo Sovrano onorato di gratuita pensione. Dietro questo ed altri inceraggiamenti continuò ad acquistar nome con pregevolissime stampe, tra le quali ricorderò le seguenti:

Susanna al Bagno, da Santerre. Agar rimandata, dal piccolo van Dyck.

Il Dovere naturale delle Madri, dal Cignani.

Tancredi che combatte con Glo-rinda, da Vanloo. Erminia che cerca ricovero presso

un Pastore, dallo stesso. La morte di Abele, da Vander

Verff. Paris ed Oenone, dal medesimo,

PORRATA ( GIACOMO ) , scultore che operava in sul declinare del secolo decimoterzo, sarebbe totalmente dimenticato senza l'iscrizione tutt' ora esistente sull' architrave del principale ingresso della cattedrale di Como: MCCLXXIIII Magister Jacobus Porrata de Cumis fecit hanc portam. Nè solumente sece i bassi rilievi dell' architrave, ma ancora i profeti laterali alla detta porta. Alcuni lavori di scultura de' tempi del Porrata vedonsi in Cremona, che ricordano perfettamente lo stile di quelli eseguiti in Como. Ciò bastò perchè gli serittori cre-monesi abbiano preteso che questo

non a Como; quasicche uno scultore comasco non possa essere stato chiamato a lavorare in Cremona. Ma egli provvide alla gloria del proprio paese, dichiarandosi de Cumis: e quale autorità troveremo, dopo cinque secoli che possa preporsi alla sua? PORRETANO ( PIER MARIA ).

scultore appartenga alla loro città e

cond' ordine. PORRO ( GIROLAMO ), nato in Padova circa il 1520, si stabili in Venezia, dov'ebbe nome di valente intagliatore all'acqua forte, a bulino ed in legno. Nel 1548 intagliava le stampe che fregiano l'e-dizione del Furioso dell' Ariosto, stampato in Venezia in quell'anno; indi incise un centinajo di belle vignette per le Imprese degli Uomini illustri di Camillo Camilli. Celebre è il suo Cristo rappresentante tutta la Passione, di cui conservasene un esemplare in Parma. Per ultimo pubblicò le stampe del libro delle Pompe funebri di qualunque popolo, di Tommaso Porcacchi stampato in Venezia nel 1591. Tutte le sue stampe sono in legno, e tutte ben condotte. Era quest'uomo brutto e contraffatto; ma i suoi fisici difetti erano largamente compensati dalle sue virtù. Industre meccanico, fu il primo ad immaginare una macchina a guisa di carro, a mezzo del quale egli aveva fatto il progetto di far viaggiare per l'aria una trentina di persone. Leggasi su di ciò la curiosa prefazione all'opera: Funerali

degli Antichi.

(MASO) di Cortona fu
uno tra i buoni pittori sul vetro,
che fiorirono circa il 1550.

PORTA (GIACOPINO DELLA), fu uno ed' valenti architetti milanesi, che, governando quella chiesa l'arcivescovo Federico Borromeo, presentò iu concorrenza di molti altri un nuovo progetto per la facciata del Duomo.

— (GIUSEPPE), detto dal nome del maestro il Salvinti, nacque in Castelnuovo di Galagnana circa il 1520, e fu in Roma scolaro di Cecchino Salviati, Chiamato questi

a Venezia dal patriarca Grimani per dipingere il suo palazzo, seco condusse il Porta, il quale vendutosi caro a Tiziano, fu dal pittor Ca-dorino scelto con Paolo Callieri e con altri valenti artisti per dipin-gere la libreria di S. Marco. L'onore che gli fecero le pitture della galleria e quelle eseguite insieme al maestro nel palazzo Grimani, gli procurarono utilissime incombenze, onde più non abbaudonò Venezia, nelle di cui chiese possono vedersi varie belle tavole di stile della scuola fiorentina, ma colorite secondo il gusto della veneta. La più celebre una deposizione di Croce fatta per Murano, d'invenzione veramente originale, piena di espressione, e di grandiosa maniera. Una replica di questa veramente sublime composizione, conservavasi nella galleria di Modena, di dove passò con altri capi lavoro di sommi ertisti a quella di Dresda. Morì il Porta circa il 1570. Intagliò molte stampe in legno, e tutte sommamente pregevoli per purità di stile per arie di volto, ec.

PORTA (GIOVAN GIACOMO DEL-LA), milanese, fu uno degli scultori che in sul declinare del quindicesimo secolo lavorarono le statue ed ornamenti che arrichiscono la facciata della Certosa di Pavia. Aveva pure cominciato a lavorare a questa Certosa.

GUGLIELMO DELLA), nipote di Giovan Giacomo, il miglior scultore per avventura che di que' tempi abbia avuto Milano, che non può gloriarsi di avere alcuna pubblica opera di così valente artista; perocchè fu nel 1531 chiamato a Genova dallo zio per ajutarlo a scolpire il ricco sepolero di S. Giovanni Battista. Colà Guglielmo contrasse amicizia con Perino del Vago, imitando il quale, scostossi al quanto dallo stile forse un po'troppo minuto de'Lombardi per accostarsi al raffaellesco. Colà terminò con

somma lude l'opera cominciata dallo in patria buon nome e fu adoperato assai; ma il suo maggior nome gli zio, indi condusse altre opere, che gli procacciarono gran nome in quella città ed in tutta l'Italia. venne dall' avere ammaestrato nell'arte il figliuolo,

( FERDINANDO ), che nac-Passato a Roma, e viste le opere di Michelangelo, « formosi uno stile, que nel 1689, e fu uno de'buoni pittori, secondo lo permetteano i " dice il Cicognara, che partecipando della grazia di Pierino del Vaga, e della robustezza del Botempi, della prima metà del diciottesimo secolo. Egli più che le opere paterne cercò d'imitare quelle del Correggio, e con ciò aggiunse qualu narotti potè essere considerato fra u i primi artisti del secolo in cui " visse. " Avendo fatto in S. Pieche grazia e migliore andamento di tro il deposito di Paolo III, ottenne contorni alle figure, ma non potè interamente preservarsi dal domi-nante gusto. Fu uomo alquanto bizin premio l'ufficio del piombo, che avendolo arricchito più che non bisognava, lo rese meno attivo nel zarro e faceto. Conservasi una sua lavoro, onde non fece altre opere di medaglia in una sala della casa ora spettante. a D. Camillo Fumagalli molta importanza; tanto più che presso alla Chiesa di S. Giuseppe Dicesi che il Senatore, che ordinò quel solo monumento bastava ad assicurargli la gloria di eccellente sculil dipinto gli chiedesse di far cosa nuova. Egli lo promise, a condi-zione di non scuoprirla che dopo tore. È quest'opera troppo conosciuta perche importi di farne la descrizione o marcarne i principali levati i ponti : e vi si trovò rap-presentata la Giustizia, che a crepregi ed alcuni difetti di già avvertiti da altri scrittori. Basterà il soggiugnere che la figura del pupa semdere del pittore quel magistrato mai non conobbe. Morì in patria circa plicemente atteggiata in atto di maestosa bontà è uno de' più bei getti di brouzo, che si vedano di quel il 1767 PORTELLI ( CARLO ), nato a tempo. Fu alcon tempo a Loreto, e

di circa settant'auni. Appartengono alta sua famiglia due altri scultori.
PORTA ( TOMMASO E GIOVANNI BATTISTA ) i quali non produssero opere che s'accostino all' eccellenza

quel Santuario può vantare tra le Sibille che ornano il circondario di

quel ricco edifizio alcuni lavori di Guglielmo. Mancò all'arte in età

di quelle di Guglielmo, ma per altro superiori alla mediocrità.

— ( ORAZIO ), da Monte San Savino, trovasi ricordato dal Vasari tra i pittori viventi nel 1568.

Lascio qualche opera in patria abbastanza lodevole.

—— ( F. Bartolommeo della ).

Vedi Baccio.

Andrea ), nacque in Milano nel 1689, apprese a dipingere nella scuola di Cesare Fiori, ma fu imitatore del Legnanino. Ebbe non conobbe. Morì iu patria circa il 1767.

PORTELLI (CARLO), nato a Loro, villaggio del territorio fiorentino circa il 1500, fu scolaro di Ridolfo del Ghirlandajo, che imitò a molta distanza. Ad ogni modo fu in Firenze adoperato assai per pubblici e privati lavori. È celebre il suo

quadro rappresentante il Martirio di

S. Romolo.

PORTES ( ALESSANDRO DE ), nato in Sciampagna, non è noto in quale epoca, recossi a Perigi di già ammaestrato ne principi della pittura. Fu adoperato nel palazzo del Louvre per dipingere animali, fiori e rabeschi di più maniere. Passava poscia in Inghilterra, dove lasciò diverse opere di genere. Non è conosciuta alcuna particolarità della privata sua vita.

POSADES (FRA MICHELE), nacque nel regno d'Arragona circa il 1711 e poi ch'ebbe appresi gli elementi della pittura, fecesi frute do-

menicano nel convento di Segorbia. Dopo alcuni mesi, mandato al convento di S. Domenico di Valenza per farvi il noviziato, dipinse per ornamento di quella chiesa una Madona della Consolazione, che fu opera assai lodata. Tornato a Segorbia, fece per la cattedrale di S. Giovanni Nepomuceno i Santi Giuseppe e Biagio, ed avrebbe fatte altre ragionevoli cose se immatura morte non lo rapiva all'arte nel 1553.

POSFORO (CAJO GIULO), fu uno degli architetti di Augusto come ne fa testimonianza un'iscrizione tra le Gruteriane MXCIV, 4.

POSI (PAOLO), nato in Siena nel 1708 e morto nel 1776, acquistò nome di valoroso architetto per molti edifizj inventati e diretti da lui. Ricorderò soltanto i seguenti. Mausoleo del card. Inigo Caraccioli in Aversa, simile del card. Imperiali a S. Agostino in Roma, altro per la principessa Chigi alla Ma-donna del Popolo ec. Fece il disegno della casa e chiesa de' Gesuiti in Sinigaglia, del palazzo dell'abbate Farsetti gentiluomo veneziano nella villa di Sala, e di altri lavori per lo stesso Farsetti in Venezia. Rimodernò in Roma il palazzo Colonna, e fece la chiesa nazionale di S. Caterina di Siena a strada Giulia ec. Fu dichiarato architetto di S. Pietro e cavaliere dello Speron d' oro.

POSIDONIO, statuario ed intagliatore di Efeso, scolpì in argento con somma nobiltà oggetti anche scientifici, ed in particolare una sfera di qui parla Cicerone nel libro secondo de Natura Deorum. chiamando quest' artista familiaris noster. Fioriva dunque in Roma nell'età di Pompeo e di Cicerone, e Plinio ne fece onorata menzione nel lib. xxxIII cap. 12 delle sue storie e nel lib. xxxv. cap. 8.

POSIO, o Posite fu un valente plastico che vivea in Roma nell'età di Marco Varrone, il quale lo conobbe personalmente e celebro per aver fatte uve e pesci, che difficilmente distinguevansi dai veri. Lo ricorda Plinio nel L. XXXV, C. 11.

POSSENTI (BENEDETTO), bolognese, su scolaro di Lodovico Caracci. Sebbene dipingesse ascune cose
di Storia, si applicò quasi esclusivamente al paesaggio, nel qual genere di pittura acquistò fama di valente artista; perocchè seppe dare
ai paesi molta verità, ed arricchirli
di belle e spiritose figure opportunamente collocate. Non sono infrequenti nelle quadrarie di Bologna
porti di mare, imbarchi, mercati,
seste e simili cose di questo autore,
di cui ignoriamo l'epoca della morte,

POST (FRANCESCO), figliuolo ed allievo di oscuro pittore sul vetro, nacque in Amsterdam circa il 1625, e fu nel 1647 condotto alle Indie dal principe Maurizio. Approfittava del lungo soggiorno fatto in quelle contrade per copiare dal vero le più helle vedute, le quali ridusse, dopo il ritorno in patria, in quadri di non piccole dimensioni; e servirono ad ornare le case di Rysdorp presso Wassenaer. Morì assai ricco e stimato in Arlem nel 1680. Intagliò molti de suoi quadri, e le sue stampe sono maravigliose per felici situazioni, per bella distribuzione di alberi e colline e prati e valli, e varietà di cose d'ogni maniera.

Ricorderò le seguenti stampe. Seguito di Vedute del Brasile, incise all'acquaforte.

Veduta del Golfo di Ogni Santi. Veduta del Capo Sant' Agostino, ec.

POSTUMIO (CAJO), liberto, fu impiegato da Agrippa in diverse opere intorno a Napoli e specialmente a traforare, insieme al suo allievo Lucio Coccejo Aneto, in vicinauza di quella città la montagna, ora chiamata Grotta di Pozzuolo. Esiste tuttavia in Pozzuolo un autico tempio in marmo bianco d'ora

dine corintio che si suppone architetiato da questi maestri.

POT (ENRICO), nacque in Harlem circa il 1600, e su uno dei buoni pittori di storia di quelle città; come ne fa testimonianza il quadro rappresentante Giuditta nell'atto di Oloserne, creduto il suo capo la-voro. L'allettamento di più facile guadagno lo persuase in appresso ad accettare commissioni per ritratti, nel qual genere di pittura non fu superato da molti. Oltre quelli riputatissimi del re e della regina d' Inghilterra, lasciò nella sua patria una vasta tela rapprésentante il Carro trionfale del principe d'Orange. Fu osservato che i ritratti di Pot non hanno solamente il pregio della rassomiglianza, ma sono correttamente disegnati, ed hanno una cert'aria di vita, e quella verità che ammiriamo soltanto ne' ritratti de' sommi maestri. Ignoriamo ogni privata circostanza della vita di questo artista.

POTEO, celebre statuario, che insieme ad Antifiló ed a Megade fece il celebre tesoro de' Cartaginesi, di cui parla Pausania. nel Lib. vi.

POTMA (GIACOMO), nato in Wosckum uella Trisia circa il 1610, apprese a dipingere da Wybrant de Gheest, non più di mediocre artista, ch'egli di lunga mano superò. Rendutosi celebre con diverse opere di storia e con molti ritratti, fu chiamato alla corte di non so quale elettore dell' impero in qualità o col titolo di cameriere. Morì in vicinanza di Vienna l'anno 1648.

POTTER (PIETRO), nato in Cokhuisen circa il 1600, andò nel 1631 a stabilirsi in Amsterdam, e ne ottenne la cittadinanza. Fu meno che mediocre pittore e non avrebbe luogo in questo dizionario senza il merito d'aver generato ed educato ne' principi della pittura

(PAOLO). Nacque questi

in Enkhuisen nel 1625, e di sei anni passava coi genitori in Am-

sterdam. Ignorasi quale altro macstro abbia avuto oltre il padre, tranne alcuni quadri di grandi maestri, che si dice avere più volte copiati ed imitati. Non contava più di quindici anni quando pubblico alcuni piccoli quadri di paesaggi con animali, che risvegliarone l'universale maraviglia. Pare che qualche dissapore domestico lo consigliasse ad abbandonare i parenti, perocchè circa il 1644 trovavasi all'Aja presso l'architetto Balkenende, che bentosto conoscendone il raro merito accordavagli sua figlia in isposa. Il sommo credito, di cui godeva il suocero nella qualità di architetto, giovò assaissimo a Paolo per avere utilissime commissioni. All' eccel-lenza dell' arte aggiunse amabili e gentili maniere, onde il suo studio era frequentato dai più illustri personaggi e dallo stesso Maurizio principe di Sassonia che dilettavasi assai nel vederlo lavorare. Il quae dro reppresentante la Vacca che piscia fatto per la contessa di Zohny, e rifiutato a cagione della ignobilità del soggetto, accrebbe a dismisura la celebrità di Potter, che mai non abbandouò somiglianti argomenti. Convengo, che la bassezza dell'argomento non distrugge il merito della perfetta esecuzione; e che Potter fu un fedele imitatore della natura, quale gli si presentava nelle campagne olaudesi uon d'altro ricche che di campi, di pascoli e di armenti; ma ognuno mi accorderà che dipingendo pascoli, animali e pastori, avrebbe potuto scegliere campestri argomenti tra la natura più bella, o se non altro meno schifosa. Chiamato ad Amsterdam dal Borgomastro, fece per il me-desimo molti quadri di varia gran-dezza fino al 1554, in cui manco alla gloria dell'arte nella fresca età di 29 anni. La fama di Potter si era sparsa in tutta l' Europe; e la Francia e la Germania possedono diverse sue opere, contandosene dieci

nella sola reale galleria di Parigi. La Vacca che piscia fu lungo tempo posseduta dal principe d'Assia, che teneva pure altri quadrettti rappresentante argomenti tratti dalle favole d'Esopo. Dicesi, che la suddetta troppo celebre Vacca passo poi nella scelta quadreria dell' imperatrice Giuseppina, e che attualmente trovasi presso l'imperiale corte di Pietroburgo. Incise alcune acqueforti tra le quali:

forti tra le quali : Seguito di 5 pezzi rappresenti cavalli.

Paesaggio montagnoso ec.

POULLEAU (N), integliatore alla punta ed a bulino, nasceva in Parigi nel 1749, e si fece vantaggiosamente conoscere tra gl'intagliatori con alcune stampe di architetture rovinate.

POUNCEIJ, intagliava in Londra nel 1777 due bei paesaggi, da Zuccarelli e da Swaneveldt,

POUNCIJ (B. I.), intagliatore inglese fioriva circa il 1800. Apprese l'arte da Vollet, e lo imitò da vicino. Sono conosciute alcune stampe di paesaggi intagliate insieme a Birne.

POUSSIN (NICCOLÒ), nato ad Audeli nella Normandia nel 1598, apprese in Parigi i principj della pittura sotto mediocre maestro. Sembraudogli poi che potrebbe, tenendo altra via , avanzare nell'arte assai più del maestro, prese a studiare alcune stampe delle opere di Raffaello e di Giulio Romano, che lo misero ben' tosto in su la buona strada, onde non solamente migliorò lo stile ed il disegno, ma può dirsi averli interamente cambiati. Questi studj lo invogliarono talmente di veder in Roma le opere dell'Urbinate e le antiche fonti da cui aveva tratto il bello stile che gli fece tanto onore, che posti da un canto tutti i quadri che stava facendo, recossi in età di 26 anni a Roma. Colà conobbe e studiò il bello nelle statue greche, e formò sul Meleagro, o

le regole per Mercurio che sia, le proporzioni dell' nomo, come pure esamino le colonne, gli antichi archi, le urne ec., che gli somministrarono quegli eruditi accessori che ornano i suoi quadri. Prescelse per la composizione l'antica pittura delle nozze aldobrandine e diversi bassi rilievi, valendosi per le teorie dei precetti intorno alla pittura di Leonardo da Vinci. Trovavansi allora in Roma nella Villa Lodovisi i famosi Baccanali di Tiziano, e da questi apprese, non solamente il miglior metodo dal colorire tizianesco, ma le forme di que' vezzosi hambini, che tanto onorano il sommo pittor cadorino. Pretendono alcuni, e uon senza ragione, che coll' andare del tempo sacrificasse il pastoso e morbido colorire tizianesco alla parte filosofica della pittura, cui sentivasi gagliardamente inchinato;; onde i più fini conoscitori preferiscono per tale rispetto, ai posteriori primi quadri da Niccolò fatti in Roma. Sembrava che per conto della filosofia si proponesse da principio d'imitare le più insigni opere di Raffaello; ma in progresso tentò di superarlo, introducendo nelle proprie opere quel patetico che tanto piace alle anime sensibili, come nel quadro intitolato: Memoria della morte, nel quale rappresentò giovani pastori ed una pastorella presso un monumento sepolcrale su cui leggesi fai Arcade ancorto. Alla filosoficaiche è la parte più nobile della pittura, aggiunse l'esercizio del modellare, e mai non trascurò d'intervenire alla accademia del Domenichiao e del Sacchi per copiare il nudo ed esercitarsi nella scienza auatomica. Rispetto al dipingere i paesi, nella quale arte fu sovrano maestro, si andò ammaestrando col copiare dal vero le più scelte vedute de' contorni di Roma e colla imitazione di quelli di Tiziano e de' più illustri caracceschi. Inchinato alte piccole figure, pochissime ne dipinse di grandezza naturale, facendole al più di tre piedi, di due ed anche d'uno e mezzo. Di maggiore grandezza sono quelle del quadro del Contagio in casa Colonna. Oltre i sussidi tratti dallo studio dell'antico, il Poussin va debitore al caval. Marino del gusto ispiratogli per la lettura de poeti, dai quali ricavò le più belle compo-sizioni piene di nobiltà e di graziose iminagini. Sarò tacciato di temerità, ma non perciò voglio dissimulare il mio sentimento, che il desiderio d'ostentare in ogni qua-dro il gusto per l'antico ed una troppo severa castigatezza di disegno, recò danno al bello ideale del colorito, assottigliò soverchiamente il piegare de panni, scemò la varietà delle teste, e talvolta rese lo stile alquanto secco. Nominato suo malgrado pittore di corte, dovette la-sciar Roma per passare a Parigi. Fortunatamente ottenne dopo due anni di tornare alla sua prediletta Roma senza perdere la carica e lo stipendio. Colà visse felicemente gli ultimi 25 anni fino al 1665, epoca della sua morte. In sul declinare del p. p. secolo gli fu posta una lapide ed il busto in marmo nel Panteon a canto alle ceneri di Raffaello. Il martirio di S. Erasmo in Vaticano, la morte di Germanico nel palazzo Barberini, il Trionfo di Flora in Campidoglio, Gesù che accarezza S. Giovanni in presenza della madre e di S. Giuseppe, il Diluvio universale, il Rapimento del fanciullo Pirro, oltre i sovraccitati, sono i suoi plu celebri quadri in Roma ed in Parigi.
POUSSIN ( GASPARE ), V. Du-

guet Gaspare.

POZZI ( PIETRO ), nato in Luceus circa il 1700, apprese gli elementi della pittura in Siviglia sotto il Cancino, indi passò a Roma; di dove tornato dopo alcuni anni in patria, fu dal re nominato primo creduto scolaro dello Squarcione, direttore dell'accademia di Siviglia. ma:nap. résta : vernn':opéra certa,

Ma non era Pozzi tale artista da sostenerne degnamente le incombenze, onde al suo vivo desiderio di rendersi utile ai giovani allievi non corrispose l'effetto. Ebbe un figlio miglior pittore di lui, il quale avendo in gioventu abbandonata la patria per fare un viaggio intorno al mondo, più non rivide l' Europa.

(GIOVAN BATTISTA), nato in Milano dopo il 1550, recossi giovinetto a Roma, dove fu scolaro di Raffaellino da Reggio, e come il maestro, fu rapito alla pittura in età di 28 anni, quando cominciava a dare fondate speranze, che sarebbe riuscito uno de più nobili maestri-del suo tempo. Nella chiesa del Gesti iu Roma, aveva, poco prima di morire, dipinta una gloria di angeli, i quali mostravano lo studio che andava facendo intorno al bello ideale. ( GIOVANNI BATTISTA ), an-

cor esso milanese, fioriva circa il 1700 nel Piemonte, dove condusse moltissime spere a fresco; che de mostrano buon pratico. La sua più lodata pittura era quella fatta in S. Cristoforo di Vercelli.

- ( GIUSEPPE ), nato a Roma circa il 1730, ne'primi anni-del diciottesimo secolo studiò la i pittura setto il Masucci e setto il sue maggior fratello

- ( STEFANO ), che sebbene nato molti anni prima di lui, gli sopravvisso alcun tempa; suppli colla lunga sua vita al poco fatto da Giuseppe morto nel 1765. Si pretende che Stefano superasse di lunga mano il Masucci suo maestro nella grandiosità del disegno o mella verità del colorito. Il più convincente confronto può eseguirsi nella chiesa del Somtissimo Nome di Maria, dove presso alla 6. Anna, une delle più belle opere del Masucci, il Pozzi dipinse il transito di S. Giuseppe. Morì questi nel 1768.

nè circostanziata memoria che possano dare un'adequata idea del suo merito.

POZZI (DANO) veronese, nato circa il 1572, laseiò iu patria poche ma pregevoli opere, che lo dimostrano degno maestro del suo concittadino Claudio Ridolfi, più che per cose di pittura, celebre per il suo utilissimo libro: le Maraviglia della Pittura Veneziana, contenente le Vite de'migliori pittori di quella provincia. Morì Dario nel 1632.

sappiamo di questa valente pittrice se non che nel 1666 dipinse per la chiesa di S. Francesco di Torino un quadro rappresentaute la Vergine eircondata da vari Santi; opera assai bella, e superiore a quasi tutte le opere di pittura fatte di que' tempi in Torino.

(FRANCESCO), intagliatore all' acqua forte ed a bulino, nacque in Roma circa il 1750, ed operava so quella città nel 1780. In compagnia di Perini e di Coppa intagliò molte statue dal museo Pio Clementino, e fra le stampe isolate l'Aurora di Guido.

- ( PADRE ANDREA ), nacque in Trento nel 1642; apprese i principj della pittura e dell' architettura in patria sotto mediocri maestri, indi si sece a studiare da sè queste arti con tanto impegno, che in breve, poschè fu ammesso nella società de Gesuiti, e liberato da ogni pensiero di famiglia, ebbe nome di valente maestro. Copiando le migliori opere delle scuole veneta le lomberda imparò a colorire vagamente; indi, mandato a Roma, ebbe modo di migliorare il disegno, se non sull'antico, ch'egli sgrazietamente trascurò, sui dipinti di Raffaello e di Polidoro. Passava poi a Genova, a Torino ed in altre città di quegli stati, lasciando dovunque pregavoli opere a fresco, nelle quali sembra che si proponesse d'imitare lo stile di Rubens, Fra le non molte ne terminò; non si sapendo accomodare al lento operare di questo genere di pittura. Pure raccontasi aver fatti ritratti grandi al vero itr poche ore: ma ne queste opere al-l'olio, ne le figure a fresco gli avrebbero procacciato quel distinto luogo tra i buoni maestri dell' età sua, che ottenne dalle pitture di prospettiva e d'ornato, sebbene difettose per conto dello stile. La volta della chiesa di S. Ignazio in Roma è un'opera per molti rispetti maravigliosa, e tale da meritare le lodi di Ĉiro Ferri e del Maratta. Altri lavori dello stesso genere esegul in Arezzo, in Modena, in Torino, in Vienna ed altrove, che non sarebbe prezzo dell'opera l'andarle tutte enumerando. Non contento di essersi futto conoscere valente esecutore, volle rendersi utile ai pittori quadraturisti colla sua celebre opera intitolata la Prospettiva, che pubblicò in Roma nel 1693 e 1702 in due volumi in foglio con ricco corredo di stampe. Versato in tal genere di pittura, non è maraviglia che il P. Pozzi siasi fatto strada ad imprese d'architettura, tenendo egli per assioma, che il buon pittore è buon architetto; ma dai suoi disegni d'architetture appare che il creduto assioma è un paralogismo. Di sua in-venzione è l'altare di S. Ignazio nella chiesa del Gesù in Roma. "È queu sto, scrive il Milizia, il più ricco u di Roma e forse di tutta l' En-« ropa; ma è più strano che ricco. » Lo stesso dicasi dell'altare di San Luigi Gonzaga a S. Ignazio. Ma hasta aprire i due grandi suoi volumi in cui tratta della *Prospettiva* dei pittori e degli architetti, per essere convinti del suo pessimo gusto e de' suoi deliri architettonici. Chiuderò quest'articolo col seguente aneddoto. Aveva il Pozzi dipinta una cupola sostenuta da colonne posanti sopra mensole, onde gli architetti altamente disapprovarono tanta siramezza. Un sue amico prese caldamente a difenderlo con una insipida celia: se quelle mensole caderanno e ruinerà la cupola, io mi obbligo a rifarta. Dunque, uno gli rispose, non si dovrà osservane il verosimile, quando l'apparente solidità non è essenziale? Anche i fatti rappresentati

sulle scene con sono vere azioni, e zon pertanto richiedono il fondamento del veresimile. Morì nel 1709.

POZZOBONELLI (GIULIANO), fiorì in Milano, sua patria, nella prima metà del diciasettesimo secolo. Le sue opere lo mostrano scolaro, o per lo meno imitatore del Corano, non solamente nelle parti lodevoli, ma eziandio nelle difettose; e nelle prime è assai lontano dal

distinto merito del maestro POZZOSERRATO, O POZZO ( LODOVICO), venne dalle Finadre, in cui nacque, a domiciliarsi in Treviso negli ultimi anni del sedicesimo secolo. Era costui valente paesista, ma di una maniera affatto diversa da quella del suo compatriotto Brill, che di que' tempi laverava in Venezia. Questi non rappresentava ne' suoi quadri che oggetti vicini, e per lo contrario Lo-dovico trionfava nelle vedute di lontanissimi orizzonti. Fu per avventura meno finito del primo, ma seppe mostrarsi più vario, più ameno, e più dotto assai nel cogliere gli sfuggevoli «ccidenti della luce. Ornavano l'uno e l'altro i loro paesi di belle figurine; e Lodovico condusse ancora quadri di grandi figure; come ne fanno fede alcune tavole d'altare eseguite per diverse chiese di Treviso, dove presso molte famiglie conservansi non pochi qua-

dri da stanza.

POZZUOLI ( GIOVANNI ), nato in Carpi dopo il 1650, fu allievo dei Griffoni, ed ajuto e compagno del suo compatriotto D. Giovanni Massa nelle stupende opere di scagliojola eseguite in Roma, in patria ed altrove, Morì nel 1734, alcuni

anni prima del suo illustre collega; onde non è nota alcuna opera di sua invenzione.

PRADO ( BLAGIO DEL ), nacque in Toledo avanti il 1550, ed è probabile che apprendesse a dipingene nella scuola di Francesco Comoutes. Era ancora giovane quando Filippo II lo mandò all' imperatore di Marocco, che gli aveva chiesto un pittore per ornare i shoi palazzi. Oltre le pitture ornamentali, gli farono da sua maestà marocchima ordinati i ritratti delle principali sue favorite e di alcune principesse del sangue, che tutti fece somigliantissimi; onde fu magnificamente regalato e rimandato in Spagua ricchissimo. Dopo il ritorno sistaurò in Toledo il quadro dell' Assunta,

chissimo. Dopo il ritorno ristauso in Toledo il quadro dell' Assunta, principale ornamento della sala capitolare d'inverne. Nel 1591 dipiuse an compagnia di Luigi Carbajal alcuni quadri per l'altar maggiore dei Minimi di Toledo. Fu assai lodata una sua Sacra Famiglia fatta per il monastero della Guadaluppa, ed una Deposizione di Croce per una chiesa di Madrid. Fu Biagio disegnatore castigato, semplice nelle composizioni, grandioso nelle forme. Dipingeva pure con molta vaghezza e verità festoni di fiori e di frutta, onde avea costume di ornare i quadri di storia. Morì in principio del diciassettesimo secolo, lasciando ricca la patria di buoni allievi.

PRASSIA, statuario Ateniese trovasi ricordato con lode da Pausania nel L. x.

PRASSITELE, celebre intagliatore in metalli, di eui parla Cicerone nel lib. I De Divinatione « Ro« scio ancora bambino fu condotto
« a Selonio, campagna del contado
« di Lanuvio, e posto la notte in
« culla col lume vicino, svegliatasi
« la nutrice, vide un serpente at« torcigliato intorno al dormiente
« fanciullo. Perchè spaventata, chia« mava soccorso. Accorso il padre,

" interpellò gli aruspici, i quali ri-

u più illustre di questo fanciullo. u E questo fatto intagliò Prassitele « in argento, e cantò in versi il " nostro Archia ". Secondo Plinio u l'intagliatore Prassitele fioriva nel-

w l'età di Pompeo. PRASSITELE celeberrimo scultore grece. Varrone lo dice per conto dell'arte a veruno inferiore nelle umane figure. Vivea nella centesima quarta olimpiade. Quintiliano osservô che Lisippo e Prassitele si accostarono più d'ogni altro al vero; e secondo Diodoro di Sicilia, non su meno di Fidia, di Apelle, di Parrasio; perocche seppe ne lavori di marmo esprimere eccellentemente gli effetti dell' animo. Plinio dice che Prassitele tra gli statuari in marmo su-però se stesso. Hist natur. Lib. XXXIV. Le sue principali opere grano in Atene nel Ceramico. Perdu-, tamente invaghitosi della cortigiana Frine, la rappresento nella statua della Venere di Gnido, per vedere la quale molti navigano fir a Gnido. Due Veneri, così lo stesso Plinio, aveva scolpite Prassitele; le quali vendeva insieme. La prima perchè era decentemente vestita, preferirono quelli di Coo: l'altra, che poi ebbe assai maggiore celebrità, acquistarono i Gnidioti, che per tale statua : salirono in grande onore. Vitruvio annovera Prassitele tra gli scultori del Mausoleo, e Timeo ci assicura, che l'altare di Diana Efesia fu tutta riempita di opere di Prassitele. E per non andare ogni cosa circostanziatamente descrivendo, soggiugneremo aver egli fatti un Dio Pane che alza un otre, ed una Danae, alle quali statue si riferisce l'antico epigramma dell'Antologia L. IV, c. 4, così tradotto da Grozio:

Praxiteles tibi dat Danaen, tum

tegmina Nymphis.

Lygdina, tum Panem qui petra Pentheliae. Scolpi un guerriero a cavallo per un sepolcro posto in vicinanza d' Atene, dodici immagini

a sposero che nulla sarebbevi di degli Dei, un Satiro in piedi innanzi a Bacco in marmo pario, La-tona, Mercurio che porta Bacco ancora fanciullo, un Dio Bacco per gli Elei, pei cittadini di Mantinea le statue di Latona e de'suoi figli, e Giunone sedente in Trono. Scolpi per i Tebani alcune delle fatiche d'Ercole, per quelli di Delfo una Frine

dorata, per Anticira una Diana ec., PRATA (RANUZIO), creduto comunemente milanese, operava nel 1635 in Pavia, dove vedevansi ancora nel p. p. secolo alcune sue

ragionevoli pitture.

gio non è conosciuto tra i valenti pittori che per una tavola rappre-sentante lo Sposalizio della Vergine, che conservasi nella chiesa di San Francesco di Brescia colla leggenda: Francisci de Prato Garavajensis opus 1547. Fuori di ciò non si banno di questo valente pittore del buon secolo che incerte memorie, siccome, poco più poco meno, può dirsi di quasi tutti i pittori milanesi che operarono soltanto in patria.

PRATO (FRANCESCO DEL), fio-rentino, eccellente lavoratore di tarsie in metallo, era ormai giunto a matura virilità, quando, per apprendere a dipingere, fecesi scolaro di Cecchino Salviati suo compatriotto ed amico. E perchè aveva di già buon fondamento di disegno, potè in breve tempo lodevolmente dipingere quadri da stanza, e tali che Vasari, nelle lodi e nel biasimo sempre estremo, dice bellissimi.

Morì nel 1562.

- ( PIETRO ) architetto cremonese, fioriva nel 1534, nel quale anno ridusse dallo stile gotico al moderno la chiesa di S. Angelo, e fu riedificato sui disegni di lui l'annesso convento de'Minori Osservanti in Cremona. Ancora la chiesa di S. Luca della stessa città su per cura dell'architetto Prato abbellita in modo da non serbare rimembrauza dell'antico stile.

PREISSLER ( DANIELLO ), nato a Praga, capitale della Boemia, nel 1627, poi ch'ebbe appresi i principi della pittura in patria, andò a domiciliarsi in Norimberga, dove lavorò molto per chiese e per privati fino al 1665, epoca della sua

immatura morte.

PREISLER (GIOVANNI GIUSTINO), pittore ed intagliatore all'acquaforte, nacque in Norimberga
nel 1698. Suo padre, pittore e disegnatore in Dresda, poi direttore
dell' Accademia d'Augusta, lo ammaestrò negli elementi dell' arte;
indi lo mandava in Italia, dove sog-

giornò otto anni. Di ritorno in pa-

tria, si fece conoscere per quel valent' uomo ch'egli era con un quadro d'altare rappresentante Cristo morto. Dipinse in appresso l'Apoteosi d'Enea per il conte de Wied, ed altre opere di minore importanza che gli aprirono la via ad occupareil posto di direttore, rimasto libero per la morte del padre. Tale carica non gl' impedi di pubblicare molte belle stampe all'acquaforte, e di aver parte nella raccolta de' disegni

statue sui disegni di Bouchardon, ec. Morì in Norimberga nel 1771. Oltre la ricordate stampe, sono vantaggiosamente conosciute le seguenti:

dei marmi della galleria di Polonia, pubblicati in Dresda nel 1733. In-

tagliò pure una Raccolta di antiche

I Quattro Elementi, da Bouchardon. Le Quattro parti del mondo, dallo

Une parte dei soggetti della volta della chiesa dei Gesuiti d'Anversa, dipinta da Rubens, in 20 pezzi, compresi i ritratti di Rubens e di Van Dyck.

—— ( GIORGIO MARTINO ), fratello minore del precendente, nacque in Norimberga nel 1700, e fu, come il fratello, ammaestrato nel disegno dal padre. Ebbe pure in patria an maestro d'incisione; onde venne in Italia di già bastantemente versato nella pittura e nell'intaglio; e potè farsi nome con alcuni bellissimi ritratti e qualche quadro storico. Si dice che ebbe parte negli intagli del Museo Fiorentino; ed è cosa certa che intagliò alcune delle statue della galleria di Dresda con somma lode. Mori in patria nella fresca età di 54 anni.

## Soggiungo un breve indice delle sue stampe.

Seguito di 21 stampe rappresentanti le più belle statue antiche e moderne che si vedono in Roma ed in Firenze.

Ritratti di Gio. Domenico Campiglia e di Anna Caterina Scheidlin. ec.

( GIOVANNI MARTINO ).

terzo figlio di Giovanni Daniele, nasceva in Norimberga nel 1715, ad apprendeva il disegno e l'intaglio da Giorgio Martino suo fratello. La prima stampa ch'egli pubblicò rappresentante Davidde ed Abigaille, da Guido Reni, diede le più lunsinghiere speranze di felice riuscita. Recatosi a Parigi nel 1739, contrasse domestichezza con Wille e con Schmid, ed in breve fir nominato intagliatore del re e professore nell' accudemia di pittura. Intagliò molte cose da varj maestri italiani e francesi; ma la stampa che gli fece maggior onore fu quella di Federico V a cavallo, tratta dalla statua in bronzo di Sully. Dopo un lunghissimo soggiorno in Parigi, civide la patria, dove morì nel 1794, lasciando ammaestrato nell'arte il - ( Giovanni Giorgio ). Que-

sti passò molti anni in Parigi, e si perfeziono nell'incisione sotto Giovan Giorgio Wille. Fu ricevuto membro dell'accademia parigina per la stampa dell' Icaro. Con Giovan Giorgio termina la benemerita famiglia Preisler. Ora daremo un breve indice delle migliori stampe di Giovanni Martino.

Norvegia.

Federico Gabriello Pescvitz. Ottone conte di Thott.

Carlotta Amalia van Plessen fi-

gura intera in un giardino, PREISLER (VALENTINO DANIEL-LO), zio di Gio. Giorgio ed ultimo de figli di Giovanni Daniello, era nato in Norimberga nel 1717. Era stato dal padre destinato alle lettere; ma l'esempio fraterno, o piuttosto la forza della sua inclinazione, lo rapirono agli studi letterari per darlo al disegno ed all' intaglio alla maniera nera. Le prime sue stampe pubblicate sotto il nome di Walch rappresentano molti dei Borgomastri di Zurigo, tratti dai disegni di J. C. Fuesslin. Pubblicò poi diverse stampe tratte dai quadri del gabinetto del re di Danimarca, e le seguenti:

Ritratto del maggior fratello Gio.

Giustino.

Cristiano Wolff.

Gotifredo Tommasio.

Daniele di Seperville di Rotterdam.

Busto di vecchio con testa calva. Barbara Elena sua sorella, ec.

PRENNER (ANTONIO GIUSEPPE), nacque a Vienna nel 1698, e fu uno de' buoni intagliatori a punta ed a bulino di quella città, che mai non abbandono. Dopo la morte di Manuel Prenner, che merita pure di essere per la sua virtù registrato in questo articolo, risolse d'incidere di nuovo tutta la galleria imperiale; per la quale impresa si associò Andrea Altamonte, Francesco Stampart, Giovanni Adamo Schmutzer e qualcun altro. Queste stampe si distribuivano di mano in mano che uscivano, qualunque fosse la classe cui appartenevano; ma in appresso furono ordinate e riunite in volumi, il primo dei quali fu pubblicato in Vienna nel 1728 ed il quarto ed ultimo nel 1733, sotto il titolo di Theatrum Aris pictoriae (sic), quo

Federico V re di Danimarca e di tabulae depictae, quae ni Caesarea Vindobonensi Pinacoteca servantur leviori caelatura exibentur ab Antonio Joseph de Prenner. I quattro yolumi contengono 160 stampe non prive di merito; e quelle, eseguite da Prenner a granito, non mancano di correzione e di una cotal grazia, che molto le raccomandano. L'anno 1735 Prenner e Stampart pubblicarono un viaggio con trenta stampe compresi i due ritratti degli artisti. Lo stesso Auton Giuseppe Prenner incise ancora diversi ritratti , tra i quali quelli di Giovanni Goltfried. pittore di Carlo VI, e del conte d'Odt governatore di Vienna. Morì in patria dopo la metà del diciottesimo secolo, lasciando ammaestrati nell' arte due figliuoli, cioè

- ( GASPARE ), che dopo aver appreso dal padre il disegno, venne in Italia e lungamente dimorò in Roma, dove lasciò nella chiesa di S. Dorotea un quadro storico.

- (GIOVANNI GIUSEPPE), che dopo aver ajutato il padre nell' in-cisione della galleria di Vienna, venne pure in Italia, lavorò intorno al Museo Fivrentino, poscia inta-gliò in 45 rami tutte le pitture della Villa di Caprarola di Taddeo Zuccari, rappresentanti i più memora-bili fatti della famiglia Farnese.

PRESTEL (Gro. Teofilo), nacque a Grunnebach, nello stato di Kemptem l'anno 1739, apprese gli elementi del disegno e le pratiche del dipingere da due pittori frescanti del Tirolo, Giacomo e Francesco Zeiler, ed in età di vent'anni passò a Venezia, dov' ebbe la fortuna di contrarre domestichezza con Giuseppe Wanger e Giuseppe Nogari. Quest'ultimo, vedutolo in una chiesa mentre copiava un quadro d'altare, talmente gli si affezionò, che fecesi a dirigerlo nell'arte, ed, a condizione di domiciliarsi in Venezia, gli prometteva in isposa una fanciulla educata da lui come fosse sua figlia, dichiarandola sua erede. Ma Prestel rifiutò così vantaggioso partito, e parti da Venezia alla volta di Roma non senza essere tacciato d'ingratitudine verso il Nogari che lo aveva colmato di beneficj. Conobbe in Roma Pompeo Battoni ed Ago-stino Rosa; e nel 1766 recossi a Fi-renze; indi a Bologna, e di nuovo a Venezia, che presto abbandonò per passare in Augusta, e di là in Norimberga, dove stabili di fermarsi. Fattosi conoscere valente pittore all'olio ed a pustello, non tardò ad avere scolari nel disegno e nella pittura, tra i quali Maria Caterina Hoel, di cui invaghitosi, la chiese ai parenti in isposa, e l'ottenne. Ma non andò molto, che vinto dal suo incostante carattere, abbandonò quésta buona e valente consorte, che pazientemente soffriva le stravaganze del suo carattere e l'ajutava ne'lavori dell'arte, per andare nella Svizzera. Giunto a Zurigo, lebre Lavater, che gli fece guada-gnare assai nel fare ritratti. Ma in breve si stancò di questo genere di pittura, e tornò a Norimberga, dove troppo tardi si penti di non aver continuato in un genere di pittura in cui riusciva molto bene. Si diede quindi all' incisione a bulino. La sua prima maniera fu quella di dare i semplici contorni senza ombre; la quale non piacendo ai dilettanti, adottò un altro genere. Egualmente intraprendente che industrioso, e grande disegnatore, si fece ad intagliare all' acqua forte, e vi riuni la maniera d'incidere a lapis. Combino tutte le differenti maniere d'incidere a lapis, ed all'ultimo in quella all'acquerello esegui le belle stampe che rendono persetta-mente i disegni finiti, sorpassando tutte le altre che in tal genere siansi fatte in Francia o in Inghilterra. Erasi finalmente riunito alla virtuosa sua moglie, che assaissimo contribui alla felice riuscita di questo genere d'intaglio, come ne fanno prova

le quatiro stampe rappresentanti il Ponte di Dietrich, il Mattino di H. Roos, il Tempio del Sole a Palmira di Moretti e la Foresta di Schütz.

Così felice riuscita non bastò per altro a fissarlo in Norimberga; ed andò a stabilirsi a Francfort sul Meno, dove visse finalmente alquanto più quieto e sotto più favorevoli auspicj. Mancò all'arte circa il 1815. Oltre le quattro presilegate stampe sono tenute in pregio le seguenti:

Giovanni Teofilo Prestel seduto a dipingere nel suo cavaletto, dipinto da lui medesimo ed inciso all'acquaforte a granito.

forte a granito. Una Sacra Famiglia, da Alberto Duro.

Quattro vedute del Castello d'Heiberg, incise alla maniera colorata dai due sposi.

La Donna adultera, da Pietro da Cortona.

Puesaggio con una Rocca, da Wagramo.

Veduta del Reno presso Basilea, da Fr. Schutz.

## Opere intere.

Disegui dei migliori pittori d'Italia, Germania e Paesi Bassi della galleria di Paolo Breaun a Norimberga, 1780, fogli 48.

berga, 1780, fogli 48.
Altra simile collezione della galleria di Gerardo Gioachino Schmidt in Amburgo, pubblicata nel 1779, fogli 30.

Altra simile da diverse gallerie, contenente un ragguardevole numero di stampe in foglio, terminata nel

PRETI (N) di Castelfranco, architetto che operava in sul declinare del diciassettesimo secolo, ed in principio del susseguente, ebbe vivente grande opinione di valente maestro a cagione del depravamento del buon gusto, ed ebbe commissioni per importanti edifici, che altro merito non hanno che quello di una non incomoda distribuzione interna.

PRETI ( CAVAL. MATTIA ), V. Calabrese.

PREVITALI ( ANDREA ), Bergamasco, nacque circa il 1470, e fu uno de buoni discepoli di Giambellini. Vero è che mal conobbe l'arte di dar amina alle figure, e che trattò l'estremità meno correttamente del maestro, ma seppe emularlo nel colorito e per avventura superarlo nella prospettiva. Sono belle oltremodo le sue Madonne, ai volti delle quali seppe dare la grazia del Vinci, e la bellezza raffaellesca. Dicesi perciò che Tiziano qualunque volta passava per Ceneda ( e vi passava frequentemente per-chè posta in su la via che da Venezia conduce al Cadore ) soleva riveder con piacere una Nunziata dipinta in quella città dal Preti suo più provetto condiscepolo. Nelle prime opere del pittor bergamasco, eseguite circa il 1500, vedesi nella composizione, nella massa delle figure e ne panneggiamenti conservato in gran parte l'antico gusto, che poi si andò di mano in mano rendendo meno sensibile nelle posteriori.

PREVOSTO, non ignobile scultore milanese, che fioriva in sul decliuare del diciassettesimo secolo, lasciò memoria della sua abilità come scultore nelle gigantesche statue in forma di termini sulle basi dei pilastroni della facciata che sostengono la fabbrica, ch' egli condusse in compagnia del Lasagna.

dusse in compagnia del Lasagna. PREVOST (NICOLÒ) apprese a diseguare ed a dipingere sotto Claudio Vignou, ma conoscendosi lontano dal merito di molti suoi compatriotti nella pittura, si diede all'intaglio in rame, e fece all'acqua forte non poche stampe di piccole dimensioni.

altro intagliatore francese che fioriva circa il 1750, incise molte vignette assai gentili e di buon gusto, e si fece nome eziandio col frontespizio della Enciclopedia di Cochin, di cui seppe perfettamente imitarne il gusto e la maniera.

PREZIEDO (D. FRANCESCO), nacque in Siviglia nel 1713, e fu mandato a Roma nella qualità di direttore dell' accademia spagnuola di pittura da poco tempo eretta in quella città. Forse le occupazioni annesse a tale incombenza non gli permettevano di accordar lungo tempo all'esercizio dell'arte sua; e Roma non possede di questo valente maestro che una Sacra Famiglia ai Santi Quaranta, condotta con grande studio e non comune difigenza. E celebre una sua lunga interessante lettera intorno ai pittori spagauoli, probabilmente non conosciuta dal signor Quilliet, il quale nel Dizionario de' pittori spagnuoli non fece cenno del dotto e valente Preziedo, morto in Roma nel 1789.

PRETO DE LORETTE (DONNA MARIA) nacque a Madrid 1753. Raccontasi che appena uscita di fanciullezza disegnava con molto garbo e castigatezza, e che di sedici anni presentò all'accademia di S. Fernando alcuni rari lavori che le meritarono il grado di accademica onoraria. Due anni dopo erasi data all'intaglio in rame, ma quando faceva concepire le più lusinghiere speranze, che la Spagna avrebbe in lei una valente intagliatrice, fu rappita all'arte avanti che giugnesse ai vent'anni.

PRIMATICCIO (ABBATE FRAN-CESCO), nato a Bologna l'anno 1490, fu prima scolaro d'Innocenzo da Imola, poi del Bagnacavallo. l'uno e l'altro allievi di Raffaello? Morto questo sommo maestro, e venuto Giulio Romano a Mantova come pittore ed architetto di quel Duca; il Primaticcio fu uno dei non pochi valenti artisti che furono da Giulio chiamati ad ajutarlo ne' grandi lavori intrapresi per le ducal corte,

Era il Primaticcio di già buon pittore ed insigne plastico onde non tardò ad essere adoperato nelle più importanti opere di pitture, di stucchi e di altre maniere d'ornamenti trovati o perfezionati da Raffaello per abbellimento di signorili camere. Erano già sei anni passati da che il Primaticcio erasi stabilito in Mantova, quando, chiamato Giulio in Francia dal re Francesco I, mandò in sua vece il Primaticcio, siccome quello che credeva più capace d'ogni gran cosa. Nè s' inganno, perocchè condusse tali maravigliose cose di pitture a fresco e di stucchi a Fontainebleau ed in altri regj palazzi, che lo stesso Giulio non avrebbe potuto forse far più nè meglio : e tanti giovani artisti italiani e francesi esercitò in qualità d'allievi ed ajuti, che a ragione venne risguardato come capo della scuola francese. Pochi artisti ebbero al pari del Primaticcio onorato premio delle loro fatiche, perocchè ottenne da quello splendido monarca ricchi e frequenti doni; ed all' ultimo, secondo praticavasi in allora e dai principi e dai papi, gli fu accordata l'abba-zia di S. Martino, che rendeva annualmente ottomila scudi d'oro. Oltre le opere eseguite ne'reali palazzi, altre ne fece il Primaticcio per alcuni de'principali signori, per amici e per chiese. Alcuni suoi stucchi conservansi tuttavia in Mantova nel palazzo del T., e pochi quadri da stanza vedevansi in Bologna, il più singolare de' quali era quello della galleria Zambeccari, rappresentante un concerto di musica eseguito da tre figure femminili. Morì in Francia in età di ottant'anni, compianto per le sue virtu pittoriche e morali e per le sue gentili maniere da quanti ebbero la fortuna di avviciparlo.

PRIMI (GIOVAN BATTISTA), romano fu dal Tassi condotto a Genova come suo ajuto; e perchè erasi procurato in quella doviziosa città Diz. degli Arch. ecc. T. 111.

partenza del Tassi, lavorando di paesi e di piccoli quadri da camera, di ritratti e di storia, che conduceva con molta bravura. Colà morì in sul declinare del sedicesimo secolo. PRINA (PIER FRANCESCO), nato in Novara ne primi anni del diciottesimo secolo; alla metà del secolo lavorava in Milano a fresco di prospettive e di architetture, ed era risguardato come uno de'migliori artisti in tal genere per secondità d'invenzione e per facile esecuzione.

— (GIOVAN FRANCESCO), co-

masco, fu scolaro in Bologna del Franceschini, onde i suoi dipinti ricordano la grazia ed il sapore della scuola, sebbene lontani dal merito di quelli del maestro e de'migliori allievi. Si esercito aucora nella poesia, ma fu meno felice poeta che pittore, onde lasciò poche mediocri opere di pittura, e nessuna tollera-

bile di poesia.

PRINCE ( GIOVANNI BATTISTA
LE ) nacque in Parigi nel 173\$, dov'ebbe a maestri in pittura Boucher e Vien. Vedendo che in Parigi aveva scarse commissioni di lavoro, passò in Russia, ed alcun tempo si trattenne in Pietroburgo; indi recavasi a Mosca, e depo alcun tempo, avendo guadagnato assai: si fece a percorrere diverse provincie di quel vastissimo impero, disegnando dovunque dal vero le più pittoresche situazioni, le più caratteristiche fisionomie, ed i più singolari costumi di quelle settentrionali popolazioni. In tal guisa gli riuscì di formare una doviziosa raccolta di disegni e di studi, che portò a Parigi, dove in grazia di sette anni di studi fatti in straniero paese, per offrire all' arte nuovi oggetti, fu ricevuto membro dell'accademia di pittura. Egli aveva appreso a dipingere con selice riuscita in ogni genere, e disegnava ed intagliava con molto spirito tanto alla punta, quanto alla imitazione dei disegni all'acquerello ed a histro, e tutto dalle proprie composizioni e specialmente dagli studi fatti in Russia. Osservarono i Continuatori del Manuel des Amateurs essere egli stato il primo che condusse la maniera d'incidere all'acquerello al più alto grado di perfezione. Le stampe di lui intagliate in tal guisa hanno una forza ed una precisione che i conoscitori non si saziano di ammirare. La Raccolta delle sue stampe in tal genere contiene più di centocinquanta stampe. Ignorasi l'epoca della sua morte. Soggiungo un breve indice di alcune parziali collezioni.

Dieci pezzi di diverse sigure cot seguente litolo: Diversi acconciamenti russi dedicati al sig. Boucher pittore del re.

Otto pezzi rappresentanti i differenti gradi del corpo degli Herlits, antica milizia russa distrutta da Pietro il grande.

Dieci fogli di varj abiti dei paesi della Russia avanti che si dividesseno dalla Chiesa cattolica.

Due raccolte di grida dei mercanti in Pietroburgo ed in altre città, con lontananze pittoriche e bellessimi paesaggi.

Due paesaggi dei contorni di Pietroburgo.

Sei diverse vedute della Livonia. Diversi acconciamenti delle donne di Mescovia in sei fogli in dodici.

PRISTINARO (GEROLAMO) uno de'valenti scultori milanesi, che nella seconda metà del sedicesimo secolo arricchirono internamente ed esteriormente di pregevoli statue in marmo la cattedrale di Milano.

PROBST (GIO. BALDASSARE) intagliatore di Augusta, incise alcune delle lunette del chiostro della Nuziata iu Firenze dipinte dal cavaliere Ventura Salimbeni, da Matteo Rosselli, e da Bernardino Poccetti.

PROCACCINI (ERCOLE SENIO-RE), nato in Bologna nel 1520, fu capo di un'illustre famiglia pitto-

rica, la quale avendo, secondo il Malvasia, abbandonata la patria perche troppo debole a sestenere la concorrenza dei Cesi, dei Passaret-ti, dei Fontana, dei Caracci, ando a stabilirsi in Milano. Ma avanti che ciò accadesse, avea Breule molto operato iu Bologna ed in Parma; e quando venue a Milano, o perchè non glielo consentisse l'avanzata età e la non ben ferma salute, niuna pubblicata o privata pittura di molta importanza vi esegui, Pensano alcuni, che ne fesse sconsigliato dalla più grandiosa maniera adottata dai figliuoli Camillo e Giulio Cesare, dietro gli studi fatti per i suoi con-forti sulle opere del Correggio, di Raffaello, di Michelangelo. In fatti, sebbene venga a ragione lodato da Paolo Lomazzo quale felicissimo imitatore del colorire del gran Correggio e della sua vaghezza e leggiadria, nou può negersi che non sia nel disegno alquauto meschino, e debole nel colorito. Merita ad ogni modo grandissima lode per essersi in calamitosi tempi preservato dal manierismo, da eui non seppero guardarsi alcuni de' suoi principali emuli bolognesi; ma principalmenta per aver dati all'arte molti buoni allievi, tra i quali i tre suoi figli Camillo, Giulio Cesare, e Carl'Antonio, che tanto contribuirono al decoro della scuola milanese ; la quale, dopo la morte de'grandi allievi ed imitatori di Lionardo, aveva alquanto perduto del suo primo spiendore. Mori Ercole in Milano, dopo il 1591, quando il maggiore de suoi figliuoli

tempo risguardato nell'adottiva patria e fuori siccome uno de' grandi pittori dell' alta Italia. Era costui nato in Bologna, circa il 1545; e poi ch'elbe appresi gli elementi della pittura nella scuola paterna, frequentò diverse delle più rinomata scuole; e secondo alcuni, lungamente si trattenue in Roma. Sembra

ad ogn modo che attentamente abbia nudiate le opere del Rarmigiade diversi aperti indizi di felree mitazione. A troppo lunghe inda-gini ci condurrabbe l'annoverare sofianto le lodate operes di grandi dimensioni: ma non dimenticheremo il Giudizio dipinto al fresco in S. Precelo di Reggio, ne il quadro di S. Rocco tra gli appestati, essendo il primo annoversio tra i migliori freschi di Lombardia, l'altro come quell' opera che sgomentava lo stesso Lodovico Caricci incaricato di eseguire un quadro d'accompagnamento. A, competensa di Lodovico lavorò Camillo vel Duomó di Piacenza di commissione del duca, Farnese, ma comunque si mostrasse quel valent'uomo che era veramente, dobbism confessare che mal'scetonne il confronte del suo grand'emulo. Delle infinite opere fatte in Milano ed in altri luoghi della provinela mon cicorderò che le vastissime tele degli organi della metropolitana, intorno alle quali non venne meno alparagone con diversi illustri artisti; la disputa di S. Ambrogio con S. Agostino fatta in S. Marco a competenza del Cerano che rappresentò la cremonia del battesimo dell' ultimo; tre quadri dell'altar maggiore di S. Augelo, e per ultimo l'adoraziode de' Magi della Madonna presso Varese, ultimo lavoro di questo laborioso artista, chiamato il Vasari o lo Zuccari della Lome. bardia, a piè del quale quadro non perfettamente ultimato leggesi: Hic. Camilli Procaccini manus inclitae cecidere. Mori in età di circa ottant'anni, e le mortali spoglie ebbero riposo in S. Angelo, dove non aspettarono lungo tempo quelle del fra-

PROCACCINI (GIULIO CESARE), nato in Bologna nel 1548; poiche si fu alcun tempo esercitato con lode pella scultura, continuando la quale. avrebbe ottenuto un distinto posto

vaghi della pittura, che per sempre deposto lo scalpello, non tardo siccome colui che sapea eccelleute mente disegnare, a farsi nome nella nuova professione. Si racconta, che, frequentando l'accademia del Cas racci, si tenne offeso da un pungente metto di Annibale, e si vendico colle proprie mani; onde gli convenne abbandonare Bologna Riparatosi a Parma, si pose di proposito a studiare le opere del Corregé gio, che non cercò, come alcun as-serirono, d'imitare in ogni parte s che ausi ritenuti come fondamento dell'arte il castigato disegno dell' paterna scuola e la grandiosità cal raccesca, tentò coltanto, se gli riud scisse, d'innestarvi le grazie, il morbido colorire e la forsa del chiarté scuro di quel diviso maestro. PM volta per altro, e segnatamente ne quadri di piccole dimensioni, prese a contraffare lo stile dell'Allegri, e così felicemente vi riusci, che fecero inganno a persone dell'arte. Tra le opere pubbliche, le più rinomate per correggesca maniera sono il quadro rappresentante Nostra Signora col Bambino ed alconi Santi, iti S. Afra di Brescia, e quello della Nunziata a S. Antonio in Milano; nelle quali stupende opere viene accusato di avere ecceduti i confini del decurose della santità dell'argos mento per servire alla grazia. Oltre i molti quadri d'altare, condusse altre copiose storie, tra le quali bellissima è quella rappresentante il Passaggio del Mar Rosso in S. Vittor grande di Milano, una vaghissima Assunta del suo più grandioso stile coi due Santi Francesco d'Assisi e Carlo Borromeo, ora posseduto dal Signor Vincenzo Ferrario, ed altre egualmente pregevoli fatte in Ge-nova. In così gran numero di sacre e profane opere, mostrossi costantemente castigato disegnatore vario e copioso nell'invenzione, stu196

PROCACCINI (CARLO ANTONIO) il minore de fratelli di età e di merito, vedendosi da loro preoccupato nelle opere di storia, si volse a dipingere paesi, fiori, frutta ed altre gentilezze, che ottennero il comune aggradimento, onde non gli mancarono utili commissioni, non solamente per parte delle doviziose famiglie milanesi, me ancora per ordine di quella di Spegna. Ebbe sepoltura in Angelo nella gentilizia tomba della famiglia Procaccini. Era suo figlio

- ( ERCOLE giuniore ) nato a Milano nel 1596, il quale, poi ch'ebbe appresi gli elementi della pittura del pedre e secostossi allo zio Giulio Cesere, che lo mise in su la via da lui segnata. Ai meriti pittorici aggiunse Ercole quelli di eccellente suonatore di liuto, di gentile e costumato parlatore e di erede della gloria domestica, onde Ottenne fama forse superiore alle virtu pittoriche. Non pochi suoi quadri scontransi nelle quadrerie di Milano, che d'ordinario si attribuiscono a Giulio Cesare. La più lodata delle sue opere pubbliche, è l'Assunta a S. Maria Maggiore di Bergamo, nella quale mostrossi degno allievo dello zio Giulio. Chiamato alla corte di Torino, meritò la distinzione della collana d' oro con medaglia, non accordata che ai distinti personaggi : dovunque ottenne la stima de' grandi e degli artisti. In Milano, sua patria, seppe rendersi in particolar modo benemerito dell'arte, tenendo aparte a proprie spese ed a pubblico bene-fizio l'accademia del nudo e fiorten scuola, provveduta di doviziosa sulpellettile di antichi e moderni esen plari, e feconda di valorosi artisti. Mori in età di ottant'anni nel 1676.

neute alla precedente famiglia, macque in Roma nel 1671, e fu scolaro di Carlo Maratta, poi uno de'pittori che per ordine di Clemente XI dipinsero a S. Giovanni Laterauo uno de'dodeci profeti. Ad Andrea toccò in sorte il profeta Daniello, che condusse con tanta bravura de meritargli l'onore di regio pittore della corte di Spagna, deve recatosi nel 1720, esegui diverse opere d'importanza, e ago il comune tributo alla natura l'anno 1734.

- Camillo Giulio ed Andrea Procaecini inciseró alcune delle proprie invenzioni, tra le quali una Sacra famiglia in bel paese, una Madonna vestita all'egizia ed un altro riposo in Egitto, S. Francesco in atto di ricevere le stimmate con la data del 1592, e la Trasligurazione del Redentore.

Giulio Cesare intagliò pure alcune stampe all'acqua forte, tra le quali una B. Vergine col divin Figliuolo.

Andrea pubblicò le seguenti stampe all'acqua forte.

I discepoli in Emaus a tavola, da Raffaello.

L'Ascenzione del Salvatore dal medesimo.

Gruppo di molte figure, tra le quali un figlio portante il padre sul dorso, dallo stesso.

La Natività di Bacco, da Carlo Maralta.

Diana alla caccia, dal medesimo. Clelia e le sue compagne che passano il Tevere.

PROFONDAVALLE (VALERTO), nato in Lovanio nel 1533, venne giovace a domiciliarsi in Milano, dove si fece vantaggiosamente conoscere non solamente come pittore as vetro, ma come buon pratico tanto a fresco che all'olio; osde fu da Paolo Lossazzo ricoranto tra i buoni artisti suoi contemporanei, senza peraltro averci additata verun' opera certa. Morì nel 1600.

PRONCK (CLAUDIO), intagliatore olandese, operava nel p.º p.º secolo. Sono vantaggiosamente comosciute diverse vedute truttate com

buon'effetto di prospettiva. PRONTI (CESARE), religioso Agostiniano, chiamato il Padre Cesare da Ravenna, nacque a Cattolica nel 1626 da padre appartenente alla famiglia Baciocchi, ma gli piacque, non so per quale motivo, intito-larsi dal casato materno. Fu dettoche trovandosi in età fanciullesca in Sinigaglia : manifestasse una prepotente inclinazione per la pittura nel vedere entro una bottega rac-colti diversi bei quadri. Fermatesi a contemplarli, più non si ricordò di raggiugnere i genitori che lo andavano cercando per la città; ed: all'altimo rinvenutolo, a stento ottemero di allontanario da così carioggetti, senza per altro aver potuto in verum modo fergli rinunziare al desiderio di diventar pittore. Dovettero perciò accontentarsi di mandarlo a Bologna, dove frequentò la scuola del Guercino, finchè si fece frate. Prù lungo tempo che altrove dimorò in Ravenna, che arricchì di egevoli opere all'olio ed a fresco. Molto dipiuse aucora in Pesaro, ed è sommamente lodato il S. Giovanni da Villanuova dipinto nella chiesa del suo ordine con una bellissima architettura e di uno stile, che sebbene alquanto senta del guercinesco, può per molti rispetti risguar-

dersi come originale.

PROSPERO da Brescia fioriva durante il ponteficato di Gregorio XIII, e fu piuttosto valente plastico che scultore, sebbene egualmente abbia molto operato nell'un'arte e nell'altra, specialmente iu Roma,

dove quasi continuamente dimorò. Incaricato di fare il deposito di papa Gregorio; uon soddisfece al committente, che lo fece levare, sostituendogliene umo in marmo di Camillo Rusconi peggiore di quello di Prospero; se non che il primo era di stucco, l'altro di più nobile materia. Infelicissima riusci pure la statua di Mosè che Prospero scolpi per la fontana della piazza di Termini, e tale che fece dimenticare le precedenti meno cattive o-

PROSPETTIVE. V. Agostino

dalle.

PROVENZALE (MARCELLO), nato in Cento nel 1575, fu scolaro di Paolo Rossetti, suo compatriotto, e nelle opere di musaico riusci non da meno del maestro. Oltre diverse opere pubbliche eseguite ai tempi di Paolo V, fece pure di musaico il ritratto di questo papa ed alcuni quadri da stanza. Sebbene nell'età del Provenzale non si fossero ancora tentate quelle grandiose opere di musaico, che si eseguirono non molto dopo in Vaticano, egli ebbe la gloria di avere ammaestrato nell'arte sua il primo che si accinse a farne, il Calandra di Vercelli.

Morì Marcello Provenzale nel 1639.

(STEFANO) nacque in Cento

(STEFANO) nacque in Cento circa il 1640, e fu uno degli ultimi allievi in tempo del Guercino; ma ristrettosi ad un solo genere di rappresentazioni, a quello delle battaglie, rinsci in queste lodevolmente.

PROTOGENÉ, nato in Cauno, città della Caria dipendente da Rodi, fioriva nell' Olimpiade 112 e fu contemporaneo di Apelle. Credettero alcuni che da principio, fosse coloritore di navi, perocchè, dicono, dipingendo l'antiporto di Minerva in Atene vi rappresentò alcune piccole navi lunghe, onde si vedesse da che bassi principi era salito a tanta rinomanza. Da principio operava con tanta diligenza, che pochi lavori poteva fare, onde

disse di lui Apelle, che mai non sa-l' città dimorava, e giunto ialla qua: Roma nel tempio della Pace, e da tutti ammirato come un' estremo sforzo dell'arte. Si racconta che quattro volte colori questa tavola onde assicurarla dalle ingiurie del tempo, perchè mancando il colore di sopra succedesse il dissotto. Ed è questa la pittura che fece stupire lo stesso Apelle, sebbene non vi trovasse grazia eguale alla diligenza ed alla fatica. È comune opinione che in questa tavola fosse effigiato un vaghissimo giovane rappresentante l'eroe Gialiso fondatore, di una delle tre città di Rodi, da esso denominata, o pure il genio tutelare e l'ideale sembianza della medesima. Eravi un cane fatto a maraviglia, rispetto al quale racconta Pliuio il fatto della spugna, che gettata per dispetto perchè non sapeva esprimere la schiuma che imbratta la bocca dell'affaticato animale, facesse il caso ciò che il: pittore non aveva saputo fare. Maciò si racconta d'altro pittore, e le sono cose puerili. È comune opinione, che Demetrio espugnatore si astenesse dall'incendiare la città di Rodi, per non abbruciare la tavola del Gialiso posta dalla banda delle mura ove doveva attaccarsi l'incendio, e perciò perdesse l'occasione della vittoria. Ma di così fatti racconti, chi avesse vaghezza, potrà leggerli distesamente narrati nell'opera di Francesco Giunio de Pictura Veterum nell'indice alla parola Protogene e nella vita di questo pittore di Carlo Dati. Ebbe pur fama la tavola rappresentante un Sa-tiro, come l'ebbero il suo ritratto di Alessandro il Macedone, il Dio Pane ec. Chiuderò quest' articolo coll'aueddoto di Apelle. Era questi sbarcato a Rodi per veder l'opere di così valente pittore, che in quella

peva levar le mani da'suoi quadri. bottega, non vi trovò che una ve... Tra le più belle pitture di Proto- chia ; che stava a guardia di una gene ottenne la palma il Gialiso die tavola messa su per dipingerei. la Rodi, il quale poi sa dedicato a terrogato Apelle dalla vecchia chi fosse, onde dire a Protogene chi era venuto a cercarlo, Apelle, senz'ala tre rispondere, preso un peunello, tirò di colore sopra la tavola una sottilissima linea. Raccontò la vecchia il tutto al padrove, il quale: considerata la sottigliezza della linea, conghietturò essere stato Apelle; indi tirò con diverso colore un altra linea ancor più sottile parallela alla prima, ordinando alla vecchia che fosse mostrate al forestiere se aucora capitasse. Non sostenne questi di essere superato, e con un! terzo colore divise in due le linee. Protogene si affretto di trovarlo al porto e furono subito amici, siccome quelli che avevano grandissima stima l'uno dall'altro. Sendo Protogene in Rodi assai meno stimato che non meritava, Apelle lo fece salire in grandissimo credito coll'avere comperato un suo quadro ad altissimo prezzo. Si dice che Protogene gettasse ancora delle figure in bronzo, essendo eccellente: statuario e formatore. Secondo Svida scrisse due libri della Pittura perduti insieme ad akri moltissimilibri d'arte de'greci maestri.

PROU (GIACOMO) nacque in Parigi nel 1639, ed apprese il disegno e la pittura da Bourdon. Dietro i consigli del maestro risolse di darsi interamente al paesaggio, nel qual genere potè farsi distinguere dai mediocri pittori. Intagliò all'acquaforte alcuni de'suoi quadri, altri del maestro e di altri pittori, tra i quali:

Dodici paesaggi di sua composizione.

Sei grandi paesaggi con aspre selve, da Bourdon.

Una Fuga in Egitto, da Anni-bale Caracci, ec.

PROVIDONI (Francesco) fiori-

va sel 1651, nel quale anno pubblicò una stampa all'acquaforte rappresentante un Loth voltato in faccia a sedere in mezzo alle figliuole, una delle quali gli mesce da un'urnetta d'antica forma del vino entro una tazza. In loutananza vedossi ardere le città colpite dalla divina

PRUCHERT. (NICCOLO) uomo singolarissimo che: fiorì in Monaca nella prima metà del diciaesettesimo secolo. Pare che: costui impiegassa i migliori anni della gioventù nell'ammaestrare pappagalli e storui ed in fare artifici di nuova invensione, finche risvegliatosi finalmenta nel suo patto l'amora che fanciulle concepito aveva per la pittura, presse a dipingere piccoli quadri all'olio ed a gomma con tanta bravura, che quali cose rarissime fucono raccolti e conservansi tuttavia nella reale galleria di Monaco.

PRUNATO (SANTO), mato a Verona nel 1656, fu scolaro in patria de' pittori Andrea Voltulino e di Piaggio Falcieri, poscia in Venazia ed in Bologua di altri maestri. Col sussidio di queste due scuole si formò un più corretto e naturale disegno che non era quello della maggior parte de' pittori dell' età sua e vi aggiunse un vero e pastoso colorito. Fu molto adoperato in Versona ed altrove ancora in opere grandi, ed è dovuto a lui quel nuovo vigore che rianimò la scuola veronese in sul declinare del diciassettesimo secolo. Morì nel 1716, lassian-

do ammaestrato nell'arte il figliuolo.

(MICHELANGELO) che nato nel 1690, seguì a qualche distanza le paterne pedate; e se non altro si tenne alquanto in guardia contro l'allagamento del manierismo. Vedonsi nella cattedrale di Verona pitture del padre e del figlio; ma il bello S. Francesco di Sales del primo è troppo superiore alle mediocri opere di Michelangelo che morì circa il 1750.

PUCCETTI (Gio. BATTISTA) nato in Roma dopo la metà del dieiassettesimo secolo, fu allievo di Giuseppe Passeri. Lavorò in patria assai per luoghi pubblici e privati, come può vedersi in casa Massimi, a S. Maria in Monticelli ed altrove. Operava ancora nel 1718.

PUCCI (GIO. ANTONIO) giovane fiorentino di avegliato ingegno, poi ch'ebbe appresi in patria i principi della pittura e belle lettere, recossi a Roma, dove si trattenne più anni studiando gli antichi monumenti, che in gran parte esattamente misarò e copiò. Agli studi pittorici aggingneva quelli della poesia, oride dava grandissime speranze di riuscire uomo di merito distinto: ma pare, che partendo da Roma, dopo il 1716, per rimpatriare, mancasse alla gloria delle belle arti in fresca gioventit.

PUCCINI (BIAGEO) fioriva in Roma sotto il papato di Clemente XI e di Banedetto XIII, ed aveva fama di buon frescante, onde vedonsi tuttora in diverse chiese di quella capitale varie sue pitture, secondo la condizione de tempi, abbastanza lodevoli.

PUCHE (N.), scolaro in Madrid di D. Antonio Paloneino, trovasi approverato nel 1716 come valente pittore di steria: ed una bella Concezione portante il nome dell'autore, che conservasi nella celebre galleria di D. Niccola de Vargas, basta a giustificare le lodi de suoi biografi. Pare ad ogni modo, che in appresso si applicasse più che a tutt'altro ai quadri di genere, perocchè non sono rari in Madrid i suoi quadri di fruttu e di fiori, forse mancanti di freschezza, ma perfet-

tamente tratti dal vero.
PUGA (ANTONIO) frequentò in
Madrid la scuola di Velasquez de
Silva, e ne fu fedele imitatore, ma
semplice imitatore; onde i suoi quadri, sebbene agli occhi dei più abbiano grandissimo merito, risguar-

dansi dalle persone dell'arte e dai dilettanti di gusto per servili copie o imitazioni delle opere del masstro. Fioriva alla metà del diciasset-

tesimo secolo.

PUGET (PIETRO) celebratissimo scultore francese, che fiori nell' età della regina Maria de'Medici, s'esercitò da principio eziandio nell'architettura e nella pittura, onde fu dai suoi compatriotti, troppo facilmente, assomigliato a Michelangelo Bonarrotti. Fu lungo tempo in Italia e specialmente in Firenze ed in Rodove terminò i suoi studj. Egli si affezionò, più che a tutt'altro, allo stile di Pietro de Cortona che taute seducenti attrattive doveva avere per un artista francese e che in quei tempi piaceva pure universalmente in Italia. Chiamato a Genova, v'ebbe importanti e numerose commis-sioni. Tra queste non ricorderò che le gigantesche statue de santi Sebastiano ed Alessandro Sauli scolpite in marmo per il nobilissimo tempio della Madouna di Carignano e la grandiosa Assunta dell'altar maggiore nella chiesa dell'Ospitale, chiamato l'Albergo. Di ritorno in patria fece la statua del Milone, che ebbe straordiuaria celebrità, delle lodi estreme e delle estreme invettive contro il pessimo esempio che questa statua offriva agli Scultori. " Quella facilità di pennello, scrive " lo Storico della Scultura, che fu » causa di molta decadenza nell'arte della pittura, resa poi comune alle opere in marmo, produsse in alcuni un'audacia, a torto ri-» sguardata come un merito, lodan-» dosi ciò che più giustamente ascri-» ver dovevasi a disetto. Ses opera-» tions n'etoient souvent dirigés n ou par une maguette, ou petit modéle. Il trouvoit au bout de n son autil les aplombs, les compas, les equerres. Questa negligenza di » studio è troppo visibile in tutte » le sue opere; e schbene alcune » parti delle medesime siano tal» volta anche espresse con genio, » sovente mancano di relazione tra » loro, e sempre peccano di man-» canza di nobiltà. »

PUGLIA (GIUSEPPE) pittore romano, detto per soprannome il Bastardo, durante il ponteficato di Urbano VIII dipinse in Roma molte chiese ed altri pubblici edifici a buon fresco, come può vedersi alla Mi-nerva, in S. Maria Maggiore ed in S. Girolamo degli Schiavoni. Fatta astrazione dalla maniera universalmente dominante nell'età sua, non gli si può negare la lode di valente frescante; ed avrebbe per avventura fatto anche meglio, se non fosse maucato all'arte nel vigore della gioventù.

PUGLIESCHI (Antonio) nato in Firenze avanti il 1650, apprese a dipingere nella scuola dei Dandini, uscendo dalla quale si acconciò in qualità di suo ajuto con Ciro Fèrri, che in allora era risguardato come uno de' migliori artisti che avesse l'Italia. Ma il Puglieschi non si dipartì però mai dalfo stile dandinesco, come lo mostrano diverse opere eseguite in patria, dopo aver lasciato Ciro Ferri. Sebbene non si sollevasse oltre la mediocrità, gli fu dato luogo nella Serie degli uomini più illustri in pittura: tanto può la cieca fortuna anche nella distribuzione della fama tra i scienziati e

gli artisti l

PUJOS (ANDREA) nacque in Tolosa nel 1730, e su uno de'più rinomati ritrattisti che conti la Francia nel diciottesimo secolo. Troyandosi bastantemente ricco per non aver bisogno de'guadagni dell'arte, concepi il patriottico disegno che onora egualmente l'artista, le lettere e la Francia, quello cioè di ritrarre i più illustri letterati e personaggi franceși dell'età sua, e gli riusci di formare una ricca galleria; e la più scelta e copiosa in tal genere che posseduto abbia verun privato francese. Lo stesso disegno aveva dugento anni prima con diversi mezzi. simo nome gli acquistarono quelli eseguito in Italia il celebre storico di alcuni pontefici e grandi signo-Paolo Giovio, il quale nel suo Sacro Musco aveva raccolte molte centinaja di effigie dei tanti illustriletterati, artisti, principi, guerrieri e matrone per virtu o per bellezsa insigni, che onoravano l'Italia negli ultimi anni del quindicesimo,secolo e nella prima metà del sussoguente. Morì l'illustre pittore Toloano nel 1788.

PULIGO (Dómenico), nato nel 1478 nel territorio fiorentino, aveva di già nome di buon coloritore quando Andrea del Sarto, che iu breve doveva essere il più illustre maestro della scuola fioreutina, lo prese per suo sjuto. Mancava al Puligo buon fondamento di disegno, ne di ciò prendevasi egli pensiero; perocchè sapendo di piacere ai più col colorir dolce, unito e sfumato, nascondeva i contorni, onde non essere forzato a perder tempo, diceva egli, intorno a ciò che pochi osservano. Andrea seppe approfittare delle buone qualità di questo artista insofferente di lungo studio. Egli faceva i disegni di sacre famiglie e di altri santi per quadri da stanza, ed il Puligo egregiamente li coloriva, se non colla debita diligenza, con molta bravura; e con ciò guadaguavano assai. Morì il Pu-ligo di 49 anni.

PULSONE (SCIPIONE) detto Scipione da Gaeta, nacque circa il 1550, e fu scolaro di Jacopino del Conte; sotto al quale si formò uno stile che partecipa del raffaellesco e di quello di Andrea del Sarto. Pochissime cose dipinse di storia, tra le quali sono in Roma il Cro-cifisso alla Vallicella e l'Assunta in S. Silvestro a Monte Cavallo, che per bellezza di disegno, per leggiadre tinte, per finissimo gusto sono delle più graziose pitture che possano vedersi. I ritratti rapicono questo valente maestro al più nobil genere dell'arte, la storia. Grandis-

Diz. degli Arch. ecc. T. III.

ri, trattati così finitamente e con tanto brio e verità, che da alcuni moderni venne poi chiamato il Van Dyck della scuola romana. Anzi fu osservato, che Scipione prevenne i Seybolt rispetto allo sfilare i capelli ed al rappresentare entro la pupilla degli occhi le finestre ed altri og-getti così minutamente come si vedono in natura. Della qual cosa ben può darsegli merito per conto della diligenza, ma son per eccel-lenza pittorica. Un quadro della sua più fiuita maniera è l'Orazione all'Orto che conservasi nella reale gala leria di Firenze. Giunto ai treutott'anni, annoverato tra i migliori artisti dell'età di Sisto V, ricco, felice perche da tutti amato e rispettato per le sue virtù di spirito e di cuore, maucò repentinamente alla gloria d'Italia e della pittura. PUNDT (GIOVANNI) pittore ed

intagliatore alla punta ed a bulino, nacque in Amsterdam nel 1711, ed apprese l'intaglio da Van de Laan. Era giunto ai cinquantacinque anni, quando volle diventare pittore. Conosceva in superior grado il disegno, onde non è meraviglia, se in breve ottenne di aver nome tra i pittori del suo tempo. Dipinse alcune volte e sfondi, oltre diversi quadri, nei quali si dice avere imitata la ma-niera di Tervesten. Ignoresi l'epoca della sua morte. Fra le sue stampe ebbero fama le seguenti:

Ritratto di Giacomo de Roun,

pittore d'Anversa.

Le trentasette prime favole di La Fontaine, dai disegni di Oudry.

L' Ascensione del Salvatore, da Sebastiano Ricci.

Ritratto di Anna Koerten Bloch, in un medaglioue, ec.

PUPINI (BIAGIO) chiamato Mastro Biagio bolognese o dalle Lame, era nato avanti il 1500. Poi ch'ebbe appresi i principj della pittura nella scuola del Francia, passò a Roma

quando Raffaello vi era da poco giunto, e dopo pochi anni fattosi conoscere a lui, dicesi aver lavo-rato insieme al Bagnocavallo nella loggia del Vaticano. Tornava con quest'amico in patria, e stretta con Iui società di lavori e d'interessi, gli su compagno in molte opere di importanza, finchè, tratto da soverchio amor di guadagno, passava in qualità di sjuto presso Girolamo da Trevigi, che tosto abbundonava per unirsi ad altri maestri, perche in tal modo guadagnava assai più che lavorando da sè e di propria invenzione. Viene però accagionato di avere talvolta fatto torto al compagno colla soverchia prestezza; lo che probabilmente non avrebbe fatto quando tutta l'opera fosse a suo carico. Ebbe la sfortuna d'inimicarsi Giorgio Vasari per alcune rivalità mell'arte, onde coloro che accusarono il biografo fiorentino di parzialità, lo resero sospetto per conto del Pupini suo nemico: perocchè, dicono essi, sebbene in alcune cose possa avere mostrata trascuratezza d'esecuzione, non lasciò per altro di operare generalmente colla debita diligenza. Il suo stile, che ricorda quello del Francia, vedesi ingrandito, di buon rilievo e con tutti i caratteri propri delle opere de' grandi maestri. Il Presepio che conservasi nell' Istituto di Bologua fa desiderare che il Pupini avesse per onor dell'arte fatte più opere da sè che non fece. Sappiamo che operava in Bologna nel 1530; ma ignorasi l'epoca della morte.

PURCELL (RICCARDO), nacque in Inghilterra circa il 1736, e fioriva in Londra nel 1760 o in quel torno. Intagliò più cose alla maniera nera e specialmente ritratti, tra i

quali i seguenti:

Giovanni Manner, marchese di

Grauby, da Reynolds. Lady Fenoulhet, contessa di Berchley, dalto stesso.

Carlo principe di Galles, Gia-

como duca di York, e la principessa Maria infanta di Carlo I, da Van Dyck.

PYCKLER (ANTONIO) tirolese non ignobile disegnatore e pittore, ebbe nome tra i buoni artisti che onorarono la sua patria nel prossimo passato secolo; ma più che tutt'altro contribui alla sua rinomanza l'essere stato padre e mae-

stro di suo figlio

(GIOVANNI), nato a Botzen nel Tirolo l'unuo 1766, fu mandato in età giovanile a Vienna, per continuare i suoi studi di disegno e d'intaglio in quell'accademia di belle arti. La sua inclinazione lo portò ad incidere alla maniera nera e pubblicò diverse stampe, tra le quali le seguenti:
Ritratto di Francesco II, ora I,

imperatore, 1792.

Leopoldo arciduca Alessandro d'Austria Palatino

Leopoldo II imperatore.

Principe di Kaunitza

Un'altro Giovanni Pyckler si rese celebre in Roma in altro genere d'intaglio, quello in pietre dure, ed a questo consacrò gran parte de' suoi studi, poichè recossi a Roma, dove stabilmente si domiciliò. Certa cosa è ch'egli fu in quest'arte uno de'primi nell'età sua, dovendosi a lui come ai Cerbara, agli Amastini, ai Cades, ai Pizzaglia, ai Marchant, ec. quella singolare eccellenza, che non ci consente d'invidiare i tempi dei Pirgoteli e dei Dioscoridi; e che mantiensi auche presentemente in sublime grado dai loro allievi. Di questo Pyckler scrisse accuratamente una breve vita il celebre Gherardo de Rossi, nella quale mostrasi, più che amico, imparziale giu-

PYE (GIOVANNI) intagliatore alla punta ed a bulino, ma principal-mente a granito, nacque in Inghilterra circa il 1746. Incise marine e paesaggi da diversiautori con molta proprietà e grazia, Operava ancora

negli ultimi anni del secolo decime ottavo. Soggiungo un breve indice delle stampe di lui.

Due Marine, una rappresentante un naufragio, l'altra varj pescatori, da Vernet.

Due paesaggi rappresentanti primo un Turbine, l'altro una Calma, da Dietrych.

Una Sacra Famiglia, da Poelembourg.

Tobia coll'Angelo, da Đu-Jardin. Persone che passano l'acqua a guado, da Claudio Lorenese.

Saffo, mezza figura, in atto di

scrivere, da Angelica Kaufimann. PYGAL o PIĞAL (GIOVAN BAT-TISTA) rinomatissimo scultore francese, nacque in principio del diciottesimo secolo, apprese l'arte in Roma, merce i più ostinati studj e tornato in Francia, ebbe in Lione diverse commissioni d'importanza, tra le quali il Mercurio, per il quale fu ricevuto nell'accademia parigina. Dicesi che un eccesso di elogi esaltò soverchiamente la fantasia di Pygal, bastantemente persuaso del proprio merito fia da quando abbandono l'Italia. Mirando di giugnere ad altissimo grado nell'arte, si abbandonò alle direzioni del proprio bizzarro ingegno, e si allontanò dalla bella natura. Di ciò ne sa sede la statua di Voltaire, che avendo ottenuto di farla ignuda, eseguì, dice lo storico della Scultura, la più infelice opera che abbia l'arte ne'presenti e ne'passati tempi, avendo copiato senza genio un modello vivo, il più brutto, il più scarnato, il più spiacevole che si potesse trovare. Invano i suoi amici gli rappresentarono la necessità di panneggiare la figura con pieghe distribuite con dotto artifizio, onde celare quella mostruosità, lasciando che lo sguardo si fermi soltanto su quella testa tante volte coronata dalle Muse; ma fu sordo ai saggi consigli dell'amicizia. Un'altro scheletro scolpi Pygal nel 1769 pel monumento del conte d'Harcour Enrico

dondante di stranezze è pure il monumento del Maresciallo Maurizio di Sassonia elaboratamente scolpito per il tempio di S. Tommano di Strasburgo nel 1776. Le migliori opere di Pygal, tra le quali il Mercurio fatto in Lione, ed una Venere che serve di accompagnamento, fu-

rono dal re di Francia donate al re di Prussia. PYLES, o PILES (Ruggero DE) nacque a Clemeci nel 1635, e quand'ebbe compinto il corso degli studj letterarj, improvvisamente li abbandonò per darsi alla pittura, che ben tosto lasciò per educare il fi-glio dell'illustre presidente Amelot. Più versato nelle teorie che nelle

pratiche della pittura, pubblicava l'anno 1667 un Compendio d' ana-tomia per uso de pittori e de scieltori. Dieci anni dopo scriveva la Conversazioni sull'intelligenza della pittura, alle quali tenevan dietro nel 1681 le Dissertazioni intorno alle opere dei più celebri pittori, nel 1684 i Primi elementi della pittura pratica e la Traduzione del bel poemetto sulla pittura di Du Fresnoy con note, uel 1705 il Compendio delle vite de'pittori e per ultimo nel 1708 il Corpo di pittura per principj. In tutte queste opere con sufficiente eleganza scritte e con ordine, si manifesta l'entosiasmo dell'autore per Pietra Paolo Rubens, che spinse all'eccesso, disapprovato idegli stessi pittori fiammiughi, di proclamarlo il primo pittore del mondo. Le pitture di De Piles riduconsi ad alconi ritratti, tra i quali quelli di Despreaux e di madama Dacier. Morì in Parigi nel 1709.

PYNAKER (ADAMO), nato nel borgo di Pynaker presso Delfst nel 1621, passo giovinetto a Roma, di dove ripatrio dopo di avere copiati i migliori quadri de'grandi maestri. Adamo riusciva più che in tutt'altro nel/disegnare paesi, cui sapeva dare un lontapissimo orizzonte. Costumavasi a'suoi tempi nell'Olanda di cuoprire le pareti delle camere con grandissimi quadri; onde il pittore di cui scriviamo ebbe largo campo di rappresentare in essi vaatissimi paesi, che sapeva opportunamente popolare di figure d'uomini e di suimali. Couservansi in Olanda molti quadri di questo insigne maestro, e due bellissimi possono vedersi nella reale galleria di Parigi.

rigi.
PYPER (FRANCESCO), nacque in Inghilterra circa il 1670, ed acquistò celebrità dipingendo architetture e prospettive. Mancò all'arte in Aldermanbury l'anno 1740

Q

QUADRA (Don NICCOLA ANTO-NIO) probabilmente allievo di Coello, di cui ne imitò lo stile, fioriva im Madrid negli ultimi anni del diciassattesimo secolo, avendo fatto nel 1695 il ritratto di un vescovo carmelitano scalzo, che conservasi nel convento di quest'ordine in Madrid; pregevole lavoro non solamente per conto della rassomigliauza in ogni parte della persona, ma per bellissimi accessori di architettura dottamente introdotti.

QUADRI (GIOVANNI LODOVICO), nacque in Bologna circa il 1700 e poich' ebbe appreso il disegno da non so quale maestro, studiò la prospettiva sotto Francesco Bibbiena. Intagliò i rami che ornano le Regole de' cinque ordini del Vignospettiva pratica dello stesso autore nel 1744, per le edizioni bolognesi di Lelio della Volpe. Intagliò pure le tavole gnomoniche per deliueare gli orulogi a sole, la facciata del palazzo dell'istituto delle Scienze di Bologna, lo spaccato in veduta del cortile e della specula ec. Operava ancora dopo il 1750.

a Francfort sul Meno circa il 1762

da Schvenecker, ed apprese il disegno e l'intaglio all'acquerello da Prestel. Non si conoscono di questa celebre donna che stampe all'acquerello, tutte trattate con ottimo gusto e con grandissimo effetto, tra le quali sono celebri:

La Fuga in Egitto, da Berghem. I comodi di una casa contadinesca nella Svizzera, da Fran. Schutz.

Grande paesaggio con ponte e figure d'uomini e di bestiami, da Dietrich.

Veduta di una Città d'Olanda, con torre circondata da alberi, ed un ponte in lontananza.

QUAGLIA (GIULIO), nato in Co-no ciren il 1660, ando giovane nel Friuli, di già ammaestrato nella pittura da Gio. Battista Recchi; e prevalse a tutti i pittori friulani dell'età sua. Fu perciò adoperato assai, specialmente in pitture a fresco, avendo coll'arte sua abbellite molte signorili case e chiese di Udine. Fra le cose di sacro argomento vengono in particolare lodate le Storie della Passione eseguite nella cappella del Monte di Pietà, nelle quali ammiransi possesso di pennello, fecondità d'idee, e colorir leggiadro, da so-stenere con vantaggio il paragone de'migliori comaschi e milanesi che fiorivano in sul finire del diciassettesimo secolo. Non è nota l'epoca della sua morte.

QUAGLIATA (GIOVANNI), nato a Messina nel 1603 fu allievo di Pietro da Cortona, ed in alcune opere suo ajuto. Dicesi che, tornato in patria, lavorasse a competeuza di Antonio Ricci d.º il Barbalunga, suo concittadino. Tutti ad ugni modo convengono, che confrontando le pitture fatte in Roma dal Quagliata e dal Ricci, quelle dell'ultimo prevalgono di lunga mano. Ripatriatosi, fu alcuni anni tenuto a freno da questo suo maggior emulo; dopo la morte del quale diede libero sfugo alla intemperante sua immaginazione in molte opere a fresco, introdu-

cendovi caricate espressioni, attitudini ardite oltre ogni misnra e superfluità d'ornamenti d'ogni maniera. Era suo fratello

QUAGLIATA (ANDREA), che sebbene mai non uscisse dall'isola per esercitarsi sotto i più valenti maestri che in allora operavano in Italia, non perciò ottenne in patria minor nome del fratello. Morirono l'uno ell'altre circa il 4673

e l'altro circa il 1673. QUAINI (LUIGI), nato in Bologna nel 1643 fu prima scolaro del Guercino, poi del Cignani che lo adoperò in molti lavori d'importanza come suo ajuto. Si dice che facendosi contemporaneamente ajutare dal Franceschini e dal Quaini, affidava al primo le carnagioni, perchè sapeva dar loro morbidezza e rilievo e commetteva al secondo certe liete fisonomie e certo compimento di parti, per le quali cose aveva il Quaini una singolare abilità. In appresso, diventato parente del Franceschini, strinse società di lavori -con lui, lasciando al cognato il pensiero delle invenzioni, ed a sè riservando il colorire le figure con minor forza di chiaroscuro del maestro, ma con certa quale seducente facilità e vaghezza, che fu tutta sua propria. Oltre di che, sapeva aggiugnere ai quadri, secondo compor-tavano la qualità dell'argomento ed il luogo cui erano destinati, paesaggi, prospettive ed ornati d'ogni maniera, che ne accrescevano il merito. În tal modo questo pajo d'amici dipinsero in società nou poche opere d'importanza in Bologna, Mantova, Piacenza, Genova e Ro-ma; nella quale ultima città fecero per una delle cupole di S. Pietro i cartoni, che poi furono eseguiti in musaico. Diverse opere di propria invenzione fece ancora il Quaini per private case, ma non è nota altra opera pubblica di sua invenzione. tranue la tavola di S. Niccolò visitato in carcere da Maria Vergine, fatta per la chiesa titolare di Bologna. Morì in patria nel 1717. Suo padre

(FRANCESCO), ch' era stato uno de'baoni scolari del Mitelli, ed aveva insegnato a Luigi la prospettiva e la parte ornamentale dell'architettura, era morto assai vecchio in Bologna nel 1680.

——— (LUIGI) figliuolo di Andrea, nato nel 1627 nella terra di Longardore spettante al contado Cremonese, non deve altrimenti confondersi coi due precedenti artisti bolognesi. Il biografo Cremonese S. Grasselli, fidato all' autorità, dell'arciprete di Pieve d'Olmi, lo chiama, per i tempi in cui visse, discreto pittore, per una Storia a fresco, fino al principio del presente secolo esistente in Pieve d'Olmi, rappresentante un miracolo di s. Giuliano, sotto alla quale leggevasi dicc. Ominime fil. And foe 1600.

Aloy. Quainus fil. And. fac. 1690. QUARENGHI (CAVAL. GIACOMO) nacque in Bergamo l'anno 1744. Il padre pittore, e figlio d'altro pittore, desiderava che all'arte sua sì applicasse Giacomo, che sino dalla più tenera fanciullezza dava prove non dubbie di grande ingegno. Nè tardò a mostrar inclinazione grandissima per le belle arti e per le lettere, da coloro, che dirigevano la sua educazione, credute a ragione utilissime a coloro che vogliono professare le arti; onde si consacrò con tanto entusiasmo all'amena letteratura ed alla filosofia, che avanti di giugnere ai diciott'anni eleganti prose e versi scriveva, ed era inoltrato assai, e forse più che non comportava l'età nelle scienze esatte. Non perciò trascurava il disegno, da principio studiando presso al padre indi nelle scuole del Bonomini e del Raggi, che avevano in putria nome di valenti pittori. Ma conoscendo che poco approfittar potrebbe nelle scuole patrie, parti alla volta di Roma, dove la copia di tanti capilavoro antichi e moderni lo sorprese in guisa, che seuti lo spirito solle206 QU

varsi a grandi concepimenti e capace di ogni sforzo per giugnere a'più sublimi gradi dell'arte. E la fortuna parve secondare questo suo generoso divisamento, col dargli accesso nella scuola di Raffaello Mengs, che concepì in breve vantaggiosa opinione del nuovo alunno. Ma questi lo ebbe pochi mesi a maestro; perocchè, chiamato Mengs alla real corte di Spagua, fu il Quarenghi costretto o frequentare altre scuole, ed alcuni anni fu presso il suo compatriotto Stefano Pozzi. Allora cominciò a risvegliarsi in lui gagliarda passione per l'architettura, che preso aveva a studiare come accessoria della pittura, ed in breve a questa sola tutto si abbandò. Vedendo che poco profitto ritraeva sotto tre maestri, che l'un dopo l'altro per alcuni mesi frequentò, si appigliò al saggio consiglio di autorevoli persone, e più non volle avere a maestro che il libro dell' architettura di Andrea Palladio; ed il dare, egli scriveva, di calcio ai principj già appresi, e l'abbruciare quasi tutti i disegni da me fatti, fu un punto solo. Nou tardò il nostro Quarenghi ad aver nome tra i più valenti architetti, e Caterina Il imperatrice delle Russie lo chiamava con onorate condizioni alla corte di Pietroburgo. Partiva da Roma colla consorte Maria Mazzoleni di Bergamo; e con essa giugneva alla nuova capitale di quel grande impero, dove lo aspettavano la stima del popolo, l'amore dei dotti, il favore dei monarchi. Non mi permettono i confini di un breve articolo il dare notizia di tutti i disegni di palazzi, chiese, ponti, torri, teatri, sale ed edificj d'ogni maniera, onde il cav. Quarenghi ornò la Russia; e mi limiterò ad adittare i più cospicui, quali sono il teatro dell' Eremitaggio sulla forma degli antichi, il palazzo del principe Bisbarobko, la scala dell'imperiale palazzo di Mosca, il padiglione nel giardino in-glese di Peterost, la sala di musica QU

a Czarcoselo, la cappella dell'ordine di Malta, il bagno a Czarcoselo ad imitazione delle antiche Naumachie, la bauca pubblica e la borsa de'mercanti; la cavallerizza delle guardie imperiali ec. A questi edifici aggiugneremo quelli eretti sui disegni di lui fuori del territorio russo, quali sono; la sala mangiare eseguita in Vienna per Maria Beatrice d'Este arciduchessa d'Austria, la cavallerizza reale in Monaco, ec. Di molti edifizj eretti sopra i suoi disegni, pubblicò egli stesso la descrizione in idioma francese e ne intagliò le piante, le alzate e gli spaccati con una precisione degna d'essere imitata da quanti professano così no-bil'arte, e molti disegni popolò di bellissime figurine. Ebbe il conforto di rivedere due volte l'Italia, l'ultima volta ebbe il piacere di conoscere e di ammirare nel marchese Luigi Cagnola un illustre professore dell'arte sua. Tornato a Pietroburgo da quest' ultimo viaggio, continuò a godere il favore del-l'imperatore Alessandro e ad abbellire di altri edifizj i suoi vasti dominj fino al 1817, ultimo della glo-riosa sua carriera. Le sue descrizioni e disegni delle fabbriche, furono in volgar lingua tradotte e nuovamente intagliati in Milano per cura del caval. Giulio suo figlio e pubblicati presso Paolo Antonio Tosi in un volume in foglio l'anno 1821.

QUEST (PIETRO), compatriotto e contemporaneo di Nolpe, nacque nel 1602 e fu uno de' non spregevoli intagliatori in legno, e sarebbe tenuto eziandio in maggior pregio se avesse maneggiata la punta con minore precipizio, onde non abbisognare poi del sussidio del bulino che sapera trattare con molta destrezza. Ma più d'ogni altra cosa fa torto alle sue stampe la poca correzione del disegno. La maggior parte delle sue incisioni rappresentano gruppi di contadini, hotteghe di barbieri e simili, e sono quasi

tutte di sua composizione. Ignorasi l'epoca della sua morte. Sono conosciute tra le non molte sue stampe

1 cinque sentimenti in 6 fogli pubblicati nel 1638.

Le quattro stagioni con figure grottesche.

Un seguito in 26 pezzi di Capricci con figure di pitocchi, contadini, vecchi, ec.
Altri due simili seguiti di 12 e

di 8 fogli.

Seguito di mode sul gusto della nobilià di Callot con belle lonta-

name in fog. 12. QUEBOORA (CRESPINO VAN DEN) nato l'anno 1603; ebbe stabile domicilio all' Aja. Disegnatore ed intagliatore alla punta ed a bulino, pubblicò un ragguardevole numero di ritratti, che per la varietà della loro esecuzione sono tenuti in molta stima. Ebbe pure non piccola parte nell'Opera di Thibault, intitolata: Accademia della Spada, pubblicata in Anversa nel 1628. Ignorasi ogni altra circostanza della sua vita. Non si conoscono di stampe storiche che le seguenti:

Natività di Gesù Cristo, da Enrico van Balen.

Ritratti di Federico Eurico, principe d'Orange, conte di Nassau, 1630. Leonardo Sodineo, 1651. Ammiraglio M. H. Tromp, da

Vlieger.

Guglielmo principe d'Orange, da

Vischer. Giuliana principessa di Hesse, ec. QUELLINUS (ERASMO) nato in Anversa nel 1607 e morto nel 1678, applicossi da principio alle belle lettere; indi tratto da invincibile inclinazione, si volse allo studio della pittura nella scuola di Rubens. Dopo pochi anni diede non dubbie prove del suo grande ingegno con diversi quadri grandi e piccoli, maravigliosi per bellezza di fondi e per vigorosa esccuzione. Il colorito ci addita la scuola cui attinse, ed il disegno di gusto frammingo è di

lodevols correzione Anversa possede i più rinomati quadri di questo raro artista. Pubblicò pure molte stampe all'acqua forte di propria invenzione o trutte da Rubens; e tra

Il proprio ritratto.

Un Paesaggio con danza di ragazzetti e di satiretti, stampa ora rarissima.

Sansone che uccide il leone, da Rubens. ec. – (Giovanni Erabmo) figliuolo del precedente e suo allievo, re-

cossi dopo la morte del padre in Italia, e dipinse con lode in Firenze, Roma, Napoli, Venezia. Di ritorno in Anversa, nel 1710, non sopravvisse che pochi anni, ne'quali condusse alcune opere che lo fecero riguardare per uno de più valenti artisti, e gli procurarono importanti commissioni. Sebbene ritenesse in parte la maniera del padre, ch'era quella di Rubens, pure condusse alcuni quadri che s'avvicinano al fare di Paolo Veronese. Le sue più fa-mose opere sono il quadro rappresentante Gesù Cristo nell' atto che viene riconosciuto dai pellegrini di Emanus, nella chiesa di S. Walburgo in Anversa, la Cena dell'altar maggiore di Nostra Signora di Malines e l'Assunta che già appartenne alla chiesa dei Gesuiti in Bruges.

· (UBERTO) forse fratello di Brasmo, ma certo appartenente alla stessa famiglia, nacque in Anversa nel 1608 e venne giovanetto in Italia, dove si persezionò nel disegno e nell'intaglio. Nel 1655 incideva sui disegni di Giovanni Bennokel tutte le opere di scultura di suo fratello Artus, che formano un grosso volume in foglio. Avanzava i suoi rami all'acquaforte e gli terminava a bulino con molta forza e con rara proprietà. Fra le stampe citerò le

seguenti: Ritratto di Artus suo fratello statuario di Anversa.

Filippo IV re di Spagna, seduto in trono.

Il Giudizio di Salomone, ec.

QUELLINUS (ARTUS) celebre scultore fiammingo, nato alcuni anni prima di Uberto, apprese l'arte sua in Romasotto il celebre Francesco de Quesnoy, nominato il Fiammingo, ed era ancora in siorente giovento guando fu chiamato in Amsterdam per ornare colle sue opere il Palazzo della Città di fresco terminato; ed in pochi anni il valente scultore esegui uno de'più nobili monumenti della scultura del diciassettesimo secolo.

QUERCIA (JACOPO DALLA) di maestro Piero, nacque nel villaggio della Quercia, nel contado di Siena, e fu uno de' grandi scultori che ne'primi anni del quindicesimo secolo contribuirono all'incremento dell'arte. Sappiamo dal Vasari, che stracco dalle fatiche e dal continuo lavorare, si morì d'anni sessantaquattro ed ebbe in Siena onorata sepoltura, ma non dice in quale anno pacque o morì. Vero è che l'editore delle vite del Vasari stampate in Roma lo dice morto nel 1418 e ne sa autore lo stesso Vasari. Ma ciò viene smentito dall' iscrizione posta nella lapide della sepoltura di Federigo di maestro del Veglia, in cui sotto al suo ritratto al naturale leggesi: Hoc opus fecit Jacopus magistri Petri-de-Senis 1442. Veniamo alle sue opere. Di diciannove anni fece di legname e cemento la statua equestre di Giovanni di Azzo Ubaldini capitano de'Senesi in occasione delle splendide esequie decretate a questo illustre capitano. In appresso sece due tavole in legno di tiglio, nelle quali mostrò grande maestria nell' intagliare al vivo le figure, le barbe ed i capelli. Poscia condusse di marmo alcuni profeti che vedonsi nella facciata del Duomo. Cacciato da Siena Orlando Malevolti, suo protettore, recossi Jacopo a Lucca, dov'ebbe la com nissione di fare

il sepolcro per la moglie di Paolo Guinigi, nella chiesa di S. Martino, la quale fu opera assai lodevole, non solamente per l'effigie della valorosa gentildonna, ma per alcuni putti bellissimi e per altri ornamenti.

Venutogli a notizia che a Fiorenza volevasi fare di bronzo una delle porte di S. Giovanni, recossi a quella città, e nou solo diede, secondo richiedevasi, il modello di una storia, ma la diede del tutto bella e fatta. Se non che fu pur superato da Donatello, Brunelleschi e Ghiberti, al quale ultimo fu allogata. Passava quindi a Bologna, dove protetto da Giovanni Bentivoglio, gli fu dato a fare in marmo la principale porta della chiesa di S. Petronio, che tutta ornò di bellissimi bassi rilievi rappresentanti storie dell' Antico Testamento; oltre una Nostra Donna col putto in collo molto bella, S. Petronio ed un altro Santo. Terminato questo lavoro, fu chiamato nuovamente a Lucca per fare in S. Friano una tavola in marmo con entro Maria Vergine col figliuolo in braccio, S. Sebastiano, S. Luca, S. Gerolamo e S. Gismondo: la quale tavola riuscì assai pregevole per buoua maniera, grazia e disegno. Re-cavasi iu appresso a Firenze, dove dagli operai di S. Maria del Fiore gli fu dato a fare di marmo il frontespizio, che è sopra la porta di quella chiesa, la quale mette alla Nunziata, e scolpi in una mandorla la Madonua portata al cielo da un coro di Angeli, che lo stesso Scrittore della Storia della Scultura risguarda, come uno de' più preziosi bassi rilievi che ornano quella cattedrale. Dopo ciò tornava finalmente Jacopo a rivedere la patria, e gli fu subito allogata pel prezzo di due-miladugento scudi d'oro una ricca fonte in marmo. Colse con sommo piacere questa rara occasione di lasciare di sè in patria onorata memorie, e fatte un modello, e fatti subito venire i mermi, vi mise mano, e la termino con tanta soddisfezione de auoi concittadini, che non più Jacopo della Fonte lo chiamarono. Condusse in patria altre belle opere che gli meritarono da quella Signoria il sitolo di cavaliere e l'ufficio di operajo del Duomo: ai quali ocori non sopravvisse che tre anni. Ebbe diversi scolari, tra i quali si distinaro Matteo Civitali eccellentissimo scultore lucchese e Niccolò da Bologna.

QUESNAU (N.) è conosciuto tra gl'intagliatori in rame de' Paesi Bassi per una deposizione di Croce, tratta da Rubens.

QUESNOY (FRANCESCO DI) DECque l'anno 1594 in Brusselles de Gerolamo, venuto ad abitare in questa città dalla natalizza terra di Quesmoy net paese de Valloni. Apprese dal padre gli elementi della scultura e cominciò a modellare e lavorare in Brusselles in avorio ed in marmo tenero. Avendo colà eseguite una Giustizia per il palazzo della cancelleria, due Angioli per la fac-ciata del Gesù, ed altre due Statue, fu dall'arciduca Alberto incaricate di eseguire un S. Giovanni, ed in premio gli accordò buona pensione onde continuare gli studi dell'arte in Roma. Era in allora giunto ai 25 anni, e le prime cose che condusse in Roma furono una Venere a sedere tutta ignuda grande al naturale, in atto di porgere il latte ad Amore. Mancatagli la pensione per la morte dell'arciduca Alberto, fu costretto a riprendere i lavori in avorio, e fece, tra l'altre cose un Crocifisso alto tre palmi, che D. Filippo Colonna dono ad Urbano VIII. Intanto coutrasse domestichezza con Niccolò Poussin, ed abitando con lui, ebbe opportunità di sollevarsi alle più belle forme antiche, modellando dietro i suoi eccitamenti il Laocoonte iu piccole dimensioni, il Die. degli Arch. ecc. T. 111.

torso di Belsedeso edualtre antiche statue. Serpresq dalla bellezza dei putti dipinti da Tizituo nel quadro del Tricefo degli Amori che in allora trovavesti nel giardine Ledovisi, li tradusse in warj gruppi di mezzo riliero, seco insteme modellandoli Poussin sulla creta. Di qui prese Franceico il bello stile de/6 ciulli, che gli fece tanto onore wella scultura e ch'egli esegul meglio di ogni altro con lo scalpello pranche surse un grande ertista ad smulirlo, se non a vincerio, il quale nell'età presente tanto enora l'arte nella capitale della Lombardia. L'Amor di-rino che combatte coll' Amor profano, um Baccanale, un Sileno ebbro, con ninfe; satiri e putti che gli legano coi tralci le braccia ed piedi. Ma dopo queste ed altre poche cose distal genere; diede mano a più importanti: laveri, onde non dar sospette di non essere eccellente, che ne' putti ; e condusse la bellissima statua di S. Sussona per la chiesa della Madonna di Loreto a Colonna Trajana. In appresso ebbe una delle quattro colossali statue de pilastron i della tribuna vaticanaye fu il S. Andrea. Mai troppo lunga opera sarebbe il venire annoverendo tette le opere di questo istancabile artista. All'ultimo fu nel 1642 nominato scultore del re di Francia colla stessa pensione di mille scudi accordata al pittor regio Niccolò Poussin. Apparecchiossi al viaggio in Francia, sebbene ancora riseatisse gravi incomodi: per la caduta dalla Scala, mentre accomodava il ramo della palma alla statua di S. Susanna. Dietro i consigli dei medici affretto la partita ; sperando la guarigione nel nativo aere delle Figuere; malgiunto a Livorno , i suoi mali aggravamouo ja segno, che il 12 luglio del 1643, mogi. Si sospettò che un suo fcatello, di cui Francesco chiamosai, a cacione de suoi pessimi costumi, assai écontento, avesse cospirate per alabreviargli la vità col veleno, senza che

lale sospetto siasi poi avverato, QUEVERDO (FRANCESCO MARIA Isidoro) nato nella Brettagua nel 1740, poi ch'ebbe appreso a dise-gnare ed incidere all'acquaforte in patria, andò a stabilirsi a Parigi, dove intagliò molte stampe alla punta, di sua e di altrui composizione. Sono celebri, fra le altre la Storia di Enrico IV, di sua com-

posizione.

Quattro seggetti di diversi Bambini che ardono di Amore.

Paesaggio con una famiglia di contadini presso une capanna, ec. QUILLART (PIETRO ANTONIO),

mato in Parigi nel 1711 e morto in Lishona nel 1733, frequentava an-cora la scuola di Vatteau, quando fu chiamato in Portogallo e nominato pittore di quella corte e disegnatore dell'accademia. Dipinse una volta dell'anticamera della regioa e diversi quadri nel palazzo del duca di Cadaval: pubblicò all'acquaforte la pompa funchre per Dora Olivarés Pereira di sua invensione, e stava eseguendo importanti commissioni quando la morte lo serprese con universale dolore di quella capitale, che sperava di vedersi abbellita da un artista che nell'età di ventidue anni aveva di già acquistata fama di valente pittore.

QUINTANA fioriva in Barra ragguardevole terra del regno di Granata, in sul declinare del secolo diciassettesimo. Sono sue lodate opere i quadri che adornano il chiostro di S. Francesco della sua patria, ai quali non può altro rimproverarsi che qualche scorrezione di disegno e poca nobiltà di espres-

sione

QUIRICO (PAOLO) o Sunquirico, parmigiano, recatosi in età giovanile a Rome, apprese dallo scultore Camillo Mariani l'arte di modellara; e mon tardò ad aver nome di buen ritruttista in busti di cera coloriti al vero. E perchè era uomo facete, sapeva contraffare ogni linguaggio e rallegrare la conversazione, trovò aperta la via della corte papale e fu fatto canonico e bussolante di più pontefici. Fece eziandio alcuni lavori in bronzo; apprese l'architettura e dilettossi specialmente nel disegnare fortificazioni. Morì in età di 65 anni durante il ponteficate d'Uchano VIII.

. (GIOVANNI) tortonese, operava nel 1505, nel quale anno dipinse per lo Spedale di Vigevano una tavola con fondo d'oro, tutta di antica maniera, senza che vi si scorga alcun lume del far moderno, come pelle opere del Giovannone e di altri contemporanei della scuo-

la milanese.

QUIROS (Lorenzo), nato a Santos nell'Estremadura, circa il 1717, studiò i principj della pittura a Siviglia sotto Germano Lorente: indi recossi a Madrid, per continuare gli studi dell'arte, nella muova accademia di S. Fernando. Ma colà, insofferente d'ogni servitù, venne a contesa con Raffaello Mengs, che aveva desiderato di averlo in qualità di ajuto nelle pitture di corte, e tornò a Siviglia, preserendo la libertà agli onori ed alla fortuna che acquistar non poteva, senza assoggettarsi agli alteri dispotici modi del pittor Sassone. Occupato a Siviglia nel copiare le opere di Murillo, poco curavasi di acquistar nome tra gli artisti, sebbene potesse sostenere il paragone de' principali che allora fiorivano nella Spagna, come ne fanno prova le opere di sua invenzione eseguite in Madrid, Granata, Siviglia, ec. Mori nel 1789.

QUISTELLI (Lucrezia) neta ella Mirandola, apprese a dipingere da Alessandro Allori, il quale la consigliò ad occuparsi esclusivamente de ritratti, che sapeva fare somigliantissimi. E seguendo i consigli del maestro, consegui quella celebrità, che ottenuta non avrebbe se

si fosse avventurata nella pericolosa impresa di far quadri di storia.

### RA

RABBIA (RAFFAELLO) non per' altro conosciuto tra gli artisti che per avere eseguito nel 1610 il ritratto dell'illustre poeta il caval. Marini.

RABBIELLA (PAOLO) operava in Saragozza, na primi anni del diciottesimo secolo, dove aveva fama di valente pittore di battaglie, sebbene non avesse buon fondamento di disegno. Ma egli seppe rappre-sentare fatti d'armi con melto calore dendo gagliarde mosse agli nominied ai cavalli; e dare al fondo del paese, in cui accadeva la zuffa, un atmosfera calda e quasi pregoa della polvere the il movimento dei. combattenti sollevava dal suolo. Credonsi suo lavoro i grandi qua-dri di battaglie che si conservano presso ai Trinitari di Teruel. Ma il suo capo-lavoro è il quadro della cappella di S. Giacomo nella cattedrale della Seu a Saragozza, rappresentante la battaglia di Clavijo.

RABEL (GIOVANNI) pittore nato in Parigi nel 1550, non è presentemente conosciuto che per alcune incisioni di mediocre boutà, tra le quali le dodici Sibille, Mort nel 1603 lasciando un figlio ammacstrato nel disegno, nell'intaglio e nella pittura, chiamato

(DANTELLO). Costui lavorò molto di pittura e d'intaglio e specialmente in argomenti campestri.

RABIRIO, celebre architetto romano, fiorì nell'età dell'imperatore Domiziano, per ordine del quale, eresse un palazzo, di cui veggonsi tuttavia gli avanzi sul monte Palatino. Riusci questo edificio maraviglioso, e se andò soggetto a qualche censura, ne fu data colpa al capriccio dell'Imperatore e non dell'architetto. Il Bianchini, nella sua opera intitolata Palazzo de' Cesari, ne diede

i disegni. A Rabirio si attribuiscene alcuni templi, archi trionfali ed:altre importanti opere. Credesi Rabie: rio architetto degli argini eretti per contenere il Volturno; della via lunga 40 miglia, chiamata Domizia; del ponte con arco trionfale sul Volturne, ec. Dieesi che Domiziano usò violenze e micidiali mezzi per estorcere il danaro necessario alla: costruzione di tanti edifizi : sade and pena morto, il popolo remano novesciù il pelazzo, gli archi trionfali ed ogni monumento inutile, rispettando le opere di pubblica mtilità.

RACCHETTI (BERNARDO), milanese, nacque l'auno 1639 ed apprese a dipingere di prospettive e di cruato da un suo zio, mediocrepittore, chiamato Giovanni Geolfi, ch'egli di lunga mano superò. Ì suoi quadri di prospettive, che non cedono a quelli di Clemente Spera, sarebbero per avventura più stimati, se fossero più rari. Ad ogni modo formano uno de' non ultimi ornamenti di tal genera in diverse gallerie milanesi e di altre città. Mori in patria nel 1703. RACCONIGI (VALENTINO LO-

MELLINO DA) operava avanti il 1561 alla Consolata in Torino, ma pre-sentemente non è moto in detta chiesa, nè altrove alcun suo dipinto.

RADEMAKER (GHERARDO) nato in Amsterdam nel 1672, apprese e dipiugere da Van Goor, valente ritrattista che frequentava la casa di suo padre, non ignobile architetto. Dotato Gherardo di streordinario ingegno e capace di sostenere molte ore di continuo studio, non è meraviglia che potesse in breve pubblicare alcuni quadri che gli procecciarono la stima di ragguardevoli personas-gi; tra i quali non ricorderò che il vescevo di Sebesto, che per compensarlo di alcuni servigi rendutigli presso gli Stati generali, gli diede in isposa la propria nipote Caterina? Bloemaert, cui Valentino aveva in-! seguato a disegnare. Dopo tale fortunata epota, non eseguivasi in Olanda verun'opera di straordinaria importanza, che non venisse offerta a Rademaker e ch'egli non eseguisse con tanta facilità, onde nella breve vita di 45 anni potè dipingere con grande quantità di sale e palchi, che non atrebbero potute condurre a termine più pittori in più lunga età. Di tante pitture non accennero che l'Allegoria iutorno alla Reggenza di Amsterdam fatta nel pubblico palezzo di città, risguardata quale opera di straordinario merito e per conto dell' invenzione e per merito di esecuzione.

RADEMAKER (ABRAMO) nacque ancor esso in Amsterdam, non saprei dire se della stessa famiglia di Gherardo, l'amno 1675; e fu uno di que rari ingegni, che senza il sussidio del maestre, riescono eccellenti in quell'arte qui sono naturalmente inclinati. Alcuni quadri di passaggi ornati di rottami d'architetture, di svariate prospettive, e populati da apiritose figurine d'uomini e d'animali, furono il primo frutto degli ostinati suoi studj. Nel 1730 fu ri-cevato nella società de pittori d'Amsterdam. Fu osservato da'suoi biografi, che i primi quadri di piccole dimensioni erano con estrema diligenza, condotti, ma lasciavano desiderare maggior vigore di tintet che in breve incaricato di eseguire grandi quadri, si adoperò in modo che il vigore delle tinte e la rotondità de' contorni non lasciavano che lo spettatore si accorgeise della fatica del soverchio finito. Talmente si avvezzò Abramo alle grandi opere, che con difficoltà riducevasi a trattare le piccole col·metodo praticato in gioventu. Mori nell'età di 60 anni. Intagliò molte cose alla punta ed all'acquerello; e le sue stampe sono ranissime. Le più interessanti sono quelle dei monumenti antichi sparsi nelle Provincie unite, formanti una Raccolta di 300 stampe, pubblicate in Arlems nel 1731. Cinque

anni prima della sua morte fascio: Amsterdam e si stabili in Arlem; dove morì nel 1735.

RADI (BERNARDINO) cortonese, che vivea in Roma ne' primi anni del diciassettesimo secolo; intagliò, tra l'altre cose, un libro di disegni, di cartelle e di depositi, che si pubblicò nella suddetta città nel 1616.

RADIGUES (ANTONIO) intagliatore a bulino, nacque a Rheims nel 1719. Se crediano al Basau, viaggiò alcun tempo nell'Olauda e nell'Inghilterra: ma indubitata cosa è che nel 1765 recossi in Russis, recolà intagliò diversi soggetti e specialmente ritratti. Soggiungo un breve elenco delle sue più rinomate stampe!

Angelica e Medoro, tratta dal quadro di Alessandro Tiarioi per la Raccolta della gallera di Dresda.

Daria principessa di Galitzio, da un dipinto di Roslin.

Due altri ritratti di Michele e di Alessandro principi di Galitzin.

RAFFAELLI (FRANCESCO) è conosciuto tra gl'integliatori per l'incisione delle due seguenti stampe.

S. Antonio da Padova che risuscita un morto per salvare la vita al padre, da un quadro esistente nei Cappuccioi di Roma.

S. Bernardo che conduce ai piedi d'Innocenzo II l'antipapa Vittore, da un quadro di Carlo Maratta.

RAFFI (ANTONIO), cremonese, poi ch'ebbe appresi gli elementi della pittura sotto Giucomo Guerrini, passò a Bologua, dove frequentò la scuola del celebre Ercole Lelli. Tornato in patria, dipinse per la chiesa, ora distrutta, di S. Giorgio un quadro rappresentante Gesu Cristo nel Giordano battezzato da S. Giovanni Battista. In appresso, recatosi a Casalmaggiore, sorpreso da umor malineonico, si gettò in un pozzo e miseramente peri.

RAGGI (PIETRO PAOLO) genovese, nacque circa il 1646. Non è noto quale scuola frequentasse, ma

allievo di qualche scolaro de Carac- soro, da un quadro di S Houasse. ci. Il aud inquieto carattere lo fece RAIMONDI (MARC' ANTONIO) frequentemente cambiar dimora. La-' nacque in Bologna nel 1487 o nel sciata la pătria în giovanile eta, re- susseguente auno. Era: ancora fan-cossi a Torine e di la a Savona; ciullo quando i suoi genitori lo ac-poi di muovo a Genova, indi a La- conclarono con un maestro d'orefivagna, in appresso in diverse terre: ceria perche apprendesse l'arte; indidella Lombardia ed all'ultimo in Berguntava nella scaola di Francesco gamo, dove terminò i suoi giorni nel Francis, che gl'insegnò il disegno, 1724," In tutti gl'indicati luoghi l'infaglio e fe finezze dell'oreficeria: ed attrove lascit pregevoli pitture; perche gruto all'amore che gli mo-tra le quali sono preferiti il S. Bo: strava il nuovo muestro, volle chianaventura del Guastato, alcuni Bac- mattei Marc' Antonio del Francia. canali che si conservano in varie quadrerie di Genova e la Madda-

nella chiesa di S. Maria di Bergamo. RAGOT (FRANCESCO) nacque a Bagnolet net 1641 e si fece nome tra i valenti intagliatori francesi. Intagliò quaranta stampe, che sono belle copie di quelle di Bolswert, Pontius e Vorstermans, tratte da Rubens, Ed osservano gli Autori del Manuel, che convien essere simissimi conoscitori per distinguere le copie dalle stampe originali. È pure celebre una stampa di Ragot rappresentante Muria Vergine col Bambino e S. Caterina, tratta da' un bellissimo quadro di Van-Dyck, RAIMOND (GIOVANNI), integlia-

Jena portata dagli angeli in cielo

tore a bulino, nacque in Parigi nel 1700 o in quel torno, e di venticinque anni era conosciuto in patria per valente intagliatore, Sono cele-bri le seguenti stampe futte per la

Raccolta di Crozat a bulino puro.'
La B. Vergine seduta a'pie d'una palma, che sorregge sulle ginocchia il Bambino, nell'atto che S. Giuseppe gli presenta alcuni fiori, da un quadro di Raffaello.

Gesù Cristo posto nel sepolcro da un Angelo, accompagnato da quattro altri angeli che hanno degli stendardi, da Taddeo Zuccari.

L'interno di un sepolero, dove vedesi un cadavere roso dai vermi ed un soldato in atto di ritirarsi dallo stesso sepolero, dov'era en-

dal gusto de suoi dipinti direbbesi trato, credendo di trovarvi un le-

Seppe che in Venezia eranvi alcuni valenti intagliatori, tra i quali Pellegrino di Chies, e colà recossi per! meglio consscere l'arte. Trovandos Marc' Antonio in quella città, ca-i si vendevano le stampe di Alberto Durero, incise in legno, e rimase talmente sorpreso dalla loro bellezza, che fattone acquisto, si fece a fedefinente copiarle, apponendovi la cifra del maestro tedesco. Di cià avutone questi avviso a Norimberga, portossi a Venezia, ma altrorisarcimento non ottenne dal Senato, che un ordine che victava a Mar-i c' Antonio di apporre alle copie il nome dell'autore degli originali. Non: entrerò nella troppo nota controversia, se oltre le stampe della passione contraffacesse Marc'Antonio ancora le 17 stampe della Vita della Vergine. Dopo alcun tempo recavasi il Raimondi a Roma, dove ben tosto contrasse domestichezza con Raffaello, che per fare sperimento della sua abilità, gli fece sotto la propria direzione intagliare alcuni rami. Sebbene di meno elevato genio e meno spiritoso lo trovasse, che non conveniva alle sue viste, conoscendolo esattissimo, lo incaricò d'incidere i suoi disegni. . Le sue » stampe, dice il Miliais, sono co-» pie esattissime, fredde però e ti-» mide, rigido, magre, seoza gra-» zia e senza varietà di caratteri. - proprj secondo i diversi oggetti.

» Ma il primo taglio specialmente n melle carni, è nel suo senso il » più convenevole ed i tratti son puri, come se fatti a penna. Ta-» lora il primo tratto è corretto dal » secondo, forse ad imitazione di » Raffaello. » Il primo rame ch'egli incise fu quello di Lucrezia, orararissimo. A questo tennero dietro il Giudizio di Paride ed altri rami di lunga mano più perfetti della Lucrezia, ed il suo credito fu assicurato. Raffaello chiamossi soddisfattissimo delle sue incisioni, e la sua fama, divulgatasi in Italia e fuori, chiamò presso di lui molti allievi, tra i quali Marco da Ravenua, Agostino Veneziano, Giulio Buonasone, Euca Vico, Niccolò Beatricetto, Barthel Beham, Jacopo Binok, Gior-

gio Penz, ec. Giulio Romano, per un doveroso riguardo verso il maestro, non fece, finche visse Raffaello, incidere da Marc'Antonio i propri disegni, ma quando manco quel primo lume della pittura, gli fece iotagliare aloune oscene invenzioni, che Pietro Aretino corredò di oscenissimi son netti. Clemente VII sece tradurre Marc'Autonio in prigione, e gli sarebbe succeduto di paggio, se il cardinale de'Medici, ad istanza di Baccio Bandinelli, non intercedeva per lui. Perchè volendo, testo che ebbe ricuperata la libertà, mostrarsi grato a' snoi beuefattori, incise il gran diegno di Baccio rappresentante il Martirio di S. Lorenzo, che fu una delle più belle sue stampe; la quale tanto piacque a Clemente, che si dichiaro protettore di Marc' Antonio. A turbare la fortuna del nostro intagliatore sopraggiunse in breve la guerra, la di cui più terribile conseguenza fu il sacco dato dagli imperiali a Roma. Mare' Autonio, dopo aver perduto quanto possedeva, fu costretto di tornare a Bologna, onde ricercarvi un sicuro asilo e soccorsi alla propria indi-genza. Visse colà fino al 1539, nel

quale anno intagliò la battaglia dei Lapiti. Dopo tale epoca non si banno ulteriori notizie della sua vita e lavori. Credono alcuni che fosse. assassinato da un gentiluomo romano, ed il Baldinucci scrive che sposasse una douna, la quale si pase auch'ella ad incidere.

Prima di dare l'elenco delle stampe di così rinomato artista, riferirò il sentimento del barone d'Heinecke intorno si luoghi in cui trovensi raccolte le migliori. « Le migliori ch'io vidi, egli scrive, trovensi a n Dresda nel gabinetto del re; a n Lipsia presso il negoziante Rich-n tere Winakler, a Vienna nella biblioteca imperiale, unitamente a molte stampe d'antichi incisori italiani suoi allievi o contempo-rauei. Vidi in Olanda presso il sig. Van Leiden de Vardingen wu cominciamento altrettanto più bel-" lo in quanto che non contiene che persette prove; a Parigi la più completa collezione è quella del sig. Mariette; ma merita pure " l'attenzione de' dilettanti quella » del gabinetto del re. » Ora ci faremo a ricordare le stampe più rere, oltre le già menzionate, cominciando dai ritratti:

Ritratto di Pietro Aretino veduto di faccia con lunga iscrizione la-

Ritratto di un uomo seduto che stassi inviluppato nel suo meuto: a diritta una piccola tavola, ed a sinistra una tavolozza con colori. Il Malvasia crede che questa figura sia Raffaello meditante la composizione di un quadro.

Ritrutto di Carlo V da giovane, in medaglione.

Soggetti Sacri.

Adamo ed Eva che mangiano il frutto vietato.

La Benedizione di Abramo.

Davidde, figura in piedi, un poce vestita, che colle sue mani alsa la testa di Golia. La strage degl'Innocenti. La medesima stampa, in cui l'ia-

tagliatore aggiunse una punta d'al-bero a somiglianza di una felce, onde questa stampa ebbe il nome di Felcetta. Si crede che Marc'An-

tonio fosse assassinato mentre la stava integliando.

Diverse sacre famiglie, tutte tratte da Raffaello, tra le quali alcune Tarissime.

Maria Vergine seduta sulle nuvole col bambino sulle ginocchia.

La Vita della Vergine, diciassette stampe copiate dal Durero.

La Passione di Gesti Cristo 36

stampe. S. Paolo che predica in Atene.

# Soggetti storici-

Alessandro che fa riporre i libri di Omero nella cassa di Dario.

Enea che approdato in Affrica riconosce Venere che gli apparisce sotto le forme di caeciatrice.

# Soggetti favalosi. I tre Angioli del palazzo Chigi.

Marte e Venere seduti in un passaggio, con un Amorino. Venere che siede sulle calcagna

dietro ad un piedestallo, sul quale Cupido posa il destro piede. Bacco seduto su di un tino, en-

tro al quale un vecchio versa una corba di uva. Una donna in piedi e due fanciulli portano in capo pa-

nieri d'ava e frutta. Piramo e Tisbe, da' suoi di-

segni. Le due Sibille, da Raffaello.

Un Satiro procace che tenta di scoprite una donna. Gli Amori degli Dei e delle Dee,

o siansi le Positure. Danza di nove Fenciulli, da Raf-

Cleopatra, statua sdrajata nel cortile di Belvedere, ed addormentata in un letto, da un disegno di Raffaello.

Gruppo di tre donne che portano

una specie di urna, che i francesi dicono la Cassolette, da un disegne di Raffaello.

Le tre Grazie in piedi. Bassorilievo, con la iscrizione: Sic Romas niveo de marmore sculps. ec. RAIMONDO, napolitano trovasi

annoverato tra i pittori del quindicesimo secolo per un dipinto eseguito iu S. Francesco di Chieri circa il 1470. È una tevola divisa in varj spartimenti, come si costumava di que'tempi, ed è pregevole per vivacità di colori conservatissimi, e per belle arie divolto su-

de buoni artisti di quel secolo. RAINALDI (DOMENICO) romano, venne ricordato dal Titi per elcune buone pitture eseguite in Roma dopo

periori a quanto trevasi nelle opere

il ponteficato di Alessandro VIII. Era costui nipote del calebre architetto caval. Rinaldi e fu adoperato de lui in oggetti delle sua profes-

(GIBOLAMO) romano. In quest'articolo faremo compensiosamente memoria di molti architetti spettanti alla famiglia dei Raivaldi. Adriane pittore ed architetto ebbe tre figli che furoue, non meno del padre, pittori ed architetti. Uno di questi chiamato Tolomeo, che ferse studiò sotto qualche allievo di Michelangelo Bonarroti, fu valente architetto civile e militare e si sta-

bili in Mileno, dov'ebbe l'ufficio di

architetto della regia camera e delle

fortificazioni. Tolomeo era eziandio profondamente versato nelle cose della filosofia e della giurisprudenza, ed ebbe due figliuoli, che professarono l'arte sua, succedettere alle variche occupate da lui, fecero diversi edificj e fortezze in Milano, nello stato e nella Valtellina; e dal

nome del padre furono chiamati i Tolomei. Un altro figlio di Adriano fu Giovan Battista, architetto ancor egli, il quale ebbe parte nelle for-tificazioni di Ferrara, nelle opere del Ponte Felice al Borghetto, ed

en quelle della foutana e pubblici condetti di Veletri. Diresse pure varie sabbriche in Roma, dove accasatosi, ebbe un figlio, chiamato Domenico, pittor ed architetto. Ma veniamo al terzo figlio di Adriano, per nome Girolamo, cui appartiene il presente articolo. Nacque costui in Roma nel 1570, e fu discepolo di Domenico Fontana. Avendo questi avuto ordine da Sisto V, di disegnare una chiesa per Montalto sua patria, ne lesció la cura a Givolamo. Il Fontana ne portò il diseguo al Papa; e vedendo ch' era molto lodato: Padre santo, disse, non l'ho fatto io, ma un giovinetto romano che è tutto spirito e voglio farlo conoscere alla Santità vostra. Il papa aggradì questo tratto, e trovato il giovane pronto e vivace, gli ordinò d'eseguire il proprio disegno. Di qui ebbe cominciamento la fortuna del Rainaldi; ma pochi maestri imiteranno quest'esempio di bepeficenza del Fontana verso i loro allievi. Terminata la Chiesa di Montalto, Girolamo compì il Campidoglio, costrusse sotto Paolo V il porto di Fano, edificò in Roma la casa professa de Gesuiti ed il loro collegio in Bologna. Fu alcun tem-po al servizio del duca Farnese per palazzi di Parma e di Piaceuza. E per non audare troppo diffusamente annoverando ogni sua opera, dirò senz' ordine di tempi, che co-strusse il casino di Villa Taverna, per casa Borghese a Frascati, l'altare della cappella Paolina in S. Maria Maggiore, il poute di Terni so-pra la Nera, il pelazzo Pamfili a Piazza Navona. Gli fu pure affidata la cura della chiesa di S. Aguese attigua a questo palazzo, ma perchè deferi più agli ordini di D. Camil-lo Pamfili, che a quelli del papa suo zio, questi gli tolse quell'impiego e lo diede al Borromini, che non lo termino. È pure sua opera la chiesa de padri Scalzi a Caprarela, risguardata come una delle più belle che

si facessero di que'tempi; fece i disegni per gli ornamenti interni ed esterni di S. Pietro in occasione della canonizzazione di S. Carlo Borromen nel 1610; fu due volte alle Chiane per le differenze di quelle acque tra il Gran duca di Toscana e la Corte pontificia, ec: Morì in Roma pieno d'anni e di meriti nel 1655, Si conoscono di quest'insigne architetto diverse stampe intagliate con molto: spirite, fra le quali ebbero fama quelle dei canafalchi per il cardinale Alessandro Farnese e per pa-

pa Sisto V RAINALDI (CARLO) figliuolo e discepolo di Girolamo, nacque in Rome mel 1611 e condusse nel breve corso della sua vita tante e così importanti opere, che quasi uguagliano il numero di quelle del padre che visse 85 anni. In Roma condusse la bella chiesa di S. Aguese fino al cornicione, sece vari disegni di campanili per il tempio di S. Pietro, quattro disegni e modelli per la piazza avanti lo stesso tempio, deposito del cardinale Bonelli nella parte architettonica, il ristauro e rimodernamento della chiesa de'san-Apostoli, la facciata di Gesta Maria al Corso, la chiesa di S. Maria in Campitelli, quella di S. Andrea della Valle ec. Sono suoi disegni il Duomo di Ronciglione, la chiesa di monte Porzio, la maggior parte de' giardini di Mondra-gone, della Villa Pinciana ec. Per aver fatti molti disegni per il Duca di Savoja, oltre varj dovi di gran valore, ebbe la Croce de'santi Maurizio e Lazzaro; come ricevò da Luigi XIV re di Francia il suo ritratta contornato, di gemme, per un disegno che aveva fatto per il Louvre. Andato con monsignor Carpegna alle Chiane per le vertenze insorte tra il gran duca ed il pepe, tornò a Roma con livelli, piante e disegni che riuscirono di sommo soddisfacimento del papa. Era il Rinaldi di hella presenza,

gioviale, amante del fasto e socievole. Fu amorevole verso gli artisti e verso gli amici, libero e sincero nel parlare, ed amante della musica. Disegnava da pittore, riusciva bene nell' invenzione delle piante, era fecondo d'idee, ma d'idee grandi, eseguiva prontamente ed ornava con sodezza. Ma sgraziatamen-te, non si preservò dalla corruttela dei tempi: e fu involto in tutti quegli abusi e difetti, ne' quali necessariamente si smarrisce chi non conosce l'antico, e si allontanò per amore di novità dai veri principi dell'architettura.

RAINERI (FRANCESCO) chiamato lo Schivinoglia, fu scolaro di Gio-vanni Conti, che superò nel disegno, ma non raggiunse nel colorito. I suoi più favoriti soggetti furono battaglie, accampamenti, marcie e simili cose, i di cui fondi furono costantemente bellissimi paesi. Morl assai vecchio, in Mantova

sua patria, nel 1758. RAMA (CAMILLO) di Brescia fu scolaro del giovane Palma. Operava in patria circa il 1622 e le sue pitture ai Carmelitani, ai Serviti, in S. Giuseppe, in S. Alessandro ed altrove, sono meritamente tenute in molta stima. Mancaya all'arte circa il 1650.

RAMAZZANI (ERCOLE) nato nella Marca di Ancona in sul finire del quindicesimo secolo, fu comune opinione che apprendesse gli elementi della pittura sotto Pietro Perugino e sotto Raffaello; ma quest'opinione viene contraddetta da alcune opere che si conservano in Metelica, nelle quali non scorgesi il più leggiere indizio d'aver frequentata così illustre scuola. Altronde rendesi incerta eziandio l'epoca in cui operò, perocchè in una sua tavola a Castelplanio leggesi: F. Ramazzani 1588.

RAMAZZOTTI (ANTONIO) annoverato tra i pittori bolognesi per aver dipinto il soffitto del primo Diz. degli Arch. ecc. T. III.

altare, nella chiesa di S. Sigismondo. RAMBALDI (CARL'ARTONIO) nato in Bologna nel 1679, apprese a dipingere da Domenico Biani, e ne imito felicemente il robusto colorire: ma sarebbesi desiderata nelle sue figure e particolarmente nelle arie dei volti maggior grazia e dolcezza di forme. In Bologna dipinse nella chiesa di S. Lucia un S. Francesco Saverio in atto del suo transito, ed altre minori opere condusse assai lodate, che lo fecero vantaggiosamente conoscere in altre parti d'Italia. Fu perciò chiamato alla corte di Torino, dove dipinse varie opere all'olio ed a fresco nella reale Villa della Veneria. Tornando in patria nel 1717, affogò nel fiume Taro, in su gli occhi della consorte, e troncò le belle speranze che avevano fatto concepire le sue virtù.

RAMELLI (D. FELICE), canonico lateranense, era nato in Asti da gentile famiglia nel 1666, ed apprese a miniare dal P. Daniele Rho suo confratello, che con piacere si vide superato in quest'arte. Ed in vero le miniature di D. Felice tauto in pietra che in pergamena furono sommamente stimate per conto di ca-stigato disegno e di vaghezza di colorito.

RAMENGHI (BARTOLOMMEO), detto il Bagnacavallo, nacque in Bologna nel 1493, o, com'altri vogliono, nella terra di Bagnacavallo anno 1484. Poi ch'ebbe appresi iu Bologna i principj della pittura, recavesi a Roma, dove si acconciò con Raffaello d'Urbino, non è ben noto se in qualità di scolaro o di sjuto; ma certa cosa è, essere stato uno di coloro che l'ajutarono ne'lavori della Loggia. Dopo la morte del sommo maestro rivedeva Bologna, e fu uno dei primi a propagarvi lo stile di lui con suo grandissimo lucro ed onore : imperocchè, sebbene nel fondamento nel disegno fosse lontano assai dalla eccellenza de'migliori allievi del Sanzio, li pareggiò

nel gusto del colorire, a nella va-ghezza de' volti forse li superò. A chi osserva le opere del Bagnacavallo balza subito agli occhi l'imitazione raffaellesca; che anzi qualunque volta gli accadde di colorire soggetti trattati dal maestro, si ridusse ad essere copista, o poco più, dicendo essere pazza presunzione il volere far meglio: ma in questo lascio altrui il giudicare se più debba lodarsi il rispetto verso il maestro, o condannarsi la niuna cura del proprio onore. Ed in fatti fu per ciò risguardato dal Vasari piuttosto come buon pratico che quale buon maestro; ma il biografo aretino avrebbe dato assai diverso giudizio se avesse veduti o meglio esaminati i quadri del Bagnacavallo a S. Michele in Bosco, a S. Martino e a S. Maria Maggiore, che tanto furono, uon solamente ammirati, ma con sommo studio copiati dai Caracci, dal Guido, dall'Albano. Morì il Ramenghi, secondo la più comune opinione, nel 1551, lasciando ammaestrato nell'arte il figlio

RAMENGHI (GIOVANNIBATTISTA) che fu ajuto di Giorgio Vasari nelle opere della Cancelleria in Roma, e del Primaticcio a Fontainebleau ed in altre opere eseguite per il re di Francia e per altri grandi personaggi. Prima di abbandonare Bologna aveva eseguite alcune pitture di sua invenzione, che lo mostrano lontano assai dall' eccellenza paterna. Morì nel 1601.

(BARTOLOMMEO IL GIOVINE E SCIPIONE), cugino il primo, l'altro figliuolo di Giovan Battista; ne'primi anni del diciassettesimo secolo operavano con lode di ornati e di architetture. Probabilmente figliuolo del giovane Bartolommeo fu un secondo (Giovan Battista), del quale si trovano memorie ne'manoscritti dell'Oretti, che lo dimostrano mon ispregevole pittore, senza peraltro che si possa al presente adittare veruna sua opera certa.

RAMIREZ (CRISTOFORO) operava in Siviglia nel 1660, contemporanco e probabilmente fratello o congiunto di Girolamo, Filippo e Pietro tutti pittori, di cui si dara notizia ne' relativi articoli. Era Cristoforo dotto inventore e castigato disegnatore, per non parlare del colorito, la parte comunemente meglio trattata dagli artisti spagouoli. È perciò meritamente in gran pregio tenuto il suo quadro dell'Assunta. che conservasi nel convento degli Angeli in Siviglia, e molti disegui che lasciò morendo a quella accademia.

(GIROLAMO) allievo di Roelas, dipinse per lo Spedale della Sangra, fuori delle mura di Siviglia, un vasto quadro rappresentante il papa circondato da diversi cardinali e da altri personaggi; quadro stimato assai per vivacità di colorito e per un certo nobile ardire, che tiene luogo di grandioso. Vedesi pure largamente disegnato, ma non affatto correttamente, e senza

stento composto.

— (FILIPPO) acquistossi gran nome co' suoi quadri di caeciagioni, di uccelli, di bambocciate. Ebbe un disegnar largo e castigato; e colori con singolare franchezza. Vien pure a ragione lodato per la perfetta cognizione che aveva del nudo, nella quale importantissima parte dell'arte erano d'ordinario poco versati i pittori spagnuoli suoi contemporanei. Le quadrerie di Madrid e di Siviglia possedono diverse sue opere, tenute in gran pregio.

o cugini, non appartiene alla storia pittorica che per avere nel 1610 contribuito all'erezione dell'acca-

demia di Siviglia.

—— (GIOVANNI), più antico di un secolo dei precedenti, operava nel 1536 e 1537 nella cattedrale di Siviglia, onde trovasi ne'registri di quella chiesa, che gli furono pagati 18,000 maravedis una volta, ed un altra 20,000 ducati d'oro. Di queste grandi opere, nel condurre le quali ebbe molti ajuti, più non restano vestigi di veruna sorte. Fu eccellente ritratfista e nell'arcivescovado di Siviglia si conservano ancora non pochi ritratti per molti rispetti pregevolissimi.
RAMIREZ (DOTT. DON GIUSEPPE)

nato in Valenza nel 1624, fu allievo di Girolamo d'Espinosa e suo così felice imitatore, che a stento si distinguono le opere sue da quelle del maestro. Vedesi nell'oratorio di S. Filippo Neri di Valenza un suo bel quadro rappresentante la Vergine col bambino. Altre sue pregevoli opere si conservano sparse nelle chiese e private quadrerie della stessa città. Mori in patria nel 1692.

—— BENAVIDES (GIOVANNI) dopo avere appresi gli ele-

menti della pittura in Saragozza, sua patria, passò a continuare gli studi nell'accademia di Madrid, che nel 1753 lo uominò socio soprannumerario. In questa capitale lo rese sommamente celebre un quadro portato da Saragozza, rappresen-tante l'elezione del re Pelagio: ma postosi a lavorare sotto Corrado Giaquinto, invece di migliorare, andò peggiorando ogni giorno, perchè forse si occupava più della mu-sica che delle cose della pittura. Tornato in patria, morì nell'anno 1782.

RANC (GIOVANNI) neto a Montpellier nel 1674, fu scolaro di Rigaud, sotto al quale si fece eccel-lente ritrattista. Nel 1724 fu nominato primo pittore del re di Spagna, onde recatosi a Madrid, vi si trattenne fino al 1735, epoca della sua morte. Si dice che il celebre la Mothe prendesse da un'avventura accaduta a questo pittore l'argo-mento di una sua favola. Aveva egli fatto un ritratto, che gli amici suoi trovarono poco somigliante al-l'originale. Gl'invita per il susseguente giorno a vederlo migliorato;

e fatto uno sforo nella tela dipinta, posta al di dentro d'una vetriata del suo studio, fa in modo che la persona ritratta vi collochi la testa: Ancora non è perfettamente somigliante, dissero appena entrati nello studio i severi censori, che rimasero confusi udendo rispondere da quella testa: v'ingannate, signori, sono io stesso.

RANDA (Antonio) nacque in Bologna circa il 1570, e fu prima scolaro di Guido, poi del Molina-ri; e più s'accostò d'assai allo stile di questo, che non alla maniera del primo maestro. Rendutosi in patria colpevole d'omicidio, trovò in grazia della sua abilità asilo e protezione presso il duca di Modena, che nel 1614 lo dichiarava pittore di corte. Molte e belle opere fece in diversi luoghi dello stato Estense e nel Polesine di Rovigo, ove nella quadreria Redetti conservasi il Martirio di S. Cecilia, che forse è la migliore opera del Randa. Giunto al limitare della vecchiaja, fecesi frate, ma ignorasi in qual anno morisse.

RANDON (CLAUDIO) nato a Pontoise nel 1644, poiche ebbe appresi in Francia gli elementi del disegno e dell'intaglio, venne in Italia, e fermò la sua dimora in Roma. Colà disegnò alcune statue antiche e moderue, formanti la raccolta in foglio pubblicata dal Rossi nel 1704. Oltre le dette stampe, intagliò

Ua seguito di tredici navi, da Passebon.

Molti ritratti di uomini illustri. Il Trionfo d'Amore, assiso sopra di un cocchio tirato da due colombe. tratto da un quadro del Domenichino.

S. Gaetano, da Francesco Romanelli.

RANSONETTE (GIROLAMO) nacque a Parigi nel 1753 ed esércitò con sufficiente incontro la pittura e l'intaglio e specialmente l'ultimo.

Nel 1782 intagliò diversi soggetti di favola sui disegni di G. di Saint Aubin, inoltre

Il Palazzo della Giustizia.

Veduta del nuovo palazzo reale. Il Rivale seduttore, di sua in-

L'Amante vendicata, come so-

pra.

Amore e Psiche, da Raffaello.

I Passatempi italiani, da Watteau. RAOUX (GIOVANNI), nato in Montpellier nel 1677, passo dalla scuola del celebre Boullongne in Italia, dove si fece valente maestro. Di ritorno in Francia, trovò uno splendido mecenate nel Gran priore Vandôme, che gli assegnò alloggio nel palazzo del tempio e ragguardevole stipendio. Se Raoux avesse avuto così buon disegno, com'ebbe vago colorito, sarebbe annoverato tra i migliori artisti francesi suoi contemporanei. Lasciò alcuni pregevoli ritratti, ed alcuni quadri di storie che lo accusano di munierismo. Fu membro dell'accademia di Parigi e morì in questa capitale in età di 57 anni.

RASPE (CARLO GOTTLOB), nato in Dresda nel 1752, apprese i principj del disegno e dell' intaglio da Andrea Zucchi veneziano, che fino dal 1750 era stato chiamato a Dresda per incidere alcuni quadri di quella galleria. In appresso, conoscendo che non otterrebbe fama di valente intagliatore finche si limitasse all'imitazione del maestro, fecesi a studiare da sè i grandi esemplari, ed in sul declinare del p. p. secolo aveva pubblicati diversi pregevoli ritratti, tra i quali i seguenti:
Consigliere Gesner, da Autonio

Graff.

Principe di Sacken, da Schmid. La Contessa de Marcolini, dal medesimo.

E per essere uniti al terzo volume della galleria di Dresda.

Una Giovinetta con Piccioni, da

Oliviero Cromwel, il Protettore,

da Antonio Van Dyck.

RATTI (GIOVANNI AGOSTINO) nato a Savona nel 1699, frequentò in Roma la scuola del Luti; e riuscì, non meno valente pittore di quadri di sacro argomento che di quadri faceti, che dallo stesso Luti venivano creduti, d'ugual merito di quelli celebratissimi di Pier Leone Ghezzi. Non può vedersi più lepida cosa delle sue maschere accerrane, rappresentate in rissa, in danza o in altre attitudini, quali s'introducevano dagl'istrioni nelle commedie. Fra i quadri storici vengono principalmente lodati un S. Giovanni decollato e diverse storie attinenti allo stesso santo fatte per la chiesa del suo nome in Savona. Fu pure buon pittore a fresco, come ne fanno prova le figure aggiunte da lui alle architetture eseguite dal Natali nel coro de'Conventuali a Casalmonferrato; e fecesi ammirare in più luoghi come raro pittore di scene tea-trali. Morì in Genova nel 1775, lasciando ammaestrato nell'arte sua il figlio

· (Caval. Carlo Giuseppe) dall'editore delle scritture di Mengs tanto e così a torto vituperato. Nato nel 1745, o in quel torno, fu dal genitore, che lo destinava alla pittura, affidato a dotta persona per-chè in pari tempo lo ammaestrasse nelle volgari e latine lettere. Lo mandava poi a Roma, dov'ebbe la sorte di essere conosciuto ed amato dai due più illustri pittori che allora siorivano in quella capitale, Raffaello Mengs e Pompeo Battoni, il primo dei quali lo proponeva per direttore della nuova accademia di Milano; l'altro lo raccomandava per le storie che si dovevano dipingere nel pubblico palazzo di Genova, ch'egli eseguì con universale soddisfacimento, sebbene da taluao incolpato di essersi appropriate una o due invenzioni altrui. Prima di recarsi a Genova aveva in Roma

ch' ebbe appreso a disegnare e ad

disegni di Mengs, che lo apprezzava assai per la bella copia che aveva fatta in Parma del S. Girolamo del Correggio, e per la quale aveva offerta una non modica somma. Pio VI lo nominò cavaliere, ed in Genova su nominato direttore perpetuo dell'accademia ligustica. Scrisse in quest'ultima città le Notisie storiche sincere intorno le Vite dei pittori, scultori ed architetti genovesi; Vita e le opere del Correggio; la Vita del caval. Raffaello Mengs, ec; per la quale ultima e per le notizie intorno al Correggio fu così a torto malmenato dallo Spagnuolo editore delle scritture del pittore tedesco. Furono pubblicate le sue difese, come sono pubbliche le avversarie imputazioni; e le persone che non si lasciano affascinare dalle apparenze e dalle gratuite asserzioni di persona per tutt'altri rispetti benemerita delle lettere e delle arti, conoscono in qual concetto tener si devono le appassionate invettive di , un uomo che non dubitò di preferire le pitture di Raffaello Mengs a quelle di Raffaello Sanzio. I veri conoscitori dell'arte, condonando all'egregio pittor Sassone i troppo severi giudizi portati sugl'illustri pit-tori italiani suoi contemporanei, lo hauno collocato in elevato seggio, ma a pon breve distanza dal grande Urbinate. Morì il caval. Ratti nel

1795. RAVARA(PIETRO). Di questo pittore, nato presso Genova nella valle di Polsevera, su detto che dipinse quadri storici copiosi di figure, ornati di bei paesi e di fiori e di frutta freschissime, senza indicare i luoghi in cui presentemente si conservano. Si soggiugne che morì in età decrepita, ma non l'anno, nemmeno approssimativamente : le quali circostanze rendouo probabile la conghiettura di alcuni, che lo suppongono meno che mediocre pittore.

RAVENET (SIMONE FRANCESCO)

incidere alla punta ed a bulino in patria, si trasferi in Inghilterra. Fu osservato dagli storici dell'arte che Ravenet e Vivarés furono quelli che assai contribuirono a spargere il buon gusto dell'incisione in Inghilterra. " Ravenuet, scrive Giuseppe " Strutt, viene a regione tenuto per un eccellente artista. Egli seppe dare alle proprie stampe colore e lucentezza, e seppe finirle con pre-cisione. Castigato è il suo disegno, ma alquanto manierato lo stile. Troppo forti sono talvolta i con-» torni, e con scapito dell'armo-» uia. » Soggiungo un breve indice delle sue stampe più celebri: L'Emblema della vita umana per

conto delle diverse età, da Tiziano. Venere ed Adone, da Paolo Veronese.

Adorazione de'Pastori, dal Feti. La Pittura ed il Disegno, da Guido Reni. I Pastori d'Arcadia, da Niccolò

Poussin.

Il Figliuol prodigo, da Salvator Giovane zinghero che porta un

fanciullo sulle spalle, da Murillo. Il Ritorno del Figliuol prodigo,

dal Guercino, ec. - (SIMONE), figlio di Simone Francesco, nacque in Londra circa il 1755, e rimase orfano in età di dieci in dodici anni con una sorella

minore di lui. Questa si maritò all'intagliatore Picot, e Simone passò in Francia, dove continuò a studiare il disegno sotto Boucher. In appresso recossi a Parma e colà fecesi nel 1779 ad intagliare e pubblicare le opere del Coreggio esistenti in quella città. Tale impresa, risguardata come alquanto temeraria, fu terminata nel 1785. Contiene il ritratto del duca Ferdinando; quello del Correggio, preso da Lattauzio Gambara: la cupola della cattedrale in 12 fogli; la cupola di

S. Giovauni, la Madonna della Scodella, la Madonna della Scala, l'Annunziata, la Madonna incoronata, il Portar della Croce, S. Girolamo, i SS. Placido e Costanzo.

Intagliò pure, Giove ed Antiope, ' da un quadro di Rubens posseduto dal marchese Felino.

Teseo, che informato dalla madre del segreto de'suoi natali, dà prove del suo valore, da Poussin.

RAVENNA (MARCO DA) nacque in Ravenna nel 1496, fu condiscepolo di Agostino Veneziano nella scuola di Marcantonio Raimondi, e rivale nell'arte dell'intaglio in rame del suo compagno. Grandi dispute divisero i conoscitori intorno al rispettivo merito dei due allievi; ma convengono i più nell'accordare maggior forza ad Agostino. Finchè visse Raffaello, che su il vero capo della scuola di Marc'Antonio, i due emuli non osarono abbandonaria; ma dopo il 1520, cominciarono ad operare separatamente, ed a marcare i propri lavori con diversa Ciffra. Quella di Marco consistente nelle intrecciate lettere R. S. cioè: Ravignanus sculpsit, diedero origine a due errori, di attribuire alcune stampe così segnate a Raffaello Sanzio, ed a dare esistenza ad un nuovo artefice, cui diedesi il nome di Silvestro Ravignano. Chi bramasse vedere ampiamente trattata questa materia, legga l'art. Ravenna Marco del continuatore di Gori Gaudellini, tom. 13, pag. 233 e seg. Nou tardò Marco a ritirarsi da Roma in patria dopo la morte di Raffaello; e colà condusse la maggior parte delle molte sue stampe fino al 1550. nel quale anno credesi comunemente morto. Soggiungo un breve indice delle più rinomate sue opere.

Seguito del fregio della Storia della S. Biblia, dipinto da Rassaello in Vaticano, in 12 pezzi.

Strage degl'Innocenti, da Baccio Fiorentino.

Trassigurazione, da Ruffiello.

Conferenza di Scipione ed Annibale in presenza delle loro armate, da Giulio Romano.

Vittoria riportata da Scipione so-

pra Aunibale, dallo stesso. Trionfo di Galatea, da Raffaello; stampa diversa da quella di Marc' Antonio.

Combattimento di Entello e Da-

rete, da Rassaello.

Baccanale di Fanciulli, ove si vede un giovinetto colla lira, da Giulio Romano.

Sacrifizio antico.

Una donna, che conduce un leone verso una specie di macello.

Statua di Laocoonte, stampa rarissima e notabilissima, perchè rappresentante questo monumento nello stato che era quando fu scoperto e che ci sa conoscere le parti che vi sono state posteriormente ag-

giunte.

RAVESTEIN (GIOVANNI) nacque all'Haja circa il 1680, e fu uno dei più illustri pittori dell'Olanda, senza che sappiasi da chi apprendesse quello stile vigoroso e pieno di fuo. co, che non permette di confondere le sue opere con quelle de'migliori artisti suoi coutemporanei. I suoi capi lavoro sono tre quadri storici che ornano la gran sala del giardino dell'Archibugio all' Haja, ne' quali vedousi ritratti al vero i principali personaggi civili e militari di quella città. Sappiamo che nel 1655 fu capo di 48, parte pittori e parte scultori, a nome dei quali chiese ed ottenne di essere separati dai quadraturisti e dagl'ignobili frescanti di pratica. Null'altro è noto della privata sua vita; ma le sue opere ci dicono ch' egli possedeva tutte le parti che formano l'eccellente artista. Le sue composizioni sono calde e giudiziose; le figure hanno attitudini svariate e graziose; tutto ne'suoi quadri ha vita e movimento. Conobbe la prospettiva aerea e seppe dare armonia ai colori, opportunamente spargendo le ombre ed i lumi, onde produrre il migliore effetto. Morì in patria assai vecchio, lasciando ammaestrato nell'arte il figlinolo

RAVESTEIN (ARNALDO VAN). Era costui nato nel 1615 e comunque non siasi avvicinato all'eccellenza paterna fece ad ogni modo molti lodevoli ritratti, e più avrebbe fatto, se le molte ricchezze ereditate dal padre non gli avessero fatto preferire alle fatiche dell'arte una molle ed agiata vita. Osserva però il biografo de Champe, che le poche conservate sue opere lo dimostrano il più vicino imitatore dello stile del padre, sebbene moltissimi abbiano cercato d'imitarlo. Troviamo che nel 1661 e 1662 era capo dei pittori artisti dell' Haja. Dopo tale epoca non si hanno ulteriori notizie di lui.

—— (ENRICO) nato in Bommel circa il 1640, dava grandi speranze di riuscire valente pittore, quando morì nella più fresca gioventu, lasciando nell' infanzia un figlio, la di cui gloria doveva dare al padre quella immortalità, che precoce morte non gli aveva acconsentito di acquistare con i propri lavori. Fu questi

- (NICCOLA), che nato nel 1661 ed ammaestrato nelle cose della pittura da Giovanni de Haen, aprese da lui coi buoni principj quell'affetto per l'arte che solo è capace di formare i grandi maestri. I primi ritratti eseguiti in Bommel sorpresero i più esperti conoscitori, ed in breve gli procacciarono da ogni parte copiose commissioni. Nel 1694 fu chiamato alla corte di Knilenberg per ritrarre l'estinta principessa di Waldeck, della quale, fin che visse, nessun pittore aveva saputo fare somigliante ritratto. A Niccola riuscì di farlo oltre ogni credere somigliantissimo; per lo che dopo tal epoca non vi fu principe o gran signore delle Fiandre o della Germania, che non volesse il proprio ritratto di sua mano. Masebbene, facendo ritratti, guadagnasse

assai, volle exiandio dipingere non pochi quadri di storia, ne' quali, più che ne' ritratti aveva a ragione riposta la speranza dell' immortalità. Era giunto agli ottant'anni quando ritrasse in un solo quadro, suo genero Bruistens e la sua sposa e figli, senza lasciar scorgere in così copiosa opera verun indizio di vecchiaja. Visse ancora neve anni in prospera salute.

—— (UBERTO) altro pittore dello stesso casato, vacque nel 1647, ed a differenza di tutti gli altri suoi agnati, si diede totalmente al genere fiammingo, dipingendo paesaggi, mercati e fiere da villaggio, bettole, convegni artigianeschi, bestiami, ec; nel qual genere di oggetti seppe farsi nome di buon maestro.

RAVIGLIONE, pittore del diciassettesimo secolo, dipinse in Casal Monferrato, sua patria, un Cenacolo per il convento di S. Filippo Neri, e fece un' altra pregiatissima tavola per la chiesa di S. Croce. Non sappiamo comprendere come di un artista autore di così belle opere non siano noti il nome, la scuola, l'età, nè alcun altro lavoro.

RAUST (Francesco Lodovico) nato in Lucerna nel 1652, operò con molta lode in patria, poi in Olanda in pitture di genere. Mancò all'arte nel 1730.

RAXIS (PIETRO) fioriva a Granata in sul declinare del sedicesimo secolo. È comune opinione che apprendesse a dipingere in Italia, dove si accostumò a quel delicato stile dei grotteschi onde ornava le sue storie. È volgare tradizione nel regno di Granata, che Raxis avesse due fratelli, l'uno e l'altro valenti pittori, ma non tali da eguagliarlo. Diverse sue belle opere si conservano in molte chiese di Granata, dove tornato dall'Italia avanti di giugnere ai quarant'anni, vi dimorò costantemente finchè visse.

RAZZALI (SEBASTIANO), bolognese, frequentò la scuola dei Ca-

racci e ne uscì valente pillore ond'ebbe l'onore di lasciare a S. Michele in Bosco, celebre per le opere de' grandi maestri bolognesi, una storia rappresentante S. Benedetto

tra le spine.

RAZZI (CAVAL. GIANNANTONIO) detto il Sodoma, nacque in Ver-celli circa il 1479: e non in Vergelle, piccola terra del territorio di Siena, come credettero alcuni. È probabile che apprendesse in patria i principj della pittura dal Giovenone, o da alcun altro maestro della scuola milanese; come ne danno aperto indizio il caldo delle carnagioni, il gusto del chiaro scuro e certe altre particolarità della scuola milanese, che si osservano nelle opere giovanili del Soduma. Tali sono quelle che condusse nel 1502 a Monte Oliveto ed altre fatte in Roma sotto il pontificato di Giulio II. Quelle però che aveva eseguite in Vaticano ebbero la sventura di non piacere al papa, oude furono distrutte per dar luogo ad alcune storie di Raffaello, che peraltro rispettò le grottesche del Sodoma. Aveva questi ad un dipresso nella stessa epoca colorite nel palazzo della Farnesina alcune Storie d'Alessandro il Grande, che mostrano lo stile lombardo anteriore alla riforma operata in quella scuola dal Vinci. Ma condotto a Siena da alcuni agenti della famiglia Spannocchi, dopo parecchi anni di dimora in Roma, si diportò meglio che al-trove. L' Epifania a S. Agostino, il Cristo flagellato del chiostro di S. Francesco ed il S. Sebastiano, ora trasportato nella R. Galleria di Firenze, sono opere superiori ad ogni lode. A tutte non pertanto sovrasta la S. Caterina in isvenimento, dipinta a fresco in una cappella di S. Domenico, della quale ebbe a dire Baldassarre Peruzzi, che non aveva veduta pittura, che meglio esprimesse gli effetti dello svenimento. Si dice che talvolta e particolarmente quand' era vecchio, lavorasse di pratica in Pisa, in Volterra, in Luca, mostrandosi non pertanto valent' uomo anche in allora. Ebbe il Razzi la disgrazia di spiacere al Vasari, il quale ne scrisse meno vantaggiosamente che non meritava. Ma gli fu renduta giustizia da altri ed in particolare da Paolo Giovio, scrivendo, essere per comune opinione, uno di coloro che professarono la pittura con poco minor lode di Raffaello. Lo stesso Annibale Caracci ebbe a dire, che il Sodoma fu grandissimo maestro e che poche pitture si vedevano che potessero sostenere il confronto delle sue migliori. Forse i suoi costumi meritarono la censura del biografo aretino; ma gli errori del privato cittadino non devono portar pregiudizio al suo merito pittorico. Mori nel 1554, lasciando molti valenti allievi.

REABUCCO (RAFFAELLO) Ducque in Cremona circa il 1330, ed avendo da natura sortite felici disposizioni per l'architettura, a questa applicossi fino dalla gioventu, ed esercitò con universale applauso. Grande era la fama di lui nel 1370, quando Cremona era governata da Barnabò Visconti; onde lo volle questi a' suoi servigi, e sempre lo ebbe in grande stima, e splendidamente lo ricompeusò. Per ordine suo edificava la fortezza di Cremona, chiamata Santa Croce, e quella di Pizzighettone, e riparò o aggiunse nuove difese ad altre rocche e città del suo signore. Non è perciò a credersi che altri lavori d'importanza non abbia eseguiti per signorili famiglie, o per religiosi stabilimenti: ma i cambiamenti accaduti nel lungo periodo di oltre quattro secoli, hanno colla distruzione di tanti edifici distrutte altresì o rese incerte le memorie delle sue opere.

READ (RICCARDO) nacque in Inghilterra del 1760, e nel 1780 aveva di già nome di valente intagliatore alla maniera nera ed al lapis. Tra fe stampe che gli attribuisce Basan trovasi quella rappresentante Palemore e Lavinia, tratta da un disegno di Bigg, ed intigliate nel 1782. Sono pure in pregio tenute le soguesti :

La Dama Olandese, ossia busto. di una gievane con velo, da Rem-

brandt.

· La gievane villanella, da Boydell. La regina Maria di Scozia, che segna l'atto della sua abdicazione alla cerona a favore di suo figlio,

da Hamilton, ec.
READING (BENIAMINO) nacque in Inghilterra nel 1750, e nel 1780 operava in Londra con Riccardo Lead. È noto che nel 1784 pub-blicava diversi soggetti tratteti a

graniti, tra i quali, i seguenti tre: Mistriss Corbyn.

Carlotta alla tomba di Verter, a granito rosso.

Lavinia e sua madre con quattro

verși di Thompson.

(SARA), probabilmente so-rella di Beniamino, intagliò ancor essa a granito le due seguenti stampe eseguite aui disegni di Baniamino.

Ŏlivo

Sofia REALFONSO (TOMMASO), napolitano, nato dopo la metà del diciassettesimo secolo, fu scolaro in patria, di Andrea Belvedere celebre dipintore di animali domestici e sel-

vatici, di fiori e di frutta. Forse Resifonso non reggiunse il maestro rappresentando i generi suddetti, ma lo vinse nella varietà, perocchè vi aggiunse ogni maniera di confetture e di commestibili. Ignorasi l'e-

poca della sua morte. REATINO, intagliatore in rame,

intorno al quale troviamo in Basan lo seguenti notizie. Abbiamo di lui una serie di cinque storie re-lative al martirio di S. Giustina, intagliate all'acquaforte in sul fare

dell Aquile.

REBOLLOSO (Antonio) fioriva Diz. degli Arch. ecc. T. III.

in Murcia nel diciottesimo secolo. avendo fatto nel 1741 diversi quadri per il secondo chiostro del convento della Marcede di Lorca, rappresentanti i fatti più notabili della vita di S. Raimondo ; pe' quali si fece wantaggiosamente conoscere per couto del disegno, mu debole coloritore.

REBOUL (MARIA TRRESA) nata a Parigi nel 1720, ed ammesta a quell'accademia l'anno 1767, era sposa del pittore Vien. Dipinse bel-lissimi quadri di fiori, ed intagliò una raccolta di 13 vasi di forma antica, e diversi pesci e conchiglie.

RECCHI (GIOVANNI PAOLO E GIOVARNI BATTISTA), dipintori co-, maschi, furono allievi del Morazzone, e lodevolmente si comportarono ne' lavori a fresco, come ne fanno testimonianza le opere loro in S. Giovanni ed in altre chiese di Como, e quelle eseguite in due cappelle di Varese. Giovan Battista dipinse pure nella chiesa di S. Carlo a Torino, dove a concorrenza dello stesso maestro, si distinse per robustezza e sodezza di stile, e per grande intelligenza del sotto in su. Coll'ajuto di certo Giovan Antonio suo nipote dipinse altresi alcune ca-mere della real villa della Veneria, indi passato a Bergamo, vi fece una S. Grata che sale al cielo. Non è nota l'epoca della loro morte.

RECCO (CAVAL. GIUSEPPE), napolitano, nato nel 1634, fu allievo del Porpora. È forse costui il mi-gliore di quanti in Italia dipinsero cacciagioni, uccellami, pesci e somiglianti cose. Aveva egli studiato alcun tempo in Lombardia; ed aveva da quella scuola appreso quel vago e robusto colorito che accresce pregio a'suoi quadri. Chiamato, per la sua eccellenza, in tal genere di pit-ture, alla corte di Madrid, vi si trattenne lungamente, mentre Luca Giordano suo compatriotto vi sosteneva la gloria della pittura italians, dipingendovi tali e tante storie, che non temevano il paragone di quanto vi lasciarono i pittori spagauoli e flamminghi. Tornato in Ita-lia, manco Recco all'arte in età di 61 anni.

RECLAM (FEDERIGO) nacque in Magdeburgo nel 1734. Dal padre, di professione giojelliere fu mandato a Berlino per apprendere la pittura de Pesne. Di diciotto anni passava da Bertino a Parigi presso il giojelliere Lempereur appassionato dilettunte delle belle arti, che lo ammise nella sua sceltissima galleria di quadri, e gli fece conoscere i più distinti artisti di Parigi. Frequento alcuni mesi la scuola di Pierre; indi passava a Rome pel 1765, dove studiò l'autico e le cose di Raffaello. Visitò in appresso le altre princi-pali città d'Italia; e nel 1762 toruava a Berlino ricco di preziosi disegni e di rare cognizioni acquistate in Francia ed in Italia. In Berlino dipinse diversi ritratti e paesaggi, per il quale genere di pittura sentivasi più che a tutt'altro inclinato. Aveva pure ad incidere alla punta diverse delle sue invenzioni quando fu sorpreso dalla morte nel sore dell'età. Soggiungo l'indice delle più notabili tra le sue stampe.

Raccolta di otto paesaggi montanosi, rappresentanti vedute d'Itagnosi, rappresentation de l'acque e fabbriche di

ogni maniera.

Altri due paesuggi con vedute d'I-talia, intitolati il Mattino e la Sera. Due paesaggi dei contorni di Pa-

Veduta di una carriera nelle vicinanze di Roma con cascate d'acqua. --- (FRANCESCO) pittore tedesco del prossimo passato secolo, di cui parla il Basen, ma che il continuatore del Gandelini suppone non essere diverso dal precedente.

RECO, architetto e plastico, figlio di Fileo, nacque in Samo, ed è risguardato come uno dei primi in-ventori della plastica per la fusione de' metalli. Reco di Fileo e Teodoro figlio di Teleclio di Samo furono i primi che fusero il rame e ne formarono statue. Così Pausania nel lib. VIII e IX. E lo stesso Paus sania scrive nel X libro, che nel tempio di Diana Riesia vedevasi un'immagine femminile, dagli Efesii chiamata la Notte, opera di Reco. Troviamo poi in Erodoto lib. III., cap. 60, che tra i principali tre edifici di Samo centasi un tempio vastissimo, il di cui prime architetto fa Reco.

REDE (GUGLIZIMO), era vescovo di Chichester in Inghilterra, e fabbricò sui propri disegni ed a proprie spese la libreria nel ecllegio di Merton, ed il castello di Amberley. Dicesi ch' egli era il miglior matematico de suoi tempi; nè certo poteva essere architetto sonsa conoscere le matematiche.

REDER (CRISTIANO), comunicmente chiamato Monsieur Leandre, venne della Sassonia, sua patria, a Roma l'anno 1686; e prese argo-mento delle novità del tampo, co-minciò a far quadri di battaglie tra cristiani ed ottomani; tutte le quali opere si sarebbero in più grande stima conservate, se non le avesse oltre ogni credere moltiplicate, abusando della facilità del pénnello e dell' ostinata assiduità at lavoro, che non gli permettevano di pensare maturamente a nuove invenzioni. Vedendo scarseggiare le commissioni per hattaglie, si volse a dipingere paesi, che ornava di faceté storie, ajutato in tali lavori da Hen-dardo Wanblomeu. Mori a Basilea nel 1729.

REDI (TOMMASO), fiorentino, nato del 1665, fu prima scolaro del Gabbiani, poi di Carlo Maratta e del Balestra, studiando sotto ai quali si formò uno stile più nobile, che non adoperavasi di que tempi in Toscana, avendo, dietro i loro consigli, studiato l'antico e fette copie de migliori quadri de grandi macstri, le quali, unitamente ai dipinti

di sta inventione, gelesamente si conservano dai stoi discendenti. Tra coloro che non esercitarono l'arte di prefessione, fu il Redi uso dei piti valenti maestri. Morì in patria

th pretessione, fu il Redi uno dei più valunti meestri. Morì in patria nel 1726. REDONDILLO (Istoono) nacque

REDONDILLO (Istoono) nacque in Madrid avanti la metà del diciassettesimo secolo, studio la pittura in patria, e fu de Carlo II nominato

opere di questo pittore del re, non distinguonsi delle mediocri di tanti ertisti suoi contemporanei.

ertisti suoi contemporanei. REDONETA (TORMARO), scalture, fieriva in Roma uel 1670, ed era ascritto al catalogo degli accademici. Poche cose si conoscano di

quest'artista, delle quali si scorge appartenere alla scuola berninesca. REGIBUS: (SERASTIANO A) di Chiozza venne annoverato tra gl'i-tafiani intagliatori in rame per due rarissime stampe, una delle quali rappresenta l'Éterno Padre quando

formò Eva dalla costola di Adamo, da Raffaello; l'altra è la Natività di S. Giovanni Bettista, da un quadro di Giulio Romeno.

REGNARSIO, o RAGNARD (VALERIANO) operave in Roma in principio del secolo decimotatono. Il Gandellini ci lasciò di questi maccini con che il Ramo dimensi inter-

Gandelliui ci lasciò di quest'intaglintore, che il Basan dice assai mediocre, un copio indice di stampe. Fra queste ricorderemo le seguenti: La visitazione di Maria a S. Eli-

1

sabetta, da Federico Barrocci.

Diversi paeseggi, dal Tempesta.

REGNAULT (NICOLÒ FRANCESCO) nacque a Parigi nel 1746, dove
apprese la pittura e l'integlio, frequentando diverse scaole, indi stu-

quentando diverse scuole, indi studiando da se le migliori opere dei grandi maestri. Viene accusato, e non a torto di manierismo, e di non avere avato stabile metodo di operare. Tra le sue stampe ricorderò le seguenti intagliate a grani-

to, o a lapis rosso. La Fedelta e la Teneressa, da Lagrance.

gonard. Il Voto della Natura, ossia una Madre che allatta il proprio figliuc-

do, di sua invenzione.

REGNESTON (NICCOLA), nato in
Rheims nel 1625; fa cognato del celebre intagliatore Nauteville, dal

quale credesi aver appreto i principi del disegno. Certo è che le letto opere si assomigliane, ma insomune opinione che lo scolaro abbia in alcune parti superate il maestre. Face molti rittatti assai helli, e tratti ultri soggetti di sua composizione, e

de Vovet, Campagne, le Brun et.
Morì in Parigi nel 1776. Fra le non
molte sue stampe ebbero calebrità
le seguenti:
Autonio Fremin segretario della
Regina madre, eseguito nell'età di
19 anni, di sta invenzione.

Il card. Giulio Mazzarino, fatto nel 1656, di sua inventione. Lo sposalizio spirituale di S. Caterina. La sacra famiglia, da Coppel.

La sacra famiglia, da Corpel.

La Vergine col divin Figlie, e
S. Giovannino, da Fran. Bourdeb.

REGORINI (GIO. BATTISTA) nacque avanti il 1550 da Gabriele Regorini di Cremona, abitante in vi-

cinanza di S. Agata, ed esercitò con lede l'architettura; essendo note che nel 1584 edificò la facciata della chiesa parrocchiale di S. Biàgio di Codogno, ed esegui altre opere in quella diviziosa horgata.

REHBERG (FEDERICO) nacque in Hannore circa il 1755, apprese il altragati del discarga in cattico

REHBERG (FEDERICO) macque in Hannover circa il 1755, apprese gli elementi dei disegno in patria, indi passò a studiare nell'accademia di Lipeia sotto la diregione di Oeser. Non tardò a sentire il bisogno di migliorare il gusto, e seguendo i consigli di alcuni artisti, passò in Italia, e vi si trattenno alcun tempo con melto profitto. Di ritorno ad Annover, dipinse il ritratto del duca d'York e di sto

fratello il principe Guglielmo En-

rico. In appresso recavasi a Dessau. chiamatovi nel 1784 in qualità di disegnatore e pittore dell'istituto di Educazione. Ma dopo pochi anni ripassò a Roma come pensionario del re di Prussia, e langamente vi si trattenne. lotagliò alcune stampe di propria invenzione, tra le quali quella colla leggenda: Date obulum Belisario: bella e celebre opera diligentemente eseguita. Inoltre sei fogli di figure italiane campestri, pub-blicate nel 1793.

REHN (I. E.) intagliatore svezzese, fu allievo di le Bar, indi suo sjuto per melti anni. Intagliò al-l'acqua forte una Caccia del Cignale, tratta da Hondius, la quale

stampa porta il suo nome. REICHEL (I.) intagliatore bavaro conesciuto per alcune stampe tratte da Mattia Kager.

REINER (VENCISLAO LORENZO) nato in Praga nel 1686, apprese il disegno dal padre, meno che mediocre pittore; e studiò la pittura presso un suo zio, venditore di quadri, che gli faceva copiare le migliori opere che aveva nel suo fon-daco. Continuando in tale esercizio, si rese in pochi anni pittore; ma non potendo, per lo statuto di quella città, professare la pittura senza aver frequentato la scuola di un masstro dell'arte, gli fu giuoco forza accomodarsi a questa discipli-na. Alcane opere all'olio ed a freaco lo fecero ben tosto annoverare tra 1 migliori artisti che in allora dipingessero in Praga battaglie, pac-saggi e storia. Ebbe perciò impor-tanti commissioni da Augusto re di Polonia e da privati signori; e grandi tele dipinse per la certosa di Gae-ming e per una chiesa di Bresla-via. Mori in patria nel 1743. REINHARD (CARLO), nacque in

Hof, nella Franconia, circa il 1760, e recossi ancor giovinetto, ma di già ammaestrato ne principi del disegno, a Lipsia, per lavorare sotto la dire-zione di Osser. Passò pescia a Dre-

ada dove approfittò dell' accadema e della galleria. Inclinato al passaggio, più che a tutt' altro genere di pittura, a questo esclusivamente si consacrò, prendendo a solo modello la vera natura. Lavorò lungamente per il duca di Saxe-Meiningen, che lo colmò di beneficenze, gli somministrò larghi mezzi per passare in Italia. Giunto a Roma, si associò con due altri artisti tede schi, in compagnia dei quali pub-blicò in più volte sessanta paesi pit-toreschi d'Italia I paesaggi intagliati all'acqua forte da Reinbard Bono i seguenti: Interiore del se-polero della famiglia dei Nasoni sulla strada di Terni.

Sepolero actico in via Nomentana, presso al ponte Nomentano.

Sepolero antico in via Nevia,

della Torre de Schiavi.

Avanzo di un sepolero in via Nevia , fuori di Porta Pia.

Antico Sepolero di via Nomentana. Antico sepolero vicino a Tivoli. Il Colosseo.

Villa di Mecenate a Tivoli.

Castel Gandolfo.

Palazzola.

Ruine a Villa Borghese e presso Subisco, in due fogli.

REJON de SILVA (D. GIACOMO) uno de' buoni dilettanti spagnuoli del diciottesimo secolo, non è soltanto conosciuto per alcune copie tratte dai dipinti di Raffaello Mengs, ma eziandio per avere arricchita la Spagna di un'elegante traduzione dei Trattati della pittura di Leon Battista Alberti e di Leonardo da Vinci.

REISPERGER (G. C.) pittore ed intagliatore tedesco, che operava dopo il 1750, è conosciuto in Italia per le seguenti tre stampe, due delle quali di sua composizione.

Ritratto dell' imperatore Giusep-

pa II.

Altro simile di Pietro Leopoldo, gran duca di Toscana.

Il amonature di liuto, da un quadro del Prete Genovese.

REMBRANDT (VAN RYN, ossis del RENO) naeque l'anno 1596 da padre di professione mugnajo in un villaggio situato sopra quel rame del Reno che va verso Leyden Il padre, vedendolo inclinato alla pittura, acconsenti che frequentasse la casa di un mediocre artista, che gli insegnò i principi del disegno, e mosso dai progressi che faceva grandissimi e dai consigli di autorevole persona, lo mandava ad Amsterdam, ponendolo sotto la direzione di Pietro Lastman. Trovandosi nella scuola di questo muestro, fece un quadretto, che un generoso ed intelligente dilettante acquistò per ceuto fiorini, e tento basto a rendere il giovanetto artista celebre in tutta l'O. landa. L'allettamento del guadagno lo rende più che mai assiduo al lavoro; eseguisce alcuni ritratti, che procurandogli copiose commissioni, l'obbligano a fermare stabilmente in Amsterdam il suo domicilio. Scrisse de Piles che nel 1635 Rembrandt era in Venezia, ma sebbene fosse solito di minucciare gli Olandesi di voler passare ora in Inghilterra ora in qualche contrada del Nord, è cosa indubitata, che dopo il 1630 più non si allontanò da Amsterdam. Piles fu tratto in questo errore da una stampa di Rembrandt rappresentante un armeno con lunga barba e turbante in capo ornato di pelli, e con abbigliamento all' orientale. Ma è cusa perfettamente avverata essere questa una finzione dell'artista per far credere ai di-lettanti di stampe di essere stato a Venezia, onde accrescer prezzo alla stampa. Pochissimi artisti conobbero al par di Rembrandt gli effetti dei diversi colori posti in contrasto, ed il suo modo di operare aveva qualche cosa di straordinario. Egli non si curò di dare nobiltà alle sue composizioni, ma pochi seppero ren-derle espressive al par di lui. Temendo di cadere in qualche errore di prospettiva, della quale, con im-

provide cousiglio, ricusò estimata-mente di studiarne i principi, costumo di date ai quadri un fondo oscuro. Trascurò egualmente di studiare l'antico, onde non è mara-viglia, che sin accusato di essere scorretto nel disegno; ma seppe dare ulle carni tale freschezza e verità, che ci fa chiudere gli occhi su gli altri difetti. I suoi quadri veduti da vicino sono come urtati ed abboszati, ma a giusta distanza producono maraviglioso effetto. Possedeva egli nel più alto grado la dottrina del chiaroscuro, amava i gagliardi contrapposti delle ombre e dei lumi, e sapeva armonizzare i colori, onde le sue figure si direbbero di vero rilievo; e le teste de' vecchi segnatamente sono di maravigliose effetto. A coloro che avrebbero vožuto i proprj ritratti piž finitamente condotti, soleva dire che i suoi quadri non erano fatti per essere odorati, e che l'odor de colori non era salubre: volendo con ciò avvertirli che dovevano essere veduti non troppo da vicino, ma a couveniente distanza. Fece assai più ritratti che quadri di storia, e negli uni e negli altri cercava di nascondere le mani che conosceva di non sapere ben disegnare, o forse perche non amava di consumare soverchio tempo in farle, senza che perciò gliene venisse maggior gua-dagno. Fu pure esservato che non sece mai più che mediocremente le parti nude de' quadri storici, ritenendo che bastasse l'eccellenza delle teste per conto dell'effetto. Allo studio della pittura aggiunse quello dell'intaglio, e pubblicò molte stampe, tenute sempre in molta stima ed acquistate a gran prezzo. E queste aucora, come le pitture, sopo fatte a colpi staccati ed apparentemente irregolari a chi le osserva da vicino, ma di maraviglioso effetto vedute a giusta distanza. Aveva Rembrandt una fisonomia insignificante e grossolana, quale si conveniva alla bessezza de' natali ed alla stravagante forma degli abiti. Non amava che la compagnia di persone idiote, e le sue maniere erano aspre e villane. Estrema fu la sua avarizia, facendo uso di tutte le più vili pratiche per vendere le opere sue a maggior prezzo. Ho indicato il carattere personale di questo grande artista, nou per creargli odio, ma per rendere ragione della ignobilità dei soggetti e dell'espressione, che così gagliardamente contrasta colle altre eccellenti parti delle sue opere. Morì in Amsterdam di 68 anni, non lasciando altri allievi che Tito suo figlio, oscurissimo pittore, e troppo ricco per eser-citare un'arte che richiede continuo studio. Tutte le pubbliche gal-Aerie e specialmente le oltremontane possedono quadri e stampe di così zuro artista. La sola galleria di Pazigi contava in principio di questo secolo più di trenta quadri; ed una compiuta raccolta delle sue stampe conservasi in quella reale biblioteca.

« Quest' uomo singolare, dice uno
» scrittore dell'arte, non ebbe al« tro vero maestro che la natura;
» dalla quale ebbe a larga mano le
» più felici disposizioni per diven» tare grande artista. E chi poteva
» sa nou la natura insegnargli quel
« fiero colorito, col quale sorpassa
» tuttì i coloristi de Paesi Bassi?
« Egli studiava un Olandese grot« tesco, o una fantesca di taverna,
« come a Roma si studia l'antico,
« l'Apollo, la Venere; ed i suoi
« capricci furono per Rembrandt
» l' ideale dell'arte »,
« Non conobbe l'autico che di

"Non conobbe l'antico che di nome, dice il Milizia, e se ne burlò, e le sue opere sono senza nobiltà e pajono mascherate; ma
non pertanto fu pittore insigne pel
colorito, pel chiaroscuro, pel maneggio del peunello e per l'espressione non nobile, ma vera e viva ».
Lo stesso dicasi dell'intaglio, in

cui sempre trovasi il tocco facile ed

una-somma intelligenza del chiaroscuro. Il disordine pittoresco, che egli spande nelle sue opere, è il primo effetto di quel colore e di quella seducente maniera che regna uelle sue stampe. Per questa sua arte, riescì a dere il vero carattere alle diverse teste di diverse età, ai drappi, agli accessorj, ai metalli : come riescì a distribuire felicemente i lumi. La poca destrezza in aguazare la punta ed a maneggiarla gli fu felice per i tuoni pittoreschi. Di rado usò il bulino, ne si curò di reuderlo netto, ma sempre pittoresco. Fece eziandio delle acque forti grossolane, ma vivaci. Continuamente occupato in lavori di guadagno, egli lasciò alla moglie la cura del suo interesse, ch' ella perfettamente intendeva.

Ora tornando alle stampe, che ammontano al N. di 375, furono tutte eseguite dal 1628 al 1659. Ne furono pubblicati diversi cataloghi, il più compiuto ed esatto dei quali appartiene al sig. Bartsch di Vienna, dal quale estraggo il breve indice di un ristretto numero d'ogai genere.

#### Ritratti

6. di sè medesimo fatti dal 1630 al 1654.

Giovanni Antonides vander Linden.

Innus Silvius ministro di Amsterdam.

Manasse Ben Israel, ebreu.

Raineri Ansloo, ministro Auabattista.

Il vecchio Haring.

Giovanni Asselin, pittore d' Anversa.

Il grande Coppenol, celebre maestro di scrivere olandese.

Il borgomastro Six, eseguito nel 1647. L'esemplare posseduto dalla biblioteca imperiale fu pagato ciasquecento fiorini.

Due ritratti di vecchie che formano accompagnamento

Vecchia in atto di meditare sopra un libro.

Busto di vecchia, inciso a tagli

erossi.

Vecchia con gli occhiali veduta a mezzo corpo un poco di profilo.

Teste di fantasia.

Figura orientale con gran barba, con turbante in testa ornato di pel-hi. Venezia, 1635.

Uomo a mezzo corpo veduto quasi di profile , che sembra seduto.

Giovane in busto, creduto il ritratto di Tite figlio di Rembrandt.

# Scarabocchi,

Scarabocchio con cinque teste di uomini diversamente aggiustati.

# Soggetti sacri.

· Adamo ed Eva mudi nel Para-

diso terrestre. L'annunzio ai Pastori stampa eseguita nel 1634.

Fuga in Egitto, in cui vedesi Maria Vergine a cavallo sull' asino.

Gesù in piedi presso ad un pozzo che parla alla Samaritana. 1634.

Gesti Cristo che risana gl' infermi', conosciuta per la stampe di cento fiorini.

Il Samaritano invitato all'osteria, che raccomanda l'uomo ferito all' oste. 1633.

8. Girolamo seduto in un greppo a piè di un albero, col suo leone deventi. 1654.

S. Francesco inginocchioni che sta pregando il Signore, forse la più rara opera di Rembrandt. 1657.

## Soggetti allegorici.

Sinagoga degli Ebrei nel davanti della quale vedonsi due vecchi dot-

tori della legge. 1648.

Donna che taglia le agne, senza

Il maestro di scuola. Un vecchio circondato da cinque faneiulli. 1641. Un astrologo. Vecchio che dorme

profondamente seduto ad una tavola.

Un Perzente in piedi cencioso, veduto di profile che dirige i passi verso diritis.

Lazzaro Klap ossia il muta con le sue naccare veduto di prefilo. 1631.

I Mendicanti che stanno alla porta di una cusa e ricevono l'elemosina da un vecchione con gran barba, 1648.

Pastorella séduta a piè di uno scoglio intessendo una corona di fiori ed il Furbetto vestito da pa-storello che suona il flauto. 1642. Questa stampa è chiamata il Furbetto.

Diverse stampe di paesaggi, tra le quali li Cacciatore, il Pont de Six, i

tre Alberi, il Mulino, l'Obelisco ec. REMOSCHI (Omosono), cremo-nese, viveva circa il 1669. Fu discepolo in patria di Agostino Bonisoli, poi di Ulierto la Longe. Le grandi speranze che dava, essendo ancora fanciullo, di riuscire valente pittore, persuasero i suoi parenti a mandarlo a Roma sono Carlo Maretta, che non tardò a risguardario come uno straordinario ingegno che, per valermi delle sue aspisioni, sembrara voler disensar terrore de pittori. Ma convicti disq che le forze fisiche non fessero proporzionate a quelle dell'anima, e dicesi essere morto avanti di giulguere ai vent' anni.

REMPS (Domenico) ricordato dall' Orlandi come Flamminge, viene lodato per la grazia con cui disponeva sopra finte tavole paesi, vedute, stampe, libri, vasi, disegni, animali, ec. Convien dire che sia accaduta seusibile variazione nelle lettere del cognome , peroccità non trovo memoria di quest artista finamingo ne in Dechamps, ne in al-tre biografo olandese o fiammingo; quande non si voglia credere che costui, recatosi in Italia per appreudere la pittura, vi sia rimano costantemente fino alla morte, seuza che vernna sua opera sia/ passata sotto ili nome di lui nelle Riandre.

REMSHART (CARLO), intagliatore in rame, macque in Colonia nel 1796, e si fece nome tra gl'integliatori di ornati e di veduta per diverse stampe rappresentanti palezzi e decorazioni dei principi di Germania, eseguite sui disegni di Matteo Dinel.

RENARD de S. ANDRÉ (SIMO-ME), nacque a Parigi nel 1614, ed apprese gli elementi della pittura sotto la direzione del Bobruu. Para che sulle tracce del maestro si risstringesse ai ritratti, nel qual gemere, se dobbiamo prestar fede al sig. Huber, non fu da meno del maestro. Fu perciò ricevuto membro dell'accademia di pittura e scultura di Parigi. Trattò pure l' intaglio all'acque forte, e con non infelire riuscita. Morì in Parigi nel 1677. Le più note sue stampe sonole aeguenti:

Gesù bambino che guarda la croce, che tiene sulle ginocchia.

Le pitture e le sculture delle galleria di Apollo al Louvre, da Carlo Lebrun, di cui fa parte la seguente.

Luigi XIV condotto dalla Fama nel carro della Vittoria, ed accompagnato dell', Abbondanza.

Gesù Crocifisso, colla Maddalepa, S. Giovanni e Maria Vergine, da Le Brun.

Minerva, allegoria sulla Francia,

L'immagine della Pace, dal me-

MARIO). Trovasi che quest'artista intagliava a Parigi, nel 1720, parte delle stampe che ornano il libro di Monicart, che tratta dei quadri, delle statue, dei vasi, delle vadute del castello e del parco di Versailles.

RENGHIERO (RENGHIERI) scultore bolognese, operava in principio del dodicesimo secolo. Segui nella prima Crociata Tancredi e Boamondo, e con costoro fu alcuni anni in Antiochia probabilmente occupato in lavori della sua professione. Nel 1119 gli fu commersso da Balduino, altro dei celebri eroi di quella spedizione, d'intagliare alcune lettere sopra l'altare del Santo Sepolcro.

RENI (GUIDO), nato in Bologna nel 1575, frequentò la scuola dei Caracci; e secondo alcuni fu il più grande arista che ne uscì; e quello che in Lodovico ed Annibale (perocche Agostino era troppo filosofo per sentire così bassa passione) risveglio tanta gelosia, che il primo non seppe dissimularla, e di scolaro lo rese rivale. Nacque pure tra Guido e Francesco Albani suo condiscepolo ed amico così calda emu-lazione, che quasi degenerò in nimistà, ma all'ultimo tornò utile ad ambidue per vantaggiarsi nell'arte ( Vedi l' Art. Albaui Francesco ). Guido non aveva ancora trent'anni quando l'Albani, più giovane di lui, lo condusse a Roma, dove Annibale Caracci dipingeva la galleria Farnese, e n'ebbe dispiacere, che non voleva avere il confronto di così valenti allievi. Ma, Guido erasi di già allargato assai della maniera caraccesca, e scopertamente mirara a formarsi uno stile nuovo e grandioso, prendendo le migliori parti. di tutti i grandi capi-scuola. Raccontasi che un giorno venne detto, ad Annibale potersi alla mapiera; del Caravaggio contrapporne un'altra totalmente contraria, ed in cambio di quel lume serrato e cadente, tenerne un altro aperto e vivace; opporre al suo fiero il tenero, ai suoi abbujati contorni sostituire i. decisi, mutare le sue vili e volgari forme nelle più scelte e più belle. Guido fu scosso da tali osservazioni, ed in breve si diede a tentare l'indicato stile, facendo opere di una maniera fluida e graziosa, in cui le carnagioni sembrano avereil sangue circolante. A torto si è da taluno creduto, e lo disse lo stesso. Albani, suo ad un tempo emulo ed amico, che la bellezza data da Gui-:

do specialmente alle teste giovanili, fosse un dono della natura, quando altro non era che il prodotto dello studio sul bello naturale, sulle opere di Raffaello, sulle antiche statue e bassi rilievi; ond'egli stesso so-leva dire, che la Venere Medicea e la Niobe erano i suoi prediletti esemplari. Nè di ciò contento profittò di Correggio, del Parmigianino, di Tizieno, di Paolo; non già da tutti servilmente copiando volti e membra, ma prendendo il migliore si formò una generale ed astratta idea della bellezza. Recutosi giovane a Roma, e trovandovi in somma riputazione il Caravaggio, si diede ad imitare il risentito o gagliardo stile di lui : ma non tardò a ravvedersi e subito lo raddolcì adottandone uno del tutto opposto, secondo il sug-gerimento d' Annibale. In vecchiaja per ultimo, stretto del bisogno, si abbandonò ad una terza maniera di pratica strappazzata, che fece vera-mente torto alla gloria di così grande artista che perdutosi dietro al giuoco ed agli altri traviamenti, che d'ordinario ne sono la consegueuza, condusse travagliati ed infelicissimi gli ultimi anni della vita. Egli operò molto in Roma, in Bologna ed altrove. Risguardansi come le migliori sue opere di Roma, la Fortuna in Campidoglio, l'Aurora di Casa Rospigliosi, l'Elena degli Spada, l'Erodiade dei Corsini, la Maddalena de' Barberini, ed il S. Michele ai Cappuccini, che molti risguardano come il suo capo lavoro. Erauo in Bologna le più riputate sue pitture, il quadro dei SS. Pietro e Paolo in casa Sampieri, ora posseduto dalla pinacoteca di Milano, il S. Giobbe, la Strage degl' Innocenti, ecc. alle quali maravigliose pitture debbonsi aggiugnere l'Assunta di Genova che per molti rispetti può collocarsi tra i più pregevoli dipiuti che l' Italia osseda, la Purificazione fatta per Modena, ec. ec. Qualora si volesse istituire confronti fra i tre sommi Diz. degli Arch. ecc. T. III.

allievi della scuola caraccesca, Guido Reni, Francesco Albani e Domenico Zampieri, tutti tre bologuesi, come gl'istitutori di così celebre scuola, si troverebbe che ognuno di loro ebbe in alcune parti dell'arte il vantaggio sui compagni: ma se di queste parti giudicando, si dovrà dare maggior merito a quello che in più eccellente grado trattò le più importanti, parmi che il primato spetti a Guido. Guido fu ancora vivente appreszato come ben meritava, e guadagnò tesori, che tutti furono assorbiti dal giuoco; grande difetto in così grand'uomo, che rendendolo bisognoso, lo costrinse a dipingere trascuratamente. Tenne scuola in Roma ed in Bologna, ed in un luogo e nell'altro ebbe illustri allievi. Morì di 67 anni in patria nel 1642.

RENIERI (NICCOLÒ MABUSEO), pittore che operava nel diciassettesimo secolo, aveva studiati gli elementi dell'arte sotto un maestro fiammingo; ma recatosi a Roma, e colà frequentando la scuola del Manfredi, che sebbene caravaggesco non trascurava la bella scelta ed il decoro, formossi il Renieri una maniera che partecipa della scuola fiamminga e dello stile del Manfredi. Chiamato a Venezia a dipingere nel palazzo Giustiniani, si fece vantaggiosamente conoscere per ricchezza d'iuvenzione e per vigorose tinte. Fu padre di quattro faciulle.

— (Angelica, Anna, Clorinda

(Angelica, Anna, Clorinda e Lucrezia, sorelle) erano tutte figlie ed allieve di Niccolò Renieri. Osserva l'Orlandi che a motivo del loro merito in qualità di pittrici, furono oggetto dell' invidia de' migliori pittori veneti. Clorinda fu moglie di Pietro della Vecchia e Lucrezia di Daniele van Dyck.

RENOU (LUISA), intagliatrice, parigina, nata circa il 1754, intagliò diversi soggetti, tra i quali

diversi soggetti, tra i quali La maiattia d'Alessandro Magno, da Colin di Vermout. A questa uniRENZI (CESARE), nato a S. Genesio nella provincia del Piceno, apprese a dipingere da Guido Reni, ed in patria e nelle vicine città fece diverse opere che lo mostrano degno allievo di questo sommo maestro. Tra le migliori opere di Cesare si dà il primo luogo al S. Tommaso dipinto nella sua chiesa titolare in S. Genesio. Fioriva circa il 1650.

RESANI (ARCANGELO), nato a Roma nel 1670, fu scolaro del Boncuore, che gl' insegnò a dipingere animali con isquisito gusto, accompagnandoli d'ordinario con belle figure o mezze figure d'uomini e di donne. Basta a far testimonianza della sua virtù il ritratto ch'egli fece di sè medesimo per la reale galleria di Firenze, al quale, per additare la sua professione, aggiunse alcuni animali morti della più grande verità, Operava aucora nel 1718.

RESCHI (PANDOLFO), nacque in Danzica circa il 1643, ed era ancora giovinetto quando, sceso in Italia, e stabilitosi in Roma, non tardò a farsi vantaggiosamente conoscere con alcuni quadri di battaglie eseguiti in sul fare del Mehus e di Salvator Rosa. In appresso accostossi al Borgognone, che apprezzando l'ingegno del giovane pittore, lo ammise nella sua scuola. Dopo aver molto operato in Roma, passò a Firenze, dove è comune opinione che dipingesse molte cose nel palazzo Pitti, sotto la direzione del-

l'architetto di corte Giacinto Marmi. Morì in Firenze nel 1699.

RESNENA (VINCENZO) dimorava in Valenza nel 1590, e nel monastero di S. Michelè fuori della città condusse diverse opere all'olio ed a fresco, che lo fecero vantaggiosamente conoscere: ond' ebbe non poche commissioni. Ebbero grande celebrità due quadri di S. Michele e di S. Lorenzo dipinti pel convento di S. Domenico.

RESTOUT (GIOVANNI), nato a Roven circa il 1650, ebbe in patria opinione di buon pittore, ma ormai non sarebbe forse più ricordato se non era padre e maestro di

— (GIOVANNI), il giovane, che ebbe da una sorella del celebre Iouvenet l'anno 1692. In età di ventidue anni costui aveva di già ottenuta fama di valente artista col quadro rappresentante Alfeo, che si ripara tra le braccia di Diana. Non molto dopo dipinse il Trionfo di Bacco che fu a gran prezzo acquistato dal re di Prussia. Tra le opere eseguite in più matura età ebbe grande celebrità il quadro della Distruzione del palazzo d'Armida. Non parleremo di altri lavori, che tutti poco più poco meno corrisposero alle primizie della gioventù. Morì nel 1768.

RETI (LEONARDO), scultore lombardo, lavorava in Roma sotto il pontificato di Clemente X e del suo successore. Più che in opere di marmo si distinse in ornamenti di stucco e di plastica, che condusse in diverse chiese e palazzi di Roma. Tra le poche cose in marmo, è celebre il basso rilievo eseguito per il deposito di Clemente X in Vaticano.

REVELLO (GIOVANNI BATTISTA) chiamato il Mustacchi, nacque nella Riviera di Genova l'anno 1672, e fu scolaro di certo Antonio Hassiuer. Lavorò molto di architettura e di cornati tanto in Genova che ne' vicini paesi: ma si rimase a grande distanza dall' eccellenza in questo

genere di pittura dei Mitelli, degli Aldrovandini, ec. Morì in patria nel 1732.

REVERDINO (GASPARE) intagliatore in rame, che operava nel 1554, pubblicò diverse stampe con figure nude ed in poco modeste attitudini: inoltre trattò un soggetto di chimica, e sece una pregevole

stampa rappresentante il Rovere ardente.

REVESI BRUTI (OTTAVIO) gentiluomo veneziano, assai benemerito dell' architettura per avere inventato l'Archisesto, che è una specie di compasso di proporzione, servibile non solo per le cose dell'Architettura, ma eziandio per la Geometria, l'Aritmetica, la Musica ec.

Intorno a tale sua invenzione pubblicò un libro intitolato: Archisesto per formare con facilità i cinque ordini di architettura. ec. Fece costruire sui propri disegui alcuni edifici, e vedonsi tuttavia in Bren-

dola alcune fabbriche di sua invenzione, possedute dalla sua famiglia.

REUVEN (PIETRO) nato nel 1650,

fu ammaestrato nella pittura da Jourdaeus. Non tardo Pietro ad aver nome tra i buoni pittori di storia, e molto fu adoperato in Olanda, dove si ammirano anche al presente diversi sfondi e quadri della reale Casa di Loo. Fu facile e vivace coloritore, abbondante e vario nelle

loritore, abbondante e vario nelle invenzioni, ma soltanto mediocre coloritore. Morì di 68 anni nel 1718. REY (ANTONIO DEL) allievo di

Giuseppe Herrera, era nato circa la metà del secolo decimosesto, e fu uno de' migliori architetti che fiorissero in Spagna in sul finire di quel secolo tanto amico alle belle arti. Fu perciò incaricato della costruzione del collegio di Valenza da quell'arcivescovo Giovanni de Rivera patriarca di Antiochia; onde fu chiamato del Patriarca. Ha una bella e grandiosa chiesa, con altar maggiore ornato di sei colonne co-

rintie di diaspro e molte statue e quadri pregevoli. Magnifico è il coetile del collegio, a due ordini dorico e jonico, ed una fonte nel mezzo con un'antica statua di Cerere.

REYN (GIOVANNI DE), nacque a Dunquerque nel 1610, e fu uno dei più affezionati scolari che abbia avuto van Dyck; onde le condusse in Inghilterra, dove su suo ajuto fino alla morte. Reya, di carattere naturalmente timido, non osava, dopo la perdita del maestro, fare alcuna cosa di propria invenzione. Ma il maresciallo di Grammont che lo aveva udito lodare da van Dyck, seco lo condusse a Parigi, dove gli faceva dipingere un quadro da presentarsi alla corte. Avuto di ciò sentore il timido artista, e temendo la pubblicità e la maldicenza degl' invidiosi pittori, fuggi da Parigi senza aver terminato il quadro, e ripa-rossi in patria. Colà non gli mancarono occasioni, e dipinse molti quadri per chiese, e fece tali ritratti, che dopo la morte di lui, vennero attribuiti a van Dyck, di cui fu il più vicino imitatore: perocchè scor-gonsi ne' dipinti di Reyn la stessa fusione di colori, lo stesso tocco, la stessa eccellenza nel disegno, specialmente per conto delle mani, che si ammirano ne' quadri del maestro. Nobili sono le sue composizioni, se non che talvolta alquanto affoliate; larghe e ben panneggiate le vesti, ed in ogni parte scorgesi grandissima intelligenza del chiaroscuro. Mori in patria in età di 68 anni.

REYNA (FRANCESCO), uno dei migliori allievi del vecchio Herrera di Siviglia, fioriva circa la metà del diciassettesimo secolo. I suoi più celebri quadri sono quello del Purgatorio per la chiesa d'Ogni Santi di Siviglia, e diversi altri parte terminati e parte solamente abbozzati, che stava dipingendo per il Collegio di Monte Sion, quando fu sorpreso dalla morte, avanti che giugnesse ai 35 auni, nel 1659.

REZZI (MARTINO) da Lugano, recossi in fresca adolescenza a Genova, dove continuò gli studi della scultura, di cui ne aveva appresi gli elementi in patria. Condosse in quella città diverse statue in marmo ed in plastica, che lo fecero annoverare tra i buoni maestri dell' età sua. Accasatosi in Genova, ebbe tra gli altri figli

REZZI (SIMONE) che ammaestrato nell'arte paterna dava grandi speranze di riuscire migliore di Martino, quando fu sorpreso da subita morte in età di circa vent'anni, di che il padre si afflisse tanto che in breve lo raggiunse nel sepolero.

RHAUDE (GIOVAN PIÈTRO DE). Così troviamo chiamato ne' registri della cattedrale di Cremona l'insigne architetto volgarmente detto Ro. Era questo fino dagli ultimi anni del quindicesimo secolo dichiarato ispettore e commissario generale delle fabbriche ecclesiastiche della città e diocesi di Cremona, onde volendosi, nel 1501, dai soprastanti alla fabbrica del Duomo elevare maggiormente ed ornare più nobilmente la fronte di quel ragguardevole tempio, ne affidarono la cura all'ispettore architetto de Rhaude, il quale, senza discostarsi dal gotico sistema, la condusse fino ad una certa al-tezza, facendo di là sorgere un attico di gusto greco-romano, senza che l'innesto dei due stili produca spiacevole disaccordo; perocchè adoperò in guisa che la parte gotica serva di subbasamento all'altra. Terminato tale lavoro, pel quale gli furono pagate lire 400 imperiali, ebbe commissione di collocare nelle nicchie aperte sotto il fastigio quattro statue rappresentanti gli apostoli Pietro e Paolo ed i santi Marcellino e Pietro. Alcuni anni più tardi, cioè nel 1508 eresse sull'apice del frontespizio della stessa cattedrale una leggiadra torretta; intorno alla quale portarono favorevole giudizio quattro de più esperti scultori o architetti che in allora fiorissero. Ignorasi ogni altra circostanza relativa alla vita di questo artista.

RHONTENAMER (GIOVANNI) pato in Monaco nel 1564, venne giovinetto in Italia, e fu scolaro del Tintoretto. Si formò quindi uno stile che è un misto della maniera fiamminga e della veneziana. Diede

alle figure graziose arie di testa, vivace colorito; ed ogni cosa accuratamente condusse, ma non ebbe sempre corretto disegno. Allorchè doveva ornare le sue storie con fondi di paesaggio, non si sidando di se medesimo, soleva mandarli a Breughel di Velours, o a Paolo Brill. Tra i non pochi suoi migliori quadri, fa-moso è quello fatto per l'imperatore Rodolfo II, rappresentante il Banchetto degli Dei; ne pregiasi meno l'altro della Danza delle Ninfe ordinatogli dal duca di Mantova. Diversi bei quadri di quest'artista conservansi in Augusta, tra i quali uno bellissimo d'Ognisanti. Ignoriamo l'epoca della morte di lui.

RIBALTA (FRANCESCO) Dacque a Castellon della Plana circa il 1551, e studio gli elementi della pittura in Valenza. Innamoratosi della figlia del maestro, gli su dal padre negata, ma ottenne dalla fanciulla la pro-messa di aspettarlo quattr' anni, finchè tornasse d'Italia così valente maestro, che il genitore non avesse ragionevole pretesto di opporsi alla loro unione. E tale diventò nel periodo suddetto, che al suo ritorno ottenne la sposa quale premio della sua virtu. La prima opera ch' egli esegui in patria fu la Cena ordinatagli dal vescovo Giovanni de Ribera per il collegio del Corpus Christi, nella quale ritrasse nell'apostolo S. Andrea il venerando Pietro Mugnoz, ed in Giuda il calzolajo suo vicino, che gli era continuamente molesto. La fama che di così stupenda opera si sparse in ogni parte della Spagna, gli procure importanti commissioni per le chiese di Audilla, Porta Coeli. Morella, S. Idelfonso, Madrid, Toledo, Valenza, ec., che tuttavia conservano le belle opere di così raro ingeguo rapito alle arti nel 1628. Fu Francesco Ribalta castigato e largo disegnatore, conobbe presettamente il nudo, e la forza del chiaroscuro. Suo figlio ed alliero

RIBALTA (GIOVANNA), nato net 1597, esegui di 18 anni il famoso Calvario, che fu poi trasportato a S. Michele de los Reyes a Valenza. Sebbene in molte parti fosse perfetto imitatore del padre, in altre se ne allontanò, e tutti convengono che il suo colorito è più morbido. più regolari i contorni, il tocco più leggero. Don Giovanni de Vich gli aveva commesso di fare i ritratti de' più illustri personaggi di Valenza: e già ne aveva terminati 31 quando fu da immatura morte sorpreso che non ancora toccava i 37 anni. Poche quadrarie di Spagna sono prive di qualche quadro di questo laboriosissimo artista, che, ove fosse giunto a più matura età, sarabha stato le Zuccari della Spagna.

rebbe stato lo Zuccari della Spagna. RIBERA (GIUSEPPE), detto lo Spagnoletto, nacque a Xativa, ora S. Filippo, presso Valenza, nel 1588, (non già in vicinanza di Lecce, come pretesero alcuni scrittori del regno), e fu in Valenza scolaro di Francesco Ribalta. Comunque conoscesse il non comune merito del maestro, quando si vide abbastanza inoltrato nell' arte, recossi in Italia, dove fecesi a studiare l'autico e le più rinomate opere de' sommi artisti. Ebbe però la sventura di scontrarsi in alcune cose del Caravaggio, e di prenderle per esemplare: ma le abbandouò tosto che vide iu Roma le opere di Raffaello e di Annibale Caracci ed in Parma ed in Modena quelle del Correggio. Postosi in su la buona via, nou tardò a pubblicare alcuni quadri che avevano il sapore e le grazie di quei sommi artisti; ma in Napoli, dov' erasi recato, prevalendo in que' tempi il gusto caravaggesco, non ebbero trop-pa fortuna. Si vide perciò forzato ad appigliarsi alla maniera meno castigata, ma tutta forza ed effetto del Caravaggio, e le prime opere di questo stile gli meritarono l'onore di pittor di corte. Si racconta, che quando il giovane Ribera, tornato da

Parma in Roma, sece alcuni quadri poce dal pubblico apprezzati, perchè di uno stile più soave che non era quello del Caravaggio, il Domenichino si adombrasse di questo giovane artista, che poi fu sempre suo sivale; e gli facesse dai suoi amici insinuare, che miglior riuscita avrebbe fatto attenendosi a più gagliardo stile. Così fece lo Spagnoletto, ma perchè aveva studiati gli eccellenti maestri, scelse, inventò e disegnò sempre meglio del Caravaggio, come ne diede prova nel deposto di Croce fatto pei Certosini di Napoli, che il Giordano risguardava come una delle migliori opere di quella capitale. Tutto tizianesco e sopra modo bello è il Martirio di S. Gennaro, dipinto nella reale cappella, e gli sta al pari il S. Girolamo alla Trinità. Era questo Santo uno dei suoi prediletti argomenti, come ancora gli Apostoli, che gli offrivano il destro di far campeggiare quel risentimento di ossa e di muscoli e que' gravi sembianti che d'ordinario copiava dal vero. Lo stesso dicasi de' suoi quadri di profano argomento, quali sono l'Eraclito ed il Democrito di casa Durazzo di Genova, ed altri non rari in altre quadrerie. Moltissime sono le opere del Ribera in Italia ed in Spagna, specialmente ne' reali palazzi ; ma quasi tutti i suoi quadri storici e mitologici rappresentano oggetti terribili, carneficine, supplici, atrocità d'ogni maniera. Ebbe diversi allievi che gli si avvicinarono nello stile e nella qualità degli argomenti, onde gran parte de' quadri attribuiti a lui, devono rendersi agli scolari. Morì in Napoli ricco, onorato, e superiore a tutti i suoi rivali, l'anno 1659. Intagliò all'acquaforte alcune sue composizioni ed una di Carlo Saraceni, tutte dai conosci-

tori apprezzate assai.
RIBERA (GIOVAN VINCENZO) operava in Madrid ne' primi anni del diciottesimo secolo. Dipinse alcune

parti della cupola di S. Filippo le Royal, fece vari quadri della vita di S. Francesco di Paola per la chiesa della Vittoria ed il Martirio di S. Giusto per la tesoreria d'Alcala d'Henares. I suoi quadri da stanza, non rari nelle quadrerie di Madrid, hanno maggior pregio di quelli d'altare.

RIBERA (LODOVICO ANTONIO DA) non ha altro merito che quello di aver contribuito allo stabilimento ed alle spese dell'Accademia di Siviglia dal 1666 al 1670.

RICCA o RICCO' (BERNARDINO) nato in Cremona circa il 1450, dipingeva nel 1510 tutta la volta della navata maggiore e del traverso nella chiesa di S. Agata di Cremona: opera a fresco capricciosa a guisa di un cielo con ramosi intrecci di piante, popolate di putti atteggiati in diverse maniere, e tra questi qua e là sparsi medaglioni con effigie di Santi e stemmi gentilizi di antichi prelati che governarono quella chiesa. Nel 1512 ornò di rabeschi il Duomo della stessa città, che presto perirono perchè eseguiti a secco. Conservansi però altre sue opere, e tra queste una Pietà a S. Pietro del Po, che sebbene fatta del 1521, ritiene tutto lo stile de' quattrocentisti. Vi si legge l'epigrafe — 1521. Bernardinus richus fecit opus.

RICCARDI (DAVIDE). Di questo artista rammentato da Sandrart come celebre dipintore di animali e di piccolissime figure umane, non abbiamo veruna ulteriore notizia, perocchè il tedesco biografo non si compiacque indicarci tampoco la patria e l'epoca in cui fiorì.

RICCHI (PIETRO), chiamato comunemente il Lucchese dal nome della patria, era nato nel 1606, e studiò la pittura in Bologna sotto il Passignano, e stando al Baldinucci anche sotto Guido Reni. Dopo aver fatte alcune pregevoli opere in patria, pare che si recasse a Venezia, dove studiando le opere di quei

maestri, e particolarmente del Tintoretto, introdusse nel suo primo stile, ch' era un di mezzo tra quello del Passignano e di Guido, non poco della maniera veneta. Dicesi che arrecasse grave danno all'arte facendo uso di cattive mestiche, ed ungendo le tele d'olio per lavorare più speditamente, onde le sue opere ese-guite in Venezia, Padova, Vicenza, Udine, Brescia ed altrove, sono in gran parte perite; come ne venne danno a quelle di altri artisti che si attennero all'esempio di lui. Vedonsi per altro ancora iu essere un' Epifania nella chiesa patriàrcale di Venezia, ed alcune altre opere altrove, perchè fatte di buon impasto, le quali offrono le belle forme di Guido. Lavorò ancora nel territorio milanese, in Francia ed al-trove: ma perchè, volendo soddisfare a molte commissioni, per lo più operava di pratica, sece poche cose che meritino di essere ricordate. Mori in Udine nel 1675.

RICCHINO (FRANCESCO) di Brescia fiori dopo la metà del sedicesimo secolo, e fu probabilmente scolaro, o se non altro uno dei buoni imitatori del Moretto tanto nel colorito quanto nel disegno. Alcune pregevoli pitture di Francesco si conservano in patria a S. Pietro in Oliveto, poco lontane dal merito

del maestro.

RICCI (ANTONIO), detto il Barbalunga, nacque in Messina nel 1600, e recossi giovinetto a Roma, ove, poi ch' ebbe terminati gli studi pit-torici sotto il Domenichino, lasciò alcune pitture avute in molto pre-gio. Rivide in appresso la patria, e fu molto adoperato per pubbliche e private opere. Apriva scuola di pittura, che fu frequentata assai, e diede all' isola non pochi valenti artisti. Tra le migliori pitture eseguite dal Barbalunga in patria sono celebri il S. Gregorio che scrive, nella chiesa sotto il suo nome; l'Ascensione a S. Michele, e due Pietà d'inventione totalmente diversa, una fatta per lo Spedale, l'altra per la chiesa di S. Niccolò. Morì a Messina, compianto da tutti gli amici dell'arte, nell'ancor fresca età d'anni 48.

RICCI (GIOVANNI BATTISTA) nato in Novara nel 1545, è probabile che apprendesse l'arte sotto qualche allievo di Gaudenzio Ferrari, e forse sotto il Lanini, da cui appreso aveva qualche lontano sapore di quello stile raffaellesco, che il Gaudenzio aveva portato in patria. Recatosi a Roma derante il pontificato di Sisto V, non tardò ad acquistarsi colla sua speditezza la grazia di un papa, che voleva in breve tempo eseguiti tutti i suoi vasti disegui, e fu creato sovrastante alla pittura del Quirinale. Morto Sisto, non gli venne meno il savore di Clemente VIII, per ordine del quale dipinse in S. Giovanni la Storia della consacrazione di quella basilica, la quale pittura si pretende essere la miglior cosa condotta da lui in Roma. Morì nel 1620.

que nel 1580, e fu scolaro dello Scarsellino, poi suo ajuto, ende ancora le opere di sua invenzione male si potrebbero discernere da quelle del maestro se piegasse più largamente, ed avesse più sicuro tocco di pennello. Le migliori sue opere sono gli 84 comparti del palco della chiesa di S. Niccolò di Ferrara, rappresentanti diverse storie di quel Santo con maravigliosa feracità d'invenzione eseguite ; ma sopra modo bella è la S. Margarita fatta per la cat-tedrale. Morì in patria nella fresca età di 38 anni.

ricordato da Paolo Lomazzo tra gli allievi del Vinci, senza peraltro in-

dicare alcuna sua opera.

- (NATALE ED UBERTO) di Fermo fiorivano in patria circa il 1750, dove condussero pitture di stile totalmente marattesco.

RICCI (SEBASTIANO), nato a Belluno nel 1660, fu prima scolaro in Venezia del Cervelli, il quale aveudolo condotto a Milano, ebbe in questa città la fortuna d'incontrare domestichezza col Lisandrino, che gli diede utili avvisi intorno alle pratiche della pittura. Tornò poi a Venezia, e di la a Bologna; e dal Cignani, che lo conobbe capace di condurre lodevoli opere a fresco ed all'olio, fu mandato al duca di Parma, che dopo averlo fatto lavorare intorno a cose di non molta importanza nel castello di Piacenza, lo mandò a sue spese a Roma onde meglio fondarsi nel disegno. Colà si trattenne studiando ed operando finche visse il suo generoso mece-tiate: venne poi a Milano, e di la si restituì a Venezia, indi pessava in Germania, Fiandra, Francia, Inghilterra, e per ultimo rivide Venezia, ove terminò la lunga gloriosa sua carriera nel 1734. Pochi pittori lavorarono quanto il Ricci, po-chissimi seppero al par di lui variare a posta sun lo stile e contraffare quello de grandi maestri: e le gallerie d'Italia e quelle d'oltre-monti e d'oltremare hanno di sua mano quadri creduti del Bassano. di Paolo, di Correggio, ecc. Conoscitore di tutte le scuole, ed avendo vedute ne' suoi viaggi opere di tutti i maestri, quando doveva rappresentare qualsivoglia soggetto, la sua felice memoria offrivagli ben tosto lo stesso argomento da altri trattato, ed egli ne approfittava liberamente, ma senza servile imitazione. Si dice però che l'Adorazione degli Apostoli all'altare del Sacra-mento in S. Giustina di Padova ha molte cose prese dalla cupola di S. Giovanni di Parma; che il S. Gregorio a S. Alessandro di Bergamo rammenta quello del Guercino in Bologna ec. Belluno sua patria possede belle opere pubbliche e private, fra le quali degna d'am-mirazione è la gran sala della villa

del vescovo, di cui poche cose possono vedersi più riccamente e meglio condotte. Le forme delle sue figure hanno bellezza, nobiltà e grazia; pronte e variatissime sono le attitudini, copiose le composizioni, facile il pennello, il colorito vivace: ed a tutte le sue cose seppe dare una tal quale novità che alletta, e fa scordare qualche traccia di manierismo. Pochi pittori veneti di manierismo. Pochi pittori veneti possono pareggiarsi a Sebastiano per correzione di disegno e per nettezza di contorni. Era suo nipote fraterno

RICCI (MARCO), il quale alle sette Storie evangeliche, fatte dallo zio per il cousole iuglese Smith, ag-giunse architetture e paesaggi bellissimi, e tanto al soggetto appropriati, che quelle pitture sono forse le più vaghe e pregevoli uscite di mano a Sebastiano. Era Marco nato in Belluno nel 1679, e fin da fanciullo fu collo zio in Venezia, in Francia, in Inghilterra, dove condussero insieme molte opere con non minore utile che fama. Marco poi ebbandouò, quand'era aucora giovane, lo studio della figura, e diedesi al paesaggio, nel quale riuscì eccellentissimo, e tale che per alcuni rispetti viene preferito allo stesso Zuccarelli. Egli non era soltanto buon pratico, ma profondamente conosceva le teorie dell'arte, ed era hastautemente versato nelle belle lettere. Imitatore fedele di Tiziano, ritrasse le più belle vedute della sua patria con tanta verità, che non fu per questo rispetto da veruno superato. Parlo di paesi fatti per particolari, e non di quelli che destinava al commercio. Forse i migliori sono in Inghilterra, e molti furono da lui intagliati all'acquaforte e dedicati al conte Francesco Algarotti, che faceva grandissimo conto del suo Marchetto. In alcune delle principali famiglie di Belluno trovausi diversi suoi paesi di uno squisito gusto, e con tanta verità rappresentanti il soggetto, che osservando

il suo Inverno ci pare di sentir freddo, o di essere nel cuore dell'estate e sotto ardente clima quando si vedono le arie soffocate caldissime dei quadri rappresentanti questa stagione. Alla bellezza e verità del paesaggio corrispondono le figure d'nomini e di animali eseguite con

d'uomini e di animali, eseguite con molto spirito, e quali doveva farle che fu prima pittore di figure che paesista. Morì cinque anni prima dello zio, nel 1729.

RICCIANTI (ANTONIO) fiorenti-

no, fioriva dopo il 1650, ma pare che non uscisse giammai dalla mediocrità; altro non dicendosi di lui nella Serie degli uomini illustri in

pittura, se non che fu allievo di Vincenzo Dandini.

RICCIARDELLI (GABRIELLO), napolitano, fu scolaro di van Bloemen, uno de' pittori adoperati dal re Carlo di Borbone per ornare la corte, Il Ricciardelli non era solamente quadraturista, ma sapeva far paesi che molto si avvicinavano a

quelli del maestro. Fioriva avanti il 1750.

RICCIARELLI (Daniele) nato in 'Volterra circa il 1500, poi ch'ebbe appreso a disegnare sotto il Sodoma, pas-. sò nella scuola di Baldassare Peruzzi, poscia fu allievo ed ajuto di Pierino del Vaga; dopo la di cui morte terminò, per ordine di Paolo III, le opere che questi lasciava non terminate nella sala dei re. Stando Daniele in Roma prese ad imitare il Bonarroti, che, compiacendosi di così valeute seguace, lo sjutò in ogni mode e colla sua protezione, e coll'accomodarlo dei propri disegni. È non è da dubitarsi che non vada in parte debitore a Michelangelo del nome grandissimo che gli acquistò quella maravigliosa Deposizione di Croce che Daniele fece per la chiesa della Trinità dei Monti, che viene universalmente riguardata per uno dei tre migliori quadri di Roma, colla Trasfigurazione di Raffaello e la Comunione del Domenichino. Altre pre-Diz. degli Arch. ccc. T. III.

gevolissime pitture fece il Ricciarelli, il quale fu poi incaricato di
modellare per essere gettata in brotizo la statua equestre di Enrico II
re di Francia; e già tutto avea condotto a buen termine quando fu
in Roma da subita malattia rapito
alle arti in età di 57 anni. Fu quest'uomo fiero disegnatore in sul fare
di Michelangelo; ma perchè aveva
appresa la pittura piuttosto colla fatica, che per naturale disposizione,
scorgesi nelle sue opere qualche stento di pennello, e talvolta mancanza
di espressione. Se non avesse fatta
che la sola Deposizione, dovrebbe
risguardarsi per uno dei più eccellenti pittori che abbia avuto l'Italia,

RICCIO (BARTOLOMMEO NERONI DETTO IL ) fu scolaro e genero del Razzi, dopo la morte del quale e degli altri tre luminari della scuela senese, ue sostenne egli per più anni la gloria. Oltre le belle opere di storia, quali sono il Deposito di Croce alle Derelitte ed il Crocifisso della chiesa degli Osservanti, oltre poc' altre pubbliche e private opere, che conservansi in Siena, lavorò ancora di prospettive e di scene da teatro; e più avrebbe fatto in pittura se meno fosse stato adoperato come architetto in patria ed in Lucca, nelle quali città furono eretti sui disegni di lui e sotto la sua direzione importanti edificj. Fioriva dopo il 1550.

(DOMENICO), detto il Brusasorci, nacque in Verona nel 1494; apprese i principi della pittura in patria sotto il Giolfino, poi recussi a Venezia per studiare le opere di Giorgione e di Tiziano, che imitò assai da vicino, come si vede nelle prime sue cose, la quali se avessero tinte alquanto più calde mala si distinguerebbero da quelle del sommo esemplare. Tali sono in Verona il S. Rocco che conservasi nella chiesa già degli Agostiniani e vari quadri da stanza di profano argomento. In appresso

si affezionò al Parmigianino, e di questo secondo stile è la Favola di Fetonte dipinta nel palazzo ducale di Mantova, opera copiosissima con bei scorci e piena di vivacità. Ma più che nelle cose all'olio mostrossi al Brusasorei grande maestro nelle pitture a fresco, la più maravigliosa delle quali è la Cavalcata di Carlo V e di Clemente VII in Bologna, rappresentata in una sala del palazzo Ridolfi, di cui non può vedersi cosa più varia, più dignitosa e splendida. Morì nel 1567, lasciando appena istrutto ne' principi dell'arte due figli ed una figlia, che sostennero

la gioria paterna, particolarmente RICCIO (FELICE) chiamato Bru-sasorci il giovane, il quale, dopo la morte del padre, andava a Firenze per continuarvi gli studi pittorici sotto il Ligozzi; e da questo apprese una maniera diversa e più delicata e gentile di quella del padre, onde vengono molto apprezzate le sue Madonue con fanciulli ed angioli vaghissimi. Per le chiese di Verona condusse molte opere, ma le più stimate sono i piecoli quadri da stanza; molti dei quali dipinse in pietra di paragone, facendo che il marmo faccia l'ufficio degli scuri. Fu pure assai valente ritrattista, in ciò peraltro felicemente emulato dalla sorella

- (Cecilia) che aveva appresi i principi dell'arte dal padre. Era costei nata alcuni anni prima di Felice, che morì in patria di 65 anni, nel 1605. Ultimo dei fratelli

- (Giovanni Battista) il quale dalla scuola del padre passò a quella di Paolo Calliari. Dopo avere operato molto in patria, fu chiamato in Germania al servizio dell' imperatore Rodolfo II, nè più rivide l' Italia.

- (MARIANO) da Messina, nato nel 1510, poiche ebbe appresi i principi della pittura dal Franco, frequentò la scuola del Polidoro, che dopo il Sacco di Roma, recatosi a Messina, vi diffondeva il gusto di Raffaello. Mariano desiderava di apprendere lo stile del nuovo maestro, e così felicemente vi riuscì, che venne risguardato per il miglior seguace di Polidoro. Arricchiva di pregevoli quadri le chiese della sua patria, ed uno fu creduto degno di sostenere il confronto della famosa Pietà, che Polidoro aveva portata da Roma e posta nella chiesa delle Ree pentite. Morendo, non è ben noto in quale anno, lasciava Mariano erede delle sue virtù. il figliuolo

RICCIO (ANTONELLO). Fioriva costui nel 1576 insieme ai uon pochi allievi che la scuola di Polidoro aveva dati alla Sicilia; e contribui diffondervi in tal modo il gusto dell'arte, che per più di un secolo somministrò valorosì pittori al regno

ed a Roma.

RICCIOLINI (MICHELANGELO) detto di Todi, nacque in Roma nel 1654, e su ragionevole pittore, comunque non si guardasse dal manierismo, che nell' età sua signoreggiava, poco più, poco meno, tutte le scuole d'Italia. Ornò diverse chiese di Roma di spiritose, se non di belle pitture a fresco ed all'olio, lavorando più di pratica che d'altro fino all'anno 1715, ultimo della sua vita

(NICCOLÒ), nato nella stessa città circa il 1637, superò per conto del disegno il suo parente Michelangelo, ed osò porsi a concorrenza del caval. Franceschini ne' cartoni per alcuni musaici del Vaticano. I due Ricciolini furono ammessi all'onorevole distinzione di dare il proprio ritratto alla reale galleria di Firenze.

RICHARD (MARTINO), nato in Anversa nel 1591 con un solo braccio, fu non pertanto uno de' buoni paesisti de suoi tempi; e tale da essere da van Dyck tenuto in grande stima. Morì in età di 45 anni nel

1636. Suo fratello minore

RICHARD (DAVIDE) camminò sulle tracce di lui, ma gli rimase a grande distanza.

RICHARDSON (GIONATA) DACquelin Londra nel 1665, ed apprese la pittura da Rilei, celebre pittore di ritratti. Desiderava di migliorare nell'arte collo studio dei grandi maestri, ma ritenuto dalla famiglia in patria, procurossi dall' Italia e da altri paesi, quadri e disegni originarj e bassi-rilievi, come può fare soltanto dovizioso artista. Ma appena conobbe il suo maggior figlio capace di gustare e di conoscere il merito delle produzioni delle belle arti, lo spediva in Italia, dove esaminò le opere de'più insigni muestri, e raccolse notizie d'ogni maniera; e soltanto non avendo vedute Napoli e Venezia, rimase imperfetta la sua raccolta. Morì Gionata in Londre sua patria in età di 80 auni. Diedero prova delle loro cognizioni pittoriche il padre ed il figlio nel Trattato di Pittura e Scultura pubblicato a comun nome nel 1715. Ma quest'opera incontrò severe critiche, tanto per rispetto di alcune troppo esagerate opinioni, quanto per la frequente falsità delle citazioni. I suoi critici li fanno comparire piuttosto accorti trafficanti che giudiziosi estimatori dell'arte. Gionata intagliò alcune stampe all'acquaforte, che sono dai dilettanti tenute in pregio, tra le quali Il proprio ritratto

Quello di Alessandro Pope, una velta di faccia e l'altra di profilo, Quello di Giovanni Milton, ec.

RICHARTE (Don Antonio), pittore di storia all'olio e frescante, nacque in Yecla nel 1690. Destinato dal padre agli studi letterari, li trascurò, per apprendere la pit-tura sotto Senen-Villa, debole meestro; morto il quale, frequentò la scuola di uno dei Menendez. Operò molto in Valenza, dove domicilia-tosi appena uscito dalla scuola di Menendez, vi acquistò gran nome e ricchezze. Vedonsi ragguardevoli dipinti di lui non solamente in Va-lenza, ma ancora a Cheste, Reus e Godella. Morì nel 1764.

RICHER (ANTONIO), nato in Napoli nel 1600, fu discepolo del Lanfranco e suo fedele imitatore. Trattò con molta intelligenza la pittura, ma è probabile che parecchi anni sia rimasto presso al maestro in qualità di suo ajuto nelle grandi opere condotte in Napoli, Roma ed altrove, onde poco ha potuto dare di propria invenzione. Volle perpetuare peraltro alcune delle migliori cose del maestro ed intagliò all'acquaforte alcuni rami tratti da' suoi freschi e quadri all' olio.

- (P.) trovasi quest'uomo annoverato tra gl'intagliatori in rame per avere incise insieme a Francesco Cheveau le tavole filosofiche del

libro di Luigi Lesclaches. RICHIEDEO (MARCO). Sebbene di questo pittore non resti in Brescia sua patria che la memoria sto-rica del bel quadro rappresentante S. Tommaso, eseguito per la chiesa dello stesso Santo, gli si deve onocato luogo fra tanti valenti artisti suoi concittadini.

RICHIERI (ANTONIO), nato in Ferrara circa il 1600, fu allievo del Laufranco, poscia suo ajuto in Na-poli ed in Roma; nella quale ultima città dipinse ai Teatini sui disegni del maestro. Pare che dopo tale opera si applicasse all'intaglio, non sapendosi, che abbia eseguita verun' altra opera di pittura : ma tutti convengono essere stato miglior pittore che intagliatore.

RICHO (ANDREA) di Candia, è uno de' pochi moderni pittori greci conosciuti in Italia. Una sua immagine di Maria Vergine, non pregevole che per conto del colorito, ed avente la leggenda latina: Andreas Richo de Candia pinxit, conservasi nella reale galleria di Firenze.

RICKE (BERNARDINO DE), Deto a Courtrai circa il 1520, audò in età giovanile a dipingere in Anversa; e colà fu nel 1561 ricevuto membro di quella fiorente Accademia. Egli tenne due diverse maniere di dipingere. Appartiene alla prima maniera il quadro rappresentante Gesti che porta la Croce, eseguito per la chiesa di S. Martino di Courtrai; alla seconda pressochè tutte le altre opere fatte in Anversa ed altrove. Morl assai vecchio in Anversa.

RI

RICKMAN (NICCOLÒ), intagliatore che operava in Anversa circa il 1650, incise un'

Adorazione dei Magi, da Rubens. I dodici Apostoli con Gesù Cristo, dallo stesso.

Maria Vergine col Bambino che amorosamente l'abbraccia in presenza di S. Giuseppe, dallo stesso, ec.

RIDINGER (GIOVANNI ELIA) Dacque in Ulma nel 1695. Apprese i principj del diseguo da suo padre, e gli elementi della pittura da Cristeforo Resch, mediocre artista. Chiamato da naturale inclinazione a dipingere quadri di animali, e stabilitosi in Augusta, cominciò a dipingere quadri di tal genere, ma in piccola quantità, perchè più facile e più utile riuscendogli lo smercio delle stampe, che non quello dei quadri, a quest'ultim'arte quasi totalmente si consacrò dopo i quarant'anni. Le sue composizioni sono piene di anima, e l'invenzione è sempre felice. Da atteute considerazioni sulla natura traeva i caratteri degli animali, e soprattutto delle bestie selvagge, e le rendeva in disegno con inarrivabile esattezza; onde le sue stampe possono tener luogo di una storia naturale degli animali. " Egli conduce l'occhio, dicono gli autori del Manuel, vol. 2, p. 33, dei riguardanti a spaziare in mezu 20 alle foreste sugli Orsi e sulle " Tigri, descrivendo le forme loro, " le caverne, le abitudini, come fa-" rebbe un esperto naturalista. Sep-« pe tanto bene distribuire il chia-" roscuro, che anche alla vista le

u sue stampe famo un maraviglioso u effetto. Vero è però che in tutte u le sue opere si rende troppo mau nifesto lo studio, e che le figure " umane non sono rappresentate con " molto gusto ". Questo dotto artista mori in Augusta nel 1767, lasciando un gran numero di stampe, tra le quali sono celebri le seguenti :

Il Paradiso terrestre, che rappresenta la creazione di tutti gli animali, ed Adamo ed Eva; in 12 fogli.

Raccolta di sedici favole.

Raccolta di teste di Lupi e di

Volpi bellissime.

Seguito di quattro gran fogli, due dei quali rappresentanti degli Orsi che dilacerano un cervo, ed alcuni cignali che riposano in una foresta, sono risguardati come i capi lavoro di questo artista.

Sedici fogli di caccie del grande e piccolo selvaggiume: stampe interes santis sime.

Diciotto fogli di Equitazioni, che rappresentano tutti gli esercizi del maneggio, ec.

- (MARTINO ELIA), figlio di Giovanni Elia, intagliò ancor esso a bulino, ma più di questi si accostò all'eccellenza paterna il suo fratello

- (GIOVANNI GIACOMO). Bra questi nato del 1719, ed intagliò un gran numero di rami alla maniera nera, la maggior parte de'quali sono belle copie delle migliori stampe che siano comparse in Francia ed in Inghilterra dal 1740 al 1770.

RIDOLFI (CAV. CARLO), nato in Vicenza nel 1594, passò in età fan-ciullesca a Venezia per apprendere la pittura sotto l'Aliense, e fu uno de'suoi migliori allievi. Sembra non pertauto che molto si allargasse dalla maniera del maestro, dopo gli studi delle più pregiate pitture di Vicenza e di Verona. Tra le migliori opere ch' egli condusse, ebbe celebrità la Visitazione eseguita per la chiesa d'Ognisanti in Venezia; nella quale vedesi la cura ch' egli si prendeva per non cadere nel manierismo, che

aveva in quell' età invasa la scuola veneziana. Ma il Ridolfi acquistò, più che dalle pregevoli opere di pittura, fama grandissima dal Li-bro intitolato: Le Maraviglie della Pittura Veneziana, contenente le Vite accuratamente scritte de' maestri di quella illustre scuola, senza imbrattarle con racconti da veglia; le quali, se l'autore non avesse intemperantemente ostentata poetica erudizione, e fatte avesse più accurate indagini cronologiche, potrebbero ser-vir d'esemplare a chiunque intraprende ad illustrare le vite degli artisti ; perocchè vi si scorge esattezza di teorie, chiero e nitido lo stile, evidenza nella descrizione delle grandi composizioni, schiettezza di narrazione. Alcuni hanno peraltro creduto di scorgervi alcune inesattezze grammaticali, che fortunatamente non vengouo avvertite che dai pedanti. Pare che il Ridolfi, seb-bene avuto in conto di huon artista, ed oporato col titolo di cavaliere, non fosse troppo contento del suo stato, perciocchè, daudo in fine del secondo volume della sua opera le memorie della propria vita, si duole dell' invidia degli emuli e dell'ignoranza dei grandi signori. Morl Venezia nel 1658.

RIDOLFI (CLAUDIO) narque a Verona di nobile ma povera famiglia, nel 1574. Credesi che studiasse la pittura sotto Dario Pozzi, poi sotto Paolo Calliari; e più che da questi maestri trasse profitto dallo studio fatto sulle opere dello stesso Paolo, di Tiziano, e di Audrea Mantegna. Esercitò alcun tempo l'arte in patria, in allora troppo ricca di rinomatissimi pittori, perchè pòtessero avervi frequenti occasioni di lavoro i giovani artisti: onde passò a Roma; e di là ad Urbino, dove ebbe ospitalità in casa di Federico Barocci. Ammogliatosi in Urbino, andò ad abitare nella vicina terra di Corinaldo, e fu molto adoperato ne'vicini luoghi. Fossombrone, Can-

tiano, Fabiano, Montenaldo, ec. possedono pregevoli opere di questo pittor veronese: altre possono ve-dersi in Urbino ed in Rimini, nella prima delle quali città conservansi la Natività di S. Giovanni Battista e la Presentazione della Vergine, e nella seconda un bellissimo Deposto di Croce. Lavorò all' ultimo eziandio per Padova, Venezia e Verona, dove le sue pitture sono in gran pregio tenute; perocchè, conservando le tinte della scuola patria, hanno la castigatezza di disegno, la sobrietă di composizione, la dottrina di costume o finitezza, acquistate da Claudio altrove, e che non sempre si trovano in Paolo, e ne'suoi seguaci. Morì nel 1644.

RIDOLFI (BARTOLOMEO), architetto, stuccatore, fiorivacirca il 1650. Era egli nato in Verona, dove apprese l'arte sua, e dove esegul alcuni lavori che lo fecero conoscera valente maestro. Ebbe quindi molte commissioni in diverse parti d'Italia; ed all' ultimo, chiamato in Polonia, vi fu adoperato assai e come

plastico e come architetto.

RIEDEL (GIOVANNI ANTONIO), nato a Praga nel 1752, cuopriva nel 1797 la carica d'ispettore della galleria di Dresda. Dopo la morte di suo padre, seguita nel 1755, applicossi con buon successo ad incidere all'acqua forte, in sul fare di Rembrandt, alcuni disegni tratti dai quadri della suddetta galleria, e ne fece quavanta all'incirca. Le più conosciute stampe sono

sciute stampe sono

La Beata Vergine seduta in un
paesaggio, che da da bevere al Bam-

bino , dal Barocci.

I sette Sacramenti, da Giuseppe Maria Crespi.

Ritretto di Rembrandt, da un dipinto del medesimo Rembrandt.

Ritratto di una giovane che sta infilando delle perle, da Rembrandt ec.

ANTONIO ELIA), figlio ed allievo di Giovanni, nacque in Dre-

sda nel 1763, e si sece nome tra gli intagliatori tedeschi con molti rami di piccole dimensioni, la maggior parte de' quali spettanti alla galleria di Dresda; tra i quali

Una vecchia presso un chirurgo, che medica una piaga ad altra vec-chia vicina, da Brouwer.

Piccola testa di Cristo, da Auni-

bale Caracci, ec.

RIETER (ENRICO), nacque a Winterhorur nel 1751. Perdette il padre quando appena usciva dalla fan-ciullezza, e da coloro che avevano cura della sua educazione fu consigliato a tirarsi avanti nello studio delle belle arti. Passava poscia a Norimberga, dove cominciò a dipingere ritratti, ma poco dopo recavasi a Dresda presso il suo compatriotto Antonio Graff, che amorosamente lo accolse. Vedendo i ritratti di Antonio ed i quadri sceltissimi di quella galleria, conobbe che assai lungo cammino restavagli a percorrere per giugnere all'eccellenza dell'arte. Fecesi dunque a studiare le opere di Rubens, van Dyck, Rembrandt; indi teutò qualche copia di Claudio Lorenese, Berghem, Both ec.; e sentendosi più che a tutt' altro inclinato al paesaggio, a questo totalmente si consa-crò. Dopo cinque anni rivide la Svizzera e si stabili in Dresda, e trovò in Aberli un vero amico, che morendo gli lasciò il ricco suo traffico di stampe. Diseguò, dipinse, intagliò, ed acquistò nome di valente artista. Le principali stampe sono di sua invenzione, tranne il seguente seguito che è preso da natura da Aberli.

Cinque piccole vedute scelte per quelli che cominciano a disegnare, prese da natura da I. L. Aberli ed incise da Rieter.

Veduta del castello di Spietz sul lago di Theun.

Ultima cascata del Reichenbach nella valle di Oberhasli ee.

RIETSCHOOT (GIOVANNI) nato

in Iloorn nel 1652, fu allievo di Alberto Everdingen, ed uno dei migliori pittori olandesi di marine. Erano le sue opere assai ricercate, e perchè soleva egli lodur molto le altrui, fu caro a tulti gli artisti, e condusse tranquilla e felice vita. Fu egli stesso il maestro di suo figlio.

RIETSCHOOF (Enrico), il quale gli era nato nel 1678, e fu il suo migliore allievo. Enrico non sopravvisse che pochi anni al genitore, morto nel 1719.

RIGAUD (GIACINTO), nacque in Perpignano nel 1053, e riusci così valente ritrattista, che fu chiamato il wan-Dyck della Francia. Nel lungo periodo della sua vita dipinse tutti i re suoi contemporanei e tutti i principi della real casa di Francia. I più illustri letterati ed artisti furono pure ritratti da Rigaud, e lo stesso vecchio Le Brun volle avere il proprio. Volendo i suoi concittadini ricompensare l'onore che faceva alla patria colla sua virtu, lo aggregarono alla patrizia nobiltà, e Luigi XV lo creò cavaliere di S. Michele, e lo pensiono. Fece ancora pochi quadri storici, tutti degni della sua fama, ma non pertanto lontani dal merito de' ritratti, sorprendenti per la rassomiglianza, per vivacità di mosse e di colori, e per il prezioso finito di tutte le parti. Ad ogui modo gli si dà carico di non essersi totalmente preservato dal manierismo, di aver profusa soverchia ricchezza negli abiti con pregiudizio dell'oggetto principale e di non aver data nobiltà, nè abbelliti gli originali entro ai limiti permessi dalla rassomigliauza: per il quale ultimo difetto, se pure può chia-marsi difetto, non era frequentemente ricercato dalle signore, nè egli si curava di ritrarle, sapendo essere di troppo difficile contentatura. Era direttore della reale accademia di pittura di Parigi quando morì in questa capitale l' anno 1743. — (GIOVANNI), nacque in Parigi circa il 1700, ed è probabilmente nipote del pittore Giacinto
Rigaud. Pubblicò più di cento stampe di paesaggi, marine ed altre vedute, intagliate- con non comune
intelligenza e con punta assai spiritosa. Sono generalmente ben disegnate le figure onde le popolò;
e le diverse vedute di Londra formano una non numerosa ma pregevole serie di belle stampe. Mori
in patria, dopo una lunga dimora in Londra, l'anno 1754, lasciando ammaestrato nell' arte il
figlio

RIGAUD (GIOVAMBATTISTA), il quale, sebbene inferiore nelle cose dell'arte al padre, continuò le stampe incominciate da lui, essendogli lungamente sopravvissuto. Soggiungo un indice delle stampe dell'uno e dell'altro,

Veduta del palazzo Bombon, disegnato dal padre ed inciso dal figlio.

La Gamminata del giardino dello Tuillerie.

Sei Vedute del castello di Marly. Veduta del corso di Marsiglia. Veduta di Greenvich.

Veduta del castello di Hapton

Veduta del Parco di S. Iames. Serie di sei Paesaggi, popolati di molte figure.

moite ngure. Serie di sei Marine, ove si vedono diverse galere.

dono diverse galere.

Dieci fogli di diversi soggetti per
le commedie di Moliére, ec.

RILEY (GIOVANNI), nato in Londra nel 1646, poi ch'ebbe da mediocri pittori appresi i principi dell'arte, si fece ad imitare la natura; e tanto profondamente la studio nell'uomo, che in breve riusci uno de'migliori ritrattisti; perocchè non solo sapeva perfettamente fare i volti somigliantissimi, ma farne trasparire i costumi e le principali passioni dell'animo. Nominato primo pittore del re, dipinse il re Giacomo e la regina sua sposa, poscia il

re Guglielmo colla reale consorte Maria. Moriva in Londra ricco ed onorato nel 1691. RIMACHI HUALPA YNCA, an-

tico architetto ed ingeguere americano costrui a Cusco, capitale del Chili e del Peru, la famosa fortezza eseguita per ordioe dei re peruviani, nipoti di Manco Capac. Forse le notizie che si hauno delle maravigliose opere di americana architettura sono in parte favolose, o per lo meno tutte esagerate. Ciò premesso, soggiungo una breve descrizione di Cusco e della sua fortezza. È questa città situata in amena pianura alle falde di un monte: la figura era quadrata tra due fiumi, nel mezzo aveva una gran piazza,

figura era quadrata tra due fiumi, nel mezzo aveva una gran piazza, dalla quale si partivano quattra ampie strade, ancora sussistenti. Quivi era il tempio del Sole, di cui non senza maraviglia si ammirano tuttavia gli avanzi; poichè le mura erano formate di pietre di 15 in 16 piedi di diametro. A settentrione della città ergevasi sulla schiena del monte la famosa fortezza cestrutta dall'architetto Hualpa coll'ajuto di altri tre ingegneri Ynca Maricanchi, Acabuana Ynca e Calla Cunchuy. Consisteva questa fortezza in tre

fortezze, una entro l'altra, ed in quella di mezzo era il palazzo de-

gl'Incas. L' oro vi si vedeva entro

e fuori sparso a piene mani, ed effigiati vi erano al naturale animali ed alberi. In questa fortezza si veggono ancora pietre, ciascuna delle quali ha più di 40 piedi di lunghezza; e tra queste una di così enorme grandezza, che sorpassa l'immaginazione, ed è chiamata la pietra stracca per la grande fatica che costò nel trasporto. Gl'interni lavori del forte, consistenti in sculture, scale artificiosissime, camere di ogni grandezza, portici, ec. sono ora tutti distrutti; mentre la maggior parte delle mura esteriori pare che non abbiano a distruggersi che col mondo.

RIMERICI (GIOVANNI), fiori poco dopo i tempi di Giotto, in Rimini; ed è per avventura il più antico pittore di quella città, dove, ch' io sappia, non conservasi alcuna sua opera certa. Operava ancora nel 1386.

RIMINALDI (ORAZIO), nato in Pisa nel 1598, fu in patria ed in Roma allievo dei due Lomi. Sgraziatamente lasciossi iu Roma affasciuare dalla maniera del Caravaggio; ma presto rinvenuto, prese a sua guida le opere del Domenichino; e su per avventura il suo più degno emulo. Il Riminaldi vuol essere riguardato come uno de' migliori artisti toscani: « Grande in " sul far caraccesco nei contorni e u nei panui, vago e grazioso nelle " camaggioni, facile e delicato nel - maneggio del pennello, non avria " mendo per così dire, se non ser-« vivasi di cattive mestiche, che pregiudicarono assai le sue opere ». Le principali e più conservate adornano la cattedrale della sua patria. Le due Storie Scritturali del coro, e l'Assunta dipinta all'olio nella cupola, sono forse i più bei lavori di pittura che a que tempi si eseguissero in Toscana ; ma quello dell'Assunta fu l'ultimo lavoro del Riminaldi, rapito alla patria da soverchia fatica, o, come alcuni vogliono, da contagio, nella freschissima età di 32 anni. Altre chiese di Pisa, ed alcune private quadrerie possedono qualche sua opera; e nel palazzo Pitti conservasi il Martirio di S. Cecilia. Termino l'opera dell'As-

sunta, ma debolmente, suo fratello
— (GIROLAMO), il quale poco
lavorò in patria: ma ed in patria
e fuori ebbe pur nome di valente
pittore. Fu chiamato a Napoli a dipingere la cappella di S. Gennaro;
indi passò a Parigi alla corte della
regina Maria. Per l' opera dell'Assunta, condotta molto avanti da
Orazio, e terminata da lui, non ottenne che il modesto premio di
5,000 scudi.

RIMINO (GIOVANNI DA), celebre pittore del quindicesimo secolo, operava dopo il 1450, come ne fanno testimonianza due quadri, nei quali al proprio nome aggiunse il 1459 ed il 1461; e si hanno memorie di lui fino al 1470. Un' altra tavola di questo pittore senza data di anno conservavasi a Bologna nella quadreria Ercolani.

--- (BARTOLOMEO DA). V. Coda Benedetto.

(LATTANZIO DA). V. Marca della.

RINALDI (SANTI), fiorentino, chiamato il Tromba, fu scolaro del Furini; ma perchè meno di modiocre pittore, è pochissimo conosciute nella stessa sua patria.

RINCON (ANTONIO), nacque a Guadalaxara nel 1446, e fu il primo de' pittori spaganoli ad allontanarsi dalla maniera gotica, a dare rotondità e rilievo al contorni, carattere e belle proporzioni alle figure. Sebbeue seguisse piuttosto la natura che altri esemplari, scorgesi nelle sue opere qualche lontana imitazione di Andrea del Castagno e del Ghirlandaio. I re cattolici Ferdinando ed Isahella lo crearono primo pittore di corte, e gli accorda-rono il titolo di cavaliere in ricompensa de' loro ritratti abbastanza somiglianti, e risguardati a que' tempi nella Spagna quali lavori d'uno straordinario merito. Fra molt'altre pitture, in gran parte perite, ebbero celebrità i diciassette grandi quadri eseguiti per la parrocchia di Rob-bedo di Chavela, rappresentanti i più importanti fatti della vita di Maria Vergine. Morì in Siviglia nel 1500, colà trovandosi in qualità di cortigiano presso a suoi sovrani, cui erasi reuduto carissimo per le sue grutili maniere, per grandi taleuti e per morali virtu. Suo figliuolo

del padre andò a dimorare stabilmente iu Toledo, dove nel 1503 dipingeva gli ornati dell'altar maggiore di quella cattedrale. Fece inoltre diverse cose a fresco, delle quali non si conservavano, ne' primi anni del presente secolo, che pechi vemerandi avanzi. Ignorasi l'epoca

della isua morte. ""RINGLI (GOTTARDO), nato nel 4575, viene annoverato dal Sandrart tra gl'ingegnesi pittori fre-

RIO BERUCUS (BARTOLOMEO), nato circa il 1540, probabilmente in Toledo, fu scolaro di Gaspare Becerra, e nel 1568, aveva di già nome di valente pittore. Nel 1607 fu del capitolo di Toledo nominato suo pittore, nel quale impiego si mantenne fino all'anno 1627, in

cui mort. Le sus opere si accostano rispetto al disegno ed al colorito a quelle del maestro, ma sono assai meno calde.

RIPANDA (GIACOMO), bologuese, operava in Roma circa il 1480, ed è volgare tradizione che fosse il primo a disegnare imbassi rilievi della

colonna Trajana.
RISUENNO (GIUSEPPE), nacque

in Granata circa il 1640, e fu uno degli ultimi all'evi di Alfouso Cano. Quando Antonio Palomino andò a Granata nel 1712, lo chiese per suo ajuto nelle opere della Certon ; ed in queste, per testimioninanza dello stesso Palomino, Risuenno si mostrò il miglior disegnatore dell'Andulusia. All' esercizio della pittura aggiunse quello della scultura, e fecesi in quest' arte ventaggiosamente coposcere in Granata ed in altre città con importanti lavori in marmo, e con belle opere di plastica, nelle quali non seppe tenersi però lontano dallo stile berninesco ehe si era dilatato ancora nella Spagna. I suoi quadri hanno la risolutezza ed il colorito di quelli del Cano. Morì Risuenzo ia patria nell' età di 81 anni.

RITA (MICHELE), pittore inglese che fioriva nel 1648, fu lungamente Diz. degli Arch. ecc. T. 111.

RI in Roma, dove dicesi avere condotte lodevoli opere, per le quali fu aggregato a quella accademia di pittura; ma nè in Roma nè in altra parte d' Italia è note veruna sua indubitata pittura, nè si hanno ulteriori notizie biografiche.

RIVAIZ (ANTONIO), nacque in Telesa nel 1667, ed apprese il disegno ed i principi della pittura sotto il proprio padre, ragionevole pittore e migliore architetto. Ebbe a suo condiscepolo il celebre la Fage, col quale contrasse grande dimestichezza. Mandato dal padre a Roma per continuarvi gli studi dell'arte, depo avere dimorato alcun tempo in Parigi, concorse per il premio del-l'Accademia di S. Luca, e l'ottenne dal sommo meccante delle Arti il cardinale Albani (puscia sommo pontefice sotto il nome di Clemente XI) che lo coronò colle proprie mani. Richiamato in patria dal padre che poco tempo sopratvisse al suo ritorno, occupossi in ogni genere del-l'arte sua. Ebbe correzione di di-

segno, forza di colorito, composizione ingegnosa, grazia di sentimento. Intagliò pure alcune delle proprie composizioni, e quattro stampe allegoriche per ornamento del Trattato della pittura di Dupuy Grez. Morì in patria nel 1735.

· (BARTOLOMEO), cugino di Antonio e nato secor esso in Tolosa, intagliò diverse stampe dai quadri e disegni del medesimo, ed alcune da Benedetto Luti. Operava dopo il 1750. Le principali sue stampe sono:

La Caduta degli Angioli Ribelli, da Antonio Rivais.

Storia d'Arrio e Peto.

La Morte di S. Maria Maddalena , dal Luti ec.

- (PIETRO CAVAL.) figlio ed allievordi Antonio, camminando dietro le orme paterne, acquistò non minore celebrità di quella del genitore, onde in premio della sua virtu fu creato cavaliero. Pioriva

RIVELLO (GALBAZZO), seniore,

antico pittore cremouese, di cui parlano i biografi patri Zaist e Zani, e che altri asseriscono non avere esistito che nella mente loro. Maggiori probabilità si hanno della esi-

stenza di

Campi dice essere stato non mediocre pittore, che lasciò opere in diverse chiese e luoghi di Cremona ed altrove, senza che presentemente se ne conosca alcuna, quando non si voglia ammettere per sua una tavola rappresentante una mezza figura di doona che sembarra un'Amazzone, fatta con buon disegno e ben colorita, colle carnagioni pastose, benchè di una maniera alquanto dura nelle pieghe. Così lo Zaist, scrittore di sospetta fede.

· (GALEAZZO), juniore, creduto figlio di Giuseppe, e per soprannome chiamate Galcezzo della barba. Di questo pittore si assicura che in sul declinare del diciottesimo secolo conservavasi in casa Martinengo a Brescia, un quadro rappresen-tante S. Stefano in mezzo ai Santi Autonio Abate e Francesco d'Assisi, colla leggenda: Galeacius de Rivellis dictus de barba pingebat 1524. Un altro quadro rappresentante la Concesione di Maria era in addietro a Busseto; e due conservansi aucora presentemente in Cremona, uno presso gli eredi del Canon. Massimiliano Sacchi, l'altro presso il conte Carlo Visconti, rappresentante la Vergine che sta adorando il bambino Gesù steso sopra un cuscino, sul lembo del quale leggesi: Galeaz de la B*ar*ba.

RIVERDITI (MARC'ARTONIO), celebre ritrattista del diciottesimo aecolo, nacque in Alessandria della Paglia circa il 1700, e fu mno dei pochi pittori che siansi preservati dal manierismo dominante in Italia nella prima metà del diciottesimo secolo. Dalla sua bella Concezione

dipinta per la chiesa da Camaldelesi in Alessandria, appare lo atudio ch' egli aveva fatto grandissimo sopra le migliori opere di Guide Reni. Altre pregevoli pitture lasciò in patria e ne' vicini paesi; ma continuamente occupato nel far ritratti, non ebbe tempo di eseguire molte importanti epere di storia, Mancava all'arte nel 1774.

RIVIERE (STEFANO DE), viene aunovarato dal Gandellini come intugliatore in legno, senza darci veruna polizia intorno alla vita e

stampe di lui.

(FRANCESCO), nato in Francia in sul declinare del diciassettesimo secolo, stabilì la sua dimora
in Livomo, dov' era molto stimato
per certi suoi quadri da s'asuza rappresentanti danze turchesche e conversasioni, lavorati con molto spirito e verità. Elibe diversi scolari,
tra i quali taluno migliore di lui.
Morì in Livorne nel 1750.

RIVOLA (GIUSEPPE), nato in Milaue dope il 1650, apprese a dipingere uella scuola dell'Abbiati, e fu uno de suoi migliori allievi. Poco perakto lavorò in pubblico, e perchè, pensando diversamente dal maestro, non s'impegnava volentieri ia opere di gran macchina, e perchè, dipingendo più finitamente di lui, aveva frequenti commissioni per ritratti e per quadri di piccole dimensioni, tenuti tuttavia in qualche pregio. Morì circa il 1740.

RIZZI (FRANCESCO), nacque in Madrid nel 1608 da Antonio, meno che mediocre pittore, il quale conoscendo di non poterlo ammaestrara con buoni principi, nè coll'esempio suo nell'arte, lo raccomandava a Vincenzo Carducho. Ma il giovanetto non tardò ad allargarsi dai preostti del maestro ed a voler operare da sè, siccome colui, che dotato di grande ingegno, ma privo d'esperienza, troppo fidava nella propria capacità, ed ogni cosa trovava facile; onde nou conoscendo che superficialmente

le difficoltà dell'arte, tutto eseguiva con istraordinaria prestazza. Tanta facilità fu risguardata come cosamiracolosa, e procacció al giovane pittore infinite commissioni, che lo fecero in breve tempo ricchissimo; Nel 1653 fu nominato pittore del capitolo di Toledo, e dipinse in quella cattedrale insieme al Carenno una cappella a fresco, pel conve-nuto prezzo di 6,500 durati d'oro. Fu poi due anni dopo chiamato a Madrid per terminare nell'antica residenza della corte la favola di Pandora incominciata da Carenno. E perchè, oltre la storia suddetta, dipinse negti angoli della gran sala quattre sterie mitologiche sopra fondo d'oro, volendo il re premiarlo, come sembravagli che meritasse, le nominò nel 1653 suo pittore. Nel 1670 eseguiva per il capitolo di Toledo alcone altre pitture insieme al Car-renue per il preszo di altri 4,600 ducati. Dopo queste ed altre opere eseguite a fresco iu varj luoghi della Spagua, pose mano sgli ornati del teatro del Retiro, facendosi sjutare da diversi pittori, che lavoravano sotto la sua direzione. Ma quest'opera capricciosa e ridondante di ridicoli orneti fece grandissimo torto all' architettura nazionale, che per servire alla moda, per adulazione e per ignoranza adottò questo esemplare di pessimo gusto. D'allora in poi il manierismo non ebbe più freno, e la pittura e l'architettura spagouela giussero sotto la dittatura di costui ali più alto grado di corruzione. Quest' nomo che con tanto ingegno fece tanto dapuo all' arte. mori pieno d'anni, lasciando grandi

ricchezze ai suoi eredi.

RIZZI (FRA GIOVANNI), maggior fratello di Francesco, apprese gli elementi della pittura da Fra Mayno, maestro di disegno del reale infante, che fu poi re sotto il nome di Filippo IV. Le sue prime pitture si videro nella sagrestia di Nostra Siguora del Soccorso, e nel convento

della Mercede di Madrid; terminate le quali, si fece frate, e per alcun tempo abbandonò l'arte. Corse fama che venendogli per l'ingresso in convento chiesta una somma che egli non possedeva, domandasse tempo tre giorni, duranti i quali fece un Cristo così bello, che vendutolo n' ebbe assai maggior prezzo, che non era la somme dovuta al convente. Molte furono poi le opere fatte ne' conventi della sua religione in Madrid ed in eltri luoghi, finche invogliatosi di vedere le eccellenti opere de sommi mazzari in Italia, ottenne, per ellettuare questo sub desiderio, di essere ricevuto nella Congregazione di Monte Cas-sino in Roma, dove condusse diversi quadri, che lo fecero conoscere per quel valent' nomo ch' egfè era. Lo stesso papa desidero di conoscerio, ed in vista delle sue virte lo nominò ad un vescovado, di cui, prevenuto dalla morte, non prese possesso. Era egli nato nel 1595, e visse 80 anni.

RIZZI (STEFANO), sebbene mediocre pittore, si rese benemerito dell'arte per aver dati i primi precetti della pittura al Romanino, uno de' più illustri pittori di Brascia.

RIZZO (MARCO LUCIANO), fu mno di que' valenti musaicisti, clu sui disegni di Tiziano e di altri pitteri veneti, lavorarono in S. Marco di Venezia. Fioriva del 1560.

ROBATTO (GIOVANNI STEFANO), nato in Savona nel 1649, fréquento in Roma pitt anni la scuola del Maratta, poscia volle conoscere le maniere di altre celebri scuole italiane e straniere, onde uon rivide la patria che giunto a matura virilità. Grande era l'opinione della sua virtù; e le prime opere ch'egli colori giustificarono l'aspettazione universale. Genova, sebbene ricca di anti eccellenti pitture, ammirò quelle del Rohatto. e rallegrossi di avere in questo artista chi rinnovava la memoria dei grandi suoi pittori del

nedicesimo secolo. Ma il nuovo pittore, adescato dagli allettamenti del giuoco, si ridusse in così povero stato, che per provvedere al proprio sostentamento e per alimeutare la crescente passione, faceva quadri affatto indegni dei suo nome. Morà di 84 anni in Genova già da tutti

dimenticato. ROBBIA (LUCA DALLA), figliuolo di Simone di Marco, nacque in Firenze l'anno 1388; e poi ch'ebbe appresi gli elementi delle lettere, fu dal padre messo ad imparare l'arte dell'orefice con Leonardo di ser Giovanni, presso al quale si fece. valente nel disegno e nel modellare di cera. Era aucora giovinetto quando condusse alcune cose in bronzo ed in marmo, che fecero concepire di lui grandi speranze : onde , lascieto il mestiere dell'oreficeria, si diede interamente alla scultura, e con tanto calore che consumava tutto il giorno nello scarpellare e gran parte della notte nel disegnare. Hanno creduto alcuni che studiasse alcun tempo presso Lorenzo Ghiberti; ma non facendone cenno il Vasari, ed altronde diverso essendo lo stile di Luca, non oserei appoggiare quest' asserzione. Non contava che quindici anni, quando insieme ad altri giovani scultori fu condotto a Rimini, dove sece per il monumento della moglie di Sigismondo Malatesta alcuni bassi rilievi Jodati assai. Richiemato a Firenze dagli Operai di S. Maria del Fiore, sece per il campanile della medesima cinque piccole storie in marmo, che per pulitezza, grazia e disegno superarono le duc fatte dal Giotto. Aveva diciassett' anni quando gli stessi Operai gli commisero l' ornamento di marmo di uno dei due organi della stessa chiesa, nel quale lavoro, comunque si portasse benissimo, ebbe a sostenere con qualche svantaggio la concorrenza di Donatello, cui furon dati a fare gli ornamenti dell' altro organo. Ad ogni

modo piacque tanto l'opra di Luca, che gli du data a fare la porte di bronzo della sagrestia sotto allo stesso organo, nella quale fece dicci storie del nuovo testamento, e diverse teste bellissime ed altri ornamenti. Terminati tali lavori, e vedendo Luca, che quanto aveva avanzato era troppo piccola ricompensa del lungo tempo e fatiche impiegate, risolse di lasciare il marmo ed il brenzo; al tutto disposto, quando gli riuscisse bene una sua funtasia, di lavorare soltante di terra. Consisteva questa nel trovare un modo mediante il quale le opere di terra si potessero lungamente conservare; e dopo molte esperienze gli riusci di dar loro una coperta d'invetrialo addosso, fatto con stagno, antimonio ed altri minerali e mi-sture cotte al fuoco d' una fornace a posta, che faceva benissimo questo effetto e faceva l'opere di terra quasi eterne. Le prime opere di quest'invenzione le condusse egli in S. Maria del Fiore, tanto nell'arco sopra la porta ch' egli aveva fatta di bronzo che sopra l' arco dell'altra sagrestia, dove Donatello aveva fatti gli ornamenti dell' altro organo. Ma non bastando a Luca questa così vaga ed utile invenzione, alle prime opere di terra che faceva semplicemente bianche, aggiunse il modo di dar loro il colere, cosa che a tutti riuscì gratissima. Piero di Cosimo de' Medici fu il primo a farlo lavorare di terra colorita; al quale con-dusse opere di tauta perfezione e così vaghe, che la fama di questa sua invenzione non solo si aparse per tutta l'Italia, ma in diverse parti d' Europa, onde per soddis-sare alle ricerche di quelli che ne volevano, i mercanti fiorentini continuamente gliene commettevano per mandarne in ogui parte. Dopo ciò Luca si volse a cercare il modo di dipingere le sigure e le storie in sul piano di terra cotta, e felicemente vi rinsci, come, oltre molte

altre cose, ne sa sede il monumento del vescovo di Fiesole Bonozzo Federigì, nella chiesa di S. Pancrazio. Ed andava Luca tuttavia rintracciando altri modi di migliorar l'arte quando lu sorpteso da immatura morte avanti di giugnere si 50 anni. Erano suoi fratelli

ROBBIA (OTTAVIANO ED AGOSTI-NO DALLA), i quali furono da Luca levati dallo scarpello per lavorare di plastica con lui, nella quale egli insieme con loro guadaguavano molto. Una delle migliori opere di tal genere (e questa sola rammenteremo, conservandosene tuttavia in ogni parte della Toscaua, ed altrove) è nella chiesa di S. Miniato a Monte la velta della cappella di S. Jacopo dov' è sepolto il cardinale di Portogallo, dove Ottaviano ed Agostino fecero in quattro tondi ne cautoni i quattro Evangelisti, e nel mezzo della volta in un tondo lo Spirito Santo: e somigliante lavoro, ma più in grande, eseguirono ne' pannoni e cupola della Madonua delle Carceri in Prato, i loro discendenti - (ANDREA DALLA) nipole di

Luca e figlio di suo fratello Marco, lavorò assai bene di marmo, e · di terra cotta a S. Maria delle Grazie foori d'Arezzo, ed in S. Francesco, ed a S. Maria in Grado. Lavorò pure nella chiesa del Sasso nell'Alvernia, in Firenze nella loggia dello Spedale di S. Paolo, ed in molti altri luoghi, essendo egli lungamente vissuto. Lasciava questi due figliuoli frati in S. Marco, stati vestiti dal celebre fra Girolamo Savonarola, che lo ritrassero somigliantissimo nelle medaglie: ed oltre i frati, ebbe tre altri figliuoli e due figlie. Uno dei figli fu

- (GIOVANNI DALLA), che attese all'arte, ed ebbe tre figliuoli. Marco Lucantonio e Simone, che morirono di peste nel 1527. Gli altri due figli di Andrea chiamavansi - (Luca e Girolamo dalla)

che attesero alla scultura, e feccio

bellissime e diligenti opere d'invetriati, tra le quali ricorderò i pavimenti delle logge papali eseguiti da Luca per ordine di Leon X sotto la direzione di Raffaello d'Urbino. Girolamo fu condotto in Francia, dove fece molte opere per Francesco I a Marli, in Orleans ed altrove. Colà fattosi ricchissimo, vhiamava il fratello Luca, che morì pochi mesi dopo averlo raggiunto. Nel 1553 Girolamo volle rivedere la pa-

tria, sperando di passarvi tranquillamente i giorni e di lasciarvi qualche memoria della sua virtu me vedendosi trascurato dal duca Cosimo, occupato nella guerra di Siena, se ne tornò a morire in Francia, lasciando la famiglia della Rob-

bia, se non al tutto spenta, priva di chi conoscesse il vero modo di lavorare gl'invetriati; onde si andò,

se non al tutto perdendo, deterio-rando l'arte inventata dal vecchio

Luca.

ROBERT (Nicoold), nacque in Langres nella Sciampagna nel 1610, e poi ch' ebbe appresi gli elementi del disegno, recossi a Parigi per continuare gli studi del disegno e della pittura. Seguendo la propria inclinazione, si consacrò quasi esclusivamente alla miniatura ed alla rappresentazione di animali, insetti, piante e fiori. Ebbe commissio-ne da Gastone d'Orleans di dipingere in miniatura quella preziosa serie di piante e di uccelli, che ora conservasi nella reale biblioteca di Parigi, e che dopo la morte di Ro-bert fu continuata da loubert, Aubriet e Maddalena Basseport. Pare ch' egli in pari tempo intagliasse le proprie miniature ed altri suoi disegni di genere; come intagliò in compagnia di Audran sei volti, tratti da Giorgio Charmenton pittore ed architetto lionese, come pure un se-guito di sei vasi sui disegni dello stesso Charmenton. Morì Robert a Parigi nel 1684.

- (Paolo-Ponzio Antonio)

de Sery nato a Parigi circa il 1680, fu allievo in patria di P. Giacomo Cazes; indi passò a Roma per vedere ed apprendere il vero bello dell'arte, e vi si trattenne molti anni, studiaudo e disegnando le migliori cose antiche e moderne, ed in pari tempo esercitandosi nelle pratiche della pittura. Appena torneto a Parigi dipinse per la chiesa dei Cappuccini in via Sant'Onorato il Martirio di S. Fedele di Sima. ringa che fa per comane opinione la miglior opera di pittura ch' egli facesse. Il cardinale di Roban lo nominò auo pittore pensionato, onde il Gandellini lo chiama il pittore del cardinale di Rohan. Il sig. Crozat, dopo la pubblicazione del suo Gabinetto lo incaricò della direziona di questa sua grande Collezione, che Robert accrebbe di alcune nuove stampe; ma venuto a morte poco prima di Crozat, l'opera rimase nello stato cui Robert l'aveva condotta. Oltre molti suoi disegni a chiaroscuro intagliati poi da N. le Sueur, egli intaglio da Raffaello la Storia di Gesta Cristo che da le chiavi a S. Pietro, e lo studio dello stesso Raffaello per il quadro della Scuola d' Atene. Inoltre

Timoteo giustificato da Alessan-dro, dal disegno di Pierino del Vaga.

S. Paolo con due altri Santi, da un disegno del Bagnacavallo.

Il Sacrifizio d'Elio, disegnato da

Maturino ec. ec.

ROBERT (PRINCIPE PALATINO DEL RENO), nacque circa il 1620, e passò giovine in Inghilterra per di-fendere Carlo I; e dopo la disgrazia di questo re, andò in Francia, e di là iu Germania, dove apprese da Lieutenant ad incidere alla maniera nera. Salito sul trono d'Inghilterra Carlo II, Robert fu chiamato a quella corte, ed allora fu che insegnò ad alcuni artisti di Londra il segreto d'incidere alla mamera nera, I primi a distinguersi in tal genere furono Giorgio Vhite e Giovanni Smith, indi quest' in-venzione fu da altri Inglesi migliorata in modo, ch'ebbe il nome di maniera inglesa. Il principe Robert, tanto benemerito delle scienze e delle arti, morì in Londra nel 1682. Si conoscono le tre seguenti sue stampe

Il Principe stesso in abito mili-

tare che tiene un arme.

La Maddalena in contemplazione, da Merian.

Un esecutore, che tiene da una mano una guaina, dall'altra una testa tagliata, mezza figura, dallo Spagnoletto.

ROBERT (I.) intagliatore francese, è conosciuto per le tavole in rame che ornano il libro del medico Senac, intitolato: Trattato della strus-

tura del cuore.

(A) intagliatore francese al-lievo di Le Blond, incise più cose a colori con grande esattezza.

- ( UBERTO ), nacque in Parigi nel 1741, e poi ch'ebbe appresi i principi della pittura in patria, recossi a Roma, dove lungamente si trattenne, continuando i suoi studi. Nel 1767 fu ricevuto membro della reale accademia di Parigi per il quadro rappresentante il porto di Roma con la veduta della Rotonda di prospettiva, parte del Campidoglio, e diverse belle rovine antiche. Sebbene si restringesse alla pittura di paesaggio, seppe popolarlo di così belle figurine, che attestano il suo valore in qualità di pittore di figura. Intagliò pure con somma leggerezza, spirito e facilità diversi piccoli soggetti di sua invenzione, fra i quali una serie di dieci stampe col titolo: Le Serate di Roma, bellissimi paesaggi ornati di antichi monumenti.

ROBERTELLI (AURELIO), pittore del quindicesimo secolo, di cui conservasi tuttora in Savona un'imma-gine di Maria Vergine. Egli l'aveva dipinta sopra una colonua del Duomo vecchio nel 1499, e fu trasportata nel nuovo, onde non privare i divoti di un oggetto tenuto in grande venerazione.

ROBETTA (IL), nacque, secondo la più probabile opinione, in Firenze circa il 1460, e fu uno dei più vecchi artisti, che appartene-vano alla Compagnia del Pollajuolo, che ragunavasi nelle sue stanze della Sapienza. Probabilmente professo l'arte dell'oreficeria, e vivea in Firenze a' tempi di Francesco Rustici. Quando ció fosse vero, le stampe in rame intagliate da costui potrebbero appartenere agli ultimi anni del quindicesimo secolo ed ai primi del susseguente. Infatti ci avvisa il P. della Valle, nella vita del Rustici, esservi antiche carte intagliate in rume avanti il 1500, di una maniera secca e dura, ma ingegnosa, le quali portano il nome di Robetta; e furono da Huber nel suo Manuel giudicate anteriori alle stampe di Andrea Mantegua.

Ma lasciando da canto tutte le conghietture che si divulgarono intorno a quest' antico integliatore, soggiugnarò un indice delle sue più riputate stampe.

La Creazione di Adamo, senza

nome di autore.

Adamo ed Eva cacciati dal terrestre paradiso, a basso della quale leggesi RBTA.

Altre tre stampe rappresentanti i

nostri primi progenitori.

Adorazione dei Magi; sotto: Robetta.

Un giovinotto legato ad un albero colla sottoscrizione abbreviata rbta.

Apollo e Marsia. Ercole ed Anteo.

Muzio Scevola.

La Vecchia e le due Coppie di Amenti ecc.

ROBUSTI (GIACOMO) dalla professione paterna chiamato il Tintoretto, nacque in Venezia nel 1512, Dicesi che ammesso nella scuola di Tiziano, questi, adombrato de'suoi talenti, lo congedò. Ma tali dicerie

troppo facilmente ammesse dai biografi pittorici, fanno maggior torto allo scrittore che le divulga, che al maestro cui si attribuiscono. Il Robusti suppose, forse troppo facilmente, di conoscere abbastanza le pratiche del colorire, e che per conto del disegno gli bastassero gli studi delle cose del Bonarroti e di alcune antiche statue esistenti in Venezia. Egli aspirava alla gloria di pittore originale, e voleva formarsi uno stile suo proprio tanto per conto dell'invenzione che del disegno e del colorito: onde lo vediamo accostarsi nel disegno più che a tutt'altri a Michelangelo, e nel colorito rimanere lontano de quello dei grandi maestri della scuola veneta. Troviamo nella vita di lui diffusamente scritta dal Ridolfi, che ridottosi in appartata camera, che tutta riempi di gessi modellati sopra bassi rilievi, e sopra statue antiche e di Michelangelo, su queste consumasse gran parte della notte in ostinati studi, disegnando, vestendo e collo-cando iu diversi lumi ed aspetti i modelli, onde cavarne regole per un gagliardo chiaroscuro, per nuove riscutite attitudini, per diversi punti di vedute, e simili cose. Aggiunse a queste pratiche lo studio dell' anatomia necessario a chi vuol conescere la struttura del corpo umano tanto interna che esterna, ad intendere l'attaccamento e movimento delle ossa e dei muscoli con scientifico fondamento. Con tali sussidi apprestati a rarissimo ingegno, il Tintoretto fece opere superiori all'aspettazione ed alla critica, che iu grazia di tanti singolari pregi, non osò mordere alcuni leggeri di-fetti. Tale fu, per tacere di tanti altri, il Miracolo dello Schiavo, eseguito in età di 36 anni per la scuola di S. Marco, che lo stesso Pietro da Cortona, quando fu in Venezia, non rifiniva di ammirare e lodare con altre pitture eseguite avanti che giuguesse al limitare della

256

vecchiaja. Il Tintoretto, diventando ogni di più che mai avido di lavori e di guadagno, ed a ciò stimolato continuamente dall' avara consorte, cominciò a far più presto che non conveniva, e perciò men bene; onde Annibale Caracci ebbe a dire: che in molte pitture il Tintoretto si ritrova minore del Tintoretto. Coll'assiduo lavoro, nella lunga vita ch' egli percorse, tanto operò, che non solo Venezia, ma le principali città d'Italia e tutte le straniere gallerie hanno lavori di questo raro artista, onde sarebbe opera perduta il volerne formare un eleuco che riuscirebbe imperfetto, e non necessario. Ebbe il Tintoretto grande fierezza d'invenzione, rara intelligenza di chiaro scuro, buon gusto di colorire le carnagioni, attitudini nuove, bei partiti di panneggiare espressione risentita ma talvolta ignobile. Fu perciò accagionato d'aver data soverchia violesta ed effetto agli atteggiamenti delle sue sigure e troppo fracasso alle composizioni, invece di quel riposo e di quella, dirò così, senatoria gravità che tanto soddisfa in quelle di Tiziano. Rispetto allo strapazzo del mestiere fu già detto che avesse tre pennelli, d'oro, d'argento e di serro; e che adoperasse piuttosto l'uno che l'altro in ragione del prezzo che gli veniva ofterto. Ma di ciò non dobbiamo darne tutta la colpa a Jacopo, ch' era naturalmente buono ed incapace di filare tanto sottilmente, ma bensì all'avarizia della consorte che non permettevagli di usare la debita diligenza. Il povero uomo dopo di avere lavorato quanto è luogo il giorno, sotto la sorve-glianza dell' indiscreta moglie, era l'uomo il più felice di Venezia quaudo poteva disporre di poche lire per ricce esi insieme agli amici. Morì di 82 auni, lasciando eredi delle sue sostanze e della sua virtù i figliuoli

ROBUSTI (DOMENICO), nato a

Venezia nel 1563, segui, come lo permettevano i talenti da natura ricevuti, le orme del padre. Questi era fatto per superare tutte le difficoltà dell' arte, aprendosi una strada, se non intatta, lontana almeno dalle più frequentate. Perciò ne suoi quadri si trovano i volti, il colorito, l'accordo, e talvolta ancora qualche lampo della paterna audacia, ma non animato dal suo trascendente ingegno. Domenico si mantenne padrone della propria fantasia; tutto nelle sue opere è considerato, le figure vi sono poste con sobrietà, colorite con metodo, pazientemente finite. Sembra che il padre cercasse a bella posta di urtare nelle difficoltà per avere la gloria di superarle, mentre il figlio cautamente precede onde non esporsi ai pericoli. Fu Domenico, come il padre, eccellente ritrattista, e molti pregevoli quadri di storia condusse per luoghi pub-blici e private famiglie; ma la fama del padre gli toglie tutti quelli che non portano il nome di Domenico. Negli ultimi periodi della vita questi non seppe sempre salvarsi dal manierismo che invase la scuola veneta, avanti il 1635, epoca della morte di Domenico. Sua sorella.

ROBUSTI (MARIA), nata due anni prima di lui, forse emula del padre e superiore del fratello ne' ritratti, fu cercata dall'imperatore Massimiliano e da Filippo Il re di Spagna; ma Jacopo che teneramente l'amava non seppe risolversi a lasciarla partire. Pure l'inselice vecchio non potè salvaria dalla morte, che la rapi in età di trent' anni nel 1590.

ROCCA (ANTONIO) fiorl in Piemonte nella prima metà del diciassettesimo secolo. Dal 1611 al 1627 fu pittore della ducal corte, ed operò assai nel castello di Rivoli; ma le sue pitture e di altri artefici della stessa età vennero distrutte, dopo un secolo, per dar luogo a quelle di Giovan Battista e Carlo Vanloo. ROCCA (GIACOMO), romano, fu allievo di Daniele da Volterra, dal quale ereditò molti disegni suoi e di Michelangelo. Valevasi perciò di questi liberamente nelle poche opere che gli venivano ordinate; ma non avendo molto ingegno, non seppe trarre grande prefitto da cesi utili sussidj. Più onore gli fecero alcuns pitture condotte sui disegni di Michelangelo iusieme al caval. d' Arpino, che appunte dopo queste cominciò a farsi buen nome. Morì Giscomo in matura vecchiaja du-

rante il pontificato di Clemente VIII. - (MICHELE) detto il Parmigianino, operava ne' primi anni del diciottesimo secolo, e fu non ignobile pittore di storia , lontano

per altro di merito e di età dal Mazzola, conosciuto sotto lo stesso so-

prannome; oude non può essere confuso con lai.

- DI RAME (Angiolillo), scolaro dello Zingaro, fioriva al-la metà del quindicesimo secolo. Bra nota una sua tavola appartenente alla chiesa di S. Brigida in Napoli , nella quale aveva rappre-sentata questa Sante in atto di con-

templare in visione la natività di Gesù Cristo. ROCCATAGLIATA (Niccolò),

scultore genovese del sedicesimo secolo, apprese i principi dell'arte da Cesare Groppi, ed era di già valente lavoratore di getto ed in marmo, quando parti alla volta di Venezia, onde meglio perfezionarsi nell' arte sua. Colà, a cagione dell'indefesso studio, perdette un ocehio, senza che perciò rallentasse l' esercizio dell' arte sua. Condusse in quella capitale diverse opere in marmo ed in bronzo per private famiglie, e servi di rilievi in plastica diversi artisti, e specialmente il Tiu-

to della sua virtù. RODE (CRISTIANO BERNARDO) nacque a Berlino nel 1725, e dopo avere studiato gli elementi della pit-Diz. degli Arch. ecc. T. 111.

toretto, che faceva grandissimo con-

tura sotto Pesne, passava a Parigi dove approfittò degli avvisi di Carle Vanloo e di Giovanni Restout. Scendeva poscia in Italia, e ben tosto rivedeva la sun petria, dove si fece a dipiegere ritratti e quadri storici. Sono celebri i tre quadri dipinti per ordine del re di Prussia nella chiesa della guarnigione di Berlino, rappresentanti con figure allegoriche i generali Schweriu. Winterfeld e Kleist, periti sul campo di battaglia, durante la guerra dei sette anni. Dipiase in appresso a fresco ed all' olio in molti palazzi, e le volte della galleria e del salone det reale palazzo di Sans-Souci. Rode non seppe distinguersi per invenzione poetica, nè per nobiltà ed espressione di teste; ma i gruppi delle sue invenzioni sono ben ordi-

nati non meno per la situazione che per l'effetto del chiaroscuro. Intagliò un gran numero di sue in-venzioni, fino al numero di 150. tra le quali daremo luogo alle se-

guenti : Il Tempo che si riposa sopra un monumento, con tre fanciulti che gli stanno intorno.

Giuseppe Ebreo che si sa riconoscere dai suoi fratelli.

I Discepoli in Emmans, che re-tano attoniti all'apparire di Gesti Cristo.

S. Paolo che predica agli Ateniesi. Il re Sesostri in curro trionfale,

tirato da quattro re. Quinto Cincinnato in atto, lavorando nel campo, riceve l'avviso di essere creato dittatore.

La Speranza alla tomba di un cristiano guarda que farfalla che se ne vola ec. ec.

RODE (GIOVANNI ENECO) nato a Berlino nel 1727, fu dai parenti posto al mestiere dell'orificeria; ma tratto dalla sua inclinazione non tardò a consacrarsi totalmente all'incisione in rame. Poi ch'ebbe condotte varie opere in patria, recavasi a Parigi, dove fu quattr'anni

discepolo e pensionario di Giovan Giorgio Wille. Di ritorno a Berlino, pubblicò alcune stampe tratte dai disegni del fratello Cristiano Bernardo, alle quali non sopravvisse che breve tempo, colpito da immatura morte nel 1759.

RO

Le più celebri sue stampe sono

le seguenti:

Gio. Giorgio Wille, sul disegno di Schmid, stampa assai rara.

La Testa di Epicuro, da Preysler. Bitratto di Federico II re di Prussia sotto la figura di Perseo.

Giacobbe che loŭa coll'Angelo, ec. RODERIGO (ALONZO), fratello di Luigi, era nato nel 1578, ed aveva appresa l'arte della pittura in Venezia. Percio veniva proverbiato da Luigi di essere schiavo della natura. Ma Alonzo, che era in su la buona via, recatosi in Sicilia, lavorò molto e bene, e di lunga mano mostrossi superiore al fratello, sebbene avesse alcun tempo studiato l'antico in Roma. Le sue principali opere eseguite in Messina sono la Probatica in S.Cosmo dei Medici, ed i due Fondatori di Messina nel palazzo senatorio. Morì nel 1648.

(GIAMBERNARDINO), suo nipote, detto il pittor Santo era stato ammaestrato nella pittura da Luigi, del quale ne imitò lo stile. E, perchè si avvicinava alquanto a quello dell' Arpinate, fu dai Certosini incaricato di terminare nella loro chiesa le pitture lasciate quasi imperfette da questo maestro. Morì

nel 1667.

- (Luigi), nacque in sul declinare del sedicesimo secolo, e fu prima scolaro di Belisario renzio, il quale, invidiando nel suo allievo l'abilità ed i morigerati costumi, cercò di farlo morire di veleno; onde Luigi passò nella scuola del cavaliere d'Arpino, che in allora era tenuto de' migliori pittori di Roma. Di ritorno in Napoli, vi mori giovane, dopo aver lasciate nelle chiese di quella città alcune

pregevoli opere, sebbene alquante manierate.

RODERMONT (M.) vacque in Olanda circa il 1600, e nel 1640 aveva nome in patria di buon pittore ed intagliatore in rame. Imitatore di Rembrandt, pubblicò molti ritratti intagliati con stile libero e spiritoso; ma le sue più celebri stampe sono le quattro seguenti:

Esaù che vende a Giacobbe la

sua primogenitura. Il Supplicante.

Giovanni Secondo celebre poeta latino, colla leggenda: Joannes Secondus Hagiensis Poeta. Rodermondt fee.

Busto di un Uomo con gran barba, veduto per tre quarti, aggiustato sul gusto ordinario di Rem-

brandt, seuza nome d'autore. RODIANI (FLAVIO). Abbiamo di quest' artista onorevole memoria del P. Arisi all' anno 1400. " Non si " può, egli scrive, trascurare senza u negligenza il riportare il nome di " questo insigne pittore, le di cui - opere hanno incontrata la sorte u di tanti suoi contemporanei ».

- (Onorata) di Castelleona fioriva nel 1422, nel quale anno dipinse nel palazzo di Cabrino Fondulo, in allora signore di quella borgata. Raccontasi che violentata da un cortigiano di Cabrino, l'uccise; e che abbandonata la patria per timore d'essere imprigionata, si ascrisse alla milizia sotto abito maschile: che dopo alcuni anni militando tuttavia sconosciuta nel 1452 sotto le bandiere di Francesco Sforza, andò in soccorso di Castelleone assediata dai Veneziani, e cadde mortalmente ferita. Portata entro la terra per curarla, fu riconosciuta, ma cessò di vivere nel giorno 20 di agosto dello stesso anno.

RODRIGUEZ BLANEZ (BENE-DETTO), nato in Granata dopo il 1650, fecesi ad imitare lo stile di Alfonso Cano. Operò molto per chiese e per privati : e l'arcivescovo di Gra-nata aveva largamente premiate il merito di lui coll'accordargli alcuni benefici, che non gl' impedivano l'esercizio della pittura. Il palazzo vescovile e diverse chiese di Granata possedono alcune belle opere di questo distinto artista, morto nel 1737.

RODRIGUEZ DE ESPINOSA (GIROLAMO), nacque in Valladolid nel 1562, di dove, dopo avere imparati i principi della pittura, andò a dimorare a Cocentayna. Colà si ammogliò nel 1596, ed il primo frutto del suo matrimonio fa il famoso pittore Giacinto Girolamo De Espi-

nosa. Circa il 1620 recossi colla famiglia a Valenza, e vi fu molto adoperato. Prima di tale epoca aveva dipinti i quadri dell' altar maggiore della cappella di S. Giovanni di Muro. Morì in Valenza nel 1630.

DE MIRANDA (FRANCESCO E NICCOLA), nacquero in Madrid circa il 1700. Il primo fu nominato pittore del re, e nel 1746 fece i dodici grandi quadri della Vita di S. Pietro d'Alcantara, ch' erano nel convento di S. Egidio di Madrid, e morì in quella capitale di

drid, e mort in quella capitale di cinquantun'anni nel 1750. Era morto alcuni anni prima suo fratello Niccola, che fu non meno di Fran-

cesco uno de' buoni pittori del suo

- DE: MIRANDA (PIETRO), nato ancor esso in Madrid circa il 1700 fecesi vantaggiosamente conoscere alla real Corte con una Concezione, che il P. Alfer con-fessore dell'infante D. Filippo, avevagli commessa per questo principe. Diverse altre opere di storie sacro ed alcuni assai pregevoli ritratti vedonsi nelle chiese ed in alcune private famiglie di Madrid, ma nou corrispondenti alla fama di cui ha goduto in vita e dopo questo distinto artista. Egli ne ando debitore non a nobili composizioni di sacre o profune istorie, ma ai paesaggi ed alle bambocciate che seppe fare con molto gusto e con

grande verità. Molti quadri di tal genere si conservano ne' reali palazzi di Roadilla e Villavicioso, edin nen poche quadrerie di Madrid. Come pittore di corte dipinse varj soggetti mitologici, per ornamento delle reali carrozze. Queste più non esistono, ma conservausi con una specie d'entusiasmo le pitture di Pietro, che morì in Madrid

nel 1766.

DE RIBERA (ISIDORO), era pittore del re di Spagoa ne' primi auni del diciottesimo secolo, ma non pare che operasse molto per la corte o per privati, dicendosi solamente, che fu uno dei dodici maestri nominati nel 1725 dal consiglio di Castiglia per tassare le pitture.

Castiglia per tassare le pitture.

RODULF (CORRADO), nacque costui da uno scultore dozzinale tedesco, e non si accontentando degli
insegnamenti paterni, abbandonò i
parenti e recossi a Parigi, indi a
Roma in traccia di migliori maestri.
Poich' ebbe studiato alcun tempo
sotto il Bernini, passò in Spagua,
ed in Valenza fu incaricato di erigere la facciata della cattedrale, che
fece con riprovevole divisamento a
tre ordini; ed è probabile che scolpisse altresì parte delle statue e degli ornati che l'arricchiscono. Tetminato questo lavoro, fu dall'arciduca Carlo impiegato in Barcellona
intorno a diversi lavori.

ROELAS (IL DOTTORE GIOVANMI DE LAS), comunemente chiamato il chierico Roelas, naeque a Siviglia nel 1560, e venne giovane in Italia di già ammaestrato ne' principi della pittura, oude migliorare lo stile sui grandi esemplari de' sommi maestri. Il nome di Tiziano era di que' tempi nella Spagua, per le molte opere mandate a quella corte, il più venerato; per lo che Roelas preferì ad ogni altra scuola d'Italia quella di alcuno dei buoni allievi del Veccellio. Tra le prime opere eseguite dopo il ritorno in patria, celebri sono i quattro quadri della

Vergine, denati da carto Tentor alla chiesa collegiata d'Olivarez. Chiamato Roelas alla corte, vi si tratteune poco tempo, preferendo a tutti gli onori il soggiorno della città natale. Colà visse poi continuamente fino al 1624, nel quale anno essendo stato nominato canonico ad Olivarez, recossi in quella città, dove morì nel 1625. Fu il Roelas uno dei più grandi pittori delle Andalusis, e quello tra tutti gli Spagnuoli che meglio conobbe il vero colorire tizianesco. Per conoscerne adequatamente il merito convien vedere i suoi capilavori in Siviglia, che senza prevenzioni giu-dicati, non sono da meno dei migliori del Tintoretto e del giovane Palma. Il suo martirio di S. Andrea nella cappella dei Fiamwinghi a S. Tommaso, il S. Giacomo della cattedrale, e la morte di S. Isidoro nella chiesa parrocchiale di tal nome, sono opere che sorprendono, e che ben meriterebbero per onore della pittura spagnuola, e per am-maestramento della gioventu, di casere da valente bulino intagliate.

ROEPEL (KOENBAET), nato all'Haja nel 1678, su allievo in patria di Costantino Netscher, che lo destinava ad essere pittore di ritrat-ti: ma costretto Roepel della mal ferma sua salute a soggiornare in campagna, cominciò colà per sam-plice intrattenimento a coltivare piante e fiori ; e rapito dalla bellezza e varietà loro, a disegnarli e dipingerli dal vero. Le lodi che gli furono prodigate per le prime pitture di tal genere, lo determinarono a consacrarvisi interamente, e non tardò ad avere grandissima celebrità. Nominato nel 1716 pittore dell'Elettor Palatino, rimase, finche questi visse, alla corte di lui : e dopo morto, tornava all' Haja, dove non gli mancarono utilissime commissioni fino al 1748, in cui terminò la sua tranquilla, ma gloriosa carriera. In Olanda, a Dusseldorf,

conservansi molti suoi preziosi qua-

dri, pochissimi altrove.
ROER (GIACOMO VANDER), nato circa il 1648, fu allievo di Giovanni de Baan, dalla di cui scuola usci più che mediocremente artista. Lusingossi di potersi vantaggiosamente stabilire in Londra, ma la fama che vi godeva grandissima Godofredo Kneller, avendogli tolta ogni speranza di miglior fortuna, si ridusse a lavorare sotto questo avarissimo maestro, che appena gli dava di che vivere.

BOESTRAETEN (N.), scolaro di Francesco Hals, era nato circa il 1627. Udeudo farsi le maraviglie dell'immensa fortuna fatta in Inghilterra dal suo amico Faes, detto Kely, pensò di recarsi presso di lui. Lo accolse questi con piacere, ma temendo in appresso di averlo suo rivale, gli disse un giorno ingenuamente. " Voi sapete che i soli ri-" tratti sono le pitture che formano « la mia gloria e la mia fortuna, mentre voi siete ugualmente ad-- destrato in ogni altra maniera di « pittura. Dipingete adunque tutto « ciò che volete, ed a me lasciate » i soli ritratti. Le opere vostre sa-« ranno da me lodate come ben meritano, e vi farò guadagnare a assai ». Così rimasero d'accordo, e gli elogi di Lely procurarono tante commissioni a Roestracten, che in breve arricchi. Morì in Londra mel 1698.

ROETTIERS (FRANCESCO), nacque « Parigi da una famiglia celebre per aver dato molti intagliatori, monetaj e medaglisti, sebbene non de' più valenti in tali profes-sioni. Fu egli buon modellatore, ma di non purgatissimo stile, onde si diele all' intaglio in rame, ed ineise in sul gusto di Largilliere diverse stampe, tra le quali

Gesù Cristo che perta la Croce e Gesù Cristo sul Calvario confitto in Croce.

ROGER (MAURIEIO), mate in

Francia eirca il 1600, esercituva in Roma l'arte dell'intaglio nel 1647, e pubblicò gl' intagli di Giovan Barile eseguiti nella porta che corri-sponde al loggiato che mette nell'ap-partamento dipinto da Raffaello. Un

ROGGER (TEODORO) incise un quadro rappresentante la Vergine con altre figure.

detto da Bruges , nacque circa il 1366, e fu allieve dei van Eyck. Scrive vander Maroder, che molte chiese di Bruges possedevano diversi suoi quadri di abbastanza corretto disegno e graziosamente condotti. Ignorasi l'epoca della sua

ROGMAN (ROELANDO), nato in Amsterdara nel 1597, dipinse il paesaggio con grande varietà, ma alquanto crudamente. Durante la lunga sua esistenza, ritrasse presso che tutte le fortezze dell'Olanda; ed i suoi disegni sono dagli artisti tenuti in grande stima. Morì di 88

anni e più.
ROGMAN (GELTRUDE) appartenente alla stessa famiglia di Rogman Rolando, intagliò molti soggetti parte tratti dai dipinti di Rolando e parte di propria invenzione, tra i quali quattro stampe rappresentanti diverse occupazioni muliebri, ed il castello di Zailen, colle lettere R. Rochman del., Gertr. Rochman se.

Lo stesso Rolando aveva pure incisi tre serie di paesaggi contenenti in tutto tredici stampe.

ROLAN (FAUGERBE) lavorava in Siviglia nel 1653, avendo in tale suno dipinta una così detta Madonna del Giubileo, ed un S. Francesco per ornamento di una nave battezzata con tal nome. Écco tutto quanto è noto di questo pittere.

ROLI (ARTONIO), bologuese, nato nel 1643, fu scolaro del Colonna, celebre quadraturista. Più d'ogni altra sua opera sono lodate le quadrature ed ornamenti architettonici dipinti nella certosa di Pisa, dove

mostrossi non da meno del maestro-Mori nel 1696.

ROMAN (BARTOLOMEO) nacque in Madrid nel 1596, e fu per av-ventura il miglior scolaro che abbia avuto Vincenzo Carducho. Non dobbiamo ad ogui modo tucere, che Roman acquisto, dopo essere uscito dalla scuola del Caducho, miglior colorito, dalcezza di chiaroscuro, e più lodevole panneggiamento sotto Giacomo Velasquez. Ma Roman, comanque fosse assai valente pittore, mai non ebbe fortuna eguale al merito, perche non curavasi di aver molte commissioni. Tra le migliori sue opere, sono lodati un quadro eseguito per la chiesa dell'Incarna-zione a Madrid, ed uno fatto per Alcala d'Henares. Non è nota l'epoca della sua morte.

ROMANELLI (G10. FRANCESCO), nato a Viterbo nel 1617, fu alcum tempo scolaro del Domenichino, poi di Pietro da Cortona, il quale dovendo recarsi in Lombardia, lasciava al Romanelli ed al Bottalla il carico di dipingere in sua vece il palazzo Barberini. Ma mentre il maestro era lontano, i giovani pittori cercarono di avere dal committente direttamente quel lavoro, onde furono da Pietro congedati. Allora il Romanelli, assistito dal Bernini, cambiava maniera, formandosi un carattere meno grandioso e meno dotto di quello del Cortonese, ma più gentile e più seduceute. Di questo nuovo stile è la Deposizione di Croce a S. Ambrogio di Rome, la quale udendo il maestro esaltarsi come cosa maravigliosa, vi mise a fronte quel S. Stefano, che lo stesso Bernini dovette confessare assai migliore del quadro dello scolaro. Trovandosi rifugiato in Francia il cardinale Barberini, suo protettore, il Romanelli recossi dee volte presso di lui, ed operò molte cose per il cardinale Mazzarini e per il re con suo grande profitto. Di riterno in Italia, la seconda volta, lavorò in

diverse città, e particolarmente in Roma. Sorpreso in Viterbo sua patria da grave infermità, mentre recavasi per la terza volta in Francia, terminò i suoi giorni nella fre-sca età di 46 anni. Suo figliuolo

ROMANELLI (URBANO) non ancora perfettamente ammaestrato nell'arte paterna, fu ammesso nella scuola di Ciro Ferri. Lavorò cou lode nelle cattedrali di Viterbo e di Velletri, e prometteva di riuscire non meno valente pittore del padre, ma morì troppo giovane per avverare le concepite speranze.

ROMANET (ANTONIO), nato a Parigi nel 1748, o come alcuni pretendono, 1758, apprese il disegno e l'intaglio in rame da J. G. Wille: indi, recatosi a Basilea, lavorò qualche tempo sotto la direzione di Cristiano de Mechel. Tra le non poche cose ch' egli pubblicò, ebbero celebrità le seguenti stampe :

Carlo Teodoro elettore di Bavie-

ra, da Pompeo Battoni.

Luigi Francesco di Bourbon, prin-cipe di Conti da le Tellier. L'amico di Rembrandt, da un

quadro del medesimo. La morte di Adone, da Kupetzhy. Il Cantone di fiera, da Seekatz.

ROMANI (IL) da Reggio, fiorl nel diciassettesimo secolo, e credesi che studiasse la pittura in Venezia sotto alcuni allievi di Paolo e del Tintoretto, per averne imitato lo stile nel quadro dei Misteri del Rosario, che dipinse in patria.

- (GIAN FRANCESCO), pittore cremonese, fioriva dal 1590, al 1610. come resta dimostrato da alcune sottoscrizioni di lui - Jo. Franciscus

de Romanis pingebat.
ROMANINO (GIROLAMO), o Romano, fioriva in Brescia, unitamente al Moretto suo concittadino ed emulo, circa il 1540. E perche il Moretto erasi alquanto allargato dalla scuola veneta per imitare le cose di Raffaello, il Romanino prese a sostenere caldamente la scuola pa-

tria; la quale gloriosa gara torno utile all'uno ed all'altro, perocche cercando di superarsi, si avvicinarono alla eccellenza dell' arte. Senza formare giudizio del rispettivo merito, certa cosa è che il Romanino fu grande maestro in ogui genere di storie così sacre che profane, come può vedersi non solamente nelle chiese e quadrerie della sua putria, ma ancora in altre città. Totti convengono che il suo capo-lavoro è il S. Apollonio a S. Maria in Calcara di Brescia: quadro sorpren-dente per copia di figure, per ric-chezza di arredi, per varietà di volti e di abiti , e mille pittoriche bellezze. Morì assai vecchio l'anno 1556.

ROMANO (FRANCESCO) nato a Gand nel 1646, poi ch'ebbe ap-presi i principi del disegno e del-l'architettura, si fece frate domenicano, e disegnò e diresse alcune. fabbriche spettanti al suo ordine; onde acquistò nome di valente architetto. Per ordine degli Stati di Olanda operò nel 1684 intorno alla sabbrica del ponte di Mastricht; in appresso su chiamato a Parigi per terminare il ponte Reale, che gli architetti parigini credevano non potersi condurre a buon fine. In premio di quest' opera felicemente terminata, fu il buon frate nominato Ispettore de' ponti e degli argini ed architetto delle fabbriche del re nella Generalità di Parigi. Morì in Parigi di 89 anni nel 1735.

- (DOMENICO), toscano, fu scolaro del Salviati, e sappiamo che vivea nel 1568, perche dal Vasari in tale anno ricordato tra i

pittori viventi.

- (GIULIO). V. Pippi. - (LUCIO). V. Luzzo. - (VIRGILIO) di Roma, fu sco-

laro di Baldassare Peruzzi, ed è noto per alcuni freschi lodati da Giorgio Vasari, senza che peraltro conoscasi nella presente età alcuna sua opera certa

ROMBOTUS (Tropono), pato in

Anversa nel 1597, frequentò la scuola di lanssens fino ai vent' anni: giunto alla quale età parti alla volta d' Italia. Dodici quadri rappresentanti storie di sacro argomento, lo fecero in Roma conoscere valente pittore, e gli procurarono copiose commissioni. Chiamato alla corte del Gran Duca di Toscana, vi fu trattenuto lungo tempo. Tornava poi in patria, dove trovò con estremo dispiacere che Rubens aveva preoccupati tutti gli animi, onde non rifiniva di sparlare di così grande artista, col quale aspirava a dividere la gloria di primo pittore. Fu in tale occasione, che sentendosi ani-mato contre il suo troppo grande emulo, condusse i più bei quadri che usciti siano dalle sue mani. Perocchè il S. Francesco che riceve le stimmate, il Sacrificio di Abramo, e la Temi circondata dai suoi attributi, che conservasi nella sala di Giustizia di Gand sono tutti maravigliosi quadri: e l'ultimo per alcuni rispetti è forse migliore delle più studiate opere di Rubens. Non contento di avvicinarsegli, e forse di-uguagliarlo per conto del merito pittorico, volle ancora tentare, se possibil fosse, di superarlo nella magnificenza: ma i suoi guadagni, sebbene ragguardevoli, non essendo alle spese proporzionati, si trovò bentosto in necessità di ridursi entro più moderati confini; e si soggiugue, che ne fu talmente afflitto, da perdere in breve la sanità e la vita nella fresca età di 43 anni. Ne la aua emulazione con Rubens gli riuaci soltanto pregiudicevole per rispetto all'interesse ed alla salute, ma eziandio alla gloria : perocchè, vedendo di non poterie superare nei soggetti gravi, erasi dato a dipin-gere triviali argementi di bevitori, di ciarlatani, di suonatori, ecc.

ROMEO (D. GIUSEPPE) nacque in Cervéra di Arragona nel 1701, ed apprese iu patria gli elementi del disegno. Recavasi poi a Roma, dove frequentò la scuola del Masucci. Di ritorno in patria dipinse per il convento della Mercede di Barcellona un' Apparizione della Vergine a S. Pietro Nolasco; quadro assai stimato, che fu cagioue di farlo chiamare alla corte per ristaurare di versi quadri del palazzo del Retiro, e fu nominato pittore del re. Morì in Madrid, dove conservaosi quasi tutte le sue opere, nel 1772.

ROMERO (SIMONE), pittore Sivigliano, ed amico di Murillo, fiori circa il 1660, risguardato quale eccellente ritrattista.

RONCALLI (CAVAL. CRISTOFORO) detto delle Pomarance, villaggio poco discosto da Volterra, e patria ancora del Circignani suo maestro, nacque nel 1532. Condotto in età giovanile a Roma dal maestro, che lo ritenne poi lungamente in qualità di suo sjuto, fu col Tempesti, con Raffaellino da Reggio, col giovane Palma e con altri molti, destinato a continuare la loggia di Raffaello sotto la direzione del ce? lebre Ignazio Danti. Terminato questo lavoro, dipinse nella stessa Roma alla Certosa, la Morte di Avania e Saffira: opera insigne, trovata degua di essere copiata in musaico a S. Pietro. Faceva in appresso il Battesimo di Costantino nella basilica Lateranense. Ma la più grande e magnifica opera del Roncalli fu quella della cupola di Loreto, nella quale, per la protezione di un por-porato, fu preferito a Guido Reni ed al Caravaggio: onde offesi ambidue, ne fecero vendetta secondo il carattere loro; il primo mostrando con alcune eccellenti opere, che avrebbe dovuto essere preferito al Pomarance; l'altro facendogli da un suo sicario vilmente sfregiare il viso. Terminata la cupola di Lore-to, venne in diversi luoghi del Piceno adoperato assai in opere pubbliche e private, variando egli la stile in modo, che ora partecipa del fiorentino e del romano, ed ora si

accosta a quello della scuola veneziana. Per l'ordinario è più vivo e brillante ne freschi che nei quadri all' olio ; e gli uni e gli altri , quando l'argomento lo permette, sono ornati di ridenti paesi, ch'egli sapeva fare in modo che giovassero a dar risalto al principale oggetto. La sua patria possede una pregevole opera di questo illustre figlio. Fu lungamente in Genova e l'arricchì di belle opere, che non temono il paragone delle tante che possiede di mano dei più illustri artisti italiani e stranieri. Morì di 74 anni. RONCELLO (D. GIUSEPPE), nato

in Bergamo nel 1677, riusci singolare nel rappresentare incendi notturni, e piccoli paesi d'ordinario rischiarati dalle fiamme. Il caval. Celesti li trovò talmente di suo gusto, che a molti aggiunse leggiadre figurine, rendendoli con ciò assai più pregevoli. Mancò Don Giuseppe all'arte nel 1729.

RONCHO (MICHELE DE), milanese, dipingeva dal 1375 al 1377 nel duomo di Bergamo in compa-guia di Pecino e di Pietro de Nova; e da poche reliquie che rimangono dei loro lavori, pare che possano annoverarsi tra que' pittori italiani, che allontanandosi dal goffo stile de' pittori bizantini, si accosta-Vano alla maniera giottesca.

RONDANI (FRANCESCO MARIA) nato in sul declinare del quindicesimo secolo, fu scolaro poscia ajuto del Correggio, che cerco d'imitare assai da vicino, e direi quasi servilmente ancora nelle opere di propria invenzione; di modo che le cose sue si scambierebbero facilmente con quelle del maestro, se, come nelle altre parti di minor conto lo avesse saputo imitare nella magia del chiaroscuro e nella grandiosità. Ma egli fu per lo contrario minutissimo negli accessori eziandio con grave scapito delle parti principali. Le sue migliori opere sono una Madonna fuori della chiesa della Maddalena

in Parma ed i SS. Agostino e Girolamo agli Eremitani della stessa città. Nella quadreria Scarani, in Bologna, conservasi un quadro della Vergine col Bambino che tiene in mano una rondine allusiva al nome del pittore. Morì nel 1548.

RONDINELLO (Niccolò) da Ravenna, uno de valenti allievi di Giovan Bellini, e suo ajuto in malte opere d'importanza, fioriva circa il 1500. Siccome ne diversi suoi quadri, ond' è ricca la patria di lui,

trovasi la diligenza del maestro nell'ornare gli abiti, il suo disegno ed il florido colorito, ma minore sceltezza di volti, ed il contornare alquanto secco, dubitano alcuni che il Rondinello non abbia vedute le ultime pitture del maestro, nelle quali, forse dietro l'esempio dei suoi grandi allievi Tiziano e Gior-

gione, andò accostandosi al moderno stile. Si vuole che la miglior tavola del Rondinelli sia quella di S. Domenico. Morì di 60 anni, circa

il 1500. RONDINOSI (ZACCARIA) pisano, nato dopo il 1500, aveva più che in tutt'altro acquistato nome di buon pittore di ornato, quando dai suoi concittadini sa incaricato di ristaurare le pitture del Campo Santo; colla quale lunga e difficile opera si rese benemerito della sua patria in modo, ch' ebbe l'onore della sepoltura con lapide nello stesso Campo Santo. Morì circa il 1580.

RONZELLI (Pierro), bergamasco, operava in patria del 1588 al 1616, ed era tenuto per uno dei buoni ritrattisti che fossero in Bergamo dopo la morte del Maroni. Era probabilmente suo figliuolo

· (FARIO), che fiorì nel 1629; pittore di non scelto stile, ma lontano dal manierismo ed abbastanza copioso. Una delle più lodate sue pitture è il matrimouio di S. Alessandro nella chiesa di S. Grata.

ROODTSEUS (GIOVANNI) nato

circa il 1590, fu allievo di Pietro Lestman. Poche cose fece di storia, a moltissimi ritratti , ne'quali s non uguagliò vander Helst, ch'egli si era proposto per suo modello, gli si avvicinò assaissimo. Morì di quarant' anni, lasciando un figliuolo chiamato

ROODTSEUS (G1ACOMO) il quale rimasto orfano in fanciullesca età, fa ammaestrato nella pittura da Gio-vanni Haem. Operò molto in di-verse città dell' Olanda, imitando selicemente lo stile del maestro, e guadagnò assai. Ignorasi ogni particolar circostanza della sua vita.

ROOKER (Eduardo) nacque in Loudra l'anno 1712, e fu uno dei buoni disegnatori ed intagliatori specialmente di cose d'architettura. Morì in patria nel 1774. Tra le sue più rinomate stampe contansi le

seguenti:

Spaccato di S. Paolo di Londra,

da un disegno di Wale.

Monumento romano che trovasi ad Igel nel ducato di Luxembourg. Sei vedute di varie parti di Lon-

dra, sui disegni di Sandby e suoi proprj.

Quattro vedute d'Italia, da Wilson. Dodici Vedute d'Inghilterra, da

Paolo Sandby, ec.
ROOR (GIACOMO), nacque in
Anversa nel 1686, ed essendo ancor fanciullo apprese i principi dell'arte sotto mediocri maestri, ma si perfezionò nella scuola di van Opstal, che lo andava esercitando nel copiare i quadri de migliori maestri. Con tale esercizio, prima di lasciare la scuola di Opstal, si era renduto così famigliare lo stile di Rubens, che fu trovato degno di fare una copia del suo S. Cristoforo, richiesto al maestro dalle corte di Francia. Allora non era ancora giunto ai diciannove anni; e prima dei venti erasi fatto conoscere con · alcuni gentili quadretti in sull' andare di quelli di Teniers. Di venticinque anni, fatta società con Diz. degli Arch. ecc. T. III.

Opstal, dipiase moltimimi quadri per diverse corti della Germania, ed uno sfonse grandissimo per il palazzo della città di Lovanio. Dopo la morte di Opetal passò ull' Haja, poi a Leida, dove in una sala dipinse i più bei soggetti del Paster Fide, e nell'altra i fatti di Achille, e nel palco la sua apoteosi. A queste grandi opere tennero dietro Brenno che assedia il Campidoglio, Pandora che si presenta al concilio degli Dei, ed altre storie fatte in diverse città dell' Olanda, senza peraltro omettere il lavoro di molti graziosi quadri da cavalletto, che vendeva a carissimo prezzo, ende morl ricchissimo nel 1747.

ROOS (GIOVAN ENRICO) nate ad Otterberg nel Basso Palatinato l'anno 1631, fu ammaestrato nella pittura da Adriano de Bie. Sebbene abbia fatto ancora non pochi ritrat-ti, Roos va debitore della maggiore sua gloria ai paesaggi sparsi di cavalli, di buoi, di pecore, di capre, con tanta verità dipinti, che in tal genere viene riputeto uno dei pitt grandi naturalisti. Lavorò molto in Francfort, in Francia, in Inghilterra, in Italia, di dove tornava ricco a Francfort, città scelta per suo stabile domicilio. Nel 1685, la sua casa fu da casuale incendio consumata con quanti effetti conteneva; per salvare i quali, essendosi Roce imprudentemente avventurato in mezzo alle fiamme, cadde privo di sentimenti, soffocato del fumo. I suoi amici lo trassero fuori delle fiamme, ed ottenuero di richiamario alla vita; ma nel susseguente giorno morì di 64 anni. Era suo fratello

zel nel 1638, fu aucor esso scolare di Adriano de Bie; ma non erane ancora due anni passati, da che tro-vavasi presso di lui, che udende lodarsi il fratello , tornò alla casa paterna, e fu suo scolaro ed ajuto molti anni. Un vasto quadro, in cui aveva ritratti tutti gli ufficiali

di tre reggimenti delle milizie di Moneso, piecque tahmente all' elettore Palatino, che dopo averlo magnificamente regalato, gli commise altre importanti opere. Lo stesso fesero in appresso le corti di Badeu, di Hansu e di Nassau. Il duca di Wirtemberga gli ordinò otto gran quadri di argomento storico, e lo ricompensò col titolo e collo stipendio di primo pittore di corte. Dopo tal' epoca altro non è noto, se non che trovavasi in Strasburgo quando quella città fu occupata dai Francesi, e morì nella stessa città ricchissimo.

ROOS (FILIPPO) figliuolo ed allievo di Giovan Enrico, nacque a Franciort nel 1655. Il Landgravio d' Assia Cassel, lo dichiarò suo pittore mentre ancora apprendeva gli elementi della pittura nella paterna scuola, e lo mandò a Roma provveduto di largo stipendio, a condizione che tornasse alla sua corte; ma Roos scordò con brutta ingratitudine il beneficio ed il benefattore. Conobbe in Roma Giacinto Brandi, e per isposare la sua figlia si fece cattolico. Ma non tardò a disgustarsi col suocero, e la virtuosa sposa fu l'infelice vittima dello stravagante suo carattere. Roos dimorava in Tivoli, più occupato della caccia che della pittura; ma non pertanto la facilità del pennello aveva riempite in Roma le botteghe dei mercanti di quadri, co'suoi pae-saggi. Ma egli non dipingeva che per vivere, e morì miserabile. Suo fratello

— (N.) nato in Francfort nei 1659, fu pure pittore di paesaggi e di animali, ma inferiore a Filippo. Peraltro correttamente disegnava, e dottamente armonizzava i colori.

ROSA (SALVATORE), napolitano, pato nel 1615, fu allievo in patria dello Spagnoletto, o come altri vogliono di Andrea Falcone. Nulla dirò dello strano carattere e dei poetici talenti di quest' nomo singo-

lare, che nei decorsi tempi eliba in poesia, ed ha tuttavia maggior fama che forse non meriterebbe. Ma forse contribuì in parte ad accrescergli nome tra i seguaci delle muse il merito pittorico veramente grande, e più grande ancora a cagione delle sue singolari inclinazioni. All' ombreggiar fortissimo dello Spagnoletto aggiunse il tetro del Curavaggio, spoglio però de' suoi difetti di disegno, e ritrasse ne suoi paesaggi, non la natura senza scelta, come taluno disse, ma la natura aspra, terribile che più dell'amena e gentile si confaceva al suo carattere melanconico ed irascibile. Quindi le aspre selve, le inaccessibili rupi, le orride caverne, le deserte campagne, gli alberi cadenti per vecchiaja, o schiantati dai turbini, il cielo minaccioso, il mare agitato da furiosa burrasca, furono sempre i suoi prediletti argomenti. Perciò compiacevasi del soggiorno di Volterra; colà trovandosi invidiava coloro che potevano deliziarsi tra le scoscese montagne della Gafragnana. Ved. le sue lettere, nella Raccolta delle Pittoriche. Ad ogni modo, per gl'infiniti meriti che vi si scorgono, il suo stile fu universalmente gradito, come talvolta ai vini delicati si pre-feriscono gli austeri. Ma più di tutto lo resero accetto le figurine egregiamente mosse di pastori, di marinai, di soldati, onde popolò i suoi paesaggi. Nè egli si limitò alle figure di piccole dimensioni, che condusse aucora belle tavole d'altare di grandissimo effetto, quali sono il Martirio di alcuni Santi a S. Giovanni de' Fiorentini a Roma, il quadro ch'era in Milano in S. Giovanni alle Case Rotte, ed un altro già posseduto dal consigliere Mainoni, rappresentante S. Francesco nel deserto illuminato dall' incerto raggio di nascente luna. Ne limitossi a far vasti quadri soltanto di sacro argomento, perocchè sono celebri molti di storia profana, tra

quali non ricorderò che quello direrie, nelle quali i suoi dipinti si della Congiura di Catilina, che in addietro possedeva la famiglia Martinelli di Firenze. Condusse pure quadri di hattaglie di grandissime dimensioni, che, secondo egli scri-ve, terminava in trenta o quaranta giorni, e sorprendevano Roma, e gli venivano pagati, ognuno, cento doppie. Era venuto ad abitare in Roma in giovanile età, e tranne qualche accidentale lontananza, per villeggiare, o per dipingere in diverse parti, vi rimase fino alla morte che lo rapi all'arte nel 1673. Le mortali sue spoglie furono onorate di solenni pompe funebri, ed ebbero riposo nella chiesa degli Angeli, dove le additano un'iscrizione ed il ritratto in marmo. Ciò che renderà sempre pregevoli le sue pitture sono un tocco di pennello spiritoso, la forza del chiaroscaro, i fogliami trattati con isquisito gusto, l'abbondanza dell'invenzione, la facilità di nuovi partiti, e tanti altri pregi, che quasi non permettono allo spettatore di accorgersi di qualche leggiere scorrezione di disegno. Intagliò con sommo gusto all'acqua forte diverse stampe tratte dai propri quadri, che hanno tutta l'originalità dei dipinti, onde sono dagl' intelligenti tenute in molto

ROSA (FRANCESCO), detto Pacicco o Pacecco, napolitano, nato circa il 1580, fu allievo di Massimo Stanzioni, che lo esercitava nel copiare le proprie pitture. Ma ridottosi a lavorare da sè, ebbe oppor-tunità di migliorare lo stile collo studio de' migliori esemplari dei grandi maestri, e sui modelli di tre sue bellissime nipoti. Tra le diverse tavole d'altare fatte per Napoli, sono principalmente lodate quella di S. Tommaso d'Aquino alla Trinità e l'altra rappresentante il Battesimo di S. Candida a San Pietro d' Aram. Ma il Rosa assai più che per chiese, lavorò per private qua-

fanno distinguere per rara correzione di disegno, per bellezza di estremità, per nobiltà di volti, per dolcezza di colorito. Visse lungo tempo ed abbastanza felicemente, se l'estrema sua vecchiaja non fosse stata amareggiata dulla perdita di

– (Aniella o Anella), quelle delle sue tre nipoti che nella scuola di Massimo e sua, erasi fatta va-lente pittrice, e che in età di 36 anni cadde innocente vittima di Beltrano o Beltramo suo condiscepolo, marito e collaboratore. Vedi Beltramo Agostino.

--- (SIGISMONDO) allievo di Giu-seppe Chiari, mediocre scolaro del Maratta, fu ancora più debole del maestro, onde basterà l'averlo no-

minato.

(CRISTOFORO E STEFANO FRATELLI) bresciani, nati circa il 1500, furono valenti quadraturisti, e molte lodate opere lasciarono nella loro patria ed in Venezia, in alcune delle quali lo stesso Tiziano non isdegno di dipingere le figure. Figliuolo di Cristoforo fu

dosi col padre in Venezia, fu ricevuto in casa ed amorosamente ammaestrato nella pittura da Tiziano, amicissimo e compare di Cristoforo. Tornato a Brescia, dipinse alla Madonna delle Grazie il Martirio di S. Barbara; fece in S. Prancesco S. Michele che scaccia Lucifero, e nella chiesa dei Poveri della Misericordia Giacobbe cogli Augeli ed un Presepio. Ma quando si speravano le più perfette opere della vi-rilità, cadde vittima della pestilenza del 1576, che fu fatale esiandio al sommo suo maestro.

- da Tivoli, figlia di Giaci nto Brandi e moglie di Filippo Roos, fu allieva del padre e valorosa pit-trice; ma infelice vittima del bru-tale carattere dell' ingrato consorte.

- (FRANCESCO), genovese, fu scolaro, ma non imitatore di Pietro

da Cortona. Fece le prime sue opere in Roma, a S. Carlo al Corpo, ed ai Santi Vincenzo ed Anastasio, melle quali si accosta allo stile degli scolari tenebrosi del Caravaggio. Ma il sue Miracolo di S. Antonio dipinto in vasta tela per la chiesa di S. Maria dei Frari di Venezia, per intelligenza di nudo e di chiaroscuro è per grandiosità di forme, craderabbesi di un allievo dei Caracci; ma agraziatamente tali pregi sono smeutiti dalla caravaggesca ignobiltà delle teste.

ROSALIBA (ANTONELLO) di Messina, fioriva ne' primi anni del sedicesimo secolo; ma di quante operò in patria non rimane adesso che man Nostra Donna col Bambino, nel villaggia di Postunina: prezioso quadro che rende più vivo il desiderio delle perdute epare di questo grazio-

so piltore.

ROSELLI (NICCOLÒ), ferrarese, operava in patria nel 1568. Alcune pittura dauno fondamento di crederlo allievo del Dossi; me in altre, e segnatamenta nelle dodici tavole fatte per le Certosa, tenne un affatto diverso stile, che accostasi a quello di Benveauto, o del Bagnaquello. Sobbene abbie alcune lodevola parti, e si mostri assai diligente, tiene una mamiera così ricercata e minuta, che ci fa sentire, dirocosì, lo studio e la fatica di ogni colpo di pennello.

MOSI (ZANOBIO), fiorentino e seclaro di Cristofano Allori, fioriva dopo il 1621, nel quale anno, essendo morto il macestro, terminò egli le pitture che questi aveva lasciale imperfette: ma non è noto che facesse veruna lodevole cosa di

propria invenzione.

(GIOVANNI), contemporaneo di Zanobio, ed imitatore diligente del Falgani, fece molti lodati paesi in grandi e piccole tele, di cui abbondano le gellerie toscane. Sgraziatamente però molti quadri di paesaggi di Giovanni e di altri pit-

tori toccani dell' età sua some presentemente anneriti in modo ne' verdi, che possono riaguardarsi come perduti. Sia questo un avviso ai pittori, perche non si affidino cecamente ai venditori di colori, e men trascurino le studio necessarie a comoscere la natura de' minerali, vegetabili, olj e gomme, e delle preparazioni loro.

ROSIGNOLI (IACORO) nate a Livorno poce prima del 1550, seppe così fedelmente imitare nei grotteschi Perino del Vaga, che se le epoche della loro vita lo consentissero verrebbe creduto suo allieva. Poco e nulla operò in patrin, escundo stato chiamate giovane a Torino in quella ducal corte, che più non abbandono. Colà morì di circa sessant' anni, nel 1604, ed elsba onerata sepoltura con epitatio, che lo dichiara eccellente nei grotteschi

e negli stucchi.

ROSINO, pittore Cremonese, di cui parlano gli scrittori patri Zaiste di Aglio; è l'autore della bella copia di un quadro di Vincenzo Campi rappresentante i Santi Cosma e Damiano seduti a mensa, in atto di ragionare tra di loro. Vedesi dietro a S. Cosma la figura di persona indisposta intenta al ragionamento di detti Santi. Occupa la superior parte del quadro una gloria con Maria Vergue, avente il Bambino tra le Braccia. Appartenne questo quadro alla distrutta chiesa de' Santi Vito e Modesto, ed ora conservasi nella chiesa parrocchiale delle Torri dei Picenardi.

ROSITI (GIOVAN BATTISTA) da Forlì, dipingeva net 1500 in Velletri, a S. Maria dell'Orto, deve fine agli ultimi anni del diciottesimo secolo, e forse presentemente, si conservò una sua tavela di Indevole disegno e colorito, rappresentante Maria Vergine col Bambino in collo, con quattro Augioli ricuamente vestiti.

ROSMAELSER (GIOVANNI AUGU-

sto) nacque a Lipsia nel 1752, apprese il disegno e l'intaglio nell'accademia della sua patria, sotto la direziene d'Osser; e dopo qualche tempo applicossi all'architettura, nella quale ebbe a maestro Lange architetto dell'università. Non tardò per altro a tornare alla professione d'intagliatore; e pubblicò due stam-pe sotto il titolo di Promenades autour de Leipsig, che lo resero som-mamente celebre. Contrasse domestichezza col famoso incisore Chodowieck, che l'istrul in tutta la pratica dell'acquaforte. In sei anni pubblicava poi più di 300 vignette. Nel 1781 recavasi a Berlino per abbracciere l'amico Chodowieck; di la si rendeva a Dresda, dove si trattenne tre mesi per osservare e sta-diare tenti capi lavori di quella insigne galleria. Tornato ia patria in sul declinare del 1782, sopravvisse pochi mesi, colpito da mortale ma-lattia. Sono pur celebri, oltre le già indicate, le seguenti stampe.

Testa di Gellert, cavata da una pietra integliata da Kaneksdorf.

Ritratto del dottor Dodd.

Veduta del bosco di Rosenthal. Veduta della corte d' Anerbach. Quattro fogli di cuffie e di abbighamunti di Dresda; ec.

ROSSEAU (GIACOMO) naeque a Parigi nel 1630, e fu uno de' mighori pittori di prospettive che di que' tempi abbia avuto la Francia. Lodovico XIV gli commise di dispingere il tenero di Saint-Germainen-Lais, nel quale eseguivansi le opere del celebre Lulli; indi fu adoperato per le case resti, che arricchi di bella prospettive e di paesaggi. In ultimo fu condotto da milord Montaigu a Londra, dove morì nel 1693.

ROSSEL (DON GRUSEPPE) membre dell' Accademia di S. Barbaradi Valenza; seppe rendersi benemerito dell' arte merce le utili cure oh'egli prese per la prosperità di quell' insigne senola, dove tuttora conservasi un suo ledevele quadro, rappresentante S. Luca, fatto l'enno 1754,

ROSSELLI (MATTEO), meto a Firenze nel 1578, fu da principio scolarono, ma formò il suo stile, stu-signano, ma formò il suo stile, stusignano, ma sursee a successiona l'assediando in patria ed in Roma l'asse tico. Chismato a Modena da quel duca con onorate esibizioni, preferi di servire a Cosimo II, suo naturale signore, e Firenze gli andò debitrice dei migliori artisti che illustrarono la prima melà del diciassettesimo secolo. Matteo fu veramente un egregio pittore, corretto nel disegno, lontano dal manierisme, e di uno stile così pressimo al graudioso, che alcune pitture si scambiano facile mente colle caraccesche. Le princi-pali sue opere all'olio sono il Presepio a S. Gaetano e la Crocifis-sione di S. Andrez ad Ognisanti. Più belli di lunga mano sono i freschi, tra i quali sono famosi quelli del chiostro della Nunziata, rappresentanti la Storia di Papa Alessan-dro IV che approve l'ordine dei Servi; e nella villa di Poggio imperiale sono alcune belle storie allusive alla famiglia dei Medici, di-pinte nella volta di una sala. Ad ogni modo, più che dalle opere di pittura, nelle queli ebbe molti eguali ed alcuni superiori, ritrasse lode e non ebbe chi lo pareggiasse nella difficite arte d'insegnare, evendo possedute in eminente grado tutte le parti che costituiscomo l'ottimo precettore : facile comunicativa, accortezza nel conoscere gl'ingegni e saperli porre in su la loro via, animo temperato e paziente, da ogni invidia alieno, e quel paterno affetto che sopra ogni altra virti Quiutiliano desiderava ne maestri. Lasciò in tutti i busni, e specialmente negli amici dell'arte, vivo desiderio di sè l'anno 1650.

ROSSETTI (DOMENICO) nato in Venezia circa il 1650, fo eccellente disegnatore, intagliatore in mante edi in leggo e comatore di monate. Aveva di già nome di valente artista nel 1699, nel quale auno fu decorato del titolo di cavaliere della milizia aurata, e condotto a Verona da monsignor Barbarigo, vescovo di quella città, dove fu per molti avai maestro de' conj di quella secca. Fu pure dodici anni ai servigi dell'eletture Palatino; ed in Verona ed a Dusseldorf ed in Venezia pubblicò diverse pregevoli stampe, tra le quali:

Papa Alessandro III riconosciuto dal doge di Venezia, da Paolo Verronese.

Grande vittoria riportata dai Veneziani sopra gl'Imperiali, del Tintoretto.

Gli ambasciatori veneziani inviati dal Senato a Federico Barbarossa, da Gabriele Calliari.

Simile ambasciata, da un quadro del Tintoretto.

Il papa che dà la benedizione al doge Ziani, da Francesco da Ponte.

L'imperatore Federigo prostrato innanzi al papa, da Federigo Zuccheri ec.

ROSSETTI (PAOLO) nato in Couto circa la metà del sedicesimo secolo, lavorò di musaico nella cappella Gregoriana, sotto la direzione del Munziani, e fece altre opere altrove, che furono molto lodate. Morì nel 1621.

dei più diligenti ajuti del cavalier d'Arpino, condusse eziandio alcune pitture sui propri disegui, che nen si distinguono da quelle del maestro, che per essere meno calde e apiritose. Morì durante il pontificato di Urbano VIII.

—— (GIOVAN PAOLO) di Volterra, nipote, allievo ed ajuto di Dauiello, dopo la morte dello zio riparossi in patria, e l'arricchi di belle opere, tra le quali è dal Vasari assai lodata una Deposiziome a S. Dalmasio. Vivea ancora mel 1568.

ROSSI (PROPERZIA DE), illustre scultrice bolognese, nata in sul finire del quindicesimo secolo, dev'essere risguardata come una delle più illustri donne che trattarono le belle arti: perocchè non contenta di oc-cupare uno de più emisenti gradi tra gli scultori del miglior secolo, fecesi ammirare come suonatrice, cantante ed intagliatrice. Pure così rara donna perì vittima in fresca età di violenta mal corrisposta passione. Intagliò quest' illustre donna gli ornamenti di una porta di S. Petronio, scolpi ritratti, statue e bassi rilievi; e si riduste con maravigliosa diligenza ad intagliare nelle nocciuole di pesca, figurine così ben mosse, che nessuoo seppe mai fare nè più, nè meglio. Undici di queste, acquistate poi dal marchese dei Grassi di Bologna, rappresentavano da una parte gli apostoli e dall'al-tra diverse Vergini. Dicesi, che tro-vandosi in Bologua Clemente VII dopo l'incoronazione di Carlo V desiderò di conoscere così rara donna, ma ebbe lo sconforto di udire, che pochi di prima era stata sepolta nello Spedale della Morte.

(GIOVANNI ANTONIO DE) nacque in Roma nel 1616 da certo Lezzaro de'Rossi della terra di Brembate nel territorio bergamasco; studiò i principi dell'architettura sottò un oscuro maestro; e perchè non sapeva ben disegnare, diventò buon architetto vedendo e rivedendo i migliori edifizi di Roma. Concepiva egli nobilmente e con grande facilità, ma non sapendo esprimere i propri pensieri, era costretto a valersi dell'opera altrui. Fece in Roma al Corso quel pezzo del palazzo Ri-nuccini, la di cui facciata risguar-dasi qual capo-lavoro dell'arte. Ancora più magnifico è il palazzo ideato da lui per il principe Al-tieri al Gesù, che è uno de più superbi palazzi di Roma, non d'altro difetto accagionato, che di non formere una compita unità. Appar-

ngono pure all'architetto de Romi i palazzi Astalii e Muti, l'Ospedale delle Donne a S. Giovanni Latera-no, la chiesa di S. Pantaleo, la eappella del Monte di pietà, la chiesa della Maddalena ec. Lasciò morendo più di 80,000 scudi, guada-gnati coll' esercizio dell' arte sua , parte allo spedale della Consolazione, parte per dotare zitelle e parte a Sancta Sanctorum. Morì nel 1695, mello stesso anno in cui cessò di

vivere il suo cognato e forse parente ROSSI (MATTIA DE), romano aneor esso, il quale dopo gli studj della geometria e belle lettere, fu ammesso nella scuola del Beruini, che l'ebbe sempre assai caro, avendolo condotto in Francia ed adoperato in tutte le opere di grande importanza. Ebbe Mattia la direzione del palazzo che Clemente iX fece costruire a Lamporecchio; e per ordine del papa scrisse la bella relazione intorno ai malfondati timori intorno alla sicurezza della cupola di S. Pietro. Succedette al Beruini nella carica di architetto di S. Pietro; e chiamato in Francia per porre in esecuzione alcuni disegni del Bernini, seppe acquistarsi la grazia di quel re, che lo rimando a Roma carico di ricchezze e di onori. Ebbe da Innocenzo XII la Croce dell' ordine di Cristo. Fece il deposito di Clemente X, la fac-ciata di S. Gallo, la Dogana di Ripa Grande ec. Mandato da Inno-cenzo XII alle Chiane per riconoscere i danni arrecati dalle acque. tornò a Roma piuttosto indisposto che ammalato, ma ben tosto fu sorpreso da una mortale ritenzione d' orina, che lo rapì all'arte in età di 58 anni nel 1695. - (Pasqualino) nacque a Vi-

cenza nel 1641, ed apprese a di-pingere, può quasi dirsi, senza la direzione di alcun maestro, copiando prima le migliori opere de pittori veneti poi quelle della scuola romana. Lungamente si trattenne in Roma, dove si fece nome cell orazione di Nostro Signore all' Orto, dipinta in S. Carlo al Corso, e col Battesimo del Nostro Signore alla Madonna del Popolo. Molte opere eondusse pure nel Piceno, e fu assai lodato il S. Gregorio fatto pel duomo di Metelica. Ma più che di quadri per chiese, compiacevasi di rappresentare faceti argomenti in piccole tele, nel qual genere di poco cede ai migliori fiamminghi. Il reale palazzo di Torino possede molte sovrapporte, ed aucora quadri di mediocri dimensioni rapprescutanti sacri e profani argomenti, trattati con tanto sapore, che non possono vedersi più belle cose in pari genere. Morl circa il 1718.

- (ARTORIO) del Cadore, fiori nel quindicesimo secolo, ed ebbe un colorire così vago, che Tiziano non tornava mai in patria che non volesse ogni volta vedere le pitture di quest' uomo, che forse avevano destato nel fanciullesco suo animo il primo affetto per l'arte. La migliore e più copiosa opera di Antonio è la tavola dell'altar maggiore di Selva in cui è scritto il suo nome e patria senza iudicazione di anno. È probabile che operasse circa il 1450.

- O DE ROSSI (Angelo) nato in Firenze circa il '1670, è probabile che apprendesse la quadratura e l' ornato in Bologna. Lavorò molto in Venezia nella prima metà del diciottesimo secolo, seguendo uno stile sodo ed affatto scevro dal manierismo de'suoi tempi.

- (GIROLAMO) da Brescia, probabilmente scolaro del Rama, operava nella prima metà del diciassettesimo secolo. Tra le sue migliori cose è tenuta in pregio la tavola a S. Alessandro di Brescia, rappresentante la Vergine in mezzo a diversi Santi.

- (Lorenzo) fiorentino fu scolaro di Pietro Dandini, ma più che le cose del maestro fecesi ad imitare qualle di Livio Mehus. Sono principalmente lodati i suoi quadri da Cavalletto, condotti con molta grazia e facilità. Morì l'anno 1702,

ROSSI (Muzio), detto anche Mario nacque in Napoli ne' primi anni del diciassettesimo secolo; apprese i principi della pittura in patria dello Stanzioni, indi recossi a Bologna, ove frequentò la scuola di Guido Reni. Questo raro ingegno fa trovato capace di dipingere, nell' età di diciotto anni, alla Certosa di Bologna, in concorrenza di provetti artelici consumati nell'arte, Ma questa sua primaticcia opera è adesso la sola che conservisi in pubblico, perocchè tornato poco dopo in patria, dovette soddisfare a molte private commissioni; a la tribuna di S. Pietro in Maiella che dipinse poco prima di morire, più non esiste quale fu colorita da lui. Di 25 anni, che tanti ne contava quando fu sorpreso dall'ultima infermità, era di già riputatissimo maestro.

(ANDREA), nacque in Roma circa il 1730, ed apprese in patria i principi del disegno e della pittura. Sembra peraltro che non tardasse a darsi all' intaglio in rame, perocchè non giugneva forse ai quarrant' anni allorchè pubblicò l'interno della chiesa di Araceli addobbata per la canonizzazione di S. Margherita da Cortona. Le altre più conosciute sue stampe sono

Il Busto di Maria Vergine pian-

gente, da Carlo Doice.

S. Margarita da Cortona inginocchioni davanti un Crocifisso, da Pietro da Cortona.

Benedetto XIV, da un suo di-

segno.

L'Imperatore Giuseppe II ed il gran duca Pietro Leopoldo che si danno la mano, da Pompeo Battoni. Stampa assai ricercata. 1775.

(ENEA), bolognese e scolaro de Caracci, fece per luoghi pubblici e per private case alcune buone pitture, ma non tali che potessego farlo distinguere tra la folla dei Caracceschi.

(CARL'ANTONIO) nato a Milano nel 1581 circa, fu scolaro dei Procaccini. Il suo S. Siro cei due Santi laterali dipinti nel duomo di Pavia sono le migliori cose che si conoscano di questo valente pittore. Morì in patria nel 1648.

(FRANCESCO). V. Salviati.

(GIOVANNI BATTISTA), veronese, detto il Gobbino operava circa il 1650; ma le migliori sue pitture sono quelle condotte poco dopo uscito dalla scuola dell' Orbetto; perocchè volendo forse in appresso formarsi uno stile che fosse suo, andò invece sempre peggiorando.

GIOVANNI BATTISTA) di Rovigo, fu scolaro del Padovanino. Era nato circa il 1627; e stabilitosi in Venezia, vi condusse poche, ma belle pitture pubbliche, e diversi quadri per private quadrerie. A Padova, in S. Clemente vedevasi una sua pregevole opera. Vivea ancora nel 1680.

—— (DON ANGELO), allievo di Domenico Parodi, fu graziosissimo pittore di faceti argomenti e di poche opere serie, nelle quali ultime mostrossi buon Marattesco. Morì in Genova di 61 anni nel 1755.

nel 1660 circa, fu uno dei più cari allievi ed ajuti del Giordano. Fu col maestro lungamente a Madrid, di dove tornò in patria provvedute di buona pensione vitalizia, onde visse poi quasi del tutto ozioso fino al

1719, che fu l'ultimo della sua vita. Suo concittadino e condiscepolo era

ROSSI (NICCOLO), il quele morì di 50 anni nel 1700, dopo avere abbellita la patria con pregevoli pitture, che lo mostrano copioso inventore e coloritore in sul far del

maestro, sebbene pieghi alquanto più al rossigno. Si disse che in alcune opere di grande importanza,

come nel palco della (cappella rea-le, il Giordano lo accomodasse dei suoi disegni. Fece ancora molti quadri di animali, onde sono ricche le

quadrerie di Napoli, tenuti migliori di quelli del Recco. (ANTONIO), bolognese, uacque nel 1700, e fu scolaro del Fran-

ceschini, il quale, conoscendolo diligente più d'ogni altro suo allievo, lo adoperava di preferenza nelle opere ch'egli non poteva da solo condurre. Kisguardasi come suo capo-lavoro tra le tavole d'altare, il Martirio di S. Audrea, fatto per la chiesa di S. Domenico. Lavorò

molto per i pittori di paesi e di architetture, aggiugnendo alle loro opere bellissime macchiette, che le rendevano assai più gradite ai dilettanti. Morì in patria di 53 anni.

ROTA (MARTINO), nato a Sebenico di Dalmazia circa il 1532, apprese il disegno e l'intaglio in Venezia; indi recossi a Roma, dove nel 1569 pubblicò il rame del Giudizio universale dipinto dal Bonarroti. Questa stampa è stata più volte copiata, o servi di norma a

coloro che secero nuovi disegni di così samosa pittura, onde forma sicura testimonianza del singolar merito di Martino e come disegnatore e come intagliatore. Nè egli fu soltauto valente disegnatore: che mostrossi aucora dotto e copioso esecutore, come mostreremo nel se-

guente indice di alcune stampe di sua invenzione. Sembra che il Rota tagliò per il libro intit. Museo pit-Dis. degli Arch. ecc. T. 111.

non fosse pienamente soddisfatto dell'ordine generale della compo-sizione di Michelangelo; e nel 1573 pubblicò il suo Giudizio universale; diverso nell'ordine dal precedente: e questa bella stampa dedico all'im-peratore Rodolfo II. Lasciava inoltre imperfette morendo, un'altro Giudizio universale, che su poi terminato da Anselmo Boot. E questa stampa e tutte le buone prove delle stampe di questo maestro sono rarissime. Ignoriamo l'epoca della

sua morte, ma è noto che operava nel 1592. Ritratto di Massimiliano II imperatore. 1575. Busto di Rodolfo II. 1592.

Ritratto di Enrico IV. re di Francia. La Risurrezione di sua invenzio-

ne. 1577. Lo stesso soggetto trattato in diversa maniera Strage degl'Innocenti, di sua in-

venzione. Battaglia di Lepanto, di sua invenzione , stampa eseguita dopo

il 1572. Il Tributo di Cesare, da Tiziano. Il Marticio di S. Pietro, dallo

stesso. La Maddalena penitente, dallo stesso.

Prometeo lacerato dall'avvoltoio, dallo stesso.

Marsia scorticato da Apollo, ec. ec. ROUBILLAC (N.) uato in Bajonna nel 1739, intagliò molti rami alla maniera a lapis, rappresentanti

diversi paesaggi ed una raccolta dei principj di disegno. ROUK (GUGLIELMO) intagliatore inglese a granito, aveva studiata l'arte sotto il celebro Burke, e pubblicò alcune stampe non prive

di merito. ROVIRA (N.) intagliatore spa-gouolo operava in Valenza ne primi anni del diciottesimo secolo, ed è celebre il frontespizio ch'egli in-

pubblicandovi diverse stampe, le quali fanno testimonianza del mivaled ciassi glioramento fatto nell'arte. Cond' int trasse stretta amicizia con Carlo rispel Maratta e Ciro Ferri, che gli fu-rono utili per molti rispetti. Mori i suol larga gior f in Parigi nel 1699. pe lo Soggiungo un breve indice delle sue slampe. peroce le stoi Ritratto di Francesco Poilli suo posson maestro. Eduardo Colbert, sopraintendente Belle : ed ordinatore delle fabbriche e dei venzio giardini; bella incisione eseguita in lo mos Arles nel 1698. stro De Luigi XIV in abito militare, da in Par Largilliere. Delle S. Chiara, quadro storico, da tribuis Agostino Caracci. Le tre Marie al sepolcro di Gesù Cristo, da Annibale Caracci, stam-Carl pa capitale. Visitazione di S. Elisabetta, da peviela Carl P. Mignard. lem, c David che presenta a Saulle la Pietr testa del Gigante Goliat, da Giucia, di seppe Parrocel.
ROUSSEAU (GIOVAN FRANCE-Sogs sco), nato in Parigi circa il 1750, Sacra fu uno dei molti intagliatori di Visorregg guette a bulino per ornamento di libri. Intagliò pure alcune stampe S. Gio bino G

Le Forze d'Ercole, in quattre pezzi, dallo stesso.

Davidde che suona l'Arpa, dal Domenichino.

Mosè sottratto alle acque del Nilo dalla figlia di Faraone, da Niccolò Paussin.

Gesù Cristo portato al Sepolero, da Tiziano. È questa la stampa capitale de Rousselet-

ROUSSELET (MARIANNA). Fu costei moglie di Pietro Francesco Tardieu, e intagliò diversi soggetti, tra i quali

S. Giovanni nel deserto, da Carlo Vanloo, soggetto inciso ancora da Wanger in Venezia.

Diverse stampe per la Storia naturale di Buffon.

(MADDALENA TERESA) viene aunoversta tra le intagliatrici per avere inciso nel 1784 un'Ascensione del Redentore.

GARLO) integliò alcune figure allegoriche d'invenzione di Carlo le Brun.

RUBENS (PIETRO PAOLO) nacque nel 1577 in Colonia, dov' erasi riparata la famiglia di lui a cagione delle accanite guerre che agitavano le Fiandre, ed avevano posta in potere degli Olandesi Anversa sua patria. Tornata questa sotto il domi-nio del re di Spagna, suo padre ripatrio, e Pietro Paolo, che dimorando in Colonia non aveva studiate che le lettere latine, ottenne daila madre, che teneramente lo amava, di apprendere la pittura. Frequento da principio la scuola di van Oort, indi passava a quella di Ottovenius, che non solamente gli fu maestro nell'arte, ma lo rese col proprio esempio il più gentile e costumato artefice de Paesi Bassi. Di 23 anni venne in Italia, e fu rice-vuto alla corte del duca di Mantova. Approfittava della dimora in quella città per studiare le opere di Giulio Romano, eseguendo in pari tempo alcuni quadri per il generoso principe che lo aveva accolto piutte-

sto come gentiluomo, che in qualità di artista. Recavasi poi a nezia, chiamatovi da vivo desiderio di studiare i capi-lavori di Tiziano, del Tintoretto, di Paolo; ed a questo studio ando Rubens debitore del suo nuovo stile; perocchè aveva fino allora seguito quello di Ottovenius, per molti rispetti somigliante a quello del Caravaggio. Soltanto dopo tal epoca fece opere degne del più grande tra i pittori de' Paesi Bassi, quale venne dichiarato Ru-bens dalla imparziale posterità. Vide in appresso Roma; ma non mostrossi sensibile alle antichità che l'ador-nano più che alle cose de' moderni; e le sue figure d'uomini e di donne d'ogni classe fanno testimonianza che i tipi della sua bellezza appartengono alla sua patria. Pas-sava da Roma a Genova, di dove la notizia dell' informità dell' amorosa sua madre, lo richiamò subito in patria. Fu allora che Maria dei Medici regina di Francia gli commise i vasti quadri del palazzo di Lussemburgo, ch' egli eseguì in An-versa, e recò a Parigi nel 1625. Ma la vita pittorica di Rubens comincia da quest'epoca ad essere inseparabile dalla vita politica : incaricato di frequenti ambascerie, dovette dividere il tempo tra la pittura ed i maneggi di Stato. Egli fu più volte a diverse corti d' Europa, ed ovunque seppe meritarsi la stima e l'a-more de Sovrani e de principali ministri; ed in ogni lùogo lasciò immortali testimonianze delle sue pittoriche virtu. Pochi pittori lavorarono quanto Rubens, e presso che tutte le principali città d' Europa possedono pregevoli opere di così grand uomo, onde sarebbe opera perduta il tesserne il catalogo. A tutti è noto che i 24 quadri fatti per il palazzo del Lussemburgo, ed altre opere, parte terminate ed altre no, innalzarono la sua gloria al più elevato grado. Risguardasi universalmente per il suo capo lasi dà colpa di qualche inesattezza com nel collocamento delle figure, di un gusto di disegno pesante, di ladens re, sciare troppo scoperto l'artifizio per l delle sue composizioni, di essersi sopali verchiamente abbandonato alle rapester presentazioni allegoriche, non sem-pre intelligibili, di non aver fatto scelta del bello. La magia del co-lorito, la forza dell'espressione di maci impo te p alcui ogni affetto, sebbene non sempre Betti nobile; le immaginose sue idee, e RU la facilità dell'esecuzione bastano vora' a far scordare alcuni difetti insepanella rabili dalla umana condizione. Eservasi · citossi talvolta nelle acqueforti, e le delle suestampesono degue del più grande tra i pittori fiamminghi. Dalla sua RU Anto scuola uscirono eccellenti maestri, a tutti i quali sovrasta il prediletto allievo Antonio van Dyck. Ricco, mina Tolec glorioso, felice, mori in Adversa l'anno 1640. RUBIALE (PIETRO DE ) nacque l'arte 1105Ca stu , nell' Estremadura in principio del gione sedicesimo secolo; e recatosi a Rootto ma di già ammaestrato nelle prati-che della pittura, si accostò a Fran-cesco Salviati, e lo ajutò in diverse dinar RI in Es

opere d'importanza. Perciò dipingendo egli a S. Francesco a Ripa la Conversione di S. Paolo, tanto

imitò da vicino lo stile del Salviati

zione servi

ninge

che gli diedero nome in tutta la Spagna. Lasciava, morendo nel 1760, un figliuolo chiamato

RUBIRA (Don Giuseppe de). Nacque questi in Siviglia nel 1747, ed avendo perduto il padre quando appena cominciava a disegnare francamente, non volle sottomettersi a verun maestro, e si formò pittore copiando ed imitando le opere del Murillo. Con tale esercizio giunse a lodevole grado nell'arte; ma sembrandogli di non guadagnare quanto meritava, abban-donò quasi totalmente la pittura, per esercitarsi nella scultura, senza che perciò acquistar potesse nome di buon scultore. Non tardò peraltro a pentirsi di aver cambiata professione; ed abbandonata la patria, recossi a Cadice, sperando di trovarvi miglior fortuna, e colà morì nel 1787. Dicesi che alcune pitture eseguite nella più fresca gioventù avevano fatto concepire grandi speranze, che poi non si avverarono.
RUCHELLE (PIETRO) nacque in

RUCHELLE (PIETRO) nacque in Torino nel 1648, apprese il disegno e l'intaglio in patria, e lasciò alcune ragionevoli stampe tratte da diversi maestri, tra le queli il

Ritratto di Carlo Emanuello, duca di Savoja, tratto da Van Dyck. Ritratto di Lodovico XIV in età

giovanile, da altro maestro.
(EGIDIO) prebabilmentedella
famigka di Pietro, intagliò nel 1645
il ritratto di Margherita d'Austria,
duchessa di Parma e Piacenza.

RUEDA (GABRIELE) operava in Granata ne'primi anni del diciassette-simo secolo. I suoi migliori quadri sono quelli rappresentanti soggetti di sacro argomento; molti de'quali si conservano in Toledo, dove dal 1633 in poi coprì la carica di pittore del capitolo di quella cattedrale. Morì l'anno 1641.

RUFO (DON GIUSEPPE MARTINO) nacque all' Escuriale ne' primi auni del diciottesimo secolo. Apprese a dipingere, non è ben noto sotto quale maestro, e condusse molte

opere per la corte. Pace pure per i Carmelitani scalzi i quadri rappresentanti la vita di S. Giovanni della Croce. Nella galleria del pe di Spagna conservasi di questo artista un bel zitratto di Ferdinando VI.

RUGENDAS (GIOVAN FILIPPO), nato iu Augusta nel 1666, più che alla voce del maestro, andò debitore della sua pittorica educazione ad alcuni quadri del Borgognone ed alle stampe del Tempesta. Queste andava egli copiando giorno e notte con una passione che non aveva limiti; quando improvvisamente per-dette l'uso della mano destra. Questa fatale sventura non atterri il valente giovane, il quale giunse a poco a poco a fare colla sinistra quanto ad un di presso faceva pri-ma colla destra. La novità del caso gli fu in ciò ancora utile, che gli ottenne protettori per scendere in Italia. Giunto a Venezia nel 1692, frequentò alcun tempo la scuola del Mulinari, poi condusse alcune opere per private famiglie, che furono as-sai lodate. Passava da Venezia a Roma, dove disegnò l'antico, e le opere de'grandi moderni, non omettendo però di fare a brevi intervalli varj quadri, onde tenersi esercitato nel maneggio del pennello. Di ri-torno in patria, alternava l'esercizio della pittura con quello dell'in-taglio delle proprie opere, e con ciò ruppe la trama ordita dai suor corrispondenti per ridurlo a vender loro a vil prezzo i quadri. Ma lo richiamava alla pittura la commissione avuta di rappresentare in vasta tela la battaglia di Narva tra Carlo XII re di Svezia e lo Czar Pietro il grande, Il desiderio di far cosa di straordinaria bontà lo espose più volte a gravi rischj; perocchè volle essere presente agli orrori del-l'assalto d'una città, ed alle calde zuffe della cavalleria e dell' infauteria, che disegnò tenendosi a brevissima distanza. Dopo questi peri-

seguente titolo: Manieres noires d'aprés Rugendas, executées en un jaune d'ocre, par Christian son fils.
Abbiamo perciò riunite in questo articolo le principali stampe di questi due manesto: sti due maestri. Di Giorgio Filippo. Capricci di Giorgio Filippo Rugendas, 1698, all' acqua forte.
Seguito di sei stampe rappresentanti le operazioni militari de' Francesi e dei Bavaresi ad Augusta, e suoi contorni, 1704 pezzi capitali all'acqua forte. Quattro pezzi rappresentanti le operazioni militari nel tempo d'una campagna contro il Turco, alla maniera rossa. Otto gran pezzi rappresentanti le regole dell' esercizio del maneggio, alla maniera nera.

Stampe di Cristiano.

Due paesaggi montagnosi con mac-chiette di villeggiatori, alla maniera

Sei pezzi rappresentanti combat-timenti di cavalleria.

marcia.

Venti pezzi rappresentanti ussari,

cavalieri e gente di equipaggio in

all' tri

land

mol ibdi

Bier cioti più Cizia

Batti

Pietro braccia

tadue a mal cor

tello

del Gesi

allies no, e e del

in N S. Ba teuza supera

Vi con a fresc nel pa. furono

in Verona, operò molto di piccoli quadri di gusto fiammingo, nei quali peraltro scorgevasi qualche imitazione dello stile bassanesco.

RUGGIERI (RUGGERO), nato in

un maestro fiammingo. Stabilitosi

Morì circa il 1717.

Bologna, fu scolaro del Primaticcio, che lo condusse giovane in Francia, e lo adoperò come suo ajuto nelle opere de reali palazzi, onde pochis-sime cose dipinse in patria.

RUOPPOLI (GIOVANNI BATTI-STA), napolitano, nacque circa il 1620, e fu allievo del Porpora, che per avventura superò nelle pitture di genere, perfettamente imitando le frutta ed in particolare le uve, cui dar sapeva la naturale traspa-

renza e degradazione della luce. Morì circa il 1685. RUOTTE (Luigi Carlo) nacque in Parigi nel 1764, ed apprese i principi del disegno e dell'intaglio

da Mine. Passava poi a Londra, dove lavorò molti anni presso Bartolozzi; e tra l'altre cose intagliò nel 1784 a granito la contessa di

Harcourt in abito di villeggiante, tratta da Angelica Kauffman. Toruava a Parigi dopo l'indicato anno,

e pubblicò diverse stampe uello stes-

so genere d'intaglio.
RUSCHI, o RUSCA (FRANCESCO) operava circa il 1650. Sebbene romano, e probabilmente scolaro del Caravaggio, non è in Roma conosciuto, ma notissimo a Venezia, Treviso e Vicenza, dove condusse di-

versi lodevoli quadri, de' quali vedonsene ancora alcuni di figura bislunga, benissimo conservati in

private quadrerie. RUSSI (GIOVANNI DE) mantova-

no, fu un celebre miniatore del quindicesimo secolo, il quale dipinse per Borso duca di Ferrara una Bibbia in gran foglio, risguardata poi sempre siccome uno dei capilavori in tal genere, ed universalmente conosciuta sotto il titolo

di Bibbia estense.

to in Capua circa il 1600, frequentando le scuole di diversi pittori in Napoli, Roma ed altrove, erasi formato uno stile, che potrebbe quasi chiamarsi originale. Tornato in patria, vi fu adoperato assai, ed egli corrisposa alla confidenza de' suoi concittadini, arricchendola di molte belle opere. Mancò all' arte nei 1667.

RUSSO (GIOVANNI PIETRO), Da-

RUSTICI (GIO. FRANCESCO), nacque in Firenze dopo la metà del quindicesimo secolo, e perchè essendo ancora giovinetto mostrava grande ingegno per disegnare e mo-dellare, fu da Lorenzo de Medici posto a stare con Andrea del Verrocchio, presso al quale stava similmente Leonardo da Vinci, alquanto più provetto del Rustici. Parve a costui che la bella maniera del di-seguare, l'aria delle teste e le mo-

venze delle figure del compagno fossero più graziose e fiere che quelle dello stesso maestro; perchè quando Andrea fu andato a Venezia per fondere la statua di un illustre capitano, si accostò al Vinci, e sotto di lui apprese le ultime finezze del gettare di bronzo, scolpi-

re in mermo, tirare di prospetti-va, e specialmente di fare cavalli, de' quali tanto si diletto, che ne fece di terra, di cera, e di tondo e basso rilievo in quante maniere possono immaginarsi. E perchè Leonardo era versato in ogni maniera d'arti, secesi anche Gianfrancesco a maneggiar colori, e fece, per testimonianza del Vasari, pitture; seb-

bene la sua principale professione fosse la scultura. Tra le prime sue opere di scultura contansi alcune figurette di tondo rilievo rappresentanti una nostra Donna col figlio in collo a sedere sopra nuvole po-

polate di Cherubini. In occasione della venuta di Leon X in Firenze fece alcune statue, che furono teuute bellissime; e tanto piacquero al cardinale Giulio de' Medici, che

Sacra Famiglia, per il Magistrato de' consoli dell'arte di Por Santa nuto t Maria. Condusse per commissione de' Consoli dell'arte de mercatanti parte : frauce liberal le tre stupende statue in bronzo che sono sopra la porta del tempio di S. Giovanni, che è volta verso la buonia RU canonica. Della quale opera veraverato mente maravigliosa essendo stato il dal qui tesche, Rustici malissimo rimunerato, tanto se ne afflisse, che si ritirò con protale, cl grandi lio Ro ... posito di non voler mai più operare per magistrati, nè dipendere fuorchè da un solo uomo. Accadde, che Baldas conducendo vita solitaria, si lasciò tato di per qualche tempo adescare dai supfiglio posti profitti dell'alchimia, e si diede con un compagno a voler connon su gelare il mercurio. Rinvenuto da suoi te tale traviamento, dipinse in un qua-dro all'olio la Conversione di S. suoi la rietà, c Paolo con grande varietà di cavalli degli a e soldati per Piero Martelli; poscia couto rappresentò in altro quadro di pic-cole dimensioni una caccia. Lavorò meno c tello di mezzo rilievo di terra per le monache di S. Lucia un Cristo nelpittura l' orto che appare a Maria Maddaе верре lena; per Iacopo Salviati una noavendo perfetta la chie stra Donna in marmo, ed altre opere. Fece molti ritratti, tra i quali quello del duca Giuliano de' Medici in arofilo che settà in brosso. Mo fu cou

verrabbe crederlo piuttosto che del padre, scolaro del Caravaggio. Senou che convengouo tutti i biografi che passò dalla scuola paterna a quella di Guido in Roma, dove studiò eziandio le cose dei Caracci. Certo è ad ogni modo che ingentilì lo stile caravaggesco in modo da piacere anche ai più severi censori. Spicca singolarmente nel lume chiuso, simile assai a Gherardo dalle Notti, ma di questi più scelto. Talvolta accostasi ancora alla maniera di Guido e di Annibale Caracci talmente da lasciarsi a dietro tutti i loro più insigni imitatori. La Maddalena moribonda, posseduta dal Gran Duca di Toscana, ed il S. Se-bastiano curato da S. Irene, già appartenente al principe Borghese, sono del primo stile: del secondo la Nunziata di Siena, di cui non può vedersi più bella cosa. Una grandiosa opera aveva cominciala nel pubblico palazzo della sua patria; ma sorpreso dalla morte nel 1625, fu data a terminare ad altri artisti, che sebbene lavorassero sui disegni di lui, fecero cosa lontana dai cominciamenti del Rustichino.

RUSTICI (GABRIELLO) fu uno degli allievi di frate Bartolomeo dalla Ports, ma sgraziatamente non è couosciuta di costui verun'opera certa; sapeudosi solamente, che veniva dal maestro risguardato con occhio di parzialità.

RUYSDAAL (GIACOMO), nacque in Arlem circa il 1635, ed esercitò in gioventù la medicina e la chirurgia, avanti che pur pensasse a studiare la pittura sotto Berghem. In sull' esempio del maestro, ch' era suo intimo amico, egli non ritrasse probabilmente altra cosa dal vero, tranne i contorni d'Amsterdam, divisi in diversi quadri che si rassomigliano a quelli del maestro, non solamente per la perfetta rassomiglianza de' paesi ritratti o imitati, ma ancora per lo stile e per il modo di colorire. Richiamato ad Arlem Diz. degli Arch. ecc. T. III.

onde assistere il padre giunte ad estrema vecchiezza e bisognoso dei sussidi dell'arte medica, gli sopravvisse pochi mesi, fino al 1681. Era suo fratello maggiore

(SALOMORE) mediocre pittore, le di cui fredde imitazioni di alcune invenzioni di Berghem e di altri maestri lo mostrano di lunga mano inferiore a Giacomo.

Indice di alcune stampe incise da Giacomo.

Paesaggio oroato di alberi ed incisò con finissima punta, stampa racissima.

Altro Paesaggio: a dritta vi si vede il mare coperto di navi, a sinistra un'alta montagua rivestita di alberi e coronata da grande edifisio, rarissima.

Paesaggio rappresentante una contrada selvaggia, con capanna sopra un'altura.

RUYZ (ANTONIO), condiscepole di Antonio d'Arfian, poscia suo compagno di lavoro, dipinsero l'anno 1554 una parte dell'altar maggiore della cattedrale di Siviglia.

(GIOVANNI SALVATORE), pittore sivigliano, di cui non resta altra memoria che quella di avere dal 1667 al 1672 contribuito al mantenimento dell'accademia di Siviglia.

GIXON (GIOVAE CARLO), pittore di non comune merito, opérava in Siviglia nel 1577, ed è probabile che appresa avesse l'arte dal giovane Herrera. Tra le molte sue opere è tenuto in molta stima per grandioso stile e per vaghezza di colorito il quadro della Conceza di che si conserva nella cattedrale di Siviglia.

GONZALES (PIETRO), nato in Madrid nel 1633, cominciò a studiare la pittura in età di trenta anni sotto Giovan Antonio Escalante; dopo la morte del quale passò nella scuola di Giovanni Carrenno, presso al quale fece così rapidi pro-

1

sememente coloriti, che conservansi quali preziose opere della scuola veneziana. Morì in Madrid assai ricco ed onorato nel 1709, lasciando in diverse chiese belle testimo-

nianze della sua virtù.

RUYZ de SARABIA (ANDREA) operava in Siviglia ne' primi anni del diciassettesimo secolo, dov'ebbe fama di valente maestro. Dopo avere arricchita la patria di alcuni bei quadri ed ammaestrato nell'arte suo figlio Giuseppe, che non fu meno

di lui ragionevole pittore, abbandonò la famiglia e la patria per recarsi a Lima, dopo morì senza avere avuto tempo di condurre a fine ve-

run' opera d' importanza.

de SORIANO (GIOVANNI) nato a Higuera de Aracena nel 1701,

apprese i principi della pittura in Siviglia sotto Alfonso Michele de Tobar. Malgrado la scorrezione del disegno, ed il colorito secco e duro, non gli mancarono importanti com-

missioni per i conventi di S. Fran-cesco e di S. Agostino, i di cui chiostri sono coperti da' suoi quadri. Mort in Siviglia nel 1763.

de LA IGLESIA (FRANCE-

sco Ignazio) nacque a Madrid circa il 1650, e fu allievo di Francesco

Camilo, poi di Giovanni Carranno

del cammi RY (PIL

in Amsterd di valente chiamato is

Uladislao I pittore, e co

ni, non è b RYCH (F que a Delft lievo in patr iudi scese in

zio di quindi piare i granc a Delft, cond sco ed all' ol studio fatto se

Ignorasi l'epo RYCKX (N ges circa il 16 gere, non è maestro; poi vante, e lung vicinanze di

gnando i più convenienti a' sentanti caros adunanze di pe tale. Di ritorn fu ummesso ii pittori.Belle ı

le sue vedute

gior correzione nelle parti nude delle pitture. Ignorasi l'epoca della morte.

Indice di alcune sue stampe.

L' Adorazione dei Magi, da Ru-

Gesù Cristo al sepolero: la Beata Vergine tiene un velo per cuoprir-

gli la testa, dal medesimo. Bella e rara siampa.

Sacra Famiglia, ove Gesu bambino abbraccia la Madre, e Giu-seppe vedesi in fondo alla stampa colle mani giunte, dal medesimo. Stampa rarissima.

Achille alla corte di Licomede, riconosciuto da Ulisse, dal medesime

RYDER (TOMMASO) nato in Londra del 1748, pubblicò molte pregevoli stampe a granito bruno, e talvolta ravvivate a colori.

> Fra le sue stampe contansi le seguenti:

Il Prigioniero, figura seduta in terra, da J. Wight.

La Felicità domestica. La Separazione degli Amanti.

Venere che addita ad Enea la strada di Cartagine, da Augelica

Kauliman. Penelope che stacca l'arco di Ulisse dalla colonna ov' era sospeso;

dalla medesima. Lavinia e sua Madre con quattro versi di Thompson, di Samuele

Schelley Il Politico: uomo a mezzo corpo che legge la Gazzetta.

RYKAERT (MARTINO), pittore paesista in sul fare di Giuseppe Montper, altro d'ordinario non rappresentò che rottami di architettura qua e là coperti di cespugli, rupi, nontagne, cascate d'acqua, valli di estesissimo orizzonte, e simili. Molti suoi quadri furono arricchiti di belle figurine da Brenghel di Velor; e questi sono di lunga mano i più stimati.

- (DAVIDE) nato in Anversa

l'infinito numero dei pittori di paesaggio suoi concittadini, seguendo una maniera alquanto lontana dalla più frequentata, sebbene non fosse la migliore; ma egli deve la gloria di veder passato il proprio nome alla posterità dall'essere padre a maestro di

- (DAVIDE) il giovane. Vedendo costui in quale alta stima erano tenuti i quadri di Brawer, di Teniers, di Ostade, allargossi dallo stile paterno per imitare quegli eccellenti maestri : e fu uno de' più valenti pittori di contadinesche adunanze, di mercati, di officine d'al-chimisti, ec. Osserva il De Champas, che giunto ai cinquant' anni, abbandonò l'imitazione della natura, e per amore di novità, fecesi a di-

di aspetto il più disgustoso ed orribile che veder si possa. Per dere libero sfogo alla sua fantasia, re-plicò più volte la Tentazione di S. Antonio, che non mancò di am-

pingere capricciosi mostri e fantasmi

miratori per la singolarità delle rappresentate stranezze. Era egli nato nel 1615, e morì circa il 1670.

RYSBRAECK (PIETRO), detto ancora Rysbregts, nacque in An-versa circa il 1657, e fu scolaro in Francia di Francesco Milè, che gli consigliò lo studio dei quadri di

Gaspare Poussin. Mercè quest'esercizio riuscì Pietro uno dei rinomati paesisti dell' età sua; ed alcuni suoi paesi stannoal paragone di quelli del suo illustre esemplare. Dopo una lunga dimora in Parigi, dove le sue opere erano stimate come ben meritavano, rivide la patria che più non abbandonò. Era nel 1713 di-

rettore di quella celebre accademia di pittura; ma non sappiamo fino a quale anno protraesse la sua esistenza. Era suo coetaneo un altro Rysbraeck di Brusselles troppo mediocre pittore per passare alla posterità; ma rammentato per onore di Pietro, onde non gli siano attriAtteone.

Passaggio con un castello a lato di un fiume, ornato di molte figure.

RYSEN (WARNARD VAN), nato in Bommel circa il 1600, fu al-lievo di Poelemburg. Venne in Italia, ed aggiunse alcun poco di nobiltà allo stile del maestro, senza però treppo allontanarsene. Giunto a matura virilità, e quando i suoi dipinti erano più ricercati, sedotto

dall'allettamento del guadagno, abbandonò improvvisamente la pittu-

e gloria, e si fece mercante di gioje.

ra, che gli dava ad un tempo utile

SABBATINI (ANDREA) comunemente chiamato Andrea da Salerno, nacque circa il 1480. Studiava la pittura in Napoli, quando fu portata in quella capitale la stupenda tavola dell' Assunzione di Maria Vergine, fatta da Pietro Perugino. Sorpreso dalla bellezza di quel nuovo stile, poich' ebbe acconciati alla meglio i suoi affari, si mise in viag-gio per frequentare la scuola di Pietro in Perugia. Ma strada facendo udl in un albergo alcuni pittori, stri. Per queste

-6private opet tista, ed it non grandi d Sacre Family mente raffae

---- (Lor rensino da l 1530, non h suppose, for stile, essere

morto nel 15 tanto che alc hanno tutto i di quel somm sono alquanto lorite. Lu altri vece imitatore come ne fa te di S. Michele Maggiore di B da Agostino C egregiamente i

copioso nell': nel disegno, r simo. Chiamat pontificato di pinse nella sal trionfa della I rie condusse r Logge a compe che parlavano delle maravigliose fu scelto a nes

mente eseguiti, che lo storico della Scultura non dubitò di asserire, che i minuti lavori ivi espressi, se non giungono alla preziosità delle cose del Bambaja, sono però meritevoli di molta considerazione. È pure opera di Bramaute Sacca la bellissima urna collocata in alto dell' altar maggiore della confessione sotto la cattedrale, rappresentante il martirio de Santi Marcellino e Pietro.

SACCA (FILIPPO) lavoratore eccellente di tarsia, operava in Cre-mona sua patria nel quindicesimo secolo. In S. Pietro di Cremona, così scrive l'anonimo dell'ab. caval. Morelli, monistero de' frati della camisa bianca, l'inclaustro con due solari de opera dorica, de bona forma, fu architettato da Filippo Sacca Cremonese, maestro de tarsia.

SACCHI (EVANGELISTA) fioriva nel 1570, ed è l'autore dell'arcova dell'altar maggiore della cattedrale. Sono eziandio di sua invenzione i piccolissimi intrecci in marmo di quell'altare in cui conservasi la tavola del Pordenone, nella stessa cattedrale.

- (CRISTOFORO) antico artista cremonese trovasi ricordato dallo Zaist, seuza che soggiunga in quale arte si esercitasse.

l'anno 1600, e fu scolaro in patria di Francesco Albani, e forse il miglior coloritore, ed uno dei più insigni coloritori, che dopo i tempi di Raffaello vanti la scuola romana. Nato per il grandioso e per il sublime non isdegnò di scendere al delicato ed al gentile, qualunque volta lo richiedeva la qualità dell' argomento. Gravi sembianti, atteggiamenti maestosi, larghi e semplici panneggiamenti, severo colorito formano l'insieme del suo stile. entro al quale non di rado vedesi frammischiata la tenerezza di quello del maestro; tutto nelle sue opere spira dignità, tranquillità e quiete;

tutto è vero, tutto scelto, tutto grandioso. Di questo grand' uomo parlò poco vantaggiosamente Raffaello Mengs, perche, sdegnando le cose troppo minute, lascio, in sull'esempio degli antichi statuari, alcune parti indecise : ma basta vedere il suo S. Romualdo per scordarsi la pedantesca critica del pittor sassone. La scena si rappresenta entre una

valle circondata dagli Apennini. Al primo colpo d'occhio si offre la dilettevole immagine della vita soliteria: ivi è tutto tranquillo, tutto ci richiama l'idea della quiete, del riposo, della pace dell'animo. La stessa eguaglianza dagli abiti tanto nella forma che nel colore, contribuisce alla viva rappresentazione di uno stato di deliziosa quiete. Il Santo protagonista è assiso all'ombra di un grand'albero, i suoi cin-

que discepoli seduti di faccia a lui,

pendono dalla sua bocca, udendo il racconto dell' avuta visione. Egli

loro indica col dito il soggetto dalla medesima rappresentato con tant'arte e così nobilmente, che meglio non avrebbe potuto farlo il più immaginoso poeta. È questa una lunga processione delle ombre dei Santi camaldolesi, i primi dei quali pare che si perdano tra le nuvole a misura che si allontanano. Dopo que-sto gran quadro cui è dovuto il quarto luogo tra i migliori di Roma, non ricorderò che la volta del palazzo Barberini, maraviglioso fresco che sorprende e supera il vicino del Cortonese, se non nel colorito, nell'espressione e nella scelta. Ebbe il Sacchi in Roma fioritissima scuola, da cui uscirono valenti artisti, perocche alle cognizioni di pittore, aggiugneva le più profonde filosofiche teorie, ed il dono di sapere con bell'ordine e con facilità communicare le sue idee. Suo scolaro fu pure il figliuolo di lui

- (P. Giuseppe) il quale avendo di già vestito l'abito di frate conventuale, dipinse un quadro per

mal conosce un Koma ed in Venezia. Ad ogni modo dei diversi stili delle due scuole spettiva, pre ch' egli frequentò pare che non si e fece tali che si accor formasse un terzo stile suo proprio, ma seguisse ora l'uno ora l'altro, l' anno 1697. come meglio gli tornava, onde in --- (GA ne primi anı Pavia vedonsi in pubblico ed in private quadrerie pitture che ricor-dano la maniera di Paolo, altre che colo e molte Ravenna ed i ni accostano al far della scuola romagua. In Bo mana, qual era alla metà del diconservasi uni ciassettesimo secolo. Fu buon colo-1521, ed un ritore, ornatore sfoggiato, spiri-tosa nelle attitudini e fors' ancora sagristia del ( nome dell' art oltre il dovere. Morì in patria nel 1706. nativo di Casal imparata l'act - (Pier Francesco) di Pavia. ebbe acquistat lavori eseguiti esercitar l'arte Intorno a questo artista, lodato da Paolo Lomazzo, e che operò molto in Lombardia ed in Genova in età assai lontane, cioè dal 1460 al 1526, lungamente vi nasce ragionevole sospetto che sia corso errore nelle date. È certo inin Cremona, tanto che delle sue conservate opere alcune opere,

nessuna mostra il moderno stile del sedicesimo secolo, cui un uomo del suo non comune merito avrebbe

tentato di accostarsi ne' lavori del

1526, quando in Roma, in Venezia, in Toscana, in Milano fioriva-

no, o di già erano morti i grandi maestri del bello stile. Quello del Sacchi si avvicina a guello del

SACCHETTI (GIOVAN BATTISTA) torinese, fu discepolo, poscia successore di Filippo Ivara nella riedificazione del reale palazzo di Madrid. L'antico palazzo bruciò nel 1734. Chiamato l'Ivara per rifabbricarlo, fece sterminati disegni ed un modello, che tuttavia si conserva presso l'armeria del reale palazzo. Secondo l'Ivara dovea questa reggia formare un quadrato di 1700 per ogni lato. Il gran cortile andava lungo 700 piedi e largo 400; gli altri a proporzione. Le quattro facciate avrebbero avuto 34 ingressi undici dei quali dovevano essere nella principale facciata. L'altezza fin sotto la balaustrata dovea moutare a 100 piedi. I risalti ed i padiglioni del prospetto principale venivano ornati di colonne isolate;

altre colonne isolate dovevano ab-

bellire la galleria corrispondente ai giardini. Non sarebbersi impiegate

meno di 200 colonne, e forse un

maggior numero di statue. L'ordine

composito dovea regnare in tutta

la decorazione di così vasto edifi-

zio. Gli mancava il luogo, perchè

il re lo volle nell'antico sito. Il Sacehetti adattò dunque al sito un disegno di sua invenzione, senza scostarsi dallo stile del maestro, servendosi dell'inuguaglianza del suolo per ricavare più comodi per tutti gli ufficj di una gran corte. Collocó la faccinta principale a mezzogiorno come l'antica, in cui dispose un appartamento a pian terreno alquanto elevato dal suolo, indi il piano nobile, e poi un altro, frammezzati tutti da mezzanini; onde questa facciata ha sette ordini di finestre, tre grandi e quattro piccole. Può essere grandiosità in si piccola ripartizione? La forma di tutto il palazzo è un quadrato della lunghezza di 470 piedi, e dell'altezza di 100 fino al cornicione. Ha quattro risalti ai quattro angoli, ed un altro nel mezzo della facciata boreale, ove è la Cappella.

Tutto e di granito, eccetto gli ornamenti delle finestre, che sone d'una pietra bianca di Colmenar. Su la cornice ricorre una balaustrata, che occulta il tetto di piombo, ornata di statue dei re di Spagna da Ataulfo fino a Ferdinando ma vi sono stati poi sostituiti dei vasi. Anche le altre facciate hanno consimili ornamenti. Nell' edifizio sono sei porte principali , una alla facciata d'oriente, cinque nella facciata principale, tre nel mezzo, e le altre due alle ale. Nell'atrio gratede è la scala ornata di pilastrive di colonne, che non fanno il desiderato effetto per la moltiplicità dei membri e de risalti. Il cortile è un quadrato di 140 piedi d'aja, cir-condata da portici di nove archi per lato. Al di sopra è la galleria chiusa da vetriate, per le quali si entra negli appartamenti regj , ornata di colonne joniche, ciascuna delle quali è fiancheggiata da altre piccole doriche, che sostengono le imposte di ciascun arco. Su la cornice di questo second'ordine ricorre una balaustrata come all'esteriore. La solidità di questo edificio è stupenda; poichè malgrado il peso

il minimo rassettamento,
Se questa reggia non ha tutte le
bellezze architettoniche, ha però il
vanto di sorpassare qualunque altra
nella quantità delle pitture de più
insigni pittori d' Europa. Gli altri
ornamenti interni sono di una corrispondente soutuosità; e meritano
attenzione i marmi di tanta varietà
e bellezza tratti dalle cave di Spagua. Magnifici sono del pari gli aunessi a questa reggia, trovandosi incontro al prospetto principale un'armeria colle scuderie, quasi della
lunghezza del palazzo; oltre i giar-

di tanti gravissimi materiali e di tanti voltoni gli uni sopra gli altri

fino in cima, non ha mai mostrato

dini ecc.
L'ingegnoso Sacchetti ebbe onori
e ricchezze corrispondenti alle gran-

SACCO (SCIPIONE). Di questo Paesaggi pittore, creduto allievo di Raffael-lo, ma non ricordato dal Vasari, per l'aria Paesagg nè da verun altro antico biografo, 50 ec. conservansi in Cesena due quadri di grandioso stile, e veramente raf-faellesco. Leggesi in quello rappre-sentante San Gregorio Coesenas 1545. selles nel vanni, e fi e ne viage SADELER (GIOVANNI) nacque a Brusselles nel 1550, e fino ai 25 anni ai esercitò nell'intagliare gli iotagliò il lui, e le lo lo stesso ornati degl' istrumenti militari di morte del fi ferro; ma vedendo che alcuni suoi to in Italia conoscenti avevano miglior fortuna di accostar mell'incidere a buliuo in rame; cidere nell diedesi encor esso a tale professiodella propri ne, e pubblicò nello stesso anno tonico. Int qualche stampa, tratta da Crespi-no van Broeck, che lo fece vanfigura, e to cisione. Es taggiosamente conoscere. Conoscenvista, si d

istrumento assai più largo del co-

dosi però bisognoso di più accurata istruzione, si fece a viaggiare nelle principali città della Germania e delle sue st tori tedesc nel 1616. dell' Italia. Colonia, Francfort, Tra le pres Monaco, Verona, Venezia, Roma; dovunque studiando ed operando. Ma sebbene vedesse l'Italia non per-S. Carlo ciò si rimosse da quel secco cui era Ferdinau

da principio inclinato per accostarsi Carlo En al bello stile italiano. In sull'esema cavallo, c pio di Cornelio Crt lavorò con un la Ribellior

Gesù po

le accademie d'Italia, e col continuo esercizio s'impossessò delle più belle maniere de'grandi maestri. Si dice che fu il primo a porre in opera una certa sodezza di taglio non più usata, nella quale fu da coltissimi imitato, da veruno si-

perato. Fu lungamente ai servigi di Rodolfo II, da cui ebbe annuo stipendio, avendo continuato a lavorare sotto tre consecutivi imperato-

ri. Morì Egidio nel 1629. Fra le

sue stampe, troppo note sono le

seguenti:

Maria Vergine assisa col Bambino
sopra le ginocchia ed in disparte

S. Giuseppe, dal Durero.
Cristo Risorgente, dal Tintoretto.
La Beata Vergine con il bambino
iu grembo, cui sta appresso S. Gio-

iu grembo, cui sta appresso S. Giovannino; ossia la Madonna della Seggiola, da Raffaello. Il ricco Epulone tra le fiamme

tormentato dai demonj, da Palma il giovane. S. Sebastiano legato ad un al-

S. Sebastiano legato ad un albero, dallo stesso.

SADELER (MARCO). Sebbene non si abbiano circostanziate notizie di stampe incise da lui, non è però a dubitarsi che non abbia esercitata l'arte della propria famiglia,

presso la quale seppe rendersi henemerito nella qualità di editore delle stampe de' suoi congiunti.
—— (GIOVANNI) il Giovane ammaestrato in famiglia, intagliò di-

maestrato in famiglia, intagliò diverse opere tratte dai più insigni pittori; tra le quali la Sepoltura di Cristo, da un bellissimo quadro di Federigo Barocci.

(RAFFAELLO) il Giovane, figlio ed allievo dell' intagliatore dello stesso nome, si fece conoscere non indegno di appartenere ad una famiglia tanto benemerita dell' arte colla stampa rappresentante un'Assunta di Maria Vergine al cielo, tratta da Mattia Kager, col ritratto di Giovanni principe e conte di

Diz. degli Arch. ecc. T. 111.

Hoenzollern, ec.

nel quale anno fu stampata in Vienna la storia dell'imperatore Ferdinando III del conte Galeazzo Gualdo Priorato, ornata di alcune belle vignette, incise da Tobia.

(EGIDIO) nacque in Anversa nel 1571, e fu allievo di Giovanni

e di Giuseppe Sadeler snoi congiunti; ai quali si conservò sempre affezionato. Da principio applicossi alla pittura; e quando Giovanni e Raffaello risolsero di viaggiare, non volle separarsi da loro. Vide per-

volle separarsi da loro. Vide perciò in loro compagnia una parte della Germania, e lungamente si trattenne con loro in Italia, dove intagliò un grau numero di rami tratti da varj maestri tutti italiani.

Chiamato poscia a Praga dall' imperatore Rodolfo II, ebbe da questo grande mecenate delle arti conveniente pensione, che gli fu continuata dai successori Mattia, e Ferdinando II. Liberato colà da ogni cura di provvedere al proprio sostentamento, fece un ragguardevole numero di stampe, le quali

non gli tornano a lode soltanto per la quantità, ma eziandio per la qualità: avendo per un rispetto e per l'altro superati a grande distanza tutti quelli della famiglia Sadeler, tanto dell'arte benemerita. Sono le sue incisioni, per un certo gusto di taglio, più analoghe agli originali,

che non quelle de suoi congiunti.

Tagliò con bulino più fino qualunque volta gli sembrò che il bisogno lo richiedesse, ed adoprò un taglio più largo ne' ritratti e nei quadri di storia, dove sembravagli che più la qualità del soggetto lo richiedesse. Ad Egidio è pur dovuta la lode d' aver saputo dar forza conveniente alle sue stampe, senza quel soverchio nero, che sogliono alcuni moderni con dannosa prodigalità adoperare. Può dirsi ancora

aver egli creata e condotta alla perfezione l'incisione dei ritratti; come pure, che migliorò d'assai quella del paesaggio. Chiuderemo quest' arti-37

290 colo riportando il giudizio che di questo grand' uomo diede Watelet, per alcuni rispetti applicabile a tutta la famiglia Sadeler. « Fa maravi-« glia la felice riuscita con cui Sa-« deler intagliò il paesaggio a puro " bulino. I vecchi tronchi degli alu beri vi sono espressi colla facilità a del pennello; e se la loro foglia u non può avere lo scherzevole che

" riceve dall'acquaforte, ne ha per « altro la leggerezza. Le acque ca-« denti in cascate, gli scogli spez-« zati, o minaccianti, i cupi fondi « delle foreste, non furono meglio u rappresentate da veruno de' pre-

« cedenti artisti. Le piante che or-« nano il davanti delle sue stampe « hanno il portamento, la forma e - pieghevolezza naturale, le fabbri-

« che, vedute da lontano, sono trat-« tate con gusto : e non si lascia desiderare l'acqua forte che per w i pavimenti ».

Aggiugneremo di ogni genere di stampe di Egidio un breve saggio.

#### Ritratti.

Egidio Sadeler, seips. pinc. Gioachino Huber, consigliere aulico.

Giovan Giorgio Goedelman, celebre giureconsulto.

Adamo, barone di Trautmansdorf. I tre ambasciatori del Sofi di Persia presso Rodolfo II.

Torquato Tasso, coll'aggiunta di

Poetarum Princeps. Ægid. Sadeler 1617. Stampa rarissime.

Ottavio Strada, antiquario, rara.

L' imperatore Mattias in piedi. L' imperatrice Anna.

L' imperatore Rodolfo II.

L' imperatore Ferdinando II ec.

Stampe diverse di sua composizione.

Seguito di dodici stampe rappresentanti gli Angeli con gli strumenti della Passione.

Seguito di cinquantadue stampe paturale inclinazione, alcuni augelli

di vedute romane, sotto il titolo: Vestigii delle antichità di Roma.

Grazioso paesaggio, ornato di rovine e di figure; stampa rara.

L' Incendio di Troja. La Sala di Praga. Gran compoșizione a gran pezzo in due fogli. È questa la stampa capitale Egidio.

Soggetti diversi da più maestri.

Apparizione dell'Angelo ai pastori, dal Bassano.

La Madonna della Seggiola, da Raffaello.

La Strage degl' Innocenti, dal Tintoretto.

La Vocazione di S. Pietro, da Federico Barrocci.

Gesù Cristo portato al sepolero, dallo stesso; stampa assai bella.

Ercole che vicino ad Orefale fila. Angelica e Medoro che scrivono i loro nomi sulla scorza di un albero, da Paolo Calliari, ec.

### Paesaggi.

Seguito di quiudici stampe, da Giovanni Breughel detto Velours.

Paesaggio montuoso, dove si vede il riposo nella fuga d'Egitto, da Paolo Bril. Paesaggio montuoso ornato di be-

stiami e di fabbriche, dallo stesso. Seguito completo di ricchi paesaggi ornati di figure e di edifizi, con fiume, barche, mulini, colla sot-

toscrizione Gilles Sadeler fesit et excudit in 8 fogli.
SAENREDAM (GIOVANNI) nato
a Sendam presso Amsterdam circa

il 1565, rimese orfano di pedre nell' età di nove anni, e ben'toste privo ancora della madre. Essendo povero, si accomodò con un tessitore di panni, che lo occupava ancora in altri duri contadineschi lavori. Ma egli sapeva di già leggere e scrivere, e ne pochi tempi d'o-zio aveva costume di formare colla penna, mediante la sola forza della

ed altri animaletti e rabeschi capricciosi, coi quali ornava le carte de' suoi scritti. Fu osservato il bello spirito del fanciullo dal dottore Spowater, il quale tanto si adoperò presso suo zio, che lo fece risolvere di consegnarlo al calebre Enrico Golzio. Rapidissimi e grandi furono i profitti fatti in tale scuola, sicchè di 14 anni potè incidere fra le altre carte geografiche, quelle dell' Olanda. Andato di 24 anni ad Amsterdam, vi si trattenne due anni, poscia fissò la sua stanza in Assen Delft. Mori di 42 anni nel 1607. Le sue stampe sommamente ammirate e gustate dagl' intendenti sono circa 160, di alcune delle quali daremo il breve seguente indice.

### Ritratti.

Il proprio, Quello di Carlo van Mander, da Goltzius.

Soggetti di sua composizione.

Susanna ed i due vecchi.
Licurgo che da le sue leggi ai
Lacedemoni.
Le Vergini prudenti e le Vergini

stolte, in cinque fogli.

Il Maschio della Balena con 32

Il Maschio della Balena con 32 versi latini. Stampa bella e rarissima.

## Soggetti da diversi maestri.

Il Peccato dei nostri primi padri, da Baudous. Loth e le sue figliuole, dal me-

Diana e le sue Ninfe, da I. Ianson.
Andromeda liberata da Perseo.

Andromeda liberata da Perseo, dallo stesso.

Seguito di tre pezzi rappresentanti 1.º Cerere adorata dai Contadini; 2.º Venere adorata dagli amatori; 3.º Bacco adorato dai be-

vitori: stampe belle ed assai rare. SAFT-LEVEN (ERMANNO) nacque in Rotterdam nel 1609, ed è comune opinione essere stato allievo di Goyen. In età giovanile dipinse quadri di passaggi con certa quale freschezza, che sono preferiti agli altri eseguiti in matura età; tanto più che ne' primi si ammira la bella e fedele imitazione della natura, negli altri una bella scelta, ma non affatto fedele. Ad imitazione di Wouwermans e di Berghem seppe spandere sulle sue composizioni un tuono vaporoso e tenero. Intagliò alcune delle sue composizioni con punta leggera e spiritosa che furono avute in pregio. Morì in Utrecht l' suno 1685.

### Le più belle sue stampe sono:

Paesaggio con capanne e nel davanti alcune vacche.

Paesaggio montagnoso ornato di figure, con acque correnti.

Seguito di sei paesaggi ec.
(CORNELIO) nacque in Rotterdam circa il 1672, e fu cugino

di Ermanno. Dipinse paesaggi in sul fare di Brouwers e di Teniers, ne' quali rappresentò adunanze e divertimenti di soldati. Fece pure quadri con case contadinesche, cucine e simili, senza punto allontanarsi dalla maniera di Teniers, di cui fu troppo servile imitatore. Incise pure all'acquaforte alcuni soggetti di sua composizione, tra i quali i Cinque Sentimenti in 5 fogli, col frontispizio in idioma olandese; un seguito di 12 stampe di

animali domestici; un Paesaggio

popolato di capre custodite da un

pastore.

SAGRESTANI (GIOVANNI CA-MILLO), fiorentino, nato nel 1660, apprese la pittura nella scuola del Giusti; poi visitò le più celebri scuole d'Italia, ed alcun tempo si trattenne presso al Cignani, del quale volendone imitare lo stile, cadde nel manierato. Una sua Sacra Famiglia che vedesi alla Madonua dei Ricci, in Firenze, ha forme che troppo si scostano dal naturale per

soverchio studio del bello ideale. Mori nel 1731. SAHLER (V. C.) è conosciuto tra gl'integliatori Alemanni per aver inciso a Dresda nella maniera del lapis ed all'acquerello un paesaggio con animali, da un disegno di lob Roos, spettante alla collezione del signor Hagerdon. Operava nella seconda metà del diciottesimo secolo.

SALLLAR (LUIGI) nacque in Parigi nel 1748, e poi ch' ebbe appreso in patria a disegnare ed intagliare a bulino ed a granito, passava a Londra, dove avanti il 1789 aveva eseguiti alcuni rami alla maniera di granito inglese, con molto

incontro. Soggiugneremo l'elenco di alcune sue stampe. Guglielmo II di Nassau statolder

delle provincie unite, da G. Hon-

dhorst.

Elena Formara seconda moglie di Rubens, da van Dyck.

Giorgio principe di Galles, da Iohn Smart.

Maria Vergine con Gesù bambino, dal Domenichino. SAINT FAR (1. S. EUSTACCHIO DE) architetto francese fioriva nel

secolo decimottavo, e fu architetto del re. Fece i disegni e diresse alcuui edifizi d'importanza, altri ne riparò; ma forse sarebbe ormai dimenticato il suo nome senza le belle stampe ch'egli intagliò, tra

due seguenti:

Veduta del ponte di Mante in

quattro fogli, rappresentanti il piano e l'elevazione e la cupola di S. Geneviefa, dai suoi disegni. Ruina di edifici a lapis, da

Pannini.

IEAN (DIEN DE) nacque
a Parigi nel 1635, e fu buon dise-

a Parigi nel 1635, e fu buon diseguatore ed intagliatore in rame. Le sue più conosciute stampe rappresentano abbigliamenti e mode del suo tempo.

MAURICE (P. DE), Sebbene ufficiale delle guardie francesi trovò tempo d'imparare il disegno e l'integlio. Fecesi vantaggiosamente conoscere tra gl'intagliatori dilettanti con diverse stampe, e specialmente colla seguente:

Vecchio che suona il flauto, cui stanno ascoltando cinque fanciulli, da Naim.

MORIS (DE). Intagliò per semplice intrattenimento diversi rami all'acquerello, da preziosi disegni originali di grandi maestri, formanti parte della sua ampia raccolta, Fio-

riva nel 1787; e fu uno dei più splendidi e dotti dilettanti francesi della fine del diciottesimo secolo.

ANDRE (LUIGI) vacque in

Parigi nel 1639, e su mediocre pittore, e valente intagliatore all'acqua forte. È celebre la sua piccola Galleria del Louvre incisa in 46 rami, sopra i disegni di Carlo Le Brun, compresovi lo ssondo del gabinetto del re.

AUBIN (AGOSTINO). V.

-- (CARLO GERMANO). V. Au-

Aubin. (GABRIELE GIACOMO). V.

SAINTLETTE (MADAMIGELLA) pubblicò alcune stampe incise da lei di principi di disegno nel genere a lapis, da Pari-zean.

SAITER (DANIELLO) nato in Vienna nel 1649, poichè ebbe appresi i principi della pittura in paricia.

Vienna nel 1649, poichè ebbe appresi i principi della pittura in patria, venne a continuare gli studi dell'arte in Italia, e segnatamente in Venezia. Chiamato alla corte di Torino, operò molto in quel ducale palazzo, e nelle ville de principi, a competenza del Miel, che superò per conto della forza e della magia di colorire. Tra le diverse sue opere a fresco ed all'olio non ricorderemo che una Pietà nella cappella di Corte, e la cupola dello spedal maggiore, nelle quali studiate opere non mostrasi al certo scorretto disegnature, come fu detto di alcune sue opere giovanili eseguite in Roma.

SALAERI (ANTONIO), nato in

Morì nel 1705.

Brusselles, colori molti quadri di storia con buon disegno, mostrando non ordinaria cognizione del chiaroscuro. Morì in patria, non è ben noto in quale anno. Un suo quadro copioso di figure conservasi nella

reale galleria di Parigi. SALAI o SALAINO SALAI o SALAINO (ANDREA), milanese, per singolare bellezza di corpo e di animo oltremodo caro a Leonardo da Vinci, fu uno de'suoi più illustri allievi. Racconta il Va-sari che molti suoi lavori venivano ritoccati dal maestro, onde, forse per tale motivo saranno in appresso passati per opere di Leonardo. Delle poche opere che lasciò a Milano ricorderò la Sacra Famiglia, che conservavesi nella sagristia della Ma-donna presso S. Celso, e che da cinquant' anni passò in straniera contrada, la quale sostenne lungamente, senza scapito, il paragone di un quadro di Raffaello rappresen-tante lo stesso soggetto. Dicesi che il Salaino aveva tratto il quadro di cui trattasi, da un cartone di Leonardo fatto in Firenze, e colà tanto applaudito, che tutta la città accorreva a vederlo. Il Salaini dipingendolo conservò fedelmente il carattere del diseguo nelle tinte basse e ben armonizzate, nell'amenità del paese, e nel grandissimo effetto. Un altro quadro di tinte più calde, rappresentante S. Giovanni Battista nel deserto conservasi nella galleria dell' Ambrosiana. Fu il Sa-lai eccellente ritrattista, ed in casa Aresi vedevasi un ritratto di una

verità e vivacità sorprendente.

SALAMANCA (GIROLAMO) fioriva in Siviglia nella seconda metà del sedicesimo secolo. Nella stessa città conservansi alcune sue opere a fresco di buon stile, e poche pitture a guazzo dai Sivigliani tenute in molto presio.

in molto pregio.

(ANTONIO) nacque in Roma circa il 1500, ed in Roma dimorò finchè visse, esercitando con molto decoro la professione di mercante

di stampe. Costui applicossi pure all'intaglio, e maneggiò il bulino con non comune abilità, specialmente ritoccando i rami ch'egli aveva acquistati dagli artisti suoi contemporanei, molti de' quali faceva lavorare per conto proprio. Forse sono incise da lui le due seguenti stampe.

Baccio Bandinelli, fiorentino, figura in piedi isolata, 1548. Iddio che crea gli animali, da

Raffaello, 1540.

SALCEDO (GACOMO) lavorò col
Salamanca nel 1594 intorno al monumento della cattedrale di Siviglia, sua patria. Si dice che poche
cose facesse all'olio, occupato continuamente nel dipingere a fresco i
palazzi di quella città.

(GIOVANNI), fratello di Giacomo, e suo cooperatore nel monumento della cattedrale, condusse circa il 1596 un quadro rappresentante S. Ermenegildo, che da quel capitolo gli fu pagato tremile maravedis d'oro. Due anni dopo lavorò con altri maestri intorno al grande catafalco eretto nella cattedrale di Siviglia per l'esequie di Filippo II, nella quale opera, per comune consenso, superò tutti i suoi collaboratori.

SALIMBENI (ARCANGELO) fu uno de' migliori pittori che avesse Siena nella seconda metà del sedicesimo secolo. Sebbene da qualche biografo venga annoverato tra gli allievi di Federico Zuccari, pure lo stile de suoi quadri, affatto di-verso da quello di Federico, sembra smentire questa asserzione che è pure smentita dall' età in cui vissero, essendo Arcangelo morto più anni prima dello Zuccari. Dopo la morte del Ricciarelli venne risguardato come il capo della scuola senese, che per mezzo suo fu preservata dalla corruttela che di que tempi invadeva quasi tutte le scuole d'Italia. Delle sue conservate opere le più celebri sono il Gesù Crocifisso fra sei Santi, alla Pieve di Lusignano, ed il S. Pietro Martire nella chiesa de' Domenicani. Non è nota l'epoca della sua morte. Fu

SA

suo figliuolo ed allievo
(VENTURA), detto il caval.

Bevilacqua, nacque in Siena nel 1557,

e fu dal padre ammaestrato ne'principi della pittura. Recavasi poi in Lombardia, e studiando le cose del Correggio e di altri, formossi quello stile, che di que' tempi cominciava a piacere anche in Toscana. Andò a Roma sotto il papato di Sisto V, e colà fece molte lodate opere, tra le quali, in una cappella del Gesù,

rappresentò Abramo che adora gli Angeli. Tornato in patria, lavorò diverse cose in compagnia del Vanni, ed altre da sè, nelle quali ultime tenne uno stile espressivo e così morbido e afumato, che di poco cede a quello del Vanni. In Firenze, in Pisa, in Foligno, in Luc-

ca, in Pavia ed altrove lasciò pure pregevoli pitture, ma superò sè stesso in Genova, specialmente in una camera di casa Adorno. Quest' artista, che appena uscito di fanciullezza, abbandonò la patria per vaghezza di vedere altri paesi, non

ismentì in matura età questa inclinazione; e come aveva preso da più scuole la sua maniera, pare che abbia ancora voluto lasciare in ogni luogo le testimonianze della sua virtù. Morì nel 1613. SALINCORNO (MIRARELLO), scolaro di Ridolfo di Domenico

scolaro di Ridolfo di Domenico Ghirlandajo, poco o nulla operò per chiese, molto per private quadrerie. Presso la famiglia Baldovinetti di Firenze conservasi una sua Nunziata fatta nel 1565, che è forse una delle sue migliori pitture. In occasione dei funerali del Bonarroti, fu uno dei pittori scelti a dipingerne il grande catafalco. Morì dopo il 1568, ma non sappiamo in quale anno.

SALINI (CAVAL. TOMMASO), nato in Roma circa il 1570, di pittore

di storia che prima era, si fece pittore di genere, e dipinse fiori in così vaga maniera che non gli mancarono in Roma ed altrove seguaci ed ammiratori. Morì nel 1629. SALIS (CARLO) nato a Verona nel 1680, fu in patria scolaro del

Balestra, poscia in Bologua di Gioseffino del Sole. Ad ogni modo nelle diverse opere che vedonsi di lui in Verona, Bergamo ed altrove, mostrasi più vicino allo stile del Balestra che del secondo mestro.

Balestra che del secondo maestro. Morì di 83 anni nel 1763. SALMEGGIA (ENEA), bergama-

sco, detto il Talpino, fu in Cremona scolaro dei Campi, in Milano dei Procaccini; indi passò a Roma, ove si dice che studiasse quattordici anni continui le opere di

Raffaello. Infatti lo imitò finchè visse nella schiettezza dei contorni, nell' aria dei volti giovanili , nella morbidezza del pennello , nell'andamento delle pieghe , e direi ancora nella grazia e nell'espressione; ma non gli si avvicinò di lunga

mano nella grandiosità, nell'armonia della composizione, nell'imitazione dell'antico, principalissime parti del carattere raffaellesco. Nè il Salmeggia tenne costantemente una sola maniera di colorire, es-

sendosi talvolta accostato alla freschezza e morbidezza della scuola veneta, e talvolta alla severità della romana. Le più famose sue opere conservansi in Bergamo in più luo ghi, ed a Milano in S. Vittore, alla Passione e nella reale pinacoteca. Una bellissima tavola d'altare

teneva carissima l'illustre pittore caval. Giuseppe Bossi; la quale fu acquistata ad alto prezzo dal caval. Carlo Vassalli. Rappresenta in una gloria la Madonna col Bambino e più a basso S. Sebastiano, S. Rocco e S. Francesco, Rarissimi sono ades-

so i quadri da stanza di questo valente maestro, perchè in gran parte, a motivo della loro eccellenza, attribuiti a maestri di maggior nome del Salmeggia. Morì vecchio nel 1626, lasciando ammaestrati nell'arte i figli SALMEGGIA (CHIARA E FRAN-

SALMEGGIA (CHIARA E FRAN-CESCO) i quali sebbene fedelmente imitassero gli studi paterni, non però apppero investire il fondo della sua maniera, tratta dagli esemplari di Raffaello. Si preservarono peraltro dalla corruttela de' manieristi che a tempi loro infestava la scuola veneta e lombarda; nè per amore di sollecitudine, nè per vaghezza di parere affettatamente trascurati, omisero la consueta diligenza. Le migliori loro pitture sono in Bergamo, in alcune delle quali sono se-

gnati gli anni 1626 e 1628.

SALMERON (FRANCESCO) nato a Cuença nel 1608, fu allievo del pittore Orrente. Però non si accontentando dello stile del maestro, si fece a studiare le opere de' grandi pittori della scuola veneziana; ed a quest' utile studio andò debitore di quello splendido colorito, che ammirasi ne' suoi quadri, che non sono molti, perocchè giunto ai 24 anni, cadde vittima di troppo ostinati studj e del fuoco distruggitore del suo precoce maraviglioso ingegno. Cuença possede le migliori sue opere.

SALTARELLO (LUCA), nato in Genova l'anno 1610, frequentò la scuola del Fiasella, e fu uno dei suoi migliori allievi. Quando appena cominciava a dipingere da sè, sece per la chiesa di S. Stefano la tavola di S. Benedetto nell'atto di risuscitare un morto; nella quale opera mostrossi non solamente superiore all'età, ma allo stesso maestro; tanto è bene armonizzata, piena di espressione e dottamente disegnata. Non perciò le lodi che ne riscosse lo invanirono in modo da credersi perfetto pittore, ma anzi gli furono nuovo stimolo a diventarlo. Recatosi a Roma ad oggetto di conoscere l'antico, perì vittima del clima e del soverchio studio, in

freschissima età.

SALUCCI (MATTEO), perugino, nacque circa il 1570 e condusse in patria diverse pitture, che gli ottennero la stima de' suoi concittadini: ma recatosi a Roma quando cominciava ad aver nome di buon maestro, e poteva sperare di essere avvantaggiato sopra gli altri artisti, per essersi guadagnata la protezione del papa, parti, non è noto il motivo, senza avere ultimata verun'opera d' importanza. Morì in patria nel 1628.

fioriva in Valenza dopo il 1650, è vi lasciò non molti ma pregevoli quadri, fra i quali sono celebri la S. Barbara della cattedrale, ed il S. Erasmo nel convento di S. Domenico. Era probabilmente suo fratello

(VINCENZO), scolaro di Gia-

SALVADOR GOMEZ (LUCIANO)

cinto Girolamo de Espinosa. Costui manifestò, per così dire, fino dalla fanciullezza uno straordinario ingeguo. Si disse che di quattordici anni dipinse vari quadri rappresentanti la Vita di S. Ignazio per la gran sala della casa professa dei Gesuiti, onde sì cominciò a risguardare il giovinetto artista come cosa prodigiosa, ed a commettergli quadri d'importanza. Giunto a matura virilità, abbaudonò quasi totalmente la storia per dipingere uccelli e quadrupedi d'ogni maniera. In appresso si diede alla prospettiva ed al paesaggio, che ornava di belle architetture. E nelle opere di storia e nel paesaggio ebbe costantemente un pennello facile e sciolto, ma più lodevole il colorito che il disegno. Fu del 1670 direttore dell'accademia di pittura di Valenza, ove morì in sul declinare del di-

— (DON ANTONIO) viene dai biografi spagnuoli annoverato con lode tra gli scultori della loro nazione, che si fecero nome nella loro patria senza per altro aver professata l'arte con bastante di-

ciassettesimo secolo.

296 stinzione da essere collocati tra coloro che giovareno all'incremento della medesima. Salvador fu alcun tempo a Roma, ed è uno di co-loro che lasciarono ragionevoli opere in diverse chiese delle principali città della Spagna. SALVESTRINI (BARTOLOMMEO)

nato a Firenze avanti il 1600, fu probabilmente il migliore allievo del Bilivert. Le poche sue pitture di abbastanza castigato disegno, hanno un certo sfoggio di ornati, che ricordano la maniera del Calliari, e lo ricorderebbero ancor più

vivamente, se avessero miglior co-lorito. Morì giovane in patria vit-tima della pestilenza del 1630. SALVETTI (FRANCESCO), fiorentino, il prediletto scolaro del Gabbiani, su pure uno de'suoi più vi-

cini imitatori, senza che per altro partecipasse alla gloria de suoi con-discepoli Redi e Luti.

SALVI (TARQUINIO) da Sassoferrato, operava nel 1573, come ne fa prova una tavola del Rosario, che vedevasi poc'anzi nella chiesa degli Eremitani della sua patria. È questa copiosa di figure e di pregevole composizione, ma di tinte troppo basse e senza scelta di for-me; per cui la memoria di Tarquinio sarebbe ormai spenta, se non fosse associata a quella del figlio ed allievo

- (GIOVANNI BATTISTA) detto

dalle patria il Sassoferrato. Nacque egli nel 1605, e dalla paterna scuola passò giovinetto a Roma, dove dopo qualche anno recavasi a Napoli, per continuare i suoi studi pittorici sotto il Domenichino, cui tanto si accosto nella maniera del dipingere. Egli però non si attenne ad un solo maestro, ma studiò attentamente le cose dell'Albano, di Guido, del Barocei, e specialmente di Raffaello, riducendo in piccola forma le opere che andava copiando di questi maestri. Nè ciò fece soltanto copiando, ma fuggi le grandi dimensioni an-

Senza possedere il bello ideale dei Greci, ne formò uno convenientissimo al carattere di Maria Vergine, nella di cui espressione trionfa una dignitosa umiltà, facendo corrispondere all' aria della testa la semplicità delle vesti e dell'acconciatura. Pecca talvolta di qualche durezza nelle tinte locali, ma seppe dare tale rilievo alle figure colla dottrina del chiaroscuro, e tanto abbellirle colla vaghezza del colorito, da fargli di buon grado condonare qualche leggere durezza. Fece pochissime ta-vole d'altare, e quella del Rosario a S. Sabina è delle più piccole che vedansi nelle chiese di Roma, mu non inferiore di merito alla più grande dipinta per una cappella della cattedrale di Montefiascone. Il

Sassoferrato era contemporaneo di Carlo Dolci. Trattarono lo stesso soggetto e l' uno e l' altro egregiamente. Il Sassoferrato fece le Madonne assai più belle, ma fu dal Dolci superato nella dolcezza del pennello. Sebbene di maniera to-talmente diversa, s' incontrano talvolta in modo da far sospettare che l'uno imitasse l'altro. Il Sassoferrato morì in Roma nel 1685. SALVI (ANTONIO) orefice ed inta-

gliatore fiorentino, fu uno dei valenti artisti che fecero nello spazio di cento undici anni il magnifico altare d'argento che conservasi nel tempio di S. Giovanni in Firenze, ed office per così dire la storia del-l'arte dal 1366 al 1477. I princi-pali maestri, oltre il Salvi, furono Bartolomeo Cenni, Andrea del Verrocchio, Antonio di Iacopo del Pollajolo, Berto di Gesi, Michele di Monte ec.

SALVIATI (FRANCESCO ROSSI DE) chiamato comunemente Cecchino dei Salviati nacque in Firenze circa il 1510, e studio gli elementi della pittura con Giorgio Vasari sotto Andrea del Sarto e sotto Baccio Bandinelli. Mandato a Roma dai

Salviati suoi protettori, prima che v'addasse il Vasari, si allargò dalla maniera dei primi maestri assai più che il compagno, il quale fu ben contento di raggiugnerio in Roma e di continuare con lui lo studio de' grandi maestri antichi e moderni di quella capitale delle belle arti. Ma il Salviati riusci più corretto pittore, più grande, più animato di Giorgio, il quale lo dichiaro, spinto da parziale amicizia, il miglior pit-tore che a suoi tempi professasse l'arte in Roma. Di fatti fece Cecchino stupende opere a fresco nel palazzo de' suoi mecenati ed altrove, dovunque mostrando ricchezza d'invenzione, varietà nel comporre, castigato e dotto disegno, e ciò che più sorprendeva, facilità grandissima di esecuzione. Lo stesso praticò poi in Firenze ed in Venezia, nella quale ultima città condusse in casa Grimani quella Psiche, che il Vasari chiama la più bella opera di pittura che sia in tutta Venezia. Forse volle dire la più profonda per conto del disegno, perocchè, per comune sentimento, non può competere colle vaghissime donne di Tiziano e di Paolo. Ne il Salviati fece in Venezia troppa fortuna, oude lo stesso Vasari ebbe poi a dire, che Venezia non era paese per buoni disegnatori. Ma il Salviati incontrò la stessa sorte a Parigi, ed il giudizio della posterità non fu conforme a quello del Vasari, perchè sui muricciuoli, diceva Salvator Rosa, si trovano vendibili a basso prezzo quadri di Santi Tito, ma non del Bassano. Morì il Salviati nel 1563.

SALY scultore del diciottesimo secolo è conosciuto principalmente per la statua equestre eretta in Copenaghen a Federico V, e per alcuni opuscoli ch' egli pubblicò intorno alle cose delle statue equestri.

—— (GIACOMO FRANCESCO) scultore ed intagliatore all'acquaforte, nacque in Valencienne circa il 1720,

Diz. degli Arch. ecc. T. III.

e morì in Parigi nel 1776. Fece-per la sus patria la statua del re Luigi XV, e un' Amore per il castello di Bellevue. Chiamato nel 1753 a Copenaghen per fare la statua equestre in bronzo del re Cristiano V, superò l'aspettazione. La statua fu collocata in mezzo alla piazza di Amalienbourg, ed ebbe in premio cinquanta mila risdalleri. Per commissione della Compaguia dei negozianti del levante esegui la statua equestre del re Federico V, che fu l'anno 1771 eretta nella piazza di Frederichstaed in Copenaghen. Era membro delle accademie di Parigi, Firenze e Bolo-gna, quando il re di Danimarca lo nominò direttore di quella di Copenaghen. Aveva lungo tempo studiato in Roma, e durante il suo soggiorno in quella città aveva intagliata all'acquaforte una raccolta di trenta vasi, oltre alcune stampe di sepolori. Appena terminata la statua di Federico V, ottenne di rivedere la patria, dove terminò la

non lunga sua carriera nel 1776. SAMACCHINI (ORAZIO), da taluni per errore chiamato Famaccini, nacque in Bologna nel 1532, e fu allievo di Pellegrino Tibaldi, ed in pari tempo studioso del Correggio. Recandosi in seguito a Roma, fu impiegato sotto Pio IV nelle opere della sala regia, ove dipingendo a competenza di altri artisti, cercò di avvicinarsi allo stile della scuola romana, e ne su assai lodato. Per altro, tornato egli a Bologna, si penti d'essersi allontanato dall'Italia superiore, dove avrebbe potuto mi-gliorare la prima maniera. Ad ogni modo erasi egli di varie scuole formato uno stile, che se non assolutamente originale, vi si accostava assai, e piace all' universale. Le più celebri sue opere sono in Bologna la Purificazione a S. Iacopo, che fu per la singolare sua bellezza inta-gliata da Agostino Caracci ed imitata da Guido nella sua Presentazione. Fece in Parma quella cappella del Duomo che doveva essere dipinta dal Mazzola, ed in Cremona la volta di S. Abbondio. Morì nel fiore della virilità l'anno 1577.

SA

SAMARTINO (MARCO), napolitano, o come altri pensano, veneto, fiori dopo la metà del diciassettesimo secolo. Deve costui annoverarsi tra i migliori paesisti italiani dell'età sua per rispetto alla verità che scorgesi ne' suoi quadri, qualunque sia l'oggetto rappresentato. Molto operò nella Romagna, e specialmente iu Rimini, dove vedesi di sua mano una tavola di grandi figure, cui serve di scena ridente campagna di squisito gusto. Trovasi questa in Duomo, e rappresenta il Battesimo di Costantino; ma per conto del paesaggio cede forse di bontà al S. Vincenzo che predica nel deserto, fatto per la sua chiesa titolare di Venezia. Le quadrerie di Bologna, di Rimini, di Venezia possedono paesi popolati di vaghissime figurine, ne' quali è maravigliosa l'accortezza dell'artista nel trovare

bellissimi partiti di luce.

Pare ormai dimostrato che questo Samartino sia un solo individuo con Marco Sammarchi veneziano, sebbene il Guarienti ne

abbia formati due.

SAMELING (BENIAMINO) nato a
Gand circa il 1520, fu allievo di
Franc Flore, e riusci valente ritrattista, e ragionevole pittore d'istoria. Alcuni suoi quadri vedonsi
nella chiesa di S. Giovanni di Gand.
Non è nota l'epoca della sua morte.

SAMENGO (AMBROGIO), genovese, nacque circa il 1630, e fu allievo in patria del celebre pittor di genere Giovan Andrea Ferrari: fece bellissimi quadri di fiori e di frutta che vengono apprezzati meglio che quelli del maestro, forse perchè essendo morto giovane di pestilenza,

sono meno frequenti nelle quadrerie. SANCHEZ (ALFONSO), uno dei tre pittori che secero i lodati freschi dell' università d'Alcala d'Henares, era nato circa il 1450. Nei primi anni del sedicesimo secolo dipingeva con altri cinque artisti il chiostro della cattedrale di Toledo, e nel 1508 lavorava ancora in quella cattedrale unitamente a Giacomo Lopez ed a Luigi di Medina, per la quale ultima opera ebbero 71,750 maravedis d' oro.

SANCHEZ (ANDREA) nacquea Portillo, nel territorio di Toledo circa il 1550, ed essendosi acquistata mol ta riputazione di valente pittore, fu dal commissario generale delle Missioni di Terra Ferma condotto colà l'anno 1600, per dipingere gli altari di quelle chiese. Sanchez soddisfece al desiderio di que'religiosi, e tornò in patria dopo alcuni anni, non pienamente soddisfatto di avercolà consumati molti anni senza avere guadagnato assai.

(CLEMENTE) dimorava nel 1620 in Valladolid, dove per i Domenicani d'Aranda di Durero, fece molti quadri rappresentanti diversi fatti della Vergine; e dipinse nella sagristia dello stesso convento una Sacra Famiglia.

(LUIGI), pittore che fioriva in Madrid nel 1611, erasi acquistata grandissima celebrità per aver dipiuti alcuni quadri di piccole dimensioni, fatti per certi oratori portatili, che di quei tempi erano in Spagna venuti di moda. Celebre è pure il disegno ch'egli fece per il frontespizio del libro intitolato: De la Veneration que se deve a las reliquias de los santos.

(DON MANUELE), stabilitosi in Murcia in principio del diciottesimo secolo, vi era tenuto in grandissima considerazione, ed insegnò il disegno al celebre scultore Zarcillo. Nel 1731 fece il ritratto del venerabile Posadas, che trovasi nel convento di S. Domenico, e diversi quadri per l'oratorio di S. Filippo Neri, e per private famiglie. Non è nota l'epoca della sua morte.

SANCHEZ (PIETRO), uno dei celebri pittori di Siviglia che operavano nel quindicesimo secolo, fece per quella cattedrale varj grandi quadri nel 1462.

DE CASTRO (GIOVANNI) dipingeva nel 1454, nella cattedrale di Siviglia, l'altare di gotica strut-tura della cappella di S. Giuseppe, e nel 1484 faceva il S. Cristoforo della parrocchia di S. Giuliano nella stessa città, che riuscì non inferiore al gigantesco S. Cristoforo dipinto da altro artefice nella cattedrale. Famosa era la sua Nunziata del monastero di Santiponce, non tanto per la bontà del lavoro quanto per gli anacronismi ed incongruenze d'ogni genere sconvenienti alla nobiltà del soggetto, onde Francesco Pa-

checo nella sua Cute de la Pentura lo adduce in esempio per dimostrare quanto sia necessario ad un pittore lo studio delle lettere e della storia.

COELLO (ALFONSO) nacque a Benesayro, nel regno di Valenza, in principio del sedicesimo secolo. Dimorò lungamente in Madrid, finchè nominato pittore di don Giovanni di Portogallo, sposo di donna Giovanna figlia di Carlo V, passò alla corte di Lisbona, onde gli si diede poi il soprannome di Portoghese. Dopo la morte di don Giovanni, fu per le raccoman-dazioni della vedova principessa nominato primo pittore di Filippo II, che lo ebbe in grandissima stima, onde famigliarmente seco intrattenevasi, e più volte si fece da lui ritrarre. Il favore del sovrano gli procurò l'amicizia dei principi del sangue e dei principali personaggi della corte. Sanchez in breve si trovò assai ricco. e cominciò a vivere splendidamente. A ciò l' obbligava il frequente conversare col re, che seco soleva condurlo nei suoi viaggi, e che frequentemente recavasi a trovarlo mentre lavorava

nell'appartamento assegnatogli in

chio, il re non lo dispensò dal fare varj quadri per l'Escuriale nel 1582 e 1583, e tra questi sono calebri il S. Paolo primo eremita, il S. Stefano, il S. Giusto e la S. Caterina. In mezzo a tante occupazioni di reale comando, non lasciò di fare altre opere, come il ritratto del P. Siguenza, intagliato a' nostri giorni da Ferdinando Selma, e quello di S. Ignazio da Lojola, dietro le indicazioni del gesuita Riba-deneira. Il Carducho ed il Palomino assicurano, che Sanchez aveva copiati nel 1554 il Sisifo, il Tantalo, e l'Issione di Tiziano: ma convien dire che questo studio non influisse sullo stile di lui, troppo lontano da quello del pittore Cadorino tanto pel colorito che per il disegno. Morì Sanchez ricchissimo nel 1590, lasciando erede delle

sue sostanze, come delle sue virtu l'unica sua figlia Elisabetta. SANCHEZ COELLO (DONNA ELISABETTA) nacque in Madrid nel 1564. Ebbe costei fama tra i pittori ritrattisti de suoi tempi, vedendosi ne quadri dipinti di sua mano il corretto disegno del padre, e la perfetta esecuzione di ogni parte. Oltre i ritratti sece pure in pic-coli quadri alcune storie sacre, che come cose rare sono conservate nelle gallerie di Madrid.

- COTAN (FRA GIOVANNI) nacque in Alcazar nel 1561, e fu. scolaro in Toledo di mediocre pittore di fiori, che non tardò ad uguagliare: ma non contento di questo minor genere di pittura, fecesi a studiare la figura sui migliori esemplari che avesse Toledo; e rispetto alla composizione ed al colorito giunse ad un alto grado di sapere, sebbene per mancanza d'istruzione e di scuola del nudo non ebbe correzione di disegno. Fattosi certosino in Palma nel 1604, non d'altro si occupò che nel dipingere oggetti di sacro argomento per i conventi del

suo ordine e qualche divota immagine della Vergine per alcune religiose. Dal 1612 al 1617 lavorò nella certosa di Granata, che arricchi di quadri storici assai ben condotti. Operò ancora in quella di Siviglia; ed è cosa notabile, che quasi tutte le sue inmagini della Vergine, che ne fece moltissime, sono coronate di fiori. Morì in Granata nel 1627. SANCHEZSARARIA (GLACOMO).

SANCHEZSARABIA (GIACOMO), ricevuto membro onorario dell'accademia di S. Fernando nel 1726, venne incaricato di fare la pianta, e copiare tutti gli ornamenti di pittura e di scultura del palazzo Arabo dell'Allambra, e dell'elegante circo romano di Granata. Sanchez esegui tali lavori con grande intelligenza, copiando all'olio tutte le pitture delle antiche volte, e non meritossi solamente l'approvazione dell'accademia, ma quella ancora di Carlo III, il quale volle averne copia per il reale palazzo, lasciando l'o-riginale all'accademia. Morì Sanchez nel 1779, lasciando in Madrid ed altrove piccoli ma gentili quadri di fiori e frutta, che sarebbero ancora più belli, se non si risentissero della secchezza delle lince architettoniche, non avendo mai potuto scordarsi le pratiche e lo stile della professione che continuamente esercitava.

SANCHO (STEFANO), detto Maneta, per essere nato senza la mano destra, operava in Majorica sua patria alla metà del diciottesimo secolo, e studiò la pittura in Valenza sotto il P. Giovanni Ferrier. Malgrado la mancanza di una mano, egli lavorò molto per la chiesa di Pulma e per altra dell'isola natalizia, dove morì nel 1778, Disegnava con grande facilità e coloriva lodevolmente, ma nou seppe preservarsi dal manierismo.

SANDBY (PAOLO) nacque in Inghilterra circa il 1746, ed apprese in Londra i principi della pittura e dell'intaglio. Nel 1770 era vantaggiosamente conosciuto per alcuni paesi dipinti a tempra, di ricchissima composizione, ne' quali nulla restava a desiderarsi per conto di colorito armonioso e di regolare prospettiva. Ma se dobbiamo formarne congettura dal numero delle sue stampe, egli operò assai più come intagliatore che come pittore, perchè le sue stampe ammontano a più di cento, tra le quali ricordero le seguenti:

Cinquanta vedute di paesi inglesi, tolte dal vero.

Vestris il figlio danzante.

Vestris il padre che da lezione ad un'oca.

l Capricci della Gotta. Venti vedute d'Italia.

SANDERS, o SAUNDERS (GIO-VANNI), nato in Inghilterra circa il 1750, intagliava in Londra alla maniera nera ed all'acqua tinta nel 1780. Le sue più conosciute

stampe sono le seguenti :
Giorgio Augusto Federigo, prin-

cipe di Galles.

Pederigo vescovo d'Osnabrug. Veduta del coro della cattedrale di Norwick.

SANDRART (GIOVACHINO) nato a Francfort nel 1606, fu uno dei più riputati e dotti pittori della sua patria, il quale per avventura più che colle pitture si acquistò fama colle vite de più celebri pittori, pubblicate in latino ed in tedesco col titolo di Accademia notabilissimae antis picturae. Avendo il re di Spagna domandati dodici copie de migliori quadri che si trovavano in Roma, Saudrart ebbe il coraggio di entrare in concorrenza con Guido, Guercino, Pietro da Corto-na, Andrea Sacchi, Lanfranco, Domenichino, Poussin ec. Condusse varj quadri di storia e ritratti ; e più avrebbe fatto, se non si fosse consacrato a comporre utili libri per le arti, quali sono, oltre il già indicato, i seguenti: Admiranda Sculpturae veteris; Romae antiquae et

novae teatrum: Romanorum Fontinalia; Iconologia Deorum et Ovidii Metamorphesis. Morì di 39 anni, lasciando una figliuola ammaestrata nell'integlio.

nell' intaglio.

SANDRART (GIACOMO), nipota di Giovachino, nacque in Francfort nel 1630. Costui apprese l'arte dell' intaglio in Amaterdam sotto Cornelio Dankerts e si perfezionò in Danzica frequentando la scuola di Guglielmo Hondius. Andò nel 1656 a Norimberga, dove fu incaricato della direzione della galleria di pittura, fondata allora in quella città. Dicesi aver pubblicati più di 400 ritratti e molte carte geografiche; e fatto un ragguardevole traffico di stampe d'ogni maniera e di altri oggetti di curiosità. Morì in Norimberga nel 1708.

Sono celebri tra i suoi tanti ritratti quelli di

Rodolfo II imperatore. Ferdinando III imperatore.

Gioachino Sandrart suo zio ec.

(GIOVAN GIACOMO), figlio del precedente nato a Ratisbona nel 1655, fu ammaestrato ne principi del disegno e dell' intaglio dal padre, ma deve molto più a Gioachino, che lungamente lo ebba in sua casa, e gli fece eseguire sotto la sua direzione molte delle stampe che ornano i suoi libri. Morì a Norimberga nel 1698. Tra le sue stampe isolate sono note

Il Ritratto istoriato di Lisabetta Eurichetta principessa di Brandeburgo, da Adamo Clerk.

burgo, da Adamo Clerk. La Sacra Famiglia, da Gioachi-

no Sandrart.

Enea che salva suo padre Anchise
dall'incendio di Troja, da Raffaello.
Il Nilo che riposa ai piedi delle

ruine di un monumento ec.

(Susanna Maria), figlia ancor essa di Giacomo, nasceva in Norimberga nel 1658. Apprese l'arte dell'intaglio dal padre, e fu valente e spiritosa disegnatrice. Sposò Mau-

rizio Eudter Wolf, celebre librajo di Norimberga, il quale raccolse in un solo volume in foglio tutte le stampe della virtuosa sua consorte, e lo depose nella biblioteca della città patria. Morì Susanna l'anno 1716.

# Tra le sue stampe ricorderò le seguenti:

Ritratto della celebre Carla Patina. L'Assemblea degli Dei in occasione dello sposalizio di Amore e Psiche.

Le Nozze Aldobrandine, da Pie-

tro Sante Bartoli.

Un Baccanale di sua invenzione, ec.

SANDRINO (Tommaso), bresciano, nacque l'anno 1575, e su uno dei migliori maestri di prospettiva che abbia avuto Brescia, dov'erasi aperta una ragguardevole scuola di quest'arte. Morì l'anno 1631.

SANDRO (Iacopo DI), fiorentino, figliuolo di Sandro Botticelli, fu uno degli ajuti di Michelangelo nelle pitture della Sistina, onde per rispetto a così riputato artista, godeva in patria anche Iacopo di qualche considerazione, ed era frequentemente adoperato in cose di molta importanza.

SANFELICE (FZADINANDO), napolitano, appartenente a nobilissima famiglia, nacque in sul declinare del diciassettesimo secolo, e fattosi scolaro del Solimene, seppe in modo guadagnarsi la sua amicizia, che all' ultimo era diventato l'arbitro dei suoi voleri. Con la scorta del maestro ottenne il Sanfelice di aver nome tra i pittori di figura, e di fare ragionevoli tavole d'altare. Ma perchè, più che d'altro, dilettavasi di condurre paesi e prospettive, face poche cose di storia, sempre occupato trovandosi in quello inferior genere di pittura, nel quale merita di essere annoverato tra i più eccellenti. Ebbe ancora fama di buon architetto, onde fu adoperato nella

gelo e Raffaello; poscia nel dipingere diverse Madonne, nel quale essercizio si accorse di non essere dotato di fecondità d'invenzione. Perciò applicavasi interamente alla prospettiva, che aveva imparata da Bramante in Roma. Nel 1513 ebbe grande opportunità di farne uso, in occasione degli apparati che si fe-

cero in Firenze per la creazione di papa Leone X; poi nello stesso anno per la sua venuta in Firenze. Siccomè le cose da lui eseguite al-lora lo avevano fatto conoscere per

eccellente pittore di prospettive, mai non gli mancarono occasioni di la-voro fino al 1551, epoca della sua

GIMIGNANO (VINCENZO DA) grossa terra della Toscana, fu uno de' buoni imitatori di Raffael-

lo, e probabilmente suo scolaro ed ajuto. Il Vasari ricorda alcune fac-

ciate a fresco, oggi perite, che gli

avevano acquistato grandissimo no-

me in Roma ed altrove. Tornato in

patria dopo il sacco dato a quella

capitale, era tanto abbattuto ed invilito, che più non sapeva condurre

opere di molta importanza; e pare

che ben tosto avesse fine la sua pittorica vita.

٧ı

ta

be sci

laı

Pi

da

già Vi

ave

sen

bus

di alcuni de suoi amici Michelan-

morte.

padre, e fu uno de' buoni frescanti de'suoi tempi, ma lontano assai dall'eccellenza paterna. In Pistoja cou-servansi di questo pittore alcuni ragionevoli freschi.

SAN GIOVANNI (OLIVIERO DA), ferrarese, dipingeva circa il 1450, e nel principio del diciottesimo secolo conservavansi tuttavia in Ferrara alcune immagini di Madonna

a fresco di non ispregevole maniera.
—— SEVERINO (LORENZO DA) nel territorio di Camerino, fioriva circa il 1470, nella quale epoca dipingeva con un suo fratello, di cui ignoriamo il nome, le gesta di S. Giovanni Battista in un oratorio di Urbino. Operarono pure in al-tri luoghi, e qualche loro pittura conservata fino al presente, non è

fatta per darci una troppo vantag-giosa idea della loro pittorica abilità. SANTA CROCE (FRANCESCO RIZZO DA) nel territorio bergamasco, fiorì nella prima metà del sedicesimo secolo, e fu costantemente attaccato al vecchio stile, come lo dimostrano diverse opere esistenti in alcune chiese del territorio di Bergamo, con segnat.: Francesco Rizzo da Santa Croce depense 1528,

1529 , 1541 .

ancor esso, operò dal 1500 al 1549. Di questo valoroso artista, dimen-ticato dal Vasari e dal Boschini, e dal veronese Ridolfi annoverato tra gli ostinati seguaci dell' antico sti-le, viene a ragione dello Zanati le, viene a ragione dallo Zanetti collocato fra coloro che più si ac-costarono allo stile di Giorgione e di Tiziano. L'opinione del moderno scrittore è appoggiata a diverse ta-vole e quadri da stanza, che di questo valente artista si conservano in Venezia, in Treviso, in Bergamo, niuna delle quali pitture sente punto dell'antico. Nella quadreria Carrara di Bergamo vedevasi una Deposizio-ne di Nostro Signore, col ritratto del pittore, nella quale trovasi una grazia di composizione, uno studio

di scorti e di nudo, un temperamento di colori che mostrano il Santa Croce non meno studioso della Veneta che della scuola romana. Due altri quadri ho veduti presso il conte Teodoro Lecchi, che lo mostrano degno di aver luogo tra i migliori pittori del buon

(PIETBO PAOLO) operava io sul declinare del sedicesimo secolo. Fu di lunga mano inferiore a Girolamo, ma non tanto che debba omettersi nel catalogo de valenti pittori. Convien dire che lungamente dimorasse in Padova, vedendosi in questa città quadri dipinti da lui in parecchie chiese, tra i quali una Madonna all' Arena.

- FEDE (FRANCESCO), napolitano, scolaro di Andrea da Sa-lerno, fu uno de più robusti colo-ritori di quella scuola, ed a veruno inferiore nel disegno. Le sue più lodate opere sono i quadri del palco della Nunziata, ed un Deposto di Croce nella quadreria del principe di Somma. Fu suo figlio ed allievo

—— (FABRIZIO), il quale così perfettamente imitò il padre, che non possono distinguersi le opera loro, che per gli scuri alquanto più carichi ne quadri di Francesco. Fabrizio era nato circa il 1560, e morì nel 1634. Non è noto che fuori del regno di Napoli esistano. pitture di questi due maestri. SANT'AGOSTINI (GIACOMO An-

TONIO), nato a Milano nel 1588, fu scolaro di Carl'Antonio Procaccini e ragionevole pittore; ma poco opero, almeno in pubblico, onde più che dalle proprie pitture gli si deve lode per avere educati nell'arte sua i figliuoli

· (Agostino e Giacinto), i quali unitamente e separati fecero belle opere in diverse chiese della loro palria, quali sono due grandi Storie a S. Fedele, ed una Sacra Famiglia di Agostino in S. Ales-sandro. Agostino fu il primo che scrisse intorno alle pitture di Milano, pubblicando nel 1671 un libriccino intitolato: L'immortalità
e glorie del pennello; che sebbene
difettoso per molti rispetti, è però
pregevole per molte notizie di cui
senza questo libro saremmo privi
con gravissimo danno dalla storia
pittorica della Lombardia. Ignoransi
le precise epoche della loro nascita

e morte. SANT'ANTONIO (F. BARTO-LOMMEO DA S. ) nacque a Ciecpo-zuelos nel 1708, e professo ne Trinitarj scalzi, l'anno 1724, poi che ebbe appresi in Madrid i principj della pittura. Mandato a Roma nel convento della sua religione, approfittò della lunga dimora fatta in quella capitale per migliorare nel-l'arte sotto Agostino Masucci. Tornato in Spagna, condusse molte opere per il convento del suo ordine in Madrid; ed in occasione dell'apertura dell'Accademia di S. Fernando, fece un bel quadro che gli meritò il titolo di membro dell'accademia. Fra i molti quadri fatti per il convento di Madrid, è risguardato quale suo capolavoro un' Orazione all' Orto, nella quale vedonsi bellissimi partiti di ombre e di lumi, le figure disegnate con bravura, e mosse con spirito senza che cadano nel manierato. Morì nel 1782.

SANTARELL (GAETANO), nato iu Pescia, fu allievo di Ottavio Dandini. Le opere della sua gioventà erano tali che facevano sperare che in matura età farebbe tali pitture da superar quelle de' presenti artisti, ma tolto da precoce morte alle speranze degli amici ed all'arte, non rimasero che i primi frutti del giovanile ingegno.

SANTELLI (FELICE) romano, e valente pittore del diciassettesimo secolo, operò nella chiesa de' Frati spagnaoli del Riscatto in Roma a competenza del caval. Baglione, senza perdere nel confronto: ma la migliore tavola che di lui si conosca, conservasi a Viterbo nella chiesa di S. Rosa.

SANTERRE (GIOVANNI BATTI-

STA) nato a Magues presso Pontoze l'anno 1651, fu allievo del Bounlongne, che lo rese valente pittore. Per altro nou era il Santerre dotato di vasta immaginazione, onde poter intraprendere opere grandi, e quindi, conoscendosì, non trattò che piccoli soggetti di storia, o mezze figure isolate. Ebbe in compenso castigato disegno ed un tocco assai finito, e dava alle teste graziose espressioni; se non che il soverchio finito rende le sue figure alquanto fredde. Il capolavoro di Santerre è, per comune consenso, il quadro di Adamo ed Eva; ed è eziandio pregezule quello della Su-

eziandio pregevole quello della Susanna al bagno, che conservasi nella reale galleria di Parigi. SANTI (ANTONIO) natò in Rimini circa il 1670, apprese in Bologna gli elementi della pittura nella scuola del Crespi. Studiò poscia da sè sui migliori esemplari

dei Caracci e dei loro grandi allievi, onde di ritorno in patria ha potuto condurre alcune pregevoli opere. Recavasi non pertanto a Venezia onde acquistare il gusto del colorire di quella scuola; ma colà sorpreso da incurabile infermità quando appena contava 30 anni, mancò all' arte, lasciando diverse pitture che fanno desiderare che fosse più lungamente vissuto.

SANTE (DOMENICO), bolognese, detto il Mengassino, nacque nel 1621, è uno de' migliori allievi del Mittelli. Condusse in Bologna molte prospettive ai Servi, a S. Colombano, nel palazzo Ratta ed altrove, nelle quali fecero le figure il Burrini ed il Canuti. Colori pure prospettive assai belle in tele, delle quali sono ricche le quadrerie di Bologna. Morì nel 1694.

trale, nacque in Lucca circa il 1700,

e studiò l'arte in Bologna. Di ritorno in patria condusse alcune pregevoli scene, e molto operò in diverse città della Toscana ed altrove.

Non è nota l'epoca della sua morte. SANTE (GIOVANNI DE), scultore veneziano del quattordicesimo secolo, è l'autore di una immagine di Maria Vergine fatta per la chiesa di S. Cristoforo di Venezia, ora chiamata S. Maria dell'Orto. Ciò resta comprovato da un sepolero posto presso all'altare della Madonna, colla figura di mastro Giovanni cei della figura di mastro di cei della figura di cei della figura di cei della figura di cei della figura

Santi, intorno alla quale leggesi: Hic jacet magister Johannes de sanctis lapicida — De contrata sancti severi qui per suam maximam devotionem obtulit — et dedit imaginem B. virginis in ecclesia sancti xphori de venex — qui obiit in 1392 die vii mensis au-

GUSTI. SANT GALLO (GIULIANO ED ANTONIO FRATELLI DI) nacquero iu Firenze da Francesco Giamberti mediocre architetto, il primo l'anno 1443, l'altro alcuni anni più tardi. Ammaestrati dal padre, ferono da principio intagliatori ed ingegneri, indi si diedero all'architettura. Giuliano incominciò a Firenze il chiostro che appartieve alle Car-melitane di S. Maria de' Pazzi, il quale è d'ordine jonico e stimato assai bello. Per Lorenzo de' Medici chiamato il Magnifico fece un palazzo a Poggio a Cajano, ed alla gran sala girò una volta di tale larghezza, che da tutti era creduta impossibile a farsi. Per ordine dello stesso Lorenzo, che allora abitava in Prato a cagione della peste che infieriva in Firenze, fece i disegni e gittò i fondamenti della chiesa della Madouna delle Carceri, di cui

lo stesso Medici pose la prima pietra; e che riusci una delle più belle chiese che si conoscano; e che veduta dall'illustre autore della Storia della scultura italiana in mia

compagnia, sbbe a dire di non ricor-Diz. Arch. ecc. T. 111. darsi d'averne veduta altra così bella per disegno e per oruamenti. È questa in forma di croce Greca, ed osservanda il primo disegno fatto da Bramatte di S. Pietro in Vaticano, siamo tentati a credere, che la chiesa delle Carceri di Prato gliene avesse somministrata l'idea, poichè questa era stata cominciata nel 1492. Riattò le fortificazioni di Ostia, di cui era vescovo e castellano quegli che su poscia papa sotto nome di Giulio II. Dopo due annì, recatosi a Napoli, presentò a quel re un modello per un edifizio da farsi presso a Castel Nuo-

vo, e piaciutogli assai, magnificamente lo regalò. Giuliano ch' era liberale e di gran cuore si scusò dal ricevere il dono perche era at servizio di Lorenzo de' Medici, il quale non curava ricchezze. Il re sorpreso da tanta generosità, volle

aggradivano, ed egli scelse alcuni pezzi di antichità che tutti portò in dono al magnifico Lorenzo. Questi allora gli commetteva di edificare fuori di Porta Sant Gallo di Firenze un gran convento per i frati eremitani di S. Agostino, quindi egli

che prendesse le cose che più gli

ed il fratello Antonio ebbero la denominazione di Sant Gallo. Fu poi chiamato a Milano per fare un superbo palazzo al duca Moro: lo incominciò, ma a cagione delle sopraggiunte guerre non fu terminato. A Loreto voltò con somma intel-

ligenza la cupola della chiesa della

Madonna. Ristaurò in Roma sotto Alessandro VI il soffitto di S. Maria Maggiore, che dicesi dorato col primo oro venuto dall'America; fece per il cardinale della Rovere il palazzo di S. Pietro in Vincola, ed a Savona, patria dello stesso cardinale, diede cominciamento ad un altro palazzo. Disegnò per il duca Valentino la rocca di Monte-

du altro palazzo. Disegno per 11 duca Valentino la rocca di Monte-fiascone, ora rovinata. In quasi tutte le accennate opere era sintato da Antonio. Assunto al papato Giu-

lio II, mostrossi Giuliano oltreraodo dolente, perchè quel pontefice, in servizio del quale aveva prima fatte tante cose, commettesse la riedificazione di S. Pietro a Bramante di Urbino, e sdegnatosi si ritirò a Firenze col fratello. Il papa lo richiamò, ma non vedendosi adoperato in cose d'importanza, ripatriò.

Pietro Sederini Goufaloniere di Firenze si valse di lui nell'assedio di Pisa per costruire un ponte assai ingegnoso, che ben concatenandosi, ed abbassandosi, si difendeva. dalle piene. Con somma celerità pianto poi Giuliano a Pisa la fortezza e la porta di S. Marco d'ordine dorico. Andò a Roma l'ultima volta sotto Leon X, il quale voleva dargli la direzione della fabbrica di S. Pietro, ma macero dalle fatiche e travagliato dal male di Pietra tornò in patria, dove non sopravvisse che fino al 1517.

Mentre Giuliano ergeva la fortezza di Monte Fiascone, per il duca Valentino, Antonio per suo padre Alessandro VI riduceva a forma di Castello la Mole Adriana, indi piantava la Rocca a Cività Castellana, e faceva altre fortificazioni ad Arezzo ed altrove per il comune di Firenze. Morto poi il fratello Giuliano, abbandono l'architettura per darsi interamente all'agricoltura, che fu l'unico intrattenimento fino al 1534, epoca della sua morte. Questi due fratelli migliorarono

assai l'ordine dorico, furono amantissimi delle antichità, delle quali fecero gran raccolta, lasciandola quasi ereditaria in casa loro.

SANT GALLO (ANTONIO) il giovane era figlio di una sorella dei precedenti e di un bottajo da Mugello, chiamato Bartolommeo Picconi. Trattovi dalla fama degli zii, andò a Roma, ed avendo sotto di loro appresa l'architettura, fu chiamato Sant Gallo. La prima sua opera in Roma fu la chiesa della Madonua di Loreto a Colonna Trajana. Cre-

sciuto in riputazione fu fatto architetto di S. Pietro, e dovette riparare alcune stanze del Vaticano e. le logge, nel fabbricare le quali Raffaello d' Urbino aveva lasciati alcuni muri vuoti per compiacere alcuni che vollero certi cameriai.

Leone X volendo fortificare Civita

Vecchia, fra i molti disegni prodotti, scelse quello del Sangallo. Costruì due tempietti nell' isola maggiore del lago di Bolsena, eresse la chiesa di Monserrato ed altri edifici che non importa di venirli tutti annoverando. Clemente VII lo spedi insieme al Sant Micheli per le fortificazioni di Parma e Piacenza.

La grande abilità di questo architetto era nella solidità, come

spiccò in tutte le sue fabbriche, e specialmente a Loreto, dove la chiesa della Madonna minacciaudo di cadere, fu da lui gagliardamente rinforzata, ed abbellita nel tutto e nelle proporzioni delle sue parti cosa delle più difficili, ed assai più che fare una nuova fabbrica di pianta.

Il giovane Sant Gallo disegnò la

Fortezza d'Ancona, un' altra in Fi-

renze presso Porta a Prato, e for-

tificava Castro dato da Paolo III a suo nipote Pier Luigi Farnese. Quando Carlo V, venendo vittorioso da Tunisi, passò per Roma, ebbe il Sangallo la direzione delle feste in ouore di quel sovrano. Faceva poi per il duca di Castro la fortezza di Nepi, piantò molti bastioni in Roma, e fece la porta di Santo Spirito. Rifondò tutto il palazzo Vaticano che in più luoghi minacciava rovina; eresse la cappella Paolina, fondò le fortezze di Perugia e di Ascoli e le condusse a fine con incredibile prestezza ec.

Ma il suo maggior studio fu la fabbrica di S. Pietro, per cui fece disegui diversi da quelli di Bramante. Per mano di Labacco suo domestico fece lavorare quel modello di legno che ancora si conserva nelle stanze di Belvedere. Questo non incontro l'approvazione di Michelangelo Bonarotti, cui parve troppo sminuzzato dai risalti, dai piccoli membri, dalle piccole colonne e da tanti archi sopra archi e

cornici sopra cornici.

Il Sant Gallo su spedito dal papa per accomodare le disserenze ch'errano tra Terni e Rieti sino dall'origine di que'popoli per il lago di Marmora. Egli terminò la lite tagliando con gran dissicoltà, e facendo sboccare il lago da quella parte ov'era il muro. Per il gran caldo e per i disagi si ammalò a Terni, e colà perì l'anno 1546. Il cadavere su trasportato a Roma, ed accompagnato da tutti i prosessori del disegno, su depositato a S. Pietro vicino alla cappella di papa Sisto, ma ne su levato l'epitassio postovi in nome d'Isabella Deta sua consorte.

Suo fratello Antonio Battista Gobbo, fu ancor esso buon architetto; assiste quasi sempre alle fabbriche di Antonio: fece molte note marginali sopra Vitruvio: lo arricchi di molte figure da lui stesso ben disegnate, e tradusse finalmente i suoi dieci libri dell'architettura. Questa traduzione non fu mai stampata; ed assicurano quanti l'hanno letta manoscritta, che è oscurissima.

SANTIAGO POLOMARES (D. Francesco Xaverio Di) celebre per la sua vasta erudizione e per il profondo studio delle lingue dotte, desiderò di farsi nome ancora nella pittura, e l'ottenne con diversi ritratti di celebri personaggi spagnuoli, e con molti bei paesaggi, tra i quali furono assai lodati quattro quadri all'olio delle vedute di Toledo. Morì vecchio in Madrid

nel 1796.

SANTINI (IL SENIORE ED IL JUNIORE), fiorivano in Arezzo nel diciassettesimo secole, dove specialmente del primo si conservano varie belle tavole, tra le quali una

S. Caterina ai Conventuali, che lo dimostrano uno de' buoni allievi della scuola fiorentina. Più deboli sono le opere del Juniore, che vedonsi in alcune terre del territorio aretino, ma tutte per altro di lodevole stile.

SANTISSIMO SACRAMENTO (FRA GIOVANNI DEL) nato nel reguo di Cordova circa il 1611, chiamavasi prima di farsi frate Giovanni de Guzmana. Dopo i primi studi di pittura fatti a Cordova, passò a Roma, dove trascurò lo studio dell'autico e delle opere di Raffaello, per occuparsi, più che di tutt'altro, della freschezza del colorito, di cui a quel tempo erano in Roma maestri alcuni bravi Fiamminghi. Aggiunse allo studio del colorito quello delle matematiche, dell'architettura e della prospettiva; e tornato a Si-viglia nel 1634, mentre sperava di sorprendere i dilettanti e gli artisti con alcuni quadri, ebbe lo sconforto di vederli universalmente biasimati. Non pertanto continuò a credersi assai valente pittore ed a dare so-

assar valente pittore ed a dare soverchia importanza a quanto egli
faceva, nè sapeva sopportare il poco
interessamento che il pubblico prendeva per le sue pitture. Ebbe la
sventura di prendere parte in una
congiura scoppiata in Siviglia nel
1634; e non si sottrasse al rigore
della giustizia che facendosi frate
carmelitano. Terminate le prove del
noviziato, ebbe la licenza di ripigliare l' esercizio della pittura, e
passò a Cordova, dove condusse vari
quadri pel convento del suo ordine, uei quali si valse delle invenzioni di Rubens e di Van-Dych.
Morì nel convento d'Aguilar, che
aveva pure abbellito colle sue pitture, l' anno 1680.

SANTO DOMINGO (FRATE

SANTO DOMINGO (FRATE VINCENZO DI), nacque circa il 1500, e fu in Toledo uno degli scolari del pittore Luigi Medina prima di farsi frate Gerolimino nel convento della Roja, dove nel 1540 ammasstrava

ne' principi della pittura Fernandes' Navarrete, detto il *Mudo*. Forse la Spagua va debitrice a questo buon religioso di così grande artista, per avergli egli consacrato l'ingeguo,

avergii egii consacrato i ingegio; e consigliati i suoi parenti a mandarlo in Italia per continuarvi gli studi pittorici. Tra le opere di Santo Domingo furono assai lodati i fre-

schi a chiaroscuro del chiostro del suo convento di Logronno, e diversi quadri fatti pel convento di Talavera della Reina, nel quale egli

Talavera della Reina, nel quale egli terminò i suoi giorni circa il 1550. SANTOS (GIOVANNI), operava in Cadice nel 1662, dove godeva opinione di buon frescante. Colà dipinse all'acquarello la maggior parte dei padiglioni e fiamme dei galeoni destinati a lunghi viaggi; ma la nili rientata sua opera furono al-

le più riputate sue opere furono alcuni gentili quadretti eseguiti per le galanti dame dell'Andalusia, nei quali si mostrò fecondo di graziose invenzioni.

SANZ DE LA LHOZZA (GIA-

COMO E BERNARDO), nati di nobile famiglia a Valenza, si consecrarono alla pittura di genere per semplice passatempo, e non pertanto riuscirono valenti artisti, di che ne fanno

testimonianza alcuni bei quadri di fiori e frutta donati all'accademia di quella città, da loro frequentata, e largamente sovvenuta di danaro. SANZIO, O DI SANTI (Gio-

VANNI) nacque in Urbino circa la metà del quindicesimo secolo, e fu, secondo comportavano i tempi, valente pittore, e primo maestro del più grande pittore d'Italia Raffaello Sanzio suo figlio. Conservansi in Urbino di Giovanni Sanzio alcune opere tenute carissime, per la memoria della fanciullezza di Raffaello, il quale, secondo la comune opinione, avrebbe nella sua tavola dello Sposalizio della Madonna, che ora conservasi nella reale Pinacoreca di Brera, imitata una figura in iscorcie che il padre aveva dipiota nel quadro del Martirio di S. Se-

hastiano, posto nella chiesa titolare di questo Santo in Urbino. Nella chiesa di S. Bartolommeo vedesi pure una sua tavola di S. Sebastiano con alcuni divoti in atto supplichevole, tolti dal vero. Altra pregevole opera colla sottoscrizione: Jo. Sanctis Urbi, cioè Urbinas, vedevasi nella sagristia dei Conventuali di Sinigaglia, che si avvicina alla maniera di Pietro Perugino. Per ultimo un suo pregevole quadro conservasi nella reale Galleria di Brera, bastante a smentire la vol-

gare opinione che Giovanni Sanzio fosse un pittore assai debole. Mandando suo figlio sotto al Perugino, confessò la superiorità di questo grand'uomo, che prima di Raffaello aveva il primato tra i viventi pittori, ma occupava ancor esso una

distinta classe tra gli artisti. Morì

Giovanni in principio del sedicesi-

mo secolo.

SANZIO (GALEAZZO), chiamato in una carta genealogica della famiglia di Raffaello, egregium pictorem, fu padre di tre pittori, Antonio, Vincenzo e Giulio. Fioriva Galeazzo in sul declinare del quindicesimo secolo; ed egli ed i suoi figli erano continuamente occupati nelle pitture delle porcellane.

esso annoverato tra i pittori della famiglia di Raffaello e coloritore di porcellane, credesi con fondamento non appartenente alla famiglia rafaellesca de Sauzi, ma ad altra, comunque ancor essa stabilita in Urbino.

(RAFFAELLO), nato in Urbino nel venerdi santo del 1483, é universalmente risguardato per il pittore che fin ora ha posseduto in eccellente grado più parti dell'arte, e più d'ogni altro moderno si accostò alla perfezione. Il primo maestro fu Giovanni suo padre; se non de' primi, non ultimo al certo dei pittori del quindicesimo secolo, come ne fanuo testimonianza le po-

che tavole che di lui tuttavia si non era stata commessa a verun conservano, ed in particolare quella pittore, e che riusci gloriosa non dell' Annunziata , posseduta dalla reale pinacoteca di Brera. Che poi, ammaestrandolo ne' principi del-l'arte, gli facesse dipiugere le pormeno a Raffaello cho al Pitturicchio. Ma Raffaello fece egli gli schizzi ed i cartoni di tutte le storie, o non ne fece che alcuni? Il Vasari scrisse nella vita di Raffaelcellane che di que' tempi si fabbricavano in Urbino, fu scritto da che li fece tutti ed in quella lo del Pinturicchio che non ne fece che molti, ma non è cosa di tale importanza che sia prezzo dell'opera alcuni. Certa cosa è che sentendo il farne oggetto di accurate indagi-Raffaello dirsi prodigi dei cartoni fatti a concorrenza da Leonardo da ni. Certe è che vedendolo Giovanni superare ogni difficoltà del-Vinci e da Michelangelo Bonarroti in Firenze, abbandonava il compal'arte, e far cose nella fanciullezza superiori all' età , lo raccomandava a Pietro Perugino suo amico, ed il più riputato pittore di que tempi. Ma questi ancora in pochi anni superò, mostrando nelle opere della prima adolescenza maravigliosi lampi, forieri di quella immensa luce, che doveva del sedicesimo secolo, farne il secol d'oro delle moderne arti. Contava Raffaello quindici anni o poco più quando, chiamato il maestro a dipingere altrove, egli con altri due o tre condiscepoli recossi a Città di Castello; e colà condusse tre quadri, tra i quali lo sposalisio di S. Giuseppe, che ora forma uno de' principali ornamenti della reale pinacoteca di Brera-Erasi di poco restituito a Perugia quando il Pinturicchio, scolaro

aucor esso di Pietro, ma di molti anni più provetto del Sanzio, fu chiamato dal cardinale Piccolomini a dipingere la sagristia del duomo di Pisa. Perché vedendosi questi avere in sulle braccia così grande opera ed in tanto cospicua città, e conoscendo quanta facilità e prontezza di disegno avesse Raffaello, e di quanto elevato ingegno fosse, non vergognossi di averlo per compagno, lasciando a lui le parti dell'invenzione e composizione delle sublimi storie convenienti a quel luogo, e riserbandoa sè quelle di colorirle. Rappresentano queste storie le più me-morande gesta di papa Pio II; ope-ra grandiosa che fino a tale epoca

gno per vedere quelle stupende opere : ed in fatti la vista di que cartoni, e l'esempio ed i consigli da Baccio della Porta che gli disvelò le sue pratiche del colorire, invece che il giovinetto gli diede nuovi lumi intorno alla prospettiva, sviluppavano nella divina sua mente quei semi del bello e del grande che tanto lo dovevano allontanare dallo stile del maestro. Ciò accadde avanti che il Pituricchio avesse terminati i lavori di Siena, vale a dire quando Raffaello non toccava ancora i vent' anni. Di diciassett' anni come abbiam già osservato aveva di già dipinto il S. Niccola da Tolentino, lo Sposalizio della Vergiue ed altre pubbliche e private cose, nelle quali tutte vedonsi le figure avere maggior vita e rotondità che non quelle di Pietro. Sopprim ado l'entusiasmo che sogliono nella nostra mente risvegliare le memorie di questo divino ingegno, non facche accennare brevemente le epoche della sua vita pittorica. Raffaello alla seconda tornata a Firenze, ed alla conoscenza di Fra Bartolommeo dalla Porta va debitore di quel miglior modo di calo-

rire che tenne fino alla morte. In quel tempo Giulio II faceva dipin-gere il palazzo del Vaticano, e die-tro le istanze di Bramante Lazzari

suo favorito architetto, chiama il giovinetto Raffaello che sorprende Roma colla sua scuola d'Atene: Do-

bella natura, e dell'antico, e che condusse a perfezione nella Gala-tea, nell' incendio di Borgo, nella Liberazione di S. Pietro, nella Trasfigurazione. Troppo celebri sono le maravigliose opere a fresco ed al-l'olio fatte da Rassaello principal-mente per Roma sotto Giulio II e

na, è quella bellissima, di cui di-

ventò possessore collo studio della

accennare le principali. Il Profeta Isaia in S. Agostino, le Sibille a S. Maria della Pace, una B. Ver-gine a S. Niccola da Tolentino, la Trasfigurazione a S. Pietro in Montorio, i freschi della Farnesina, i cartoni per gli arazzi di Leon X, che ora sono in Inghilterra a Sontampton 'ec. ec.

sotto Leon X, oude non farò che

Un genio felice, un immaginare fecondo, un comporre semplice ed in pari tempo sublime, bella scelta, disegno castigatissimo, grazia e gran-diosità nelle figure, novità di pensieri nobile dignitosa espressione di affetti nei volti e nelle attitudini, sono i distintivi caratteri delle sue opere. Rispetto al colorito cede

a Tiziano, nel chiaroscuro al Correggio; ma se avesse vedute le pit-ture di questi due maestri, come vide i cartoni e forse qualche pittura del Vinci e del Bonarroti, non

sarebbe loro secondo neppure in queste parti.

Raffaello cominciò a superare le opere di suo padre; poi imitò il Perugino per superarlo. Conobbe le cose del Bonarroti, e la sua maniera larga e grandiosa gli servi per aggiugnere ciò che solo gli mancava per toccare l'estremo confine del bello. Superati tutti, pensava a superare se stesso, ma cadde nel colmo della sua gloria in età di 37 anni, come una stella dello Zenit. La morte di lui fu da tutta Roma risguardata come una pubblica ca-lamità, ed il quadro della Trassigurazione posto vicino al suo feretro cavò le lagrime a tutti gli spettatori. Ne Raffaello era totalmente amato per le sue virtù, ma per il

za, per l'animo benefico, perchè amico di tutti i virtuosi, nemico di nessuno. Uscirono dalla sua scuola il Fattorino e Giulio Romano

suo dolce carattere, per l'onoratez-

ch' egli nominò suoi eredi, ed incaricava di terminate le opere che egli lasciava imperfette. Perino del Vaga, Polidoro da Caravaggio;

Gaudenzio Ferrari, Cesare da Sesto, Innocenzo da Imola, ec. furono tutti sommi pittori e suoi allievi ed ajuti che diffusero in tutta l'Italia il suo stile e la memoria delle sue

virtù.

SARABIA o ZURABIA, nato nella vecchia Castiglia avanti il 1650, dipingeva in sul finire del sedicesimo secolo con Andrea de Leyto i quadri del chiostro di S. Fran-

cesco di Segovia, più pregevoli per freschezza di colorito, che per buon fondamento di disegno.

(GIUSEPPE DI ) nacque in Siviglia nel 1608 da Ruiz Andrea di Sarabia, il quale invogliatosi di andare a Lima, lusciò il figliuolo quando appena cominciava ad ammaestrario ne' principi della pittu-

ra. I parenti cui era stato dal padre affidato, lo acconciarono con-Agostino Castillo, morto il quale dopo pochi mesi, passava nella souo-la di Francesco Zubaran. Quando

cominciò a lavorare da se, gli vennero tra le mani alcune stampe del Sadeler, colle quali si fece onore, ed ebbe abboudanti commissioni, senza che mai si sospettasse avere egli copiate le altrui invenzioni. In un solo soggetto pare che riuscisse lodevolmente sui propri disegni, ed era quello delle Concezioni. In Siviglia ed a Vittoria, lasciò; oltre alcune Concezioni, un Presepio ed un Calvario copiati da due stampe di Rubeus, non conoscendosi di sua invenzione che una Fuga in Evitto. Morì a Cordova l'anno 1669.

sua invenzione che una Fuga in Egitto. Morì a Cordova l'anno 1669. SARACINO, o SARACENI (CAR-LO) detto dalla patria Carlo Veneziano, nacque nel 1585, e fu uno dei più caldi Caravaggeschi e dei più stravaganti che abbiano lavorato in Roma all'olio ed a fresco. Fu per altro alquanto di più aperto colorito che non il suo favorito esemplare. e riccamente vesti le sue figure secondo il costume dei pit-tori veneziani. I migliori suoi freschi sono quelli di una sala del Quirinale, ed i più studiati quadri ad olio si credono il S. Bonone ed un vescovo martire fatti per la chiesa dell'Anima. Dopo essersi lungamente trattenuto in Roma, si restitul alla patria, dove poc'o nulla ha potuto operare, sorpreso dalla morte nella fresca età di quaranta

SARAZIN (GAZOMO) nato a Noyon circa il 1600, erasi di già acquistato nome di valente pittore,,
quando consacrossi alla scultura,
nella quale professione fu per avventura più avvantaggiato che nell'altra, perocchè eravi in Francia
maggior scarsezza di buoni scultori
che di valenti pittori. Infatti egli
eseguì in qualità di scultore diverse
commissioni d'importanza, ed è
collocato in una elevata classe tra
gli statuari dell'età sua. Morì nel
1665, essendo rettore dell'accademia di Parigi.

SARDI (GIUSEPPE), architetto ve-

neziano di pessimo gusto, fece la facciata di Santa Maria Zobenigo, nella quale seppe riunire tutto ciò che costituisce il carattere del depravato gusto che regnava nel diciassettesimo secolo.

SARMIENTO (DONNA TERESA DUCHESSA DI BEAR DI) viveva in Madrid circa il 1650. Molte chiese di Spagna possedono divoti quadri di questa insigne pittrice, che seppe dare alle sue opere la grazia e la delicatezza propria del suo sesso e condizione. Il Palomino loda assai una sua testa di Nostra Signora del Soccorso dipinta sul vetro.

SART (CORNELIO DEL) nato in Arlem nel 1665, fu il migliore allievo di Carlo Ostade, e seppe dare alle sue figure maggiore nobiltà che non faceva il maestro. Aveva egli costume di copiare le più singolari teste che vedeva tra le persone di volgare condizione, bastandogli di averle attentamente osservate una sol volta per disegnarle somigliantissime. Di questi volti presi dal naturale con qualche scelta, empì i suoi quadri di feste, di gozzoviglie, di danze, di mercati e simili. Aveva Cornelio gracile complessione, che non sostenne lungo tempo le fatiche della professione, che lo perdette di 39 anni.

SARTI (ANTONIO) nato in Iesi circa il 1600, è noto per una bella tavola della Circonisione, che sintanta della circonisione, che si

SARTI (ANTONIO) nato in Iesi circa il 1600, è noto per una bella tavola della Circoncisione, che si conserva nella chiesa collegiata del Masaccio, non trovandosi in pubblico altra opera certa, come non si hanno migliori notizie intorno alla sua vita.

(ERCOLE), detto il Muto di Ficarolo, nacque nel 1593 in Ficarolo, terra del territorio Ferrarese, e fu ammaestrato nell'arte coi cenni da Ippolito Scarsellini. Conservansi una sua tavola nella sagristia di S. Silvestro di Ferrara, e vari ritratti nelle principali case della stessa città. Nel Mantovano fece molti lavori all'acquarello, che ri-

cordano lo stile del maestro; se non che hanno più marcati contorni e volti più ignobili. Non è nota l'epoca della sua morte. SARTO (ANDREA VANNUCCHI

SARTO (ANDREA DETTO IL), nacque in Firenze nel 1488, ed ebbe il soprannome di Sarto dalla professione del padre. Imparò da fanciullo il disegno sotto Giovan Barile, celebre per gl'in-tagli in legno fatti coi disegni di Raffaello intorno ai palchi ed alle volte del Vaticano: indi passò nella scuola di Piero di Cosimo pittore di pratica, onde apprendere il colorito. Ma stando con maestri così deboli, non lasciava Andrea di procacciarsi miglior fondamento di di-seguo, studiando i cartoni di Liunardo e di Michelangelo, come pure i freschi di Masaccio e del Ghir-landajo. Volle pure veder Roma, a ciò consigliato, più che da tutt' altro, dalla fama che spargevasi di Rassaello grandissima; e colà vedute le opere, non solo di lui, ma de suoi allievi, per la sua timidezza, disperò di poterli in alcun tempo pareggiare, e senza più tornos-sene a Firenze, senza pure avere studiate le opere degli antichi scul-tori , le quali avevano inspirato al Sanzio l'idea del bello e del perfetto stile, che lo sollevò al di sopra d'ogni altro moderno artista. Ma considerando poi a poco a poco, dice il Vasari, quello che aveva veduto, fece tanto profillo, che le opere sue..... sono più ammirate ed imitate dopo la morte sua, che men-pre visse. E veramente Andrea viene a ragione considerato come principe della scuola fiorentina, essendo egli atato eccellente disegnatore, buon coloritore e profondo conoscitore del nudo, non avendo lasciato desiderare nelle sue pitture che maggiore varietà di testa, specialmente femminili, e maggiore vivacità di mosse. Convien dire che, sebbene atterrito da quanto vedeva fare agli ajuti di Raffaello, non avesse per-

le cose di così grand' uomo, peroc-chè dopo alcuni anni potè fare del ritratto di Leon X dipinto da Raffaello , una così esatta e fedel copia da ingannare lo stesso Giulio Romano, che lo aveva panneggiato. Vero è che Andrea non mostra nelle sue invenzioni quella sublimità d'idee che si addice e si suppone ne grandi pittori che mirano a trattare soggetti nobili ed a sollevar l'arte all'eccellenza. Andrea naturalmente modesto, gentile, sensibile, impresse lo stesso carattere alle sue produzioni. Il portico della Nunziata di Firenze è forse il più acconcio per giudicare del merito di questo grand' uomo. « Que'puri « dintorni (scrive un illustre storico della pittura ) que' puri dintorni delle figure , che gli meritarono a giusta ragione il soprannome di Andrea senza errori, quelle idee di volti gentili, e che nel sorriso hanno un certo che di correggesco; quelle fabbriche si ben condotte, que'vestiti adattati ad ogni condizione, quel piegar facile, quel largo panneggiare... quella espressione degli affetti che ricercano soavemente il cuore senza turbarlo, sono pregj in su-blime grado da Andrea posse-" duti ". Le migliori pitture al-l'olio di questo singolare artista appartengono al Gran Duca di Toscana, tra le quali primeggiano il S. Francesco, l'Assunta, le Storie di S. Giuseppe e quella Pietà, che conservasi presso la reale galleria di Firenze, nella sala della Tribuna bastante a sostenere la gloria della scuola fiorentina. Fece Andrea molto sacre famiglie, non rare in straniere gallerie, nelle quali i volti della Vergine sono d'ordinario ritratti da quello della consorte, che avea saputo guadagnarsi tutto intero l'affetto suo, e forse talvolta abusarne. Chiamato alla corte di Francesco I re di Francia, non tardò

splendido protettore delle artí, che lo ricolmava di henefizj: ma non seppe resistere alle replicate istanze della consorte, che continuamente interponendo quanti ragguardevoli fiorentini recavansi per loro affari in Francia, lo pregava, lo scongiurava e lo minacciava di estreme rivoluzioni, se non veniva a vederla. Me ottiene a tempo la licenza dal re, che forse informato dell'ascendente che avea la moglie sul cuore di lui, gli fa solennemente promettere di tornare alla sua corte. Vane promesse! La moglie lo riduce a mancar di feda a così gran re, spogliando se, la stessa moglie ed i figli del prospero stato che procurato gli aveva la sua virtà. Morì

anni nel 1530. SARZETTI (ANGELO) di Rimini operava nel 1700 in patria, ove fece diverse pitture all'olio ed a fresco nella chiesa degli Angeli, ed in altre, mostrando in ogni sua pittura il gusto della scuola del Cignani, di cui era stato allievo.

di contagio nella fresca età di 42

SATIRO e FENICE, architetti, fiorirono sotto Tolommeo Filadelfo. Altro non è noto, se non che uno di loro fece eseguire sotto la sua direzione un canale tutto rivestito di pietre tagliate, per trasportare in Alessandria una guglia di un solo pezzo fatta lavorare da Nectanebo antico re d' Egitto, e la innalzò con grande facilità in mezzo ad Alessandria.

e BRATTRACO, l' uno e l'altro della Lacedemonia; trovandosi de grau tempo in Roma, erausi arricchiti a dismisura coll'esercizio dell'architettura e della scultura, onde, per gratificarsi i Romani, fabbricarono a proprie spese alcuni tempj in quella capitale: ma nou essendo loro stato accordato di apporvi i loro nomi, onde lasciare memoria ai posteri della loro virtù e beneficanza, intagliarono sui piedeDiz, degli Arch, ecc. T. III.

stalli delle colonne una lucertola ed una rana, che in greco hanno gli stessi nomi dei due architetti. Queate colonne e capitelli sono state nel monistero di S. Eusebio di Roma, o nella chiesa di S. Lorenzo fuori delle mura.

e PITEO, fecero i disegni ed ebbero la condotta della magnifice tombe, the la regina Artemisia, forse più per vanità, che per dolore, fece costruire in Alicarnasso a Mausolo re di Caria, suo sposo. Questi architetti, come costumavasi di quei tempi, ne fecero la descrizione e stabilirono le regole per tal sorta di monumenti. Questa tomba fu sempre risguardata come una delle sette mataviglie del mondo, non meno per la sua grandezza e nobiltà del-l'architettura, che per la quantità ed eccellenza degli ornati, onde fu arricchita dai più egregi scultori, che a gara cercarono di superarsi.
La celebrità di questo edificio ha
dato il zome di mausolei a tutti
gli altri della stessa qualità fatti in
appresso. In mezzo alla bellissima piazza di Alicarnasso fu situato il monumento, che girava 411 piedi. I lati da setteutrione a mezzo giorno tiravano ciascuno 63 piedi, l'altre

l' art. Piteo.

SAURA (MOSE DOMENICO), nato in Lucena avanti la metà del diciassettesimo secolo, imparò da fanciullo il disegno, ma non dipinse che in matura età, e dopo aver perduta la consorte ed essere entrato nel sacerdozio. Sono perciò più stimati i disegni fatti in gioventì con somma facilità, che i quadri, sebbene non privi di merito, essendovi correzione di disegno e grande fecondità d'invenzione. Risguardasi come il suo capo lavoro la morte di S. Pasquale di Villa Real, eseguito poco prima che mancasse all'arte in principio del diciottesimo secolo.

due facciate erano più lunghe. Vedi

SBARBI (ANTOMO), cremonese,

fu prima scolaro del Bernasconi in Milano, dal quale apprese i principi della pittura; poscia passò a Bologna sotto Lorenzo Pasinelli. Chiamato a Piacenza dal duca Ranucci Farnese, vi condusse molte pitture

Farnese, vi condusse molte pitture in più maniere; ma più che in tutt' altro genere si distinse nel rappresentare animali, che soleva ritrarre dal vero. Morì in Milano l'anue 1701.

SCACCIANI (CAMILLO) di Pesaro, detto il Carbone, fioriva ne primi anni del diciottesimo secolo. Quantunque conservi il fondo dello stile caraccesco, le sue opere hanno qu certo qual sapore moderno, che

piega, direi quasi al manierato. La sua miglior opera pubblica è il S. Andrea Avellino nel duomo di Pesaro. SCACCIATI (ANDREA), fiorenti-

no, nacque nel 1642. Fu prima pittore di storia, ma vedendo di non essere dei migliori, fecesi a dipiuger fiori, frutta, animali, ed in questo genere di lavori riuscì eccellentissimo. Molti suoi quadri passarono in estere contrade; e colà ed in pa-

grandissimo pregio. Mori ne' primi anni del diciottesimo secolo. SCALA (GIOVAN BATTISTA DEL-LA) discendente dalla famosa schiatta degli Scala, signori di Verona e così splendidi principi. Aveva stu-

tria continuano ad essere tenuti in

così splendidi principi. Aveva studiata fondatamente l'architettura, e trovavasi iu Padova l'auno 1631, quando quella città gli commise di erigere un magnifico arco trionfale in onore di Alvise Valeresso, il quale mentre era colà capitano, spiegò la più savia condotta in oc-

casione della peste.

SCALABRINI (MARC'ANTONIO),
veronese, fioriva in patria circa il
1565, dove lasciò due ragionevoli
quadri in S. Zeno, rappresentanti

quadri in S. Zeno, rappresentanti due storie evangeliche. SCALABRINO (LO), sienese, fu

scalaro del Sodoma e viene annoverato qual uomo di molto ingegno

per poetielle invenzioni. Sembra elle più che a tutt'æltro si applicasse alle pitture grottesche, alle quali ben si confaceva la bizzarria del suo ingegno. Pretendono alcuni che fosse pistojese, trovandosi in S. Francesco fuori di porta Tuscanella sette tavole egregiamente dipinte colla sottoscrizione: Scalabrinus Pistoriensis. Se questi è diverso dallo Scalabrino senese, convien dire che finora rimase ignoto un valente pit-

SCALIGERO (BARTOLOMEO), nato in Padova in principio del diciassettesimo secolo, fu allievo del Padovanino. Poche cose dipinse in patria, molte in Venezia, dove tuttora conservansi alcune belle tavole d'altare, tra le quali souo in gran pregio tenute quelle della chiesa del

Corpus Domini. Fu sua nipote
(Lucia) creduta allieva negli studi pittorici di Chiara Varotari, è lodata dal Boschini non meno della maestra per diverse belle
opere fatte in Venezia avanti il 1660,
nella quale epoca era ancora giovane; non sapendosi che in matura
età abbia fatta veruna opera importante.

SCALVATI (ANTONIO), bolognese, scolaro ed ajuto di Tommaso

Laurati, fu uno dei pittori che ai tempi di Sisto V lavorarono nella biblioteca vaticana. Diedesi in appresso a fare ritratti, e fu riputato uno de' migliori che fossero in Roma sotto Clemente VIII, Leone XI e Paolo V. Morì di 63 anni in principio del pontificato di Gregorio XV.

SCALVO (LUCA) fu uno dei buoni pittori cremonesi del XV secolo, ed è comune opinione che fosse assai caro al marchese Francesco Gonzaga, il quale amando di intrattenersi famigliarmente con lui, lo riteneva frequentemente in corte.

SCALZA (IPPOLITO) uno dei buoni scultori del secolo decimosesto, era nato in Orvieto, ed apprese gli elementi della scultura in patria a artista. Molte cose egli fece per la famosa cattedrale d' Orvieto, e fu pure autore di un bellissimo gruppo rappresentante una Pietà, nel quale e per conto della composicione e della nobile espressione, come per conto dell' esscuzione, si mostrò non da meno de' suoi mi-

gliori contemporanei.

SCAMOZZI (VINCENZO), nacque in Vicenza l'anno 1552 da Giovandomenico, versato nelle cose dell'architettura, ed autore di molte fabbriche, che insegnò a Vincenzo i principi dell'arte. Giunto ai diciassette anni diede ai conti Oddi il disegno di un palazzo, che gli fece grande onore. Allora però cominciò a sentire che per distinguersi suoi studi agli edifizi che in Venezia si edificavano dal Palladio e

ed attentamente esaminate quelle opere, si accinse a sorpassare quegli eccellenti architetti. Prese principalmente di mira il Palladio, e 
non so il perchè, cominciò a parlarne con poca stima.

dal Sansovino. Colà recavasi egli,

Di ritorno in Vicenza volse i snoi studi a Vitruvio ed alla prospettiva con tal fervore e felicità, che ne compose un Trattato diviso in dieci libri. Aveva allora 22 anni; ed aveva acquistato bastante credito per essere scelto dai canonici di S. Salvadore, per aprire le lanterne della cupole della lorg chiese.

della cupola della loro chiesa, la quale senza tale operazione era molto oscura.

Dopo ciò passava a Roma, dove studiava le matematiche sotto il celebre P. Clavio, e diseguava con grande esattezza tutte le migliori fabbriche dell'antichità, e specialmente il Colosseo e le Terme Au-

fabbriche dell'antichità, e specialmente il Colosseo e le Terme Autonine e Diocleziane ch'egli pubblicò. Vedeva anche Napoli per osservare tutte le antichità; indi si stabiliva in Venezia, dov'ebbe im-

portanti commissioni, quali furono

tra l'altre il Deposito delle Degane alla Carità, il proseguimento della libreria di S. Marco cominciata dal

Sansovino, e per tacere di tutt' altre, la Fortezza di Palma nel Friuli, di cui ebbe il piacere di fondare la prima pietra, in compagnia dei generali veneti, l'anno 1593; la continuazione delle Procuratie nuo-

ve; i palazzi Cornari, sul canal grande, Trissino, in Vicenza ec. ec. Fece poi molti viaggi, per meglio istruirsi, a Roma per la secon-

da volta, in Francia, Lorena, Germania ed Ungheria; indi fecesi a terminare la sua grand' opera *Idea* dell' architettura universale, che divisa prima in dodici libri, riduceva

a dieci, indi pubblicava l'anno 1615

con un frontispizio che prometteva

dieci libri, ma che in realtà non erano e mai non furono più di sei, cioè tre primi della prima parte ed il 6, 7 e 8 della seconda. Dice il

Milizia, quantunque poco parziale di quest'autore, che il sesto libro in cui tratta degli ordini d'architettura, è un capo d'opera, e fa ben sentire che lo Scamozzi cono-

Diede lo Scamozzi una delineazione della Villa Laurenziana di Plinio Secondo, traendola da quanto ne aveva scritto lo stesso Plinio in

sceva a fondo la sua professione.

una delle sue lettere.
Compose altrest un opuscolo intorno ai famosi Scamilli impari di Vitruvio, ma sgraziatamente andò perduto insieme al trattato di Pro-

spettiva.

Morì in patria quando appena
terminava l'edizione del Trattato
d' Architettura.

SCANNAVESI (MAURELIO) nato a Ferrara nel 1655, fu scolaro in Bologna del Cignani, ed uno dei più scrupolosi imitatori di quel suo stile esatto e finito. Fu perciò nell'operare naturalmente lento, e non lesciava uscir quadro dal suo studio che non avesse ricevuta l'ultima pulitura. E ciò è tanto più sin-

golare merito di questo artista, in quanto che vedeva altri pittori solleciti più di lui, guadaguare assai, mentre egli languiva nella miseria colla numerosa sua famiglia. Fu però soccorso dalla famiglia Bevilacqua, per la quale avendo egli dipinte le figure che oroano le architetture eseguite in un appartamento dell'Aldovrandini, ebbe, oltre la convenuta mercede, una larghissima gratificazione. Tra le opere pubbliche eseguite all' olio in Ferrara non indicherò che le più pregevoli; il S. Tommaso di Villanova ch' era agli Agostiniani scalzi, e la S. Brigida sostenuta dagli Angeli nella chiesa della Mortara. Nelle private quadrerie di alcune famiglie ferraresi conservansi piccoli quadri storici di mezze figure all' uso cignanesco, piene di grazia e vigorosamente dipinte. Morì in fresca

età, prima del maestro, l'auno 1698. SCANZI (FRANCESCO ED ERMETE) nati nel borgo di Soncino, appresero probabilmente l'arte in Cremona; ed in Cremona lavorarono dal 1520 al 1528. Il primo dipingeva una pala d'altare in S. Pietro Martire, e nel 1528 un cenacolo sul muro, di cui conservasi qualche vestigio nel già oratorio di S. Bernardino. Ambidue poi nel 1528 lavorarono assieme d'ordine di Francesco Sforza ultimo duca di Milano nella magnifica chiesa di Santa Maria delle Grazie presso Soncino.

— (Allegrino), altro pittore

di Soncino fioriva dopo la metà del quindicesimo secolo, e pretendono alcuni che fosse padre di Francesco e di Ermete.

SCARAMUCCIA (GIOVANNI AN-TONIO) nato a Perugia nel 1580, fu allievo di Cristofano Roncalli; ma più che del maestro, mostrossi imitatore dei (aracci. Pare che facesse abuso della terra d'ombra, come costumarono diversi pittori tenebrosi dell' età sua; onde gli scuri troppo gagliardi fanno torto allo spirito ed

Fu suo figlio ed allievo
—— (LUIGI), nato nel 1616, il
quale passava poi alla scuola di
Guido Reni, ed in appresso del
Guercino. Conservò per altro costantemente la graziu di Guido, ma
non seppe imitarne il grandioso
stile. Tra le migliori opere del giovane Scaramuccia coutansi, in Perugia, la Presentazione eseguita per
la chiesa dei Filippini, tutta vaghezza e leggiadria. Lavorò molto

in Milano, ed è una sua bella tavola la S. Barbara in S. Marco.
Nel 1654, trovandosi a Pavia, pubblicò il suo libro pittorico, intiolato: Le finezze dei pennelli italiani, nel quale trovansi molte importanti notizie che invano si cercherebbero altrove.

SCARSELLA (SIGISMONDO), detto per vezzo il Mondino, nacque a

to per vezzo il mondino, nacque a Ferrara nel 1530, e fu tre anni scolaro di Paolo veronese. Passava poscia a Venezia, dove lungamente si trattenne, studiando le pitture de'grandi maestri, e particolarmente quelle di Paolo, onde tornava a Ferrara con buono stile veneto, ma non puro paolesco. La sola opera di lui che presentemente conservisi nella sua patria in luogo pubblico, è la Visitazione a S. Croce: ma nelle private case non mancano diversi suoi pregevoli quadri, avuti, come ben meritano, in molta stima.

distinguerlo dal padre, lo Scarsellino. Dopo i primi erudimenti avuti
nella scuola paterna, fu mandato a
Venezia, ove per consiglio del genitore, studiò di preferenza le pitture del Calliari. In fatti, tornato
in patria, condusse alcune tavole
d'altare, che tutto hanno il sapore
paolesco. onde fu chiamato il Paolo
della scuola ferrarese. Tali sono il
S. Brunone della Certosa, e la Natività di Maria Vergine a Nostra
Signora di Cento. In appresso de-

- (ÎPPOLITO) chiamato, per

Fu suo figliuolo

viava alquanto dal primo stile, essendosi formato un carattere assai diverso da quello del padre, che pur si piccava di essere un fedele imitatore di Paolo. Lo Scarsellino ebbe tinte bellissime, che si direbbero un lodevole composto del colorire veneziano e lombardo. Dotato di vivacissima e fertile fantasia empie i suoi quadri d'idee graziose e nuove, movendo le figure con spirito e con leggiadria. Lavorò

molto in patria, in Lombardia ed in Romagna, ma non sempre con eguale bravura. Morì nel 1621 in età di quasi 70 anni. SCAZZOLI (PAOLO ANTONIO) pittor cremonese fioriva in patria negli ultimi anni del quindicesimo secolo e ne' primi del susseguente. Nei registri dell' Amministrazione

della cattedrale di Cremona leggesi: 1483, 6 novembre Mastro Paolo

Scazzola pittore ha ricevute lire 26, per aver dipinto uovam Raggiam orologii turatii, per poter numerare in essa le ore, i segni delle quali erano cancellati per la vetustate. Una tavola di questo pittore rappresentante Maria Vergine col Bambino possede presentemente il conte Carlo Visconti, ed altre pitture erano pella chiesa di S. Abbondio, trovandosi scritto nel codice Picenardi: Hoc opus f. f. venerab. vir. Fr. Ioannes de Chavroibus 1475

(ANGELO) fu uno degl' iugegneri architetti ascritti al collegio, che operava nel 1692. SCHAGEN (EGIDIO) nacque in Alcmaer nel 1616, e fu prima sco-

novembris domus S. Abbundii professus opus Pauli Antonii de Sca-

laro del Rovestein, poi di Pietro Verbeek. Non appena ebbe cominciato a dipingere da sè, che abbau-donò la patria ed i parenti, e dopo lunghi vieggi in diversi luoghi della Germania, giunse in Polonia, dove fece il ritratto del re Stanislao, che risvegliò la gelosia di Strobel, or-

dinario pittore di quel sovrano. Passava Egidio dopo alcun tempo in Francia, e lungamente si trattenne in Parigi, incaricato dal signor lory di copiare alcuni quadri di Rubens, ed i ritratti della sua famiglia. Ma l'inquieto carattere di Egidio non gli permettendo stabile dimora in verun luogo, recavasi in Inghilterra, dove fu adoperato dal-l'ammiraglio Tromp nel dipingere una battaglia navale dietro le sue indicazioni. All'ultimo, ridottosi in patria, fu nominato architetto e direttore delle pubbliche opere, Moriva ricco ed onorato nel 1668.

SCHEDONE o SCHIDONE (BAR-TOLOMMEO) di Modena, nacque circa il 1570, e fu scolaro, se crediamo al Malvasia, dei Caracci: ma convien dire essersi più assai esercitato sulle opere del Correggio e dei Raffaelleschi, di cui esistevano nella sua patria preziosi originali, che non sulle pitture dei Caracci; perocchè un misto di correggesco e di rassaellesco vedesi costantemen-te nelle pitture dello Schedone, e particolarmente nelle prime, quali sono i freschi eseguiti nel palazzo pubblico, a competenza di Ercole Abati, nel 1604. Totalmente corregsesco è poi quel S. Geminiano del Duomo, con un fanciullo da lui ravvivato, che attenendosi al suo pastorale, mostra di ringraziarlo. E se lo Schedone avesse avuto miglior

pratica di prospettiva, nelle quali parti mostrasi talvolta difettoso, pochi o nessuno l'avrebbero superato uella perfetta imitazione dell'Alle-gri e di Raffaello, Del resto le sue figure e uel carattere e nella mossa sono leggiadre; fresco e vivace è il colorito, specialmente nelle opere a fresco, e pieni di grazia e di venu-stà i volti giovanili. Fece pochissi-mi quadri storici di grandi dimen-sioni, quali sono i bellissimi dell'accademia di Parma e della Madonna di Loreto; ma compose molte

fondamento di disegno e maggior

piccole tavole di argomenti divoti; tra le quali diverse sacre famiglie di squisita bellezza, vendute poscia ad altissimi prezzi. I migliori qua-dri di ogni genere si trovano in Napoli a Capo di Monte, e sono quelli che lo Schedone aveva fatti per il suo generoso mecenate il duca Rannuccio di Parma. Del resto si mostrano in ogni galleria quadri di quest' artista inferiori assai alla sua fama, e questi devono riputarsi non suoi, o latti negli ultimi anni della breve sua vita, quando distratto dal giuoco non operava che stretto da necessità. Morì accorato rel 1615 per aver fatta una grossa perdita. SCHEITZ (MATTEO) nacque in

Amburgo circa il 1646, apprese gli elementi della pittura da Filippo Wouvermans, e lo seguitò per qualche tempo come suo ajuto; indi lo lasciava per dipingere compagnie di contadini in sul gusto di Temiers, ed all'ultimo si diede a trattare soggetti storici. Intagliò all'acqualorte alcuni soggetti alla maniera di Teniers, i quali sono rari ed assai ricercati. Sono questi Quattro giuochi di fanciulli rappresentanti i quattro elementi, di-

visi in quattro fogli.

Due Paesaggi, uno de quali rap-

presentante contadini che stanno a divertirsi presso alla porta di un'osteria; l'altro Villeggianti che dansano in mezzo a verdi prati.

Due soggetti di genere; cioè un uomo che porta dei lupacchiotti entro al suo cappello, ed un mercante d'occhieli.

—— (ANDREA) figlio del precedente, fu pittore della corte d'Annover, ed ebbe per discepolo il Manyocki. SCHELLENBERG (GIO. BIDOL-

FO) nato in Winterthour nel 1740, apprese da suo padre, meno che mediocre pittore di ritratti, i principi della pittura. Nella sua prima gioventà impiegava molte ore del

giorno nello studio della storia naturale, e perciò contrasse dimestichezza con due celebri fisici di Zurigo Giovanni Gestner e Gio. Giorgio Sulzer, insieme ai quali pubblicava nel 1761 l'opera intitolata: I Caratteri degl'insetti secondo il sistema di Linneo, spiegati in 24 rami, disegnati dal vero, intagliati alla punta e miniati da Schellenberg. Le molte fatiche sostenute in tale lavoro recarono degl'incomodi alla sua debole costituzione. Non pertanto intagliò pure molti rami per Il Libro elementare di Basedow e per i Frammenti fisionomici di Lavater, sui disegni di Chodowischi. Intagliò pure il proprio ritratto, e quelli di molti altri. Viveva

Indice di alcune stampe isolate.

Ritratto di Gio. Bernardo Basedow.

Testa di Madama Graft.

ancora dopo il 1780.

Siti pittoreschi della Svizzera in

dieci fogli.

Sessanta soggetti dell'Antico Testamento per l'istruzione dei bambini intagliati all'acquaforte, tanto di sua invenzione che da altri maestri.

SCHELLINGHS (GUGLIELMO)

nato circa il 1632, era di già ragionevole pittore, quando, lasciata la patria, passò in lighilterra, poi in Fran-cia, Svizzera, ed all'ultimo in Italia, dove studiò le opere de'grandi maestri. Di ritorno nel paese natale, non poteva, per quanto lavorasse, soddisfare alle molte incombenze che gli venivano date dai suoi concittadini e da persone delle vicine città. Il suo capo lavoro fu il quadro posseduto nel p. p. secolo da Iones Witsen, rappresentante l'imbarco di Carlo II re d'Inghilterra quando tornava a Londra: quadro copiosissimo di figure, e di sorprendente essetto. In questa ed in altre minori opere Schellinghs mostrò sempre castigato disegno e profonda conoscenza del chiaroscuro e delle leggi della prospettiva. Morì nel 1678, Iasciando Daniele suo fratello abbastanza buon pittore, che visse fino al 1701 SCHENAU (GIO. ELEAZZARO)

nacque a Schenau presso Zittau nella Lusazia l'anno 1741. Poi che ebbe appresi in patria gli elementi del disegno, recavasi a Parigi, dove fu conosciuto da Giorgio Wille. La maniera di dipingere ch'egli si elesse, fu quella che i Francesi chiamano peinture de genre, che allora era di gran moda. Compose molti graziosi quadri rappresentanti la vita privata dei Parigini, e molti ritratti storici ed allegorici di di-stinti personaggi. Nel 1770 fu richiamato in patria con una pensio-ne pagatagli dalla sua corte. Il primo quadro che fece in Dresda rappresentava la convalescenza dell'e-lettrice vedova, ricchissima composizione, risguardata come suo capo lavoro. A questo tenne dietro un altro rappresentante la famiglia del signor Ferber. Nel 1774 fu nomipato professore nell'accademia elettorale. Dopo alcun tempo esercitossi nel genere di storia ma con minor successo. Intagliò con punta facile un seguito di cose di sua fantasia con un frontispizio che ha per iscrizione : Acheter mes petites e aux à la 12 ains 1765 a Paris chez la Veuve Duchene 12 fogli,

6 di figure e 6 di teste. SCHENDEL (BERNARDO). Così scarse notizie ci rimangono di questo pittore nato in Arlem circa il 1634, che quasi non sarebbe ricordato se non fosse l'autore di un bel quadro che conservasi in Olanda colla sua sottoscrizione. Rappresenta una numerosa adunanza di bevitori in svariatissime attitudini, ed è ben disegnato e meglio colorito. Si dice che tenue scuola di pittura, dalla quale uscirono alcuni .

buoni allievi.

SCHENK (SIMONE PIETRO TIL-LEMANS DETTO ) originario di Breslavia, venne giovane in Italia, e lungamente vi dimorò, dipingendo paesaggi, che gli ottennero nome tra i buoni maestri. Lavorò eziandio di ritratti; ed in Vienna fece quelli dell' imperatore Ferdinando e di alcuni tra i principali signori della corte. Schenk vivea ancora nel 1668; e sua figlia ed allieva, di cui ignorasi il nome, lavorava con lui di piccoli quadri di paesi e di fiori a guazzo, ch' erano acqui-stati appena fatti dai dilettanti di tal genere. SCHERANO, da Settiguano, uno dei buoni lavoratori in marmo che operavano nell' età del Bonarroti e probabilmente allievo del Ferrucci, eseguì sotto la direzione di Michelangelo alcune parti del mausoleo di Giulio Il insieme a

Raffaello da Montelupo e ad altri scultori fiorentini. SCHIAMINOSI o SCIAMINOSI (RAFFAELLO) pacque in Toscana Borgo S. Sepolero circa il 1580. I conoscitori stimano assai più le sue incisioni che le pitture. Le sue ac-queforti di un bel brutto pittore-

Ecco le principali sue stampe:

sco sono eseguite nello stile dei pit-

tori. Quindi è che sono più ricercate dagli artisti, che da coloro che si pretendono dotati di buon gusto.

La B. Vergine ed il Bembine con I' iscrizione Raphael Schaimiossius pictor ex civit. Burgi Sancti incidebat 1613. Di sua invenzione.

S. Francesco che predica al po-polo, 1604, di sua invenzione. I Quindici Misteri del Rosario in

15 fogli, di sua invenzione. Il Martirio di S. Stesano, da Luca Cambiaso.

Una SS. Vergine su le nuvole con S. Cecilia ed un'altra Santa, da Paolo Veronesc.

Seguito di grosse Teste, rappre-

in legno, di sua invenzione. SCHIANTESCHI (DOMENICO) nato a Borgo San Sepolero dopo la metà del diciassettesimo secolo, ap-

sentanti i dodici Apostoli, intagliate

prese dal Bibiena a dipingere prospettive, di cui ne colori molte tra le principali case della sua patria, dove fino al presente sono tenute in pregio. Operava ancora ne'primi anni del diciottesimo secolo.

SCHIAVONE (ANDREA) da Se-benico, detto Medula, nacque nel 1522, e fu dal padre condotto a Venezia per apprendere la pittura; mostrando fino dalla fasciullezza grandissima disposizione per que-st'arte. Ma non andò molto, che trovandosi bisognoso d'ogni cosa, invece di occuparsi degli studi del-

l'arte, era costretto di fare, il meglio che sapeva, alcuni quadretti; onde cavarne di che vivere. Fortunatamente fece la conoscenza di Tiziano, il quale vedendo, che con miglior metodo di studi, potrebbe

riuscire valente maestro, cercò di porlo in maggior credito, annoverandolo tra i valenti artisti che dovevano dipingere la libreria di S. Marco. O che in quest'opera lo ajutasse co'suoi disegni Tiziano,

siccome alcuni sospettarono. o soltanto rivèdesse quelli del giovane dipintore, certo è che ne lavori della libreria riusci più corretto che in ogni altro, e d'allora in poi co-

minciò ad aver nome di valente pittore, nè più gli mancarono buone commissioni. È veramente lo Schia-

vone è una luminosa testimonianza della forza che ha il colorito uelle cose della pittura, che quando ven-

ga portato a certo grado di perfezione, o non ci lascia vedere, o ci rende inclinevoli a perdonare qualche disetto di disegno. Lo stesso

Tintoretto che tanto acerbamente si era lagnato di Tiziano perchè avesse posto lo Schiavoue tra i pit-tori della libreria, rese giustizia alnendo una sua pittura nel proprio studio, ed a tutti dicendo, che ogni pittore dovrebbe colorire come An-

drea e disegnar meglio. Non così fece il Vasari, il quale ebbe a dire avere lo Schiavone solo per disgrazia fatta qualche opera buona; per la quale sconsiderata censura fu da Annibale Caracci acerbamente ri-

convenuto. Ed in vero, se facciasi astrazione del disegno, ogni altra parte dello Schiavone è lodevole, e molte cose sono eccellenti, veden-

dosi nelle sue pitture bella compo-sizione, vaghissimo colorito, tocco di pennello facile e grazioso, buon gusto di panneggiamenti, mosse scelte e dottamente contrastate, ed in particolare certe teste di vecchio perfettamente dipinte. Ma la gloria

dello Schinvone, come accade del vero merito, crebbe dopo la morte di lui, onde i suoi quadri da cavalletto, particolarmente di argo-mento mitologico, si levarono dalle

casse e dalle banche, e si collocarono nelle più insigni quadrerie d'Italia, e di Oltremonti. Mort di 60 anni. - (GREGORIO), condiscepolo

del Mantegna, tenne uno stile che partecipa di quello dello Squarcione e di quello dei Bellini. Dipinse molti graziosi quadretti, ornati di belle architetture e di leggiadri put-tini. In uno, veduto dal Lauzi a Fossombrone, erasi sottoscritto: Opus Schiavonii Dalmatici Squarzoni S. (scolaris.)

- (LUCA), celebrato da Paolo Lomazzo come principe de'ricama-tori, fioriva iu Milano circa il 1450, avendo iu tal'epoca ammaestrato nell'arte sua Girolamo Delfinone. il quale fece poi in ricamo il ri-

tratto somigliantissimo del duca Lodovico Sforza. SCHIAVONETTI (Luigi) intagliatore a granito inglese, nacque a Bassano circa il 1750, ed ap-prese gli etementi del disegno e l'eccellenza del suo colorire, tedell' intaglio in patria nel ricco stabilimento calcografico e tipografico della celebre famiglia Remondini. Egli fioriva in Londra nel 1780 insieme al minor fratello, che segnavasi Schiavanetti junior, mentre l'altro scriveva L. Schiavanetti Erano ambidue valenti intagliatori, e tali che veniveno risguardati tra i migliori di Londra. Fecero gran rumore le quattro stempe rappresentati ultimi di segnata della contrata di linguarda della contrata di ultimi di segnata della contrata di linguarda di contrata di linguarda di contrata di linguarda della contrata di linguarda di contrata di linguarda di contrata di linguarda della contrata di linguarda di contrata di linguarda di contrata di linguarda di

tanti gli ultimi avvenimenti di Luigi XVI: La separazione del re dalla sua famiglia: La difesa del ra alia barra dell'assemblea nazionala: l'ultimo istante che il re si trattiene colla sua famiglia: Il re nell'atto di lasciare un momento prima della morte Edgewarth suo

confessore.

Tra le stampe isolate sono stimate

La regina Elisabetta che riceve la nuova della morte della sua sorella, la regina Maria. La regina di Prussia e la sua so-

La regina di Prussia e la sua sorella, due figure iu piedi. L. Schiavonetti. La Morte di Gio. Paolo Marat,

pugnalato il di 13 luglio 1793 dalla Corday. Pellegrimi pittor bassanese dipins, Schiavonetti jun. fec. 1794. SCHIZZONE, compagno di Vin-

SCHIZZONE, compagno di Vincenzo da S. Geminiano, vivea nel 1527, nel quale anno è noto, che trovandosi a Roma in occasione del sacco, ebbe a sostenere tanti disagi e tanti strappazzi nella persona, oltre la perdita di quanto possedeva, che perduta ogni attitudine al lavoro, più non seppe far nulla di bene, come in gioventia aveva fatto sperare che farebbe.

SCHLEVEN (I. G.) nacque in Berlino circa il 1720, lavorò in patria insieme a suo fratello diverse stampe, le più rinomate delle quali sono le seguenti:

Due piccoli busti, rappresentanti il conte e la contessa di Lestoq,

da Erirsen.
Altro busto di uomo vestito alla polacca, da Ferne; ec.

Diz. degli Arch. ecc. T. III.

SCHLEY (GIACOMO VAN DER). Ebbe i suoi natali in Amsterdam nel 1715, e su uno de' grigliori allievi dell' integliature Bermardo Picert, presso al quale lavorò dopo l'età di 12 anni. Racaonta il Gandellini, che nel 1743 lavorò cinque delle tredici tavole che sono ingentite nel libro intit. Memoires pour servir à l'Histoire d'un genre de Polypes d'enu douze del sig. Trembley. Il più gran numero delle sue opere consiste in ritratti, vignette

Emblema della divina Giustizia, di sua invenzione. Ritratti : di Bernardo Picart con figure allegoriche.

ed ornamenti di libri.

Giovan Battista Broyer, marchese d' Argens ec.

(I. V.) è conoscinto tra gl' intagliatori per molte grandi vedute della città di Pietroburgo, eseguite sui disegni di G. Veltan, in una delle quali vedute osservasi

una delle quali vedute osservasi l'ingegnosa macchina, che servi per trasportare l'enorme scoglio destinato a servir di base alla statua equestre dello czar Pietro il Grande. SCHLICHT (ABELE) nacque in

Manheim nel 1754, e si stabili pella sua patria con i titoli di architetto della corte Palatine, e di professore dell'accademia di belle arti di Dusseldorf. Applicossi con buon successo ad intagliare ad acquerello, o ad acqua tinta.

# Soggiungo l'indice di alcune sue stampe.

Veduta di un tempio, da Bibiena. Tempesta con naufragio, da Veriet.

Bel Paesaggio con bestiami, da Recohem.

Berghem.

Ruine di Corinto, dove si vede
Alessandro che va a visitare Dioge-

Alessandro che va a visitare Diogene nella botte, dal Pannii. Ruine antiche: nel davanti la

Ruine antiche; nel davanti la statua di Ercole in riposo, dal Pannini.

Due stampe rappresentanti decorazioni pel teatro, di sua invenzione.

SCHLOTTERBECK (CAISTIANO GIACOMO) nato a Bohenlique nel ducato di Wurtemberg l'anno 1757, fu fatto circa il 1782 integliatore di corte a Stouttgard. Attese da principio alla pittura, indi apprese ad

intagliare a bulino, sotto la diresione di Muller. Dopo di ciò l'intaglio e la pittura a pastello formarono la sua sola occupazione. Darò un breve indice di alcune sue

stampe.

Ritratto di madama Mengs. Ritratto del professore Schubart in fronte alle sue possie.

La Riconoscenza, coll'emblema ordinario della Cicogna, da Guibal. Erodiade con la testa di S. Gio-

vanni Battista in un bacino.
L'Amante di Tiziano, da Tiziano,
SCHLYTER (ANDREA), scultore
tedesco, fioriva in sul declinare del

diciassettesimo secolo. Scarse memorie si hanno in Italia di questo
valente artista; e se non fosse
autore della statua equestre in
bronzo da lui modellata di Federico I di Prussia, nominato il Grande Elettore; forse non sarebbe
fuori della Germania conosciuto.
Il modello venne eseguito nel 1692,
ma per motivi che non ci sono noti
e che puco importa di conoscere;
essendone stata ritardata alcuni anni
la fusione, diretta da Giovanni Iacobi, non venne collocata sul ponte
nuovo a Barlino che nel 1700. Diversi bassi-rilievi e quattro schiavi
ne adornano il piedestallo, e, qualera si faccia astrazione dalle pra-

troveremo quest'opera lodevolissima. Lo scultore nativo d'Amburgo ed ammaestrato in Danzica, recossi a Roma, dove prese gusto al fare di Michelangelo, e la qualità del basamento e le figure ed i bassi-ritto del presento del pr

tiche del secolo in cui fu eseguita,

vi che adornano questo hasamento lo mostrano Michelangiolesco. Ma sgraziatamente fu costretto di acco-

modarsi alla moda del secolo; onde la statua equestre è precisamente inventata e modellata come quella che Girardon eresse nello stesso tempo a Parigi in onore di Luigi XIV. Lo stesse movimento nel cavallo, gli stessi panneggiamenti nella figura, e persino la stessa parrucca in foglio randono a' tempi presenti ridicole le due statue di cui si tratta.

SCHMIDT (GIORGIO FEDERICO)
nacque in Berlino nel 1712, ed apprese gli elementi del disegno e
della incisione nell'accademia patria e da Giorgio Paolo Busch. Recavasi poi a Parigi, dove frequento
la scuola di Niccolò Larmessin.
Quest'onesto intagliatore, secondan-

scepolo, gli scoperse tutti i segreti dell'arte sua. Così coll'assiduità potè giugnere a quell'alto grado di perfezione da vedere le sue stampe ammirate da tutti gl'intendenti. Nel 1742 fu per ordine del re ricevuto membro dell'accademia di pittura sebbene fosse protestante. Si assicurò il nome di valente intagliatore col bel ritratto di Mi-

do le disposizioni naturali del di-

vedesi un certo morbido che specifica veramente la mollezza del bulino di questo artista. Le carni pajono dipinte, piuttosto che intagliate, e l'armonia delle parti vi forma un insieme maraviglioso. Nel 1744 fu chiamato a Berlino, e nominato

gnard, tratto da Rigaud, nel quale

in Russia per incidere il ritratto dell'imperatrice Elisabetta, e n'ebbe onori e premi da quella corte. Di ritorno a Berlino nel 1762, fecesi ad intagliare all'acquaforte in sul gusto pittoresco di Rembraudt.

intagliatore di corte. Fu chiamato

Schmidt non amb mai altro che l'arte sua, onde non è maraviglia che abbia lavorato molto. Fu pubblicato un catalogo ragionato delle sue stampe, dietro al quale daremo alcune delle principali. Egli mori in Berlino sua patria l'anno 1775 da tutti desiderato.

Gio. Paolo Miguon ab. di S. Quintino, da Rigaud. Giovanni Law, controllore gene-

rale di Finanze, dallo stesso. Gio. Battista Rousseau, sul pro-

prio di**seg**no. Pietro Mignard scudiere, e primo sittore del re, dipinto da Giacinto

Rigaud. Luisa Albertina de Brand, baronessa di Grapendorf, da le Suer.

Niccelò Esterhasi de Galantha, conte del S. R. Imp., da L. Tocqué. L'Imp. Elisabelta di Russia, figura intiera, vestita di tutti gli orna-

menti imperiali con una iscrizione, da L. Tocque. Giacomo Mounsey consigliere e nedico primario della cesarea maestà russ

La Bella Greca fuggitiva.

Il Turco innamorate. La B. Vergine seduta col Bambino Gesia, ed il piccolo S. Gio.,

da Ant. van Dyck. Timoeleo giustificato da Alessan-

SCHMIDT (GIO. FEDERIGO) nato in Dresda nel 1764, fu da prima riputato eccellente disegnatore, ed i suoi disegni erano dai dilettanti pegati ad alto preszo. Diedesi in appresso alla incisione sotto la direzione di Rasp, e sece tali rapidi progressi, di cui le sole sue stampe possono farne testimonianza.

### Le sue principali stampe sono

Quattro ritratti in medaglione. Ritratto di Cristiano Salsmann istitutore a Scheppenthal presso

Andrea Giovanni Rets professore in Svezia, da Abilgard. SCHOONIANS (ARTORIO) nato

in Anversa nel 1650, poi ch' ebbe appresi in patria i principi della pittura, passò a Roma, di dove re-cavasi a Vienna in qualità di primo pittore dell'imperatore Leopoldo, e fece il ritratto di questo monarca e de' snoi principali cortigiani. Par-

deva la patria, e colà rimase più anni, finche la speranza di miglior. fortuna lo condusse in Olanda, e per ultimo a Dusseldorf. Trovavasi, a questa corte ancora nel 1716, nel, quale anno morì l'elettore Giovan Guglielmo. Dopo tale epoca igno-

rasi ogni circostanza attinante alla,

vita di Schoonians. SCHOOR (N. VAR) nato in Anversa nel 1566, fu adoperato assai nel sar disegni e modelli per le tappezzorie delle manifatture d'Anyersa e di Brusselles. Dipinse pure Ninfe, Genj e Giuochi fanciulleschi per il pittor di genere Morel e per il paesista Rysbraeck. Pochi pittori

grazia , o più vàgamente le colorirono di Schoor, onde venue adope-rato assai nella Fiandra e nel Brabante. Morì ricchissimo, ma nou è noto in quals anno.

SCHOOREEL (GIOVANNI) nacque l'anno 1495 nel borgo di

fiamminghi diedero alle figure tanta

Schoonce presso Alcmaer nell'Olanda, e su ammaestrato nella pittura da Guglielmo Cornellyz, meno che mediocre maestro, poi da Giacomo Cornellyz, che assai più del primo poteva tirarlo innanzi nelle pratiche dell'arte. Dalla scuola di Giacomo passava a quella di un neligioso di Spira, che gl'insegnò l'architettura e la prospettiva, indi si trattenne alcun tempo a Norimberga presso Alberto Durero. Giunto Stiers nella Carinzia ottenne in modo

il favore di alcuni di quei baroni

che n'ebbe assai utili commissioni,

onde parti con molto danaro alla volta di Venezia. Colà trovandori occupato nello atudio de' grandi maestri, venne persuaso da up frate di Gonda d'Olanda che pasava in Terra Santa, ad essere ano compagno di viaggio. Dovusque presero terra, Schooreel disegnò i porti, le città, le fortezze, e tutto quanto aveva agli occhi suoi qualche cosa di nuovo o di pittoresco; ed in più

vedute ritrasse Gerusalemme ed il Sante Sepolcro. Nel ritorno si trattenne tre anni in Rodi ai servigi del gran maestro, e di là passato a Venezia, recossi per terra a Roma, e vi studiò l'antico e le opere dei moderni più illustri. Fattosi conoscere ad Adriano VI, ebbe ordine di ritrario tutto intero; indi gli commise altre opere. All'ultimo si ridusse in patria, dove portava prima d'ogni altro il gusto del bello antico, ed ebbe importantissime commissioni per luoghi pubblici e privati. Francesco I re di Francia, lo chiameva alla ena corte con larghi stipendi, ch'egli non preferì alla manquilla vita che conduceva in Utrecht, dove morì nel 1562, dopo avere arricchita l'Olanda di molte pregevolissime opere. Ma le guerre civili scoppiate dopo la morte di lui, distrussero i suoi migliori quadri, ed altri furono per ordine della corte di Spagna spediti a Madrid.

SCHUURMANS (ARNA MARIA) nacque in Utrecht nel 1607, e fu nella prima fanciullezza un vero prodigio di precoci talenti. Quando, dopo la merte del padre, potè fiberamente abbandonarsi allo studio delle lettere, recavasi all'università di Leiden, ed ebbe a suo maestro il celebre Vossio, che le insegnò la lingua ebraica: ma Schuurmans conobbe altresì la siriaca, la caldea, la greca, la latina, l'italiana, la spagnuola, la tedesca; ed in molte di queste lingue componeva versi. Ma lasciando da banda i meriti della letteratura per non risguardarla che in qualità di pittrice, le si deve un distinto seggio tra i grandi disegua-Tori. Lascio vari ritratti ed uno di sè medosima, che fu poi intaglia-10: sotto al quale leggesi: Cernitis hic picta nostros in imagine vultus: — Si negat ars formam, gra-tia vestra dabit. Si esercitò pure nella scultura e nell'integlio; ed in queste arti ed encora nella mu-

sica seppe sollevarsi al di sopra della mediocrità. Morì in Altone, dove erasi ritirata a cagione de suoi principj religiosi, nel 1678. Aveva ma di morire pubblicate un libro intorno alla religione professata da lei, intitolato Eucleria.

SCHUT (CORNELIO) nato in Anversa nel 1590, fu allievo di Ru-bens, il quale, dicevasi, che si compiaceva di avere tra i suoi sco-lari questo giovane che sapeva comporre eleganti possie, e diresse il suo non comune ingogno alle pitture di grande macchina. Une delle maggiori sue opere fa la cupola di N. Signora d'Angers, nella quale, mostrossi, sebbene meno corretto, fecondo inventore al pari del maestro. I migliori quadri che conservansi in Anversa di lui, sono il Martirio di S. Giorgio nella catte-drale, nella chiesa de Riformati un Santo del loro ordine, e nella chiesa già appartenente ai Gesuiti un Presepio ed un Assunta. Altro non è noto intorno alla vita di questo artista, del quele lo stesso Van Dyck fece il ritratto.

SCHWARTZ (CRISTOFORO) nato in Ingolstad circa il 1550, studiò lungo tempo in Venezia le opere di Tizimo, e secondo alcuni, fu pure suo scolaro: cesa non improbabile tetalmente, perocchè Tiziano morì quando Cristofano contava di già 26 anni. Fecesi in appresso a studiare le opere del Tintoretto, più ardito, sebbene meno castigato disegnatore del Vecellio, alla di cui maniera costantemente si attenne finche visse. Di ritorno in Germania condusse diverse opere all'alio ed a fresco in alcune città, finchè, nominata prime pittore dell'elettore di Baviera, consacrò il rimamente della sua vita nell'arricchiro di pregevoli pitture i palazzi del suo generoso meccuate. Morì in Menseo nalla fresca età di 44 anni.

- (Giovanne) più conosciuto per avere disegnate e colo-

rite carte geografiche, che per opere di pittura, fu lungo tempo in Italia, e si attenne alla maniera della scuola romana, senza per altro abbando-nare totalmente lo stile dell'olandese , nella quale aveva appresi i primi rudimenti dell' erte. SCHUUR (TEODORO) nato al-PAja nel 1628, dopo avere appresi i principi della pittura in patria sotto ignoti artisti , recossi a Parigi, dove su ricevuto nella scuola di Sebastiano Bourdon, che abbandonò, quando si conobbe capace di studiare da se i capi lavoro dell'arte. Scese allora in Italia, e si stabili a Roma, dove fecesi di preferenza ad imitare Raffaello e Giulio Romano. Alcuni quadri che aveva eseguiti al solo oggetto di eserci-tarsi nello stile di così grandi maestri, piacquero in modo alla regina di Svezia, che prese il giovane artista sotto la sua protezione, largamente sovvenendolo onde potesse continuare i suoi studj. Visse egli in Roma felicissimo, sempre occupato ne'suoi prediletti studi, caro a tutti gli artisti, ed adoperato assai dai grandi signori; ne avrebbe incontrate tante traversie, come incontrò, se amore di patria non lo avesse richiamato in Olanda. Ab-bandonava Roma nel 1665 per raggiugnere la propria famiglia. La sua patria gli somministrò abbondanti mezzi di guadagno, impiegandolo in lavori dell'arte ed in lucrose pubbliche incumbenze. Ma la poco considerata condotta e la perdita della consorte lo resero infelice. Unico suo conforto fu la mal abbandonata professione, cui consacrò gli ultimi anni della vita. Egli morì all'Aja nel 1705, dopo essere stato più volte direttore e decano di quella accademia di pittura. Le sue opere poco o nulla conservano del gusto olandese. Conobbe profonda-mente la prospettiva e l'architettu-

ra, e gli sfondi de'snoi quadri sono

d'ordinario arricchiti di qualche

Schuur sapeva trattare da valente pittore e da dotto antiquario. SCIACCA (TOMMASO) mato a Mezzara nel 1734, lavorò alcun tempo in Roma sotto la direzione di altri pittori, di dove andò a Rovigo, e lungo tempo vi si trattenne, come lo attestano le molte pitture da lui eseguite in quella chiesa cattedrale, e negli Olivetani. Morì nel 1795. SCIAMENONI. V. Furini. SCIARPELLONI. V. Credi di, SCILLA, o SILLA (Agostino) nato in Messina nel 1629, fu in patria scolaro del Barbalunga, il quale vedendolo giovane di belle speranze, gli ottenne dal Senato una pensione per continuare gli studi in Roma. Colà frequentò la scuola di Andrea Sacchi, ma si occupò più che in tutt' altro intorno alle cose di Raffaello ed agli antichi monumenti, rendendo pastosa e gradevole la maniera alquanto secca della prima sua scuola. Sono in particolar modo ben disegnate le teste de vecchi; ed i paesi, gli animali, le frut-ta introdotti ne snoi quadri storici hanno una verità ed un sapore che sorprendono. Conservavansi in Messina molti freschi e tavole all'olio, in luoghi pubblici e privati, e specialmente a S. Domenico, alla Nunziata, a S. Orsola, ed altrove. Costretto di ripararsi in Roma colla sua famiglia, achivo d'entrare in concorrenza coi figuristi, onde non essere troppo nominato, fece quadri di genere. Morì nel 1700. Ave-

va con lui suo fratello minore (GIACINTO) che lo sjutava in tali lavori, e che essendogli sopravvissuto, continuò a dipingere lodevolmente fino al 1711, in cui cessò di vivere.

· (Saverto) figliuolo di Agostino, il quale dimorando in Roma, e continuando a dipingere senza la direzione del padre e dello sio, non seppe sostenerne la riputazione. E probabile che avesse accompagnato

pauriotto, lece nel deposito della lacorte miglia Caracciolo le statue di due guerrieri indi passava a Roma , dove nella cappella Paola a S. Mainsort noves Ma e ria Maggiore fece le statue dei due pontefici Clemente VII e Paolo V. invidi tervi : come pure l'incoronazione di Pio V nella cappella di Sisto V, apparte-neute alla stessa basilica di S, Masoveri C858 ( esiglik ria Maggiore, le quali opere, seb-bene per alcuni rispetti degne di loma, e ritorm de, non sono le migliori che ornano approf quelle due ricche cappelle. mora . SCIORINA (LORENZO DEL), fiome su rentino, fu uno dei molti scolari del Naldini, che si fecero piuttosto per co assai c nome di buoni diseguatori che di ra-Seppe gionevoli coloritori. Visse nel 1568. innesta SCIPIONI (IACOPO), del paese di Averara, nel territorio Bergamasco, fiorì dal 1500 fino al 1528. Fu mingo. sisti iti minghi vago celoritore e buon pratico, ma pittore debole nelle altre parti e particodice u larmente nella composizione e nel breno disegno, ed inoltre troppo servile figure imitatore delle opere altrui. ed in SCLAVO (LUCA), uno dei molti opere, pittori che abbellirono Cremona nel essere quiudicesimo secolo. Si dice che paesi i più d fosse assai caro a Francesco Sforza, il quale amando d'intrattenersi fafatti s migliarmente con lui, era solito di maestr tenerlo in corte, dove colori diverse SCC ed un SCOR (GIOVANNI PAOLO), tede-sco. trovandosi nel 4682 :del j d celebre per essere stato uno dei meestri di Gaudennio Ferrari, viene da Paolo Lomazzo lodato come uno de' più valenti pittori di rabeschi vissuti nell' età sua. Fioriva lo Scotto in sul declinare del quindicesimo secolo: e per quanto pare, dovette essere abbastanza versato ancora nelle lettere e nella filosofia.

SCOTTO (FELICE), probabilmente della famiglia di Stefano, lavorò assai in Como in pubblico, e per private famiglie. Vario, espressivo giudizioso, ebbe più gentile disegno di tutti i Milanesi suoi contemporanei, ed un più facile ed aperto colorire. Conservansi nella di Santa Croce diverse storie a frascorrelativa alla vita di S. Bernardino.

scorelative alla vita di S. Bernardino. SCRIVANO (PIETRO LUIGI) fioriva nella prima metà del sedicesimo secolo. Fu ammesso nell'ordiue de' cavalieri di Malta in principio del secolo, ed in più occasioni si mostrò così valente architetto militare, operando per l'illustre ordine cui apparteneva, che l'impera-tore Carlo V, volendo erigere il nuovo castello dell'Aquila, lo nominò deputato commissario per tale costruzione. Fra quattro torrioni chiuse le cortine grosse 24 piedi e circondate da un fosso largo 70 e profondo 40. Parve allora questo castello un prodigio di fortezza, ed ora è cosa di poco momento; perchè non era ancora sorto il de Marchi a fissare un nuovo ordine di difese proporzionato ai nuovi mezzi di offesa, nè il nostro cavaliere di

SCUTELLARI (FRANCESCO) pittore cremonese operava nel 1540. Conservasi una sua tavola nella chiesa di S. Pietro in Cremona, rappresentante l'incentro di S. Gioachino con S. Anna., ed il nome dall'artista vedesi scristo in un vi-

Malta aveva letti i libri d'architettura di Leon Battista Alberti,

ne' quali si additano preventivamente le idee ridotte a sistema dal

de Marchi.

glietto portato da una testuggine": Franciscus Scatellarius fecit.
—— (ANDREA) era nato in Viadana, non è noto in quale amo, ma seppiamo che operava in Cremona nel 1586. Un suo quadre rappresentante Maria Vergine Annunziata dall'Angelo Gabriello conservasi nella chiesa di S. Agata: e nella sagrestia della chiesa di S. Ilario trovasi un' Assunzione coi Santi Gio. Battista, Pietro e Francesco d'Assisi, e la leggenda: Anuleus Scatellarius Vialienensis fac.

SEBALD (GIOVANNI), nato in Boemia circa la metà del quindicesimo secolo, erasi iu patria acquistato nonse di valente intagliatore e pittore; ma poco curandosi dellagloria che gli veniva dall'esercizio delle belle arti, le pospose alla professione di taverniere, perchè creduta più utile. Morì nel 1520.

SEBASTIANI (LAZZARO), venesiano, ed allievo del Garpazio, sebbene vedesse introdotto il moderno stile, non abbandonò giammai interamente l'antico. Le sue tavole ben potrebbero sostenere il paragone di quelle de' più pregiati artisti dell'età sua, se avesse saputo dare più natural colove alle carnagioni, e maggiore tenerezza ai con-

torpi

SEBASTIANO da Rovigno, celebre meestro di tarsie, fioriva in
sul declinare del quindicesimo secolo, e nel 1480 fece in compagnia
di Fra Giovanni da Verona suo
confratello gli armari ed i sedili del
coro di S. Elena in Isola a Veneaja, dove, oltre le molte prospettive,
in 34 sedili ritrassero altrettante
città quali eratso in quel tempo;
opera veramente maravigliosa, cui
altro non manca per essere annoverata tra i capilavori della scultura
che più nobilee niù duravole materia.

che più nobilee più durevole materia. SEBETO (N), da Verona. Verosimilmente è questo un pittore immaginario; e probabilmente Giorgio Vasari che fu il primo a ne-

(GIO. BATTISTA) delto

minarle, cadde in errore, leggendo nel Campagnola il nomo di Sebeture, casia Zevio, petria di altro pittere, che aveva dipinte in S. Giorgio di Padova alcune Storie relative a S. Iacopo ed a S. Giovanni, circa il 1377.

SECCANTE (SEBASTIANO) nate in Udine ne' primi anei del sedicesimo secolo, fu allievo di Pomponio Amalteo e suo genero. Di questo pittore si conservano in Udine due vasti quadri con ritratti di molte persone; come pure alcune tavole d'altare, la migliore delle quali fu creduta quella del Redentore portante la croce con diversi vaghi angioletti che tengono gli altri strummenti della passione. Le sue ultime opere portano la data del 1578. Suo fratello

(GIACOMO) applicossi alla pittura in età di cinquant' anni code non è maraviglia che si mostrasse meno che mediocre pittore. Ebbe costui un figliuolo, cui in grazia del fratello diede il nome di (SEBASTIANO) chiamato il juniore, Questi probabilmente edu-

juniore. Questi probabilmente educato dallo zio, operò dal 1571 al 1629 in compagnia di un altro Seccante di famiglia diversa dalla sua. È stato da tutti i biografi osservate, che, tranne il vecchio Sebastiano, veruno dei Sescanti uscì dalla mediecrità.

SECCHI (GIOVARNI ANDREA). Di questo pittore Gremenese che operava nel 1535, viene ricordato dello Zeist un quadro rappresentante S. Girolamo in atto di pregare innana ad un Crocifisso che altra volta esisteva mella sagristia degli Agostiniani in Cremona. Vi si leggeva: Jo mes Andreas Siocus Cremonensis pingebat XXI mai MDXXXV.

(MARTINO) probabilmente appartenente alla famiglia di Gio. Andrea esercitava con lede l'architettura in sul declinare del sedicesimo secolo.

dalla patria il Caravaggio, ed amche il Caravaggio, nacque in sul declinare del sedicesimo secolo, è molte pitture d'importanza fece in Milavo ed altrove. Conservasi tuttavia a S. Pietro in Gessate, una sua epera certa, ed è un'Epifania portante il suo some e cognome.

SECCHIARA (GIULTO) nacque in Modena dopo la metà del sedicesimo secolo, e fu scolaro in Bologua di Lodovico Caracci. Fu poi

alcun tempo in Roma, e toruato in patria, su chiamato alla corte di Mantova, per la quale dipiuse molti quadri, che andarono perduti nal sacco del 1630. Poche cose sonosi conservate in Modena, tra le quali un Transito della Benta Vergine, appartenente al sotterranco del duomo, che lo dimostra uno de'buoni Caracceschi. Morì nel 1631.

SEEU (MARINO DA). Poche ed

incerte notizie ci rimangono di questo pittore, vissuto nell'età di Franc-Flore. Nato in Romerswalen, formossi une atile facile e delicato, in grazia del quale e della vivacità del colorito gli viene condoneta qualche trascuratezza di disegno. La maggior parte de' suoi quadri trovansi a Middelbourg. SEGALA (GIOVANII), veneziano,

nacque l'anno 1663, e fu scolaro dello Zanchi e suo imitatore nelle buone parti senza averne adottate le difettose. Il suo miglior dipinto era il quadro della Concezione fatto per la Carità di Venezia, nel quale fece uso di fondi molto scuri, contrapponendoli così spiritosi lumi e con tant' arte disposti, che formano un dolce incanto. Morì in patria di 57 anni.

questo valente soultore in marmi ed in bronzi, che fioriva nel 1565, abbiamo scarse notizie, ma fertunatamente si canoscono alcune sue opere, che fanno testimoniana della sua eccelienza nell'arte. Tra que-

ste ricorderemo la piccola statua di Si Caterina posta in mezzo alla conca dell' acqua santa nella chiesa di S. Antonio di Padova; due statuette che si trovano nelle nicchie del pianerottolo a mezzo la seconda

scala che ascende al collegio del palazzo ducale in Venezia, e la statua in bronzo di S. Giovanni Battista alta piedi 4, posta sopra il battisterio nella cappella di S. Giovanni Battista del tempio di S. Mar-

co di Venezia, della quale esiste nel libro fabbrica della chiesa di S. Marco e palazzo ducale il contratto sottoscritto dallo stesso scultore e garantito da Danese Cattaneo iu data 10 aprile del 1565, obbligandesi a farla per il convenuto prezzo di dugento dieci ducati, oltre il metallo.

SEGANO (GIROLAMO) nacque a Saragozza nel 1638, e recatosi giovane a Madrid, quand'era di già ammaestrato ne' principii della pittura, ottenne la licenza di copiare u più preziosi quadri de' reali pa-lazzi; e merce quest'esercizio si formò uno stile semplics e puro, che si accosta a quello de buoni

maestri del miglior secolo. Sebbene prevalesse a suoi tempi il *manieri*smo, non perciò gli mancarono importantissime commissioni, che in mezzo alla universale corruzione si ebbe sempre rispetto per la maniera de' grandi maestri del buon secolo. I quadri e la cupola della cappella di S. Michele nella chiesa di S. Paolo in Madrid, e qualtro quadri fatti per la sala dei deputati nel palazzo di città lo dimostrano corretto disegnatore e buon coloritore. Era giunto ai 50 anni quando volle

essere auche scultore; e perche ave-

va profonda cognizione del disegno, pote fare ancora nella nuova arte

ragguardevoli progressi, come può

vedersì da alcuni bassi rilievi eseguiti in alcune chiese di Madrid.

Mori nel 1710. SEGARRA (N) fu l'anno 1530 Diz. Arch. ecc. T. 111.

incaricato dalla città di Reus di dipingere l'antico altar maggiore di Nostra Signora di Belen, oggi della Misericordia, rappresentandovi storie spettanti alla vita di Maria. Il Segarra condusse queste pitture con intero soddisfacimento de committenti ; se non che ripnovandosi dopo cent' anni e più quella chie-sa, le pitture del Segarta vennero rimosse dal luogo loro; ma galosa-mente raccolte, si riposseo in una sala quali preziose reliquis del buon

SEGHERS (GERARDO) nato in Abversa circa il 1589, fu allievo di Enrico van Balen, dalla scuola del quale passo a Roma, dove trovan-dosi in meszo a tanti capi-lavori, rimase lungo tempo indeciso a quals esemplare dovesse appigliarsi; onde copiando ed imitando ora gli uni, ora gli altri, formossi uno stile che partecipava di molte scuole, ma sgraziatamente più caravaggesco che altro. Tornato in patria vide preferirsi la maniera chiara ed aperta di Rubens alla sua serrata ed oscura, e da uomo disinvolto prese uno stile di meszo tra Rubens ed il Caravaggio. Allora cominciò ad avere

commissioni d'importanza, nè più

gli mancarono utili levori , onde visse ricco in Anversa fino al 1651,

epoca della sua morte. Seghers di delce ed amabile temperamento, fu uno de' più stretti amici di Rubens e di van Dyck, e la gelosia fu per lui una sconosciuta passione. I suoi primi quadri hanno un colorito vigoroso, e le ombre gagliarde dauno un grande rilievo alle figure: ma quelli della seconda maniera mostrano tinte più soavi e più unite; e gli uni e gli altri sono a ragione tenuti in grandissimo pregio. Le migliori cocce

chiese di Anversa e di Gand, e la più famosa tra quelle da cavaletto è il Rinnegamento di S. Pietro, inciso da Voytermans. Era suo fratello - (Daniele) nato in Anversa

e migliori opere trovansi nelle

opere sono quelle ch'egli esegul dopo avere veduta Roma; ed i prat suoi capi d'opera sono due quadri di suoi capi a opera sono que quatri ai fiori fatti per il principe d'Orange. Un bellissimo paese di Daniele, nel quale Rubens aveva dipinto S. Iguazio, fu nella chiesa lojolitica d'Anversa incendiato da un fulmina alla con la contra con contra con contra con contra con contra con contra con pres in 🤞 moit à đị l' ec ne. Mori Daniele in patria l'an-SEGOVIA (GIOVANNI DI) dimorava in Madrid circa il 1650, dove godeva opinione di eccellente pit-tore di marine. Se avesse saputo

fare le figure con quella diligenza e verità con cui rappresentò le na-vi, pochi o veruno l'avreb per su-perato nell' età sua d'avreb pei nelle Spagne, dove pochissimi trattarono

rire. to de giore sarel del 1 SE fa ic Cara non : SE con profonda cognizione di prospet-tiva le vedute ed i diversi accidenti rara : conia

del mare. sto vi del s SEGURA (ANDREA) fu nel 1485 incaricato delle pitture dell'altar tempo

maggiore della cattedrale di Madrid. Alfon: La stessa commissione gli fu data nel 1500 dal capitolo di Toledo sare q portò per l'altare della cappella di S. Idelfonso: e dai pochi frammenti che tuttavia si conservano di cosif-All' u Ranuc morì. fatti lavori apertamente si scorge no. Fa

che il Segura aveva l'abilità co-mune ai pittori de suoi tempi, e nulla più. Michele della Comilia

Ì

virtù i si cons gabine tissimo

SELVI (N.), coniatore di medaglie, fioriva alla metà del secolo decimottavo. Osserva il conte Cicognara (Stor. della Scultura T. II, p. 410, che costui riproduceva sotto il proprio nome le medaglie altrui

copiate sel sedicesimo secolo, onde non può essera collocato tra i valenti maestri. Ad ogni modo, trovandosi rammentato da alcuni au-

tori, ed in particolare dal conte Mazzucchelli, non doveva ometterlo in questo dizionario, nel quale pur troppo dovetti dar luogo ad altri mediocri artisti.

SEMENZA o SEMENTI (G7A-COMO), nato in Bologna nel 1580, furemulo di Guido Reni in ogni sua maniera di dipingere. Operò in Roma a fresco in Ara Coeli ed altrove, dovunque mostrandosi corretto, erudito, vigoroso. Lasciò pure in quella capitale alcune tavole di altare assui lodate; ma di tutte la

altare assui lodate; ma di tutte la migliore è forse quella di S. Sebastiano a S. Michele di Bologna, dove morì in ancor fresca età.

SEMINI (MICHELE) ricordato tra

gli scolari di Carlo Maratta, o non lasciò opere degne del maestro, o furono ad altri attribuite.

—— (ANTONIO), nato in Genova circa il 1435, fu scolaro di Lodovico Brea. Può Antonio, scriveva il Lanzi, riguardarsi come il

Pietro Perugino della scuola genovese. Si avvicina al leion secolo la Deposizione che si conservava nella soppressa chiesa de' Domenicani di Genova, ed in altri pregiatissimi quadri, tanto per conto delle figure, che degli accessori di belle prospettive e paesaggi. Ma la sua tavola della Natività dipinta a S. Domenico di Savona in età più matura è il suo capo lavoro, avendo in essa superato Perino del Vaga, che aveva preso au imitare, ed ema-

late, sto per dire, Raffaello. Vivea ancora nel 1547. Furono suoi figliuo-li ed allievi

(ANDREA ED OTTAVIO),

che riunisco in un solo articolo, perchè non furono in vita separati che dalla morte. Agli inseguamenti paterni è probabile che aggiugnessero in patria quelli di Perino del Vaga, tanto stimato dal loro genitore. Anzi raccontasi, che questi udendoli un giorno criticare non so quale errore di disegno in una stampa di Tiziano, li ammonisse a tacere il cattivo e lodare il buono nelle opere dei

grandi artisti. Passarono poscia a Roma, invagliiti delle bellezze di Raffaello, e lo studiarono attentamente. Tornati in patria furono molto adoperati in opere pubbliche e private, lavorando per lo più insieme. Tenaci imitatori dello stile raffaellesco, giunsaro talvolta ad ingannare i più esperti. Dicesi che ancora Giulio Cesare Procaccino, vedendo una storia del Ratto delle Sabine dipinta da Ottavio nella fucciata dal palezzo Docia, la sur-

facciata del palazzo Doria, la suppose di Raffaello, e domandò se
altre cose avesse dipinte in Génova.
Passarono a Milane preceduti da
meritata fama, ed ebbero importantissime commissioni per chiese e per
palazzi, e molte cose vi condussero
a fresco ed all'olio; ma come co-

munemente accader suole ai frescani ti, avevano di già piegate ad uno
stile più facile e meno limato. Andrea morì di 68 anni, nel 1578,
Ottavio nel 1604, quando era giunto a decrepitezza. lo non parlo dei
morali difetti di quest'ultimo a
i torto ingranditi da qualche biograi fo, per non ricordarmi che delle
sue pittoriche virtù.

SEMITECOLO (NICCOLÒ), veneziano, ed uno dei più valenti artisti del quattordicesimo secolo, è noto che operava nel 1367. Una sua pregevole tavola, rappresentante la Trinità con Nostra Signora ed alcune storie di S. Sebastiano, comervasi nella libreria capitolare di Padova. Vi si vede il nudo assai ben trattato, svelte sono le proporzioni delle figure, e forse oltre il dovere.

Questo maestro non raggiumse Giotto nel disegno, ma forse lo supero nel colorito, e tiene una maniera totalmente diversa da quella del pittore fiorentino. In quest'opera si sottoscrisse: Nicoleto Semitecolo

de Venexia impense 1367. SEMOLEI. V. Franco.

SEMPLICE (FRA). V. Verona da. SERAFIN (PIETRO) fioriva in Barcellona circa il 1560, ed era comunemente chiamato il Greco. Nel 1563 prese a dipingere con al-tro pittore suo compatriotto le im-

poste dell' organo della cattedrale di Tarragona: grandiceo lavoro che fu largamente premiato, e che forse è la migliore delle vaste opere eseguite da questi due maestri. SERAFINI (SEBASTIANO DE'),

nel 1385 dipinse nel duomo di Modena un' ancona rappresentante la Coronazione di Maria Vergine. In quest' opera assai pregevole per i tempi in cui fu fatta, vedesi apertamente imitato lo stile di Giotto, il quale sessant'anni prima aveva lavorato in Bologna, in Fer-

in Padova ec. SERANO V. Cereno. SERENARI (GASPARE) di Paler-

ciottesimo secolo, fu allievo del caval. Conca. Lavorò alcun tempo in Roma, dove nella chiesa di S. Teresa dipinse a competenza del Peroni di Parma. Ma le migliori opere del Serenari trovansi in Palermo, tra le quali rinomatissime sono la cupola del Gesù e la grande cappella del monastero della città. Ignoriamo ogni altra biografica circostanza di questo valente artista. SERGIEL (N.) scultore svedese era in Roma dopo la metà del se-

colo decimottavo. Lo resero celebre la statua di Diomede ed il gruppo d'Amore e Psiche, per il quale ottenne il titolo di socio delaccademia di Francia.

SERLIO (SEBASTIANO) pacque in Bologna in sul declinare del quin-

dicesimo secolo: apprese il disegno in patria, indi recatosi a Roma, studiò l'architettura sotto Baldassarre Peruzzi; ma il principale suo studio fu quello di disegnare e misurare gran parte di quegli antichi edifizi, che poscia così egregiamente descrisse nel terzo libro della sua Architettura. Il Serlio dev' essere

risguardato, dice il Milizia, come

uno dei principali dottori dell' architettura. Seguace di Vitruvio, si reso benemerito dell'arte non meno calla teorica che colla pra-tica. Vero è per altro che nella pratica si scostò alquanto dalle regole dell'antico romano architetto: la sua maniera di profilare fu al-quanto secca, ed il suo gusto non

scana ha dato sei diametri; la sua cornice composita, ad imitazione di quella del Colosseo, è tauto rustica, che comparirebbe tale anche al paragone dell'ordine toscano. All'jonico lasciò quella sua base jonica senza accorgersi della sua deformità

stato eccellente. Alla colonna tu-

e lo fece meschinello. Il suo corintio non ha che nove diametri con un capitello sparuto. Di peggior gusto è il suo composito : qui gli mancò la sua bussola vitraviana. mo, nato in sul cominciare del di-Ha usato eziandio d'appajar le co-lonne; e se il magnifico palazzo Malvezzi iu Bologna è disegnato da

lui, avrebbe meglio adoperato a non lasciare she la cornice di cima: L'anno 1541 andò colla sua famiglia in Francia, dov'era stato con onorate offerte invitato ed anticipatamente regalato da quello splendido re Francesco I. Colà si occupò delle fabbriche del Louvre, di Fontainebleau, e delle Tornielle, e continuò a scrivere il suo Trattato di Architettura. Preferì al proprio di-

segno per il cortile di Louvre quello dell'abate di Clugny, ed ebbe la grandezza d'animo di consigliare il re a farlo eseguire. Sopraggiunte le guerre civili, trovandosi infermiccio e povero, ritirossi a Lione, vendenFu il Serlio anche intagliatore, avendo incise in Bologna trenta porte rustiche e venti dilicate, parte in rame a parte in legno.

in rame e parte in legno.

Ma più d'ogni altra cosa resero famoso il nome di Sebastiano Serlio i sette libri dell'Architettura e prospettiva, sei de quali furono pub-blicati da lui dal 1537 al 1550, e l' ultimo dopo la sua morte in Francfort. In questi aveva l'illustre autore raccolto tutto quauto intorno a questa nobilissim'arte scrisse Vitruvio Pollione, e quanto potè egli raccogliere in appoggio delle dottrine vitruviane ne' frammenti degli antichi romani edifizi. Alla prima edizione tennero dietro diverse altre, e non pertanto questa insigue opera difficilmente ora si trova, ed è comunemente desiderata da quanti professano l'architettura, specialmente a cagione del terzo libro, risguardato come il capo-lavoro dell' immortale autore, e superiore a quanto intorno allo stesso argomento fu prima e dopo di lui scritto da altri maestri.

SERMEI (CAVAL. CESARE), nato in Orvieto circa il 1516, passò giovane in Assisi, e presavi moglie, vi si trattenne finchè visse. In questa città ed in Perugia condusse diverse grandiose opere a fresco ed all'olio, con grande feracità d'idee e con vigorose tinte, ma non con eguale bravura di disegno. Conservasi in Spello una sua tavola rappresentante un miracolo del B. Andrea Caccioli, che è delle migliori cose della scuola romana a quei tempi. Morì in Assisi di 84 anni nel 1600.

SERMOLEI. V. Franco.

SERMONETA. V. Siciolante da-SERODINE (GIOVANNI), nato in Ascona, terra della diocesi milanese, dopo la metà del sedicesimo secolo, fu acolaro del Caravaggio e suo fedele imitatore. In Roma, dove lavorò e mori giovane durante il pontificato di Urbano VIII, conservasi a S. Lorenzo fuori delle mura un S. Giovanni decollato, che forse è la sola opera certa che si conosca del Serodine.

SERRA (Cristoforo) di Cesena, fu scolaro del Guercino, ed è tenuto uno de'huoni imitatori di così valente maestro. Fioriva in patria, dove lasciò alcune pregevoli opere, nel 1678.

. (MICHELE) nacque in Catalogna circa il 1653. Fuggi di otto anni dalla casa paterna, perchè la madre di lui era passata a terze nozze, e giunto a Marsiglia si ac-conciò con un pittore che lo ammaestrò ne' principi dell'arte sua; ma passati due anni lo abbandonava per recarsi a Roma, e di là tornava di venti anni a Marsiglia. Ivi dipingeva per la chiesa dei Domenicani un S. Pietro Martire. che gli procurò altre commissioni per chiese e per private famiglie in tanta copia che a pena poteva a tutte soddisfare. Un suo quadro mandato all'accademia di Parigi, gli ottenne il titolo di pittore del re, e nobilissime commissioni dai principali signori, che lo resero in breve tempo ricchissimo. Ma venuto il 1721, ed imperversando in Marsiglia la peste, il benefico pittore dispensò tutte le acquistate ricchez-ze in sollievo degl' infermi, altro non essendogli rimasto che la sua virtù, e la soddisfacente memoria di aver giovato a'suoi simili. Nuove opere e tra queste due vasti quadri, ne' quali rappresento la terribile calamità, cui aveva presa tanta parte, accrebbero la sua gloria, senza ristabilire la sua fortuna. Mort in Marsiglia di 75 anni , nel 1728.

Vienna i anno 1554, fu pittore, ingegnere ed architetto, viaggiò per tutta coll' inf l'Europa, e da tutte le corti sovraduca di ne ottenne dimostrazioni di stima. tacoli l Pu dal Gran Sofi di Persia richiedi un sto al gran duca Cosimo II. Co-Parigi | stantino rimase un anno alla corte siamo 4 di quel principe, che lo rimandò magnificamente regalato. In Firenze inezie. di S. S ebbe la carica di sopraintendente di dell' En scala de tutta la maestranza de'lavori della Galleria e della magnifica cappella di S. Lorenzo. Chiamato in Inghil-Rotonda per il n Casa di terra, fu dal principe di Galles nominato sopraintendente di diverse distanza fabbriche e macchine coll'annua rocchial provvisione di 800 lire. Fu dal Granduca mandato in Olanda al il grand Lione et servizio degli stati generali, che ri-masero soddisfattissimi di lui. Dopo Serva dra e questi ed altri viaggi in più parti d'Europa, rivedeva la patria, dove cessò di vivere in età di 68 anni mentre trovavasi al servizio di quel compian che lavo

Gran Duca in qualità di Vicario di Lucignano. SERVANDONI (NICCOLA), fio-rentino, nato nel 1695 esercitò in gioventù la pittura, ed i suoi qua-dri di paesaggi con ruine davano grandi speranze. Ma voltosi all'arper il g chitettui

grandi l

sue pro mente s

ci, sebb Lomazz i suoi

patria,

a Roma

con Ra assai. I

chitettura, la studio principalmente negli antichi avanzi di Roma. Stava per dichiararsi architetto, quando, strascinato dal piacere di viaggrand' uomo conservansi in Milano, nè tutte di uno stile. Un quadro di prima maniera, che conservasi all'Ambrosiana è tutto lionardesco; ma una sacra famiglia nella reale pinacoteca di Brera ricorda vivamente la maniera di Raffaello, Bellissimo è pure il Battesimo del Redentore, con figuré quasi grandi al vero, che conservasi come cosa veramente preziosa, nel palazzo Scotti, alla quale opera aggiungono pregio il paese e diverse qualità di uccelli, di erbe e fiori freschissimi dipintivi dal Bernazzano. Si cita pure una sua Erodiade, il di cui volto sembra copiato dalla Fornarina di Raffaello; come dalla Disputa del Sacramento dello stesso aveva Cesare prese alcune delle figure che si ammirano nella celebre sua tavola di S. Rocco. Devo soggiugnere per amore di verità, che non tutte le opere di Cesare sono dello stesso merite, nè tutte vedonsi condotte colla medesima diligenza. Alcuni supposero che questo grande artista appartenesse alla famiglia Magni, e che siano di sua mano usciti alcuni santi dipiùli a freaco su quattro pilastri della chiesa della Madonna di Sa-ronno, sotto ai queli leggesi Cesar Magnus f. 1533. Ma oltre che quest i freschi non corrispondono all'alta opinione che abbiamo a ragione di Cesare da Sesto; pare indubitato che questi morisse nel 1524.

SETTI (CECCHINO), modenese, fioriva circa il 1495. Se le sue tavele corrispondevano in merito a certi fregi d'altare di ottimo gusto, conservatisi fino ai presenti tempi, deve essere annoverato tra i buoni pittori che onorarone la scuola modenese avanti il 1500.

—— (ERCOLE DE'), nato in Model Sarto. dena circa il 1530, fu tale, che quando tutti i suoi compatriotti dalena, de cercavano, dietro l'esempio del Pellegripo, di mostrarsi raffaelleschi, egli tenne una diversa strada: pre-

feri il grande al leggiadro, e fu diligente ricer catore del nudo, spiritoso nelle masse, forte nel colorito. Può vedersi in Modena qualche sua tavola di altare colla sottoscrizione: Hercules Septimius. Operava ancora nel 1589.

SETTIMIO, architetto Romano, ubblicò due volumi intorno all'architettura, de quali fece memoria Vitruvio Pollione nel prosmio del settimo libro. SEUTER (GIOVANNI GOFFREDO)

nacque in Augusta nel 1718. Rimasto orfano in fanciullezza, trovò nel padrigno Gio. Seuter o Sauter, chi fece con lui le veci di padre e di precettore. Poi ch' ebbe appresi gli elementi del disegno e dell' intaglio, recossi a Norimberga, ove si pose sotto la direzione di Giorgio Martino Preisler, intagliatere a bulino. Dopo due anni di studio e di pratica, fu spedito a Firenze al marchese Geriffi che faceva incidere la sua celebre, ora dispersa, Galleria di quadri. Poi ch'ebbe intagliati alcuni rami abbastanza lodevolmente, passò a Roma per con-tinuarvi i suoi studj. Di là recavasi a Venezia, e vi rimase alcun tempo, intagliando sotto la direzione del celebre Giuseppe Wanger. Tornato poi a Firenze, sece alcuni rami per l'epera di Stosch. All'ultimo rivedeva la patria, e continuò a pub-blicare lodevoli stampe, dovusque tenute in pregio dai veri conoscitori.

## Soggiungo un breve elenco delle sue stampe.

Ritratto di Giorgio Filippo Rugendus.

Simile di Giovanni Kupelsky. Una Sacra Famiglia, da Andrea

Gesù in casa di Marta e di Maddalena, da Leonardo da Vinci.

Gesù Cristò alle Nozze di Canna Gallilea, da Paolo Veronese.

La Sacra Famiglia, servita degli

na della cappella di S. Antonio in Padova, è opera bastantemente lodevole.

SEVILLA ROMERO D' ESCA-LANTE (GIOVANNI DA), nacque in Graneta del 1627, e fu scolaro di Pietro de Moya, il quele lo pose

cominciava a fare rapidisami pro-gressi; ma memore de suoi inse-gnamenti, continuò lo studio sui

in su la buona vis, facendogli stu-diare i grandi originali. Sgraziata-mente il Moya morì quando Sevilla

capi-laveri dell'arte, e più che a

tuit' altri, si affezionò a quelli di Rubens. I primi quadri del Sevilla

acquistarongli grande opinione, onde

cominciò ad avere importanti com-

missioni per Granata e per altre città. Gli Agostiniani Scalzi di Gra-

nata, i Carmelitani, i Gesuiti, i Ge-

rolimini ebbero molte tavole di

questo valente artista, e non poche

passarono nelle chiese di Xeres, di

Alcala d'Henares ed altrove. Molti

preziosi quadri de stanza conservansi

nelle principali quadrerie della Spa-gna. Muri in Granata nel 1595.

a Roma nel 1675 in occasione del-

SEVIN (CLAUDIO ALBERTO) andò

l'anno santo e vi fu trattenuto da il'ultimo s diverse commissioni fino al susse- no, dallo

ed integli ventidue . tanti la 🤅 Firenze et Bonarroti,

bei partii SGRIL

intitolato: Laurenzia

nel 1739. mi del I Francesco

renze l'au

1746; ebb

disegne V

Bartolozzi. che della :

cettori us

hellissime

quali ebbi

ginocchi,

3. Ceci

La stess

ai ginocch dal Dome

Alfredo

Romeo

SHARP re a bulin

contrapp

diverse stampe sui disegni e quadri di Pittement e di altri maestri.

SHERWIN (Guglielmo) nacque Londra circa il 1650. Fu valente disegnatore ed intagliatore, senza che si sappia quali maestri abbia avuto. Le migliori sue cose consi-stono in ornati di libri ed in ritratti, ne' quali scorgesi ch' era profondo conoscitore della parte meccanica dell'intaglio, comunque gli

mancasse il gusto dell'esecuzione. Intagliò sui propri disegni il fron-tispizio e la maggior parte dei rami a taglio dolce, che ornano l'edizione di God's Reverge Against Munder.

Tra le sue stampe contansi

Carlo II re d'Inghilterra. Giuseppe duca d'Albermarie. Guglielmo Bridge.

Il giudice Powel, stampa rarissima.

IOHN (o loan Keyse) nacque in Inghilterra nel 1746, ed era annoverato tra i buoni integliatori di Londra. Circa il 1780, successe a Woolet nell'impiego d'intagliatore del re, e lasciò, tra un buon nu-mero di stampe, le seguenti: Ritratto di Roberto Louth vesco-

vo di Londra, fino ai ginocchi, da

Pine. Guglielmo conte di Chatam. Mistriss Robinson, a granito.

Guglielmo Woollet intagliatore lel re.

La Meditazione, ossia il Pensieroso di Milton.

Veduta di Gibilterra con le batterie della flotta spagnuola, 14 settembre 1782.

Gesù Cristo che porta la Croce al Calvario, da Guido Reni.

Pericle ed Aspasia, da Angelica

Erminia che incide il nome di Tancredi su la scorza di un faggio, dalla medesima.

La Morte di Lord Robert Manners, da Stottard, pezzo capitale. · (CARLO) intagliatore non

Diz. degli Arch. ecc. T. 111.

molto noto, ma ricordato da Basan, il quale crede che nel 1786 intagliasse insieme al precedente la morte di Manners.

SIBILLA (N.), scultore, operava in Roma dopo la metà del secolo decimottavo, quando all'Italia mancava ancora uno scultore, che richiamasse col suo esempio l'arte all'imitazione dell'antico, e quando l'architettura non era ancora ricondotta alla purità degli ordini antichi. Non è perciò maraviglia, che nel monumento eretto a Benedetto XIV, non si trovi da lodare che una facile pratica d'esecuzione. Questo monumento fu eseguito da Sibilla in compagnia del Bracci. SIBRECHTS (GIOVANNI) allievo

di Berghem e di Carlo du Iardin, colle di cui pitture si confondono le sue, su riputato pittore di di-stinto merito. Era Giovanni nato in Anversa circa il 1625, ma non è nota verun'altra circostanza della sua vita.

SICIOLANTE (GIROLAMO), detto dalla patria il Sermonetta, vivea nel 1572; e sebbene non apprendesse a dipingere che dagli scolari degli scolari di Raffaello, può esse-re annoverato tra i buoni imitatori di questo sommo maestro. Delle molte sue opere fatte all'olio ed a fresco, in Roma e nello stato pontificio, non ricorderò che la storia della sala dei re, rappresentante Pipino, che dona al papa Ravenna, dopo aver vinto Astolio; il Martirio di S. Luca a S. Maria Maggiore, e la stupeuda tavola a S. Bar-tolommeo d'Ancona, nella quale dipinse il Santo titolare con Maria Vergine in alto ed altre moltissime figure. Poco operò di quadri da stanza, ma fece molti ritratti che furono stimati assai. Morì durante il pontificato di Gregorio XIII.

SICHEM (CRISTOFORO VAN), na-to circa il 1580, fioriva in Amsterdam ne' primi anni del diciassettesimo secolo. Fu uno di molti e più

distinti allievi di Goltius', e si distinse mercè le sue incisioni in legno di vigorota esecuzione. Intagliò varie cose ancora a bulino. La sua più importante raccolta porta il titolo di Iconica Haeresiarcarum ec. che offre moltissimi ritratti, intagliati sui propri disegni. Un' altra raccolta di ritratti è quella dei conti d'Olanda e di Zeelanda, tutti disegnati da lui. Fra le sue stampe in rame trovansi le seguenti:

SI

Ritratto di Giovanni Calvino.

di Francesco Valejo duca
d'Alençon.

dell' imperatore Carlo V
in piedi.

della regina Elisabetta in

piedi ec.

# Stampe in legno.

Seguito di dodici stampe istoriche. Ester davanti al re Assuero.

Adorazione de' pastori, da Bloeaert.

Seguito di quattro fogli rappresentanti Giuditta, Davide, Sansone e Sisara, da Goltzio.

e Sisara, da Goltzio. Seguito di quattro pezzi rappresentanti gli Evangelisti ec.

SICKLEERS (PIETRO VAN) che operava circa il 1750, si fece nome tra gl' intagliatori in rame per un seguito di stampe rappresentanti tutti i re di Francia da Faramondo fino a Luigi XV.

SIEGEN, o SICHEM (LUIGI VON)

luogotetiente colonnello al servizio del Langravio di Assia Cassel, nacque circa il 1620, e fu l'inventore dell'intaglio alla maniera nera. Sono conosciute per suo lavoro le due

no conosciute per suo lavoro le due seguenti stampe : Amalia Elisabetta, Langravia di

Cassel.

La Sacra Famiglia, in cui vedesi S. Giuseppe con gli occhiali, di Annibale Caracci.

SIENA (AUSANO DA) nel principio del quindicesimo secolo aveva nome di eccellente pittore. Del 1422 dipinse a fresco sopra la porta Romana quella Coronazione della Vergine, fino all'età nostra conservata, la quale molto si avvicina al fare di Simone, e forse per alcuni rispetti lo vince. Una tavola a tempera dello stesso artista, ma non così bella, può vedersi nella chiesa

di Pienza,

(BERNA, ossia BERNARDO

DA) fioriva dopo la metà del quattordicesimo secolo, e fu quello,
per confessione del Vasari, che co-

minciò a ritrarre al vero gli animali, avendo altresi saputo dare conveniente espressione alle umane figure. La sola pittura conservata che di costui si conosca, è un fresco nella Pieve d'Avezzo, nel quale

sco nella Pieve d'Avezzo, nei quale mostrasi diligente nel trattare le estremità; mentre nelle vesti e nelle pratiche del colorire trovasi inferiore a non pochi suoi contempo-

ranei.

DUCCIO, ossia GUIDUCCIO
BONINSEGNA) fu uno de' più antichi maestri, e dicesi scolaro del
Segna. Nel 1311; mentre Giotto
dipingeva in Avignone, fece Duccio la celebratissima tavola della casa

cio la celebratissima tavola della casa dell'Opera, che forma epoca nell'arte. Lavorò intorno a questa tre anni, essendo vasta assai, siocome quella che doveva essere collocata nel maggior altare della metropoli-

tana. È dipinta dai due lati con grandi figure di storie evangeliche distribuite in molti spartimenti nella faccia che guarda il coro. Sebbene ritenga ancora molto della così detta maniera greca, è la più copiosa di figure ed una delle meglio condotte tavole di que' tempi. Ebbe Duccio grandissima fama in tutta la To-

scana, e dipinse in molte di quelle città, non esclusa Firenze, a S. Trinità. Le prime sue opere appartengono al 1282, e continuò a lavorare fino quasi al 1340; onde non può darsi fede al Baldinucci, che lo pretende

scolaro di Giouo.

(Francesco da ) scolaro del

simo secolo. Fece qualche ragionevole dipinto a fresco, ricordato an-cora dal Vasari; ed in Siena viene creduto autore di alcuni rabeschi

ben condotti assai. SIENA (ERANCESC'ANTONIO DA) probabilmente allievo del Barocci,

dipinse nel convento degli Angeli, sotto Assisi, una Cena nel 1614, in cui sono alcune buone cose, in grazia delle quali gli si condonano le parti mal condotte.

DA) fioriva nella seconda metà del quindicesimo secolo, e su ad un

tempo pittore, scultore, architetto. Per conto della pittura viene a ragione lodato per essere stato dei primi a far scortare con giusta prospettiva i piani; a piegare na-turalmente i drappi. ed a dare ai volti, se non bellezza, varietà ed espressione. Non così può dirsi rispetto alla scultura, nella quale

rimase di lunga mano al di sotto di Agnolo ed Agostino suoi concittadini, sebbene da un secolo e mezzo lo abbiano preceduto. Nulla diremo dell'architettura, perocchè

opera di questo artista è l'immagine non potè o non seppe approfittare dei primi lumi dati intorno e quest' arte da Brunelleschi e da Leon Battista Alberti.

Tornando alla pittura, la sua più lodata opera è la Strage degl' Innocenti satta per i Servi di Siena l'anno 1491. Aveva di già trattato lo stesso argomento in altri luoghi, e segnatamente in Napoli, onde in cambio di variarne la composizio-

ne, andò replicando la prima, migliorandola però sempre in qualche. parte. (GIORGIO DA) detto il Giannella, fu scolaro del Meche-

rino; poi lasciato questo maestro, secesi ad imitare nelle grottesche Giovanni da Udine, e fu molto adoperato in Roma ed in patria.

- ( Giovanni di Paolo da ) operò dal 1427 al 1462. A Piucenza

ed in Siena si conservano alcune sue pregiate pitture, nelle quali ve-desi lo studio che quest'artista andava facendo del nudo, assai meglio trattato che non dalla maggior parte de' suoi contemporanei, - (MATTEO DA), figlio ed al-

lievo di Giovanni, non solamente superò il padre, ma quanti maestri erano a Siena in sul declinare del quindicesimo secolo, onde su chia-mato il Masaccio de' Senesi. Infatti costui si andò formando un nuovo stile, onde esaminando per epoche le sue opere, vedesi chiaro il mi-glioramento che andava facendo. Chiamato a Napoli, ridusse quella

scuola a più moderno gusto, ed avendo conosciute le pratiche del dipingere all'olio, cominciò a dar morbidezza alle figure. L'ultima delle conosciute sue opere appartiene al 1491.

antico de pittori italiani, che cominciarono a scostarsi dalla maniera bizzantina, dipingeva nel 1221, vale a dire avanti che Firenze avesse il primo suo pittore in Cimabue. Preziosa

opera di questo artista e i inimagnie di Nostra Signora posta già nella cappella de' Malevolti in San Do-menico, nella quale si legge: Me Guido de Senis diebus pinzit ame-nis — Quem Christus lenis, nul-lis velit agere poenis, Anno 1221. Amabile è il volto della Vergine,

non burbero come costumavano di farlo i bizzantini artisti di quei tempi : come ancora ne' vestiti ve-desi l'aurora del medesimo stile. Da taluno si volle pareggiarlo, ed anteporlo a Cimabue. Ma oltre che

difficilmente può istituirsi ragionevole confronto tra una sola immagine certa che ci resta di Guido, e le molte e varie pitture di Cimabue; stando ancora alle sole Madonne, è cosa indubitata, che quelle del pittor fiorentino a Santa Trinità ed a

Santa Maria Novella di Firenze,

hanno colorito più vivo, carnagioni

più vere, più naturali mosse. Che sarebbe poi se il paragone si facesse sulle migliori cose di Cimabne dipinte ad Assisi? SIENA (MATTEINO DA) fiorì in

Roma a'tempi del Circignani, alle di cui pitture aggiunse prospettive e paesi, e segnatamente nelle trentadue storie de' Martirj fatte a San Stefano Rotondo, che poi furono intagliate dal Cavalieri. Non pochi paesi del Matteino assai leggiadri, sebbene di antica maniera, conservansi nella Galleria Vaticana. Morì in Roma di 55 anni sotto il pontificato di Sisto V.

- (MICHELANGELO DA) V. Anselmi.

nelle pitture di Simone.

(SECNA O BUONINSEGNA DA) fioriva nel 1305, ed era tenuto buon maestro ancora fuori di patria. Una sua tavola conservavasi in Arezzo, da qualche antico scrittore chiamata egregia: ma' al presente non è nota veruna sua opera certa.

(UGOLINO DA) di questo

maestro, che operava nel 1339, racconta il Vasari, che fu talmente appassionato imitatore dello stile dei greci bizzantini, che sebbene fosse costretto ad ammirare la miglior maniera di Giotto, non perciò volle abbandonare la prima. Una sua Madonna tutta di gusto dell'antica scuola sanese, conservasi in Firenze ad Orsanmichele. Si dice

avere Ugolino viaggiato assai e dipinte tavole e cappelle per tutta Italia; ed essersi all'ultimo ridotto in patria, dove morì vecchissimo.

— (SIMONE DA) V. Memmi.
SIGHIZZI (ANDREA) bologuese
usciva dalla scuola del Colonna e

del Mitelli, e su uno dei celebri pittori di architetture ed ornati che operavano nella seconda metà del diciassettesimo secolo. Lavorò in Torino, in Mantova ed in Parma, dove

rimase pensionato ai servigi di quella ducal corte. Non è nota l'epoca della sua morte, e poche notizie si hanno intorno ai suoi figliuoli ed allievi, che si sparsero in diversi luoghi della Lombardia dipingeudo

chiese, teatri e private case.

SIGISMONDI (PIETRO) di Lucca, andò giovane a Roma, e lungamente vi dimorò. Sono sue opere il quadro dell'altar maggiore a San Niccolò in Arcione, ed alcuni quadri da cavalletto, che si conservano in private quadrerie. Pare che non rivedesse la patria che in matura vecchiaja, onde non è maraviglia, che non lasciasse in patria alcun

opera pubblica. Fiorì nel diciassettesimo secolo.

SIGNORELLI (LUCA), nato in Cortona circa il 1440, fu allievo di Pietro della Francesca, ed uno di quei toscani, cui la moderna pittura va debitrice de' suoi progressi. Fu costni, per universale consentimento, il primo che sapesse disegnare i corpi con vera dottrina

anatomica, ed a dar loro conveniente

e naturale movenza ed espressione;

onde fu detto, che lo stesso Michelangelo non isdegnasse d'imitarne alcuni atteggiamenti. Molto operò nel duomo d'Orvieto, in Urbino, Volterra e Firenze ed in altre città. Chiamato a lavorare nella cappella Sistina, dipinse due copiose storie dei fatti di Mosè, le quali in così grande concorso d'artefici come fu quello della Sistina, ottennero per attestato del Vasari, la palma, Un'altra sua pregevole opera è la Communione degli Apostoli, dipinta in patria nella chiesa del Gesù, dove si trova una grazia, una bellezza, un tingere che tira al moderno.

Non debbo ad ogni modo dissimulare, che il suo disegno viene accagionato di secchezza. Morì in patria nel 1524 Niente di Luce fu

nel 1521. Nipote di Luca fu SIGNORELLI (FRANCESCO) nato avanti il 1500. Di questo artista, dimenticato da Giorgio Vasari, conservansi nella sala del Consiglio, in Cortona, le immagini dei Santi protettori della città dipinti assai lo-

devolmente l'anno 1520. Morì dopo

il 1560.

SIGNORINI (ALESSANDRO), pittore ornatista cremonese, mancò all'arte in patria l'anno 1822 nella fresca età di 50 anni, lasciando in diverse case di Cremona alcuni dipinti, che faranno ancora per parecchi anni testimoniauza del suo merito, perocchè su dato a pochis-simi, come a Giovanni da Udine, di acquistare l'immortalità con pitture di ornato. Queste periscono colle muraglie che ornano per uno o due secoli al più, e quando è già perduta la memoria del pitto-re. Giovani valorosi, che vi siete posti in su la via della pittura, se amore di gloria vi chiama a professare quest' arte nobilissima, nou prendete a trattare l' ornato, che quale accessorio delle composizioni storiche. Se poi siete allettati dal guadagno, troverete in quest'ultimo genere di pittura più occasioni di la. voro e più facili, che in ogni altra classe.

cugino di Guido Reni, ed uno dei mediocri allievi della scuola caraccesca. Mori in patria circa il 1630. Suo nipote, ancor esso chiamato — (GUIDO) il giovane, nac-

que molti anni dopo di lui, e fu suo eredo. Allorche mancò di vita lo zio, era ancora fanciullo, ma non pertanto cominciava ad istruirlo negli elementi della pittura. Fu in appresso ricevato nella scuola del Ciguani, ma trovandosi bastantemente provvedato di beni di fortuna ereditati dal padre e dallo zio, poco attese all'arte, e non ottenne di essere annoverato tra i buoni allievi ciguaneschi.

SILANIONE, architetto, che fiori nell'Olimpiade CXIV, scrisse i precetti delle proporzioni, ed un altro Silanione, chiamato il pazzo, esercitò la scultura nella stessa epoca. Fu quest'artista tanto intemperantemente bramoso di giaguere alla perfezione dell'arte, che infranse alcune sue statue, credute da fui lontane da quel grado di bellezza, cui aspirava, onde gli venne il sopranome di pazzo. Furono sottratte al suo furore le statue di Saffo, e di Corinna, l'ultima delle quali in bronzo. Troviamo pure ricordata da Plutarco la sua statua rappresentante Giocasta moribonda.

SILOD (Duzco), nativo di Toledo, deve risguardarsi, unitamente
al Cobarubias, per il ristauratore
della buona architettura nelle Spagne. Architettò la cattedrale e l'Alcazar di Granata, e nella istessa
città il monistero con la chiesa di
S. Girolamo, la di cui cappella
maggiore è una delle più stimate
di Spagna. Si attribuisce pure a
Silod l'Ospedal regio ed altri edifizj. Si dice che Silod e Cobarabias facevano costar cari i loro edifizj col troppo caricarli di sculture, credendo che la ricchezza e la
bellezza fossero la stessa cosa. Operava negli ultimi anni del quindicesimo secolo e ne' primi del susseguente.

SILVA BAZAN de SARMIENTO (DONNA MARIANNA), duchessa di Huescar e d'Arco, era nel 1766 direttrice onoraria della reale accademia di S. Fernando in Madrid. Così segnalata distinzione le fu accordata in vista di diversi quadri e disegni di sua mano, superiori in

zarro che di que' tempi si andava diffondendo in tutta l'Italia. Una sua meno infelice opera è la statua rappresentante il Tempo, che trovasi nel giardino di Boboli. Ma egli più che alla scultura attese all'architettura, e furono sotto la sua direzione eretti diversi palazzi in Fi-

ed un appart renze ed in campagna; oltre che sovrintese ai ristauri di cui abbisoguava a' suoi tempi la chiesa di S. Maria del Fiore. Sono sue opere architettoniche la chiesa e l'abita-

quei aus 1 cialmente 1 finezza lorc

i suoi non vrana sua continua me

chiararlo E

Delfino, ass

Elenco a

Serie di i

tanto di Ron

gogna.
4 Vedute

24 Vedut

talia e di a Diverse V porti del ma 12 Vedut

bili di Pari 2 Vedute

del Coliseo te di Tionn

4 Vedute 12 Vedut

in Parigi m Le Quati tate da quai zione dei Teatini, la chiesa della compagnia delle Stimmate, la facciata del palazzo Strozzi verso S. Tri-nità, il palazzo Capponi in via lar-Francia rep

e paeseggi. Raccolta ga, il palazzo Riccardi in Gualfon-da; fece un nobilissimo disegno per ordine del gran duca Ferdinando per l'accrescimento del palazzo Pitti , con una gran piazza teatrale in sul davanti, che dopo due secoli si de-

sidera ancora, la chiesa di S. Francesco di Paola fuori di Firenze, la villa delle Falle per la famiglia Guadagni ec. ec. Fu il Silvani uo-

mo dabbene, e nella lunga vita di novantasei anni fece troppe cose di

discepolo

scultura e di architettura per po-terle tutte annoverare. Suo figlio e

SI

all'acqua forte alcune stampe di Lodovico, altro fratello SILVESTRE (NICCOLÒ MARCO E

Susanni), pure fratelli, si distinsero nel disegno e nell'incisione, e Niccolò Marco fu maestro di disegno

del re. Questi morì nel 1767. SILVESTRO (DON), monaco ca-

maldolese, fioriva circa il 1350. Fu scolaro di Taddeo Gaddi, e buon

pittore a fresco ed a tempra; ma, fattosi monaco, abbandonava la pittura di grandi figure, per consa-crarsi, in vantaggio del suo ordine,

alla miniatura; ed i libri corali dei Camaldolesi di Firenze eseguiti

da questo valent' uomo si annove-rano tra i più ragguardevoli che abbia l'Italia.

SILVIO (GIOVANNI), nato in Venezia circa il 1500, fu fin qui meno conosciuto che non meritava la sua virtù, siccome uno de' migliori ti-

zianeschi che fiorirono avanti il 1550. Di questo valente artista non si conosce verun' altra opera certa, che

la bellissima tavola dipinta l'anno 1532 per la chiesa collegiata di Pieve di Sacco, nella quale rappre-

sentò S. Martino sedente in cattedra fra i Santi apostoli Pietro e Paolo, cui fanno corteggio tre Angioli. La disposizione delle figure, la verità dei volti e delle carni, la

naturalezza delle mosse e quell'aria riposata e tranquilla che formò uno de' caratteri dello stile tizianesco, ci assicurano che fu scolaro del Ve-

cellio, o di uno de suoi più vicini imitatori ed allievi. SIMAZOTO (MARTINO) da Ca-panigo, fiorì nella seconda metà del

quindicesimo secolo, ed in S. Agostino di Chieri vedesi una pittura colla leggenda; Per Martinum Simazotum alias de Capanigo, 1446.

SIMON (GIOVANNI) nacque in Norimberga circa il 1670, e poi ch' ebbe appresa l'arte dell' intaglio a bulino in patria, recossi a Parigi, e colà si trattenne alcun tempo eseguendo diverse incisioni a

bulino. Passato in Inghilterra quando ancora vivea Smith, si diede interamente alla maniera nera. Knel-

ler che si era corrucciato con Smith, si valse di Simone per incidere al-

cani de'suoi ritratti. Pure Simone era troppo lontano dall' eccellen-za di Smith; ma i suoi ritratti tratti da Kneller, trovarono grazia presso al pubblico, di modo che

autori con suo grande profitte fino al 1755 in cui morì in Londra. Sue opere

intagliò molt' altri ritratti di altri

Ricardo Steel, da Kneller. Giovanni Tillotson, dallo stesso. Giovanni lord Sommers, dallo stesso.

Il principe Eugenio di Savoja, dallo stesso

Giovanni Milton, dallo stesso.

Lady Hervey, da Dahl. Matteo Prior, da Richardson, ec. (SIMONE PIETRO), pittore ed intagliatore, nacque in Parigi circa il 1640, e secondo alcuni fu scolaro

di Roberto Nantevil. Venne in Italia, dove si esercitò alternativamente nella pittura e nell'intaglio. E lo stesso fece poiche fu tornato in Francia, dove operava ancora nel 1678.

Sue principali stampe.

Federico Baroccio d'Urbino, pit-Luigi XIV re di Francia, da Le

Brun. Anna Maria Luisa d'Orleans du-

chessa di Montpellier, dipinta da lui. Il Martirio dei SS. Cosma e Damiano, da Salvator Rosa.

in Inghilterra da Pietro, circa il 1655, fioriva in Londra in sul declinare del diciassettesimo secolo.

Le principali sue stampe sono

Cristo che si palesa alla Maddalona in forma di giardiniere, da Filippo Lauri. Un astrologo consultato, da Smith. di Giotto, certa cosa è che dopo la partenza del pittore fiorentino, pri-meggiò egli in Napoli, e condusse d'ordine del re Roberto e della regina Saucia varie opere in diverse chiese, e segnatamente a S. Lo-

tar maggiore dell' Incoronata

renzo, ove rappresentò Roberto in atto di essere coronato re dal vescovo Lodovico suo fratello. Un'altra lodatissima opera è un Deposto di Croce in tavola dipinto per l'al-

, nel quale molto si avvicinò al far di Giotto, senza che per altro abbia mai saputo imitarlo nella leggiadria delle teste, e nella scavità delle tinte. Morì in Napoli l'anno 1346. Suo figliuolo ed allievo

(FRANCESCO), nato in Na-poli circa il 1300, dipinse una Nostra Donna a chiaroscuro in S. Chiara, la quale, per la sua singo-lare bontà di disegno e di panneg-giamenti, non corse la sorte di altri pregevoli freschi di quella chiese, che vennero coperti di bianco.

Non abbiamo altra memoria di questo distinto pittore, che morì circa il 1360. - (ANTONIO DI) fiori circa il

1700, e si fece nome con piccoli quadri di battaglie, poco diligentemente finiti, ma correttamente di-

segnati, e con molto spirito. Niccola Massaro, celebre paesista, imitatore venzione al le quali un no per la c Mori del 1

SIMOND

sparse ne

che circa cancello.

che pella

tro di Ro

me al Fi

compagnia

venir men un' opera

solo. Ben

anni si è i

mone il m

modellati i

della Cint quale libri

fonditore d

certo, se b da Firenze quasi tutti

altri la cur zo sui loro SIMONE

in Nepoli ( del Giorda

avato per s fu uno de'

sebbeue nor

di disegno

superiore un' opera gliù eziandio molti rami assai più in grande , tra i quali 11 Danger de tête a tête , da

Boudouin.

La Soirée des Thuileries, dallo stesso.

La Privazione Sensibile, da Greutz, 1780. La felice notizia, da Stefano

Aubry

SIMONETTA (CARLO) fu uno dei tanti scultori che nel diciassettesimo secolo lavorarono intorno al

duomo di Milano, tutti non spregevoli artisti, ma non tali da di-stinguersi tra la folla degli scultori

di così ricco tempio, come vediamo aver fatto il Bambaja, il Fusina, il

Fontana , l'Agrati ec. SIMONETTI. V. Magatta. SIMONNEAU (CARLO il vecchio),

disegnatore ed intagliatore alla punta ed a bulino, era nato in Orleans circa il 1639. Essendosi rotta una gamba nella caccia, gli fu forza abbandonare il mestiere delle armi,

cui era stato dai parenti destinato ed invece si applicò alle belle arti. Apprese il disegno da Natale Coypel e l'intaglio da Guglielmo Che-

reau. Ma non deve che al suo felice ingegno la perfezione dell'arte. La storia , il ritratto , le vignette furono intagliate da lui con pari

successo. Tutta piena di grazia e di spirito è la maniera ch'egli tenne. Il numero delle sue stampe ascende a 130. Morì in patria l'an-

no 1728. Soggiungo un succinto catalogo delle più famose.

# Ritratti.

Carlotta Elisabetta duchessa pensionaria d'Orleans, da Giacinto Rigaud.

Giulio Arduino Mansard architetto, da Francesco di Troy.

Luigi XIV, secondo la varietà degli anni, in una serie di medaglic, da Bernoist.

Diz. degli Arch. ecc. T. III.

Soggetti storici.

La Franca Contea conquistata nel 1674, da Carlo Le Brun.

Trionfo di Galatea sulle acque, di sua invenzione. Il giovinetto Gesù in mezzo ai

Dottori, da Antonio Coypel.

Agar desolata, vicina al figlio

Ismaele, che viene consolata da un Angelo, da Andrea Sacchi. Gesù Cristo che s'intrattiene con la Semaritana, da Aunibale Caracci.

Passaggio del Reno fatto Francesi, da vander Meulen. Lapidazione di S. Stefano, da An-

nibale Caracci.

Venere che porta il dittamo per quarire la ferita di Ensa, da Carlo la Fosse,

La Morte d'Ippolito, figliuolo di Teseo, de Carlo le Brun. Loth cou le sue figlie, da Natale

Coypel.
L'Ingresso di Gesù Cristo in Gerusalemme, da Carlo le Brun.

La Santissima Vergine inginoc-chioni, che tiene il divin figliaolo nelle sue braccia, in mezzo ad un

concerto d'Angeli, da F. Bartolom-meo da S. Marco.

— (LUIGI), fratello cugino di Carlo, nato in Orleans nel 1656, formò il suo stile dell'Iucisione sulle opere di Audrau; e sapendo combinare la punta col bulino, potè dare alle sue stampe una piacevole varietà. Disegnava correttamente e sapeva rendere a perfezione l'estremità. Mort a Parigi

Tra le più celebri sue stampe contansi

nel 1728.

Il ritratto di Antonio Arnaldo teologo della Sarbona, da Filippo de Champagne.

L'Assunzione di Maria Vergine, da Carlo le Brun.

Susanna nel bagno, da Antonio Coypel. 44

Gesù Cristo presso Marta e Maddalena, dallo stesso. SIMONNEAU (FILIPPO), figlio ed allievo di Carlo, ma di troppo scarsi talenti per accostarsi all'ec-

scarsi talenti per accostarsi ali eccellenza paterna. Due soli soggetti incisi da lui per la Raccolta della Galleria Crozat meritano di essere

Tiportati, cioè:

Le tre Dee che stanno in aspettazione del giudizio di Paride, da
Perino del Vaga.

Venere ed Adone cou l'iscrizione: O mon cher Adonis, da Francesco Albano.

— (Lonovico) fratello del precedeute, intagliò molti soggetti da Carlo le Brun nel 1690, e da An-

tonio Coypel.

SIMONI, o SIMO (GIO. BATTI-STA) nasceva in Valenza nel 1660, ed era nel 1697 ajuto di Antonio Palomino nelle pitture delle volte di S. Giovanni del mercato di Valenza, poscia in tutte le grandi opere condotte in Madrid ed altrove

fino al 1717, nel quale anno Simo morì. Il lungo esercizio fatto col Palomino gli aveva data grandissima facilità nel dipingere a fresco, onde, probabilmente coi disegni del maestro, fece alcuni lavori nella volta della chiesa di S. Filippo il

reale, che poi furono condotti a fine da suo figlio.

—— (PIETRO), il quale assistito dalla propria riputazione e da quella del padre, fecesi assai ricco; sebbene per una costumanza non infrequente nella Spagna, ordinasse

bene per una costumanza non infrequente nella Spagna, ordinasse nel suo testamento di chiedere l'elemosina per farlo seppellire. Morì circa il 1750.

SIMONINI (Francesco), parmigiano, nato l'anno 1689, fu allievo dello Spolverini: indi uscito dalla scuola di lui, recossi a Firenze, e lunghi e diligenti studi fece sulle opere del Borgognone. All' ultimo fissò il suo domicilio in Venezia, dove condusse pregevoli quadri di battaglie, ornati di vaghi edifizi di

più maniere, copiosi di figure mosse con spirito, rappresentanti scaramucce militari svariatissime. Le migliori pitture di questo maestro sono in casa Cappello a Venezia, dove morì nel 1733.

SINGHER (GIOVANNI), chiamato il Tedesco, nacque nell'Assia circa il 1510. Nel 1543 prese stanza in

Anversa, e poco dopo fu ricevuto membro di quella Corporazione numerosissima di pittori. Feee molti paesi a tempera, ne' quali maravigliosi sono gli alberi così diligentemente toccati, e tanto al vero somiglianti, che dalla forma e por-

tamento loro si conoscono le specie cui appartengono. Fu molto adoperato ne cartoni per le tappezzerie, che di que tempi formavano una delle più ricche manifatture delle

Fiandre.

pate a colori.

SINZENICH (ENRICO) nacque in Manheim nel 1752, e dopo avere appresi gli elementi dell'incisione in patria, recossi nel 1775 a Londra a spese dell'elettore, onde migliorare nell'arte sotto la direzione del Bertolozzi. Richiamato quattro anni dopo col titolo d'intagliatore della corte, pubblicò in patria molte stampe, per la maggior parte eseguite alla maniera inglese e stam-

Tra i rami di quest' artista ricorderò i seguenti:

Federica Luisa Guglielmina principessa di Prussia, da Schroeder.
S. Anna che insegna a leggere alla figlia Maria Vergine, da Paolo Veronese.
La Maddalena, da Carlo le Brun.

Filli, da Garlin Dolce. Emilio, da Angelica Kauffmann. La Pittura, dalla medesima.

La guerra dei Sabini e dei Romani pacificata dalle Sabine, grande composizione di Rubens ec.

(PIETRO) suo fratello, incise a Londra e pubblicò un paesaggio, da Huisman.

S. Irene, che stava nel palazzo Altieri in Roma. La sua fama già Bologna nel 1610, e scolaro ed imitatore di Guido, terminava dopo la più non contenevasi entro ai confini morte del maestro la pittura di S. Brunone ai Certosini, ed altre d'Italia , ed alcuni Sovrani e grandi personaggi le daveno da ogni parte sue opere rimaste imperfette. Delle opere di sua invenzione alcune si avvicinano in guisa alla seconda maniera di Guido, che fu comunemente creduto avervi posta l'ultima mano il maestro. La più famosa pittura di Gio. Andrea è il Crocifisso della chiesa di San Martino di Bologna. Altre sue pitture eseguite nella sua più matura età, e quando Guido più non esisteva, piegano alquanto al robusto primo stile guidesco; tra le quali ricorderò la Cena del Feriseo alla Certosa e lo Sposalizio della Vergine a San Giorgio di Bologna. Morì il Sirani nel 1670. Una delle più belle sue opere su quella dei dodici Crocisissi satta pel duomo di Piacenza, che relle, egualmente educate nell'arte dal padre, ebbero più lunga vita; da alcuni si attribuisce alla sua figlia ed alljeva. - (ELISABETTA). Nacque questa illustre pittrice in Bologua l'anbetta. no 1638, e si tenne costautemente alla seconda e più soave maniera di Guido quando il padre e le sorelle si accostavano alla prima. É cosa veramente singolare che questa giovane, vissuta soltanto 26 anni, abhia potuto eseguire tante e così copiose opere, e così diligentemente finite e con tanta bravura, che fuori di Bologoa sia, per così dire, la sola conosciuta di sua famiglia, avendo la fama di lei ecclissata quella opere ch'egli eseguì, attenendoci all'Indice del Iunio. Fece in Chrisdel padre e delle sorelle. Delle inolte sue opere pubbliche non rammen-terò che il Redentore al Giordano della Certosa ed il S. Antonio a S. Leonardo di Bologna. Ma le più pregevoli sue pitture sono le Maddalene, le Madonne ed altre

Sante che arricchiscono alcune qua-

drerie di Roma e di Bologna; come sono pure singolarmente belle alcune storie dipinte sul rame, e tra queste il S. Sebastiano curato da

d'Europa frequenti commissioni. Fece pure alcuni ritratti ed uno bellissimo ne possedeva in Milano il già consigliere Pagave, uomo benemerito della storia pittorica, rappresentante la stessa pittrice coronata da un Amorino. Questa così rara pittrice morì di veleno apprestatole/ da una sua fantesca nel 1665. La patria, dolente di avere perduto prima che giugnesse al meriggio questo suo raro lume, la fece con solenne pompa, tra il comune compianto, riporre nell'urna medesima in cui riposano le onorate ceneri di Guido Reni. · (Anna e Barbara) sue so-

ma forse a questi di non sarebbero più ricordate, se il nome loro associato non fosse a quello di Elisa-SKOPA, o SCOPA scultore pario, uno de' grandi maestri che lavorarono intorno al magnifico mausoleo di Artemisia, fiori nell' Olimpiade 89. Infinite sono le opere ch'egli condusse, ed il suo nome, tra i latiui scrittori , trovasi quasi sempre associato a quello di Prassitele, senza che si faccia diversità di merito tra l' uno e l'altro. Ora verremo brevemente indicando le più rinomate

ta borgata della Troade il Simulacro di Apolline Sminteo che con il piede preme un topo; in Abene le statue di due Eumenidi; un Bucco furibondo, statua marmorea già de-scritta da Calistrato, e di cui trovansi alcuni epigrammi nell'Antologia greca, un Mercurio, egual-mente onorato da un epigramma della stessa Antologia. Una Diana, e per gli abitanti di Megara nel tem-

SLINGELAND (GIOVANNI PIE-TRO) nato a Leiden nel 1640, fu ammaestrato nell'arte da Gherardo Dow, che superò in diligenza e fors' ancora in merito. Finitissime sono le sue opere, e vi si scorge ogui più piccolo oggetto esattamente dipinto. Conobbe profondamente l'arte del chiaroscuro e la simmetria della composizione. Poche opere poteva naturalmente condurre un artista, che impiegava più anni in

una sola che un altro non vi avrebbe posti tanti mesi; onde tanta lentezza le rese poi fredde. Mori nel 1691. Tre suoi quadri conservansi nella reale Galleria di Parigi.

SLODITZ (MICHELE) celebre scul-

tore nacque in Parigi da genitori hamminghi l'anno 1705. Poi ch'eb-

be appresi in patria gli elementi del disegno e della scultura, recavasi a Roma in età giovanile, e dopo di-ciassett'anni di studi e di pratica, crasi vantaggiosamente fatto conoscere per alcune opere di non molta importanza, quando fu scelto per fare una delle statue dei capi degli or-dini religiosi per la basilica di San Pietro. Gli toccò in sorte quella di

mo, o gli sosse stato prescritto, egli colse l'istante in cui questo cenobita ricusa la mitra vescovile presentatagli da un augelo. L'espressione di quest'atto era difficile a

S. Brunone, ed o fosse sua scelta il momento che espresse nel mar-

scolpirsi senza allontanarsi dalla gravità del soggetto, ed in fatti, sebbene l'atteggiamento spieghi la cosa, non può ad ogui modo negarsi che

non vi sia un non so che di affettato, e che la grazia non si vegga ricercata colla linea ondeggiante e

serpentina di Stogart. Quest'osserservazione non tende a scemare il

merito della statua, o dello scultore che per tutt' altro rispetto meritano lode, ed anzi ciò mostra il de-siderio dello scultore di trovare la persezione dell'arte, in ciò che era più difficile ad esprimersi. Operava ancora dopo il 1755. SLUGS (GIACOMO VANDER) DAC-

que in Leiden nel 1660, e su gagliardo coloritore, ma scorretto disegnatore. A dispetto di così notabile mancamento, le sue opere

furono in qualche pregio tenute perchè il forte e vago colorito colpisce tutti i riguardanti, mentre gli errori del disegno non offendono che

gli occhi degl'intelligenti. Moriva Slugs nel 1736. SNAYERS (PIETRO) nacque in Anversa nel 1595, dove su proba-bilmente allievo di Enrico van Ba-

len. Viaggiò molto, ma non è ben noto se vedesse Roma. L'areiduca Alberto, governatore di Brusselles, lo nominò suo pittore, e Pietro arricchi le chiese ed i palazzi di quella

città di pregevoli pitture. Dopo il giudizio datone da van Dyck, che gli fece il ritratto per essere collo-eato tra quelli de' più illustri uo-mini de' suoi tempi, non è più concesso di porre in dubbio il merito di questo artista. Operava ancora nel 1662, ma non è nota la precisa

epoca della sua morte. SNELLINCK (GIOVANNI) nato a Malines nel 1544, fecesi nome in qualità di pittore di battaglie, e fu adoperato da vari principi. Seppe

egregiumente imitare il fumo della polvere, e spargere tra i combattenti un polverio, che se non é tutto verità, vi si accosta molto. Moriva in Anversa di 94 anni. Van-Dyck lia posto il suo ritratto tra quelli degli illustri pittori de' suoi tempi SNEYDERS (FRANCESCO) nac-

que in Anversa del 1579, e frequentò la scuola di Enrico van Balen. Sneyders cominciò a dipingere siori e frutta, indi animali, ne' quali generi di pittura superò tutti i suoi contemporanci, e quanti erano sta. scergli fama Rubens, valendosi di lui per dipingere ne' suoi quadri

frutta ed animali. Aveva Sneyders rappresentata in un quadro la cac-

cia del cervo. Lo vide Filippo III re di Spagna, e gli commise molti quadri di cacce e di battaglie. L'ar-

ciduca Alberto governatore de' Pae-

si Bassi lo nominava suo primo pittore, ma egli amo sempre il soggiorno d'Anversa, e non si trattenne in Brusselles che il tempo necessario per ridurre a fine alcune grandi composizioni ordinategli dall'arciduca. Ebbe Sneyders un torco franco e leggero, varietà d'idee, sorprendente e vivace colorito. Oltre le cacce d'animali e siori e srutta, dipinse cucine coi loro utensigli, stoviglie d'ogni maniera, sempre esattamente imitando la natura. Ogni suo quadro sorprende, e ci sforza ad ammirare la verità degli oggetti rappresentati, l'espressione e varietà somma con cui seppe rappresentare la seta secondo le diversità delle stoffe, il pelo, la lana, le penne, ec. Allorchè i suoi quadri richiedevano le umane figure alquanto grandi, si valeva dell'opera di Rubens, al quale faceva in contraccambio gli sfondi dei quadri. Trovansi nell'arcivescovado di Bruges quattro vasti quadri rappresentanti i quattro elementi, le di cui figure grandi al naturale apparten. gono a Rubens. Poche sue opere-trovansi in private quadrerie, avendo quasi sempre lavorato per reali palazzi. Pubblicò un libro di animali intagliati da lui con molto spirito ed esattezza, che gli assicurò un distinto posto tra gl'integliatori di genere, ed è tuttavia il suo libro tenuto in gran pregio. Morì in An-versa in età di 70 anni, nel 1649. SODERINI (MAURO), fiorentino,

SODERINI (MAURO), fiorentino, scolaro di Gian Giuseppe del Sole, fiori nella prima metà del diciottesimo secolo. Disegnatore risoluto e corretto, cercando di dare ni suoi

dipinti soverchia vaghezza, si avvicinò talvolta al manierismo. Il quadro del Fanciullo ravvivato da S. Zenobi, in S. Stefano di Firenze, è forse la sua miglior opera: Operava nel 1730.

SODOMA (GIOMO O GIROLAMO), senese, fu uno dei pochi valenti ullievi del caval. Razzi detto il Sodoma. Dava speranza di riuscire valente pittore, quando fu sorpreso da repentina morte allorche, da poco uscito dalla scuola di quel valente maestro, non aveva condotto che due o tre quadri di piccole dimensioni.

SOENS (GIOVANII) allievo di

lente maestro, non aveva condotto che due o tre quadri di piccole dimensioni. SOENS (GIOVANNI) allies Egidio Mostraert, nacque a libis-le-Duc circa il 1553. Appena lasciato il maestro, si fece in patria vantaggiosamente conoscere con alcuni paesi diligentissimamente finiti, e forse più finiti che non si conviene alla natura dell'arte. Non pago di dividere col maestro la gloria di valente paesista, andò a Roma dove si sece conoscere con al-cuni quadri di piccole dimensioni sul rame, ch' ebbe la fortuna di vendere ad alto prezzo. Fu quindi chiamato a dipingere a fresco nel pa-lazzo pontificio varj paesaggi nei fregi di una sala, onde passò a Parma ai servigi di quel duca, dove si crede che terminasse i giorni ne' primi anni del diciassettesimo sc-SOGGI (Niccolò), fiorentino, cre-

duto allievo di Pietro Perugino, vedendo che Firenze ridondava di buoni pittori, si ridusse in Arezzo, dove non gli mancarono commissioni. Fra le migliori opere colà esequite contasi il Presepio dipinto alla Madonna delle Lagrime, pittura studiata assai e con lodevole diligenza finita, ma non animata da quel genio pittorico che solo ispira la vita e l'immortalità alle produzioni dele belle arti. Dicesi essere il Soggi morto assai vecchio sotto il poutificato di Giulio III.

350 SO al Gobbo appartengano le figure di SOGLIANI (GIANNANTONIO) DRto a Firenze in sul declinare del quindicesimo secolo, visse 24 anni con Lorenzo di Credi, e per quan-, e per quanto cercasse d'imitare il Porta ed altri maestri, mai non potè staccarsi dal far semplice e gentile del suo maestro. Ebbe il Sogliani un merito che divise col solo Leonardo, di esprimere ne' volti il vizio e le virtù; e la sua storia di Abele e Caino dipinta nel duomo di Pisa ne può essere la più evidente prova. Altre sue opere, nelle quali il Va-sari loda le idee de' volti oneste, fa-Milano verso levante, e non si sacili, dolci, graziose, fece nella stessa città, dove lavorò a competenza di

Perino del Vaga, del Mecherino e di Andrea del Sarto. In alcune sembra che si accosti allo stile di Raffaello, ma ciò accadde ancora a qualche scolaro di Leonardo; ed è da avvertirsi che il maestro del Sogliani fu uno de' migliori Leonardeschi, e che Raffaello studiò alcune cose di Leonardo. Morì di 52 anni, SOLARI (CRISTOFORO), milanese, comunemente detto il Gobbo, operava in sul declinare del quindicesimo secolo, e fu uno de' più illustri scultori che lavorarono intorno alla facciata della chiesa della

edificio lasciate gloriose testimonianze della sua virtù. Vero è che dai registri di queste due fabbriche non può desumersi quali siano le sculture piuttosto eseguite dall' uno che dall'altro dei tauti valenti maestri, chiamati a lavorare nello stesso tempo. Certa cosa è che al-Solari devono attribuirsi alcuni dei bellissimi bassi rilievi che l'adornano, perocchè egli, Andrea Fusina, il Bam-

Certosa di Pavia, ed al duomo di Milano, avendo nell'uno e nell'altro

baja, l'Agrati, ed uno o due altri erano i principali esecutori delle della Certosa, come del sculture duomo. Gravissime congetture ed

alcune antiche memorie. rendono quasi sicura la comune opinione che

Lodovico il Moro e della sua moglie Beatrice d'Este, scolpite in basso rilievo in due lapidi di finissimo marmo, trasportate dalla chiesa delle Grazie alla Certosa di Pavia e collocate presso al mausoleo del fondatore della Certosa, le quali basterebbero a dare una vantaggiosa idea della sua virtu, quand' ancora non fosse autore di alcune delle belle statue maggiori del vero che ornano esteriormente il duomo di

pesse ch'ebbe parte ne'lavori della cappella dell' Albero dello stesso tempio. SOLARIO (Antonio) detto lo *Zingaro* nacque negli Abruzzi nel 1382. Dicesi che in gioventu esercitasse la professione di fabbro fer-

ventar sposo d'una giovinetta, che non voleva aver marito che non sapesse ben dipingere; la qual cosa raccontasi di altra capricciosa giovane, che su poi moglie di un va-lente pittore siammingo. Lasciando da un canto altre storie che poco o nulla interessano l'arte, mi restrin-

rajo, e che si facesse pittore per di-

gerò a dire, come il Solario recatosi da Napoli a Bologna, frequentò in questa città la scuola di Lippo delle Madonne, e che da Bolo-gua, passato a Ferrara, Venezia, Firenze, Roma, dovunque studiò le opere dei migliori artisti. Credono alcuni biografi, che in Roma si trattenesse più lungamente che al-

trove in qualità di ajuto del Pisa-nello e di Gentile da Fabriano. che all'ultimo di ritorno a Napoli, contratte le desiderate nozze, vi fu meglio accolto che non osava sperare, e vi aprì fioritissima scuola, ed ebbe continue onorevoli commissioni per la corte, per chiese e per privati fino al 1455, epoca della

sua morte. Le sue più celebri pit-ture sono la Vita di S. Benedetto dipinta in più spartimenti nel chiostro di S. Severino, un Cristo Morto in S. Domenico maggiore, ed un S. Vincenzo a S. Pietro Martire. Fu il Solario tanto eccellente nelle arie delle teste, che le ammirarono gli stessi suoi rivali, confessando tutti che parevano vive. A questo pittore deve Napoli il miglioramen-

to dell'arte: e la sua scuola tenne il primato nel regno fino all'epoca del Tesauro. SOLDINI (MASSIMILIANO) orefice

fiorentino e coniatore di medaglie fioriva alla metà del diciassettesimo secolo. Coniò diverse medaglie abbastanza lodevolmente, e tali da farlo risguardare a' suoi tempi come uno de' primi in tal arte. Ma egli, come tutti gli altri suoi contemporanei, aveva dimenticato a quale perfezione era stata nel precedente secolo portata l'arte: e le bellissime opere del Cellini, dei Valerj, dei Grechetti e di altri molti, di cui abbondano tutti i musei e le biblioteche d'Italia, non valsero a richiamare il Soldini ed altri artisti del suo tempo al buon gusto

SOLE (ANTONIO DEL), bolognese, detto il Monchino dei paesi, nacque nel 1506, e fu uno dei buoni paesisti de' suoi tempi. Morì nel 1584, lasciando un figliuolo chiamato

del comporre ed'alla finezza d'ese-

cuzione del precedente secolo.

— (GIAN GIOSEFFO), nato a Bologna nel 1656, fu altievo del Pasinelli. Desideroso di attignere alle doviziose fonti frequentate dal maestro, recossi più volte a Venezia, e pare che colà acquistasse quella ricchezza di ornati e di sfarzose vesti, che osservansi ne' suoi dipinti. Ma d'altra parte non raggiunse egli mai il Pasinelli nella bellezza e nella leggiadria, sebbene forse lo superasse nell'osservanza del costume, nella dottrina delle prospettive e del paesaggio. Dipinse molto in Verona ed in Milano, e nella prima città viene sommamente ammirato il suo affresco in S. Biagio,

nella seconda il S. Pietro d'Alcantara a S. Angelo, nel quale sentesi un certo sapore guidesco, che giustifica il soprannome datogli di Guido moderno. Fu alquanto lento nel lavorare, ma soltanto per desiderio di far meglio. Operò molto per principesche famiglie, e fu con onorate condizioni chiamato alle corti di Polonia e d'Inghilterra, ma egli non volle, a fronte de'più grandi onori e ricchezze, abbando-

nare l'Italia. Morì in patria nel 1719. SOLERI (Giorgio) di Alessandria della Paglia, nato avanti la metà del sedicesimo secolo, fu genero del Lanini, e perciò da taluno creduto suo scolaro, senza che i suoi dipinti somministrino il più leggiero indizio dello stile del suocero. La sua più certa e veramente maravigliosa opera è la tavola dei Domenicani di Casale, rappresentante la Vergine col divin Figlio in grembo, e S. Lorenzo che le sta inginocchiato innanzi. Presso al santo Martire vedonsi tre graziosi puttini che scherzano colla gratella, strumento del suo martirio, e mostrano

terra. Purità di disegno, bellezza e grazia di volti, studiata espressione, ridente paese veduto a grande distanza con giusta prospettiva, rendono il quadro per ogni rispetto ragguardevole e fanno testimonianza dei profondi studi dell' autore sui dipinti o sui disegni di Rassaello, se pure non derivò dal Correggio l'idea di que' leggiadri angioletti. La tavola fu terminata nel 1573 come dalla leggenda: Opus Georgii Soleri Alex. 1573. Essendogli nato un figliuolo, volle per buono augurio e per l'amore che portava a due venerandi maestri chiamarlo

di durar fatica nel sollevarla da

—— (RAFFAELLO ANGELO) che mal corrispose alle paterne speranze, perchè riuscito debolissimo pittore.

SOLFAROLO (GRUEMBROECH DETTO IL) venne giovane in Italia

dalla Germania, ed iu Genova ebbe il merito di ammaestrare nella pittura Carl' Antonio Tavena. Il Solfarolo non dipingeva che paesi, e dal fuoco che v'introduceva, gli fu poi dato tale soprannome. Fiori nel diciassettesimo secolo.

SOLIMENE (CAVAL. FRANCESCO), detto l'Ab. Ciccio, nacque a Nocera de Pagani nel 1657, e da uno scolaro del caval. Massimo, e dal padre fu ammaestrato ne' principi della pittura. Andato poi a Napoli, e non gli piacendo verua maestro, frequentò l'accademia, ove con giovanile ardire disegnava ad un tempo e coloriva il nudo; onde non fu scolaro, strettamente parlando, che dei valent'uomini che copiò e studiò indefessamente. Ad ogni modo nelle prime sue opere vedesi seguace del Cortona, poi del prete Calabrese, onde fu poi detto il cav. Calabrese ringentilito, perche dava ai volti maggior bellezza del Prete. Fu il Solimeue pittore universale, avendo fatto ritratti, storie, paesi, animali, frutta, architetture, e tutto così bene, che a qualsivoglia genere si applicasse pareva solo nato per quello. "Vissuto, dice il Lauzi, " 90 anni, e dotato di grande celerità di pennello, ha sparse le sue opere per tutta l'Europa, quasi al par del Giordano. Di questo fu emulo el amico insie-.. me; meno singolare di lui nel " genio, ma più regolato nell'arte. " Quando il Giordano fu morto, " ed il Solimene conobbe di tenere u in Italia il primato .... comin-" ciò a mettere altissimi prezzi alle 🗻 sue pitture, e nondimeno abbondò " di commissioni ". Morì in Napoli colmo d'onori e di ricchezze l'anuo 1717. Non accennerò che alcune delle principali sue opere; in Napoli la sagristia di S. Paolo Maggiore, la cappella di S. Filippo alla chiesa dell' Oratorio, la galleria della famiglia Sanselice, i quadri di Monte Cassino e la Cena ai nostro Signore nei conventuali di Assisi. Operò molto ancora per particolari, e le gallerie di Napoli, degli Albani e dei Colonna in Roma e quella dei Bonaccorsi in Macerata hanno insigni opere di questo grand'uomo. Possedeva egli i vari stili che caratterizzano le opere degli artisti di prim'ordine; ebbe tocco fermo, dotto e libero, ed un vigoroso colorito, sebbene non sempre vero; ne seppe preservarsi sem-

pre dal manierismo. SOLIS (DON FRANCESCO) nacque in Madrid l'anno 1629, e da suo padre che destinavalo allo stato ecclesiastico, fu per passatempo ammaestrato ne' principj del disegno. Tanto bastò ad annojarlo d'ogni altro studio, ed a fargli fare nella pittura così rapidi progressi, che di 18 auni seppe fare di sua invenzione un bel quadro per il convento di Villarabia. Filippo IV ammirò il merito del giovane artista, ed il favore del sovrano gli procurò dai privati utilissime commissioni. Al merito pittorico Solis aggiunse quello di scrittore dell'arte e d'intagliatore. Egli aveva scritte le vite de'pittori e degli scultori, ma quan -do morì nel 1684 non si trovò questo prezioso manoscritto, che egli destinava alle stampe. Una egli destinava alle stampe. Una Concezione col drago sotto si piedi incontrò talmente i universale aggradimento, che per soddisfare alle continue inchieste di grandi signori fu costretto a farne molte repliche.

SOLIS (VIRGILIO), pacque in Norimberga nel 1524, attese da principio alla pittura, poi si consacrò interamente all'incisione in legno ed in rame, onde non è ormai conosciuto che nella qualità d'intagliatore; nella quale arte fu talmente laborioso, che lasciò più di 800 stampe. La maggior parte sono di sua composizione, altre le trasse da Raffaello, da Luca di Leyden e da altri autori. Morì in patria nel 1570.

#### Elenco di alcune sue stampe.

Tre soggetti mitologici su la forza d' Amore, ciascuno con due versi latini.

Tre soggetti della vita umana: un uomo colla sua amica a canto seduto a caso sotto la pergola, conbicchiere in mano, in tempo che

tre altri fanno un concerto: Querele contro i bevitori: Molte delle sregolatezze di una vita d'ubbriaconi.

Seguito di ritratti dei re di Francia, da Faramondo fino ad Enrico III. La Metamorfosi d'Ovidio in 176

pezzi in leguo.
SOMENZI (FRANCESCO) il giovaue, pittore cremonese, ebbe a

maestro Bernardino Campi; e convien dire che avesse acquistata opinione di valente maestro, perocche in un libro della Fabbriceria della cattedrale di Cremona (i toscani chiamano opera) si trova che il Somenzi fu scelto, unitamente a Vincenzo Campi e Cristoforo Magnano da Pizzighettone, per dipingere i Profeti pe' lunati in ciascun

gnano da Fizzignettone, per dipingere i Profeti ne' lunati in ciascun angolo delle arcate della nave maggiore — 1573, 23 luglio. A Francesco Somentio, a conto di sua mercede in dipingere i Profeti lire 36. — (Pietro Martire) si fece

qualche nome in patria con alcune eleganti miniature eseguite in fronte ad alcuni volumi di spettanza della congregazione municipale di Cremona. Di ciò mi è garante il dotto

biografo signor Giuseppe Grasselli.
SOMER (GIOVANNI VAN) nacque
in Olanda circa il 1640, e fu pittore ed intagliatore alla maniera
nera. Fece molti rassomiglianti ritratti, ma non seppe elevarsi sopra

all' ingrata mediocrità.

Sue principali stampe.

Carlo Luigi elettore di Baviera. Michel Adriantiz, ammiraglio del-Diz. degli Arch, ecc. T. III. l'armata navale delle Province Unite, da Carlo Jardin : bellissimo ritratto.

L'apparizione dei tre angeli ad Abramo.

—— (PAOLO) nacque in Olanda nel 1649. Lavorò d'intaglio alla maniera nera in Parigi; indi passava a Londra, dove si stabilì. Ignorazi l'epoca della morte.

## Sue stampe.

Tobia che seppellisce i morti, da Sebastiano Bourdons.

Mosè salvato dall' acqua del Nilo, da Poussin. Il Battesimo di Gesù Cristo,

Il Battesimo di Gesù Cristo, dallo stesso.

Sacra Famiglia, di sua composizione.

La Contema di Meath, alla maniera nera, da Mignard ec.

SOMERAN (MATTIA VAN) viene dal Gandellini annoverato tra gli intagliatori per aver incisi alcuni ritratti che ornano la prima parte della storia dell' imperatore Ferdinaudo III, del conte Galeazzo Gualdo Priorato.

SOMMERAU (LUIGI), nacque a Wolfenbuttel circa il 1750, ed esercitò con lode la pittura e l'incisione alla punta ed a bulino. Per migliorare nell' intaglio fu alcun tempo in Basilea sotto la direzione di Cristiano de Mechel; indi venne in Italia e si trattenne un anno in Roma. In tal tempo intagliò gli arazzi del Vaticano, dai disegni di Raffaello, e molt'altri soggetti da vari pittori italiani. Studio alcun tempo sotto Raffaello Morghen. Tor-

tempo sotto rantaello morginea. Lornato in Germania fece dimora in più luoghi, coll'idea di pubblicare successivamente cinquanta quadri scelti dalla galleria di Salzthalea, ma questo suo progetto mon ebbe luogo. Fu eletto all'ultimo pittore ed intagliatore della corte di Brunswich.

### Fra le sue stampe ricorderemo le seguenti:

Alcuni busti di persone viventi. La Sibilla del palazzo Borghese, del Domenichino.

La Sibilla del Campidoglio; dal Guercino.

La Fortuua sopra un globo , da Guido Reni.

Il Conciglio degli Dei per le nozze di Amore e di Psiche, da Raffaello ec.

SOMMEREN (BERNARDO E PAOLO VAN), nacquero in Anversa nel 1642. Il primo dimorò parecchi auni in Italia, di dove tornato in patria, andò, unitamente al fratello, a stabilirsi in Amsterdam. Ebbero colà molte commissioni di piccoli quadri di storia, che facevano con lodevole diligenza; e Paolo era eziandio stimato come valente ritrattista. Ignorasi l'epeca della loro morte. SOMPEL o SOMPELEN (PIE-

Tho VAB) sacque in Anversa circa il 1650, e fu discepolo ed allievo di Soutman, della di cui maniera non si scostò giammai. Fu nel disegno castigato assai, trattò il nudo con i punti, e rendè l'estremità delle sue figure con grande precisione. I suoi ritratti da Rubeas, da van Byck, e qualche pezzo storico effrono egli occhi del dilettante un lavoro delicato e piacevole.

### Sae incisioni.

Cioque ritratti di sua invenzione, ed altrettanti da Rubens e van Dyck.

Diversi soggetti storici, tra i quali Gesti Cristo coi pellegrini in Emmans, dove si vede una vecchia in piedi, che tiane un bicchiere di vino, di sua compesizione ec.

vino, di sua compesizione ec.

SON (Groagio), pittore assai riputato per quedri di genere, nacque in Anversa nel 1642. Tre graziosi suoi quadri possedeva in Brusselles il principe Carlo, due rappresentanti fiori e frutta con vago

artifizio mescolati; nel terzo ara dipinto Cartouche circondato di fiori. Ammaestrò nell'arte uno de' suoi figli, che non contento d'imitare il padre, volle avere a maestra la natura, e lo superò. Fu questi

Anversa nel 1661. Vedendo che i suoi quadri venivano a gara comperati per ornamento di principasche gallerie, sperò di essere, più che in patria, fortunato in Inghilterra, nè s' ingannò. Colà ebbe assai lucrose commissioni, e sarebbe atato felicissimo, se la morte della sposa, poì della figlia, che formavano le sue delizie, non avessero amareggiati i suoi giorni e trattolo al sepolero innanzi tempo nel 1720. Siccome costumava di abbozzare contemporaneamente molte opere, lasciò morendo diversi quadri imperfetti, che furono poi terminati da Weysermans, ma non coll'eccellenza di van Son, che tutti superò nel rappresentare uve e periori per su la superò nel rappresentare uve e periori per su per contemporaneamente mon coll'eccellenza di van Son, che tutti superò nel rappresentare uve e periori per su per contemporaneamente mon coll'eccellenza di van Son, che tutti superò nel rappresentare uve e periori per contemporaneamente uve e periori quadri per contemporaneamente uve e periori quadri periori per contemporaneamente uve e periori quadri periori pe

SONS (GIOVANNI), nato nel 1547, recossi giovane a Parma, e nel 1604 lavorava in Piacenza per commissione del duca Farnese insieme a Lionello Spada, al Malosso ed allo Schedoni. Sebbene fosse valente figurista, non pertanto deve la sua maggior gloria ai quadri di paesi, intorno ai quali apecialmente si esercitò in Parma ed in Piacenza, forse perchè con suo scapito sarebbesi misurato coi tre sunnominati artisti. Vivea ancora l'anno 1607.

SONSIS (GIOVARRI) nato a Boisle-duc nel Brabanta circa il 1550, abbandonò la patria per accompagoare Alessandro Farnese, che ritornava ne' suoi stati di Parma e Piacenza l'anno 1580. Giunto a Parma s'invaghì d'Isabella Gouzaga, e sposatala depose ogni pensiero di più rivedere la patria. Aveva in gioventà studiata la pittura, ed a questa rivolse ogni sua cura; e Ranuzio I succeduto ad Alessandro

nel ducato di Parma, lo dichiarò suo pittore con ragguardevole pen-sione. Nel 1600 ebbe ordine di dipingere nel palazzo ducale a com-petenza di Lionello Spada, del Ma-losso e dello Schidone, tutti valenti pittori, come ognun sa, e potè per modo distinguersi, che il duca a lui solo accordò di porre il proprio ritratto, accordandogli in pari tempo la cittadinanza con diploma 7 novembre dello stesso anno. Questo palazzo fu poscia distrutto da Ra-nuccio II l'anno 1666, per erigerne un nuovo, e le pitture tutte peri-vono. Rimangono però altre sue pitture nella casa de Marchesi Boscoli in Parma, e nell'insigne chiesa della Steccata, e tra queste il quadro di S. Giuseppe e gli spor-telli dell'organo segnati del suo nome. Per risse a que tempi pur troppo comuni, venne a domiciliarsi di piede fermo in Cremona col figlio Rinaldo, e dipinse un quadro rappresentante S. Girolamo per la chiesa intitolata a questo Santo, che in appresso fu trasportato all' Ospedaletto nel territorio lodigiano dai monaci Gerolomini, ma che da poi fu dai suoi discentati di conservati proportato. deuti riacquistato. Conservasi pure fino al presente presso la famiglia Sonsis in un piccolo quadro il ritratto dell'illustre loro antenato Giovanni unitamente a quelli di due suoi figli in mezze figure; così pure una B. V. dipinta sul rame, stanti a dare una vantaggiosa idea del suo merito. Morì in Cremona i' anno 1614.

SOPRANI (RAFFAELLO), nato in Genova circa il 1612, si esercitò nel paesaggio piuttosto come dilettante, che come professore. Non avendo superata la mediocrità, lo avrei escluso con molti altri dal ruolo de' buoni pittori, se non si fosse renduto benemerito dell'arte scrivendo accuratamente le vite dei primi pittori, scultori ed architetti genovesi. Morì l'anno 1672.

SORDO di SESTRI. V. Fravi.
— d' Urbino. V. Viviani. - (Giovanni bel), detto *Mo*-

ne, pisano, fiori in patria nel diciassettesimo secolo, e si fece qualche nome eseguendo gli altrui disegni con molta diligenza. Fece al-

segui con mota dinguaza. Pece ai-zione, nelle quali si mostra assai miglior coloritore, che diseguatore. SORELLO' (MICHELE) nato in Spagna circa il 1715, ebbe a mae-stro d' integlio Giacomo Trey, di cui ne imitò la maniera. Recatosi a Roma, vi si stabili circa il 1750, e la più bella opera che fece in questa città fu quella degli Arazzi del Vaticano in otto stampe, intagliati sui disegni di Raffaello. Pub-blicò in oltre altre stampe, tra le quali le seguenti:

La Natività, ove si vede un Pastore con i suoi cani, da un disegno di Annibale Caracci.

I Discepoli in Emmaus.

La Conversione di S. Paolo, dove si vede in aria il Salvatore portato degli Angeli, da Carlo Maratti. Un' Annunziazione, da Felice de

Castro pittore spagnuolo.

SORESINA (LAZZARO E GIAN-ANTONIO) fiorivano, il primo avanti il 1440 in Cremona, dove esercitava nel 1434 la professione d'ingegnere architetto; l'altro quella d'intagliatore di tarsia operava nella stessa città nel 1528.

SORIA (GIO. BATTISTA), romano, nacque l'anno 1581 e fa uno degli architetti che, nella prima metà del diciassettesimo secolo, ebbero in Roma belle occasioni di mostrare la loro abilità. Il Soria fece la facciata della chiesa della Vittoria e quella di S. Carlo dei Ca-tenari non prive di merito, ma ridondanti di difetti; ricevendo, più che dai pregi architettonici, bellezza dalle sculture e dalla ricchezza dei travertini. Il suo protettore il card. Scipione Borghesi gli ordinava di fare i portici e la facciata di S. Gregorio, ed ancora in quest'opera non fece cosa che mostri elevazione d'ingegno. Lo stesso dicasi del portico di S. Grisogono, della chiesa di S. Caterina di Siena sul monte Magnanopoli, e di altre sue fabbriche. Ebbe cognizioni pratiche, ma

non genio ne buon gusto architet-

tonico. Morì in Roma l'anno 1651.

SORIAN (DANIELLO), annoverese, viene dal Sandrart annoverato
insieme a Pietro figlinolo di lui tra
i buoni pittori di genere, soggiuguendo che dipingevano lodevolmente ancora la figura, senza però
indicare verun' opera loro, ne il
tempo in cui fiorirono.

SORIANI (CARLO), pavese, fiori in patria nel diciassettesimo secolo, e se può farsene illazione dalle sue opere, dovrebbe dirsi allievo del Sojaro. Il Soriano, come accadde ad altri suoi compatriotti, uon ha nome fuori di patria, sebbene le sue opere ed in particolare il quadro del Resario dipinto nella cattedrale di Pavia, lo mostrino degno di avere onorato luogo tra i buoni pittori de' snoi tempi.

— (NICCOLÒ), probabilmente

cremonese, teneva scuola in Cremona in sul declinare del quindicesimo secolo. Morì nel 1499, non lasciando verun' opera che ora si tenga per indubitatamente sua.

SORNIQUE (DOMENICO) nato a

Parigi nel 1722; su allievo di Carlo Simouneau. Intagliò ritratti, soggetti storici e vignette. Morì in patria l'anno 1756.

## Sue principali stampe.

Il Ratto delle Sabine, da Luca Giordano.

Le delizie della bettola, da Teniers.

Maurizio di Sassonia, maresciallo di Francia, da Rigaud.

Luigi di Borbone, conte di Vermandois, ammiraglio di Francia, de Mignard ecc.

SORBI (PIETRO), nato nel con-

tado di Siena l'anno 1556, fu con altri artisti condotti dal Tassi a Genova per lavorare sotto la sua direzione in alcuni palazzi di quella città. Il Sorri vi si trattenne anche dopo la partenza del Tassi, e vi fu molto adoperato per ornamenti di pittura e di stucchi, e per paesaggi. Morì nel 1622.

SOSTRATO di GNIDO, insigne architetto greco, su così caro a Tolomeo Filadelfo, che vedendolo tanto innanzi nella grazia di quel grande protettore delle lettere e delle arti, ebbe il soprannome di favorito ed amico dei re. Fra le diverse fabbriche di quest'architetto vorrebbero esser descritti i magnifici passeggi o terrazze sostenute da

archi ch' egli eresse in Gnido sua patria, ed altre epere, di cui trovasi memoria negli antichi scrittori, ma ci limiteremo a dare un' idea del suo più insigne edifizio, il fa nale nell' isola di Faro, che fu ri sguardato come una delle principal

maraviglie del mondo. Era questo edifizio una specie di torre che Tolomeo fece innalzare su la cima di un alto scoglio dell' isoletta chiamata Faro, lontana allora da Alessandria circa un miglio. Era questa torre alta 450 piedi, e si scuopriva

a cento miglia di distanza. Formavasi di piani, che decrescevano l'uno su l'altro, e sopra i quali sorgeva in cima una specie di grande lanterna, ove durante la notte ordevano le fiaccole per guida delle

uavi che veleggiano in quelle acque. Il pian terreno era esagono, di cui tre lati erano alquanto concavi, e tre altri alternativamente convessi. Ciascuno era lungo uno stadio, vale a dire un ottavo di miglio. Il secondo ed il terzo piano conservavano la stessa forma. Il quarto era un quadrato fiancheggiato da quattro torri rotonde. Era il quinto una gran torre rotonda. Per una magnifica scala si saliva fino alla som-

mità, e tutta la fabbrica era di

pietre tagliate. Questa torre non. serviva soltanto per comodo dei naviganti, ma eziandio per fortezza del porto, al quale essetto veniva circondata da un muro circolare sul declivio del greppo. Vi si leggeva in greco la seguente iscrizione: Sostrato di Gnido, figliuolo di Dessifane, agli Dei conservatori per chi naviga sul mare. Sorissero alcuni, che Sostrato dopo avere segretamente posta quest' iscrizione, la coprisse con un leggere intonaco, e sopra ne facesse un'altra in onore di Tolomeo, la quale dopo pochi anni caduta in polvere, scuopri la prima. Altri, per lo contrario, trattarono da favola questo racconto, dicendo, che Tolomeo la-sciasse all'architetto la libertà dell'iscrizione, e che per i Dei con-servatori s'intendevano il re e la regina, ed i successori loro aman-tissimi del bel titolo di Sotero, val a dire Conservatore.

SOTO (GIOVANNI DE) di Madrid, nacque nel 1592, e fu scolaro di Bartolomeo Carducho, poi suo ajuto in alcune grandi opere. In età di circa 25 anni fu scelto con altri pittori per dipingere il gabinetto della regina nel palazzo del Pardo e per fare altre opere all'olio, che gli acquistarono gran nome; ma quando si sperava di vederlo uguagliare i migliori artisti, morì in età di 28 anni.

(Don Lorenzo) nato a Madrid nel 1634, fu scolaro in patria dell'Aguero; ma non contento di emulare il maestro nel dipingere paesi ed architetture, tento felicemente il più sublime genere dell'arte, e condusse grandi quadri di storia, ciò che non aveva potuto fare il suo maestro. Mal sapendo accomodarsi ad una nuova gabella posta sui pittori, abbandono l'arte per molti anni; e quando, stretto dal bisogno, volle ripigliare il pen-nello, più non trovò la mano ubbidiente, onde non fece che cattive

- MAJOR (Luigi de) nacque in Valenza nel 1635, fu prima scolaro di Stefano March, pittore di battaglie. Non potendo a lungo sostenere la stravezza di questo maestro, lo abbandonò per passare nella

scuola di Giovanni Carrenno a Madrid. Tornato già muestro in patria, fece alcuni quadri per gli Agostiniani di S. Cristoforo e per i Carmelitani Scalzi; indi ripassava a Madrid, dove morì nella fresça età di 38 anni. SOTTINO (GAETANO), pittore siciliano, è vantaggiosamente cono-

sciuto per alcune pitture a fresco eseguite in Roma circa il 1700. SOUBEYRAN (PIETRO) nacque in Ginevra nel 1713. Poi ch'ebbe appresi in patria il disegno e l'intaglio, recavasi a Parigi, dove dimorò molti anni. Durante la sua dimora in quella capitale aveva formato il progetto d'intagliare in compagnia del suo compatriotta Michele Liotard, tutta la storia di S. Brunone dipinta da Le Sueur nel chiostro dei Certosini, ma questo progetto non ebbe effetto. La più notabile opera eseguita in Parigi fu l'intaglio della maggior parte delle antiche pietre incise del gabinetto del re, che ornano l'o-pera pubblicata da Pietro Mariette in due vol. in foglio. Tornato in patria circa il 1750, applicossi alla geometria, e con tale fondamento potè riescire valente architetto. Fu Soubeyran che fece le piante e diresse le fabbriche dei principali edifizj eretti in Ginevra, onde fu nominato direttore della scuola di

disegno della sua patria. Intagliò bellissime vignette a bulino ed all'acquaforte per ornamento del libro di prospettiva del signor Jeurat, e per altre opere pubblicatesi nell'età sua. Conosconsi pure di questo valente artista, che morì in età molto avanzata, le seguenti stampe :

SOUTMAN (PIETRO), nato circa late ll 1590, fa uno dei buoni allievi di Rubens, tanto ne' ritratti, che DOSC Suoi nelle opere di storia. Fu pittore go di dell'elettore di Brandeburgo, e pro-Corre babilmente oriondo di Arlem, ma ogni t non si hanno più circostanziate no-tizie nè della sua vita, nè delle sue pitture. SOVERO o SEVERO, architetto Olofei di Cremona fu dai fabbricieri della stessa città incaricato l'anno 1491 di fare i disegni onde dar compimento ad alcune opere, e special-

 $E_l$ 

Giv

L'

mente alla facciata della chiesa maggiore verso piazza grande, e nello stesso anno ebbero esecuzione. SOVICO (CARLO), milanese, fu

seppe disegn uno di quegli eccellenti lavoratori all'azimina che illustrarono con insigni opere di tal genere la città di Milano nel sedicesimo secolo, avendo trattata quest'arte superiormente a quanto era stato fin allora fatto

S. 1 mate, Gesi donsi Madon Pron da Tiz SOZ vorò n mente pitture in Italia ed altrove, dopo la scoperta tari, e tanti l'i di certe urnette trovate in Roma circa il 1525, di cui parla Benve-Tribuna nuto Cellini nella sua vita. Ebbero limene, parte alla gloria del Sovico i suoi bel quad di Girge compatriotti. Gio. Pietro Figino, Bartolommeo Piatti, Francesco Pel-SOZZ

lizzone, Martino Ghinello ed altri non pochi di quasi egual merito. na, fiori Ed il Sovico, e gli altri qui accen-nati esercitavano l'arte dell'accensimo sec sari , fu

quali introduceva svariatissime fogge

di figure d'ogni età, sesso e condizione, con diverse forme di abiti e di

lori presso i Caracci, si fece loro scolaro, poi del Baglioni, ed all'ultimo emulo dello stesso Guido Reni e del Tiarini. Per altro i soli Caracci furono i primi suoi esemplari per rispetto alla figura, ed il Dentone per le cose di prospettiva. Un pungente motto di Guido lo consigliò a vendicarsi di lui opponendo al suo delicato stile una maniera piena di forza e di vigore. Andato a Roma, si uni nel Čaravaggio, che accompaguò a Malta, e di ritorno in patria fece pompa di un nuovo stile, che schivo di ogni vil forma caravaggesca, ma meno nobile di quello dei Caracci, è vero nel colorito, rilevato nel chiaroscuro. Pieno di spirito e di ardire sorprese i suoi concittadini col quadro di S. Domenico che brucia 'libri proibiti, e con quello del miracolo di S. Benedetto, il primo fatto per la chiesa titolare del San-to, l'altro per S. Michele in Bosco. Da Bologna passò a Reggio, e nella chiesa della Madonna fece molte opere all'olio ed a fresco a compe-tenza del Tiarini; e l'uno e l'altro con utile emulazione mostraronsi di se stessi maggiori. Nominato pittore del duca Rannuccio di Par-ma, ornò quel famoso teatro, che allora non aveva pari, ed arricchi di due rari quadri le chiese di S. Sepolcro e di S. Girolamo di quella città. Visse in corte signorilmente, ma morto il suo mecenate, pare che più non sapesse dipingere, e poco dopo lo segui nel sepolero in età di 46 anni. In diverse quadrerie di Bologna, di Modena, di Parma si conservano quadri di Lionello Spada, ne' quali vedesi un misto dello stile de' Caracci e del Parmigianino, che soddisfa.

SPALTHOT, pato in Fiandra circa il 1636, studiò la pittura in patria ed in Roma, ed in questa città ed in patrie sece quadri di non vaste dimensioni rappresentanti pubbliche piezze di Rome, merceti

acconciamenti, assai ben mosse, e maestrevolmente disegnate e colorite. Altro non sappiamo di quest' artista morto in sul finire del diciassettesimo secolo. SPELT (ADRIANO), nato a Leiden da parenti oriondi di Gonda circa il 1530, apprese in patria a dipinger fiori e verdure, che copiava dal vero e distribuiva con taleaccorgimento ne' suoi quadri, che gli uni servivano agli altri d'om-bre, di lumi e di riverberi. Tanto piacque il suo stile all'elettore, che chiamatolo alla sua corte, lo fece lungo tempo lavorare, con grandissimo utile. Tornato ricco in patria, ebbe la sventura di sposare una giovane di così difficile carattere, che non gli lasciava mai pace, e fu, secondo alcuni, principale ca-

SPERA (CLEMENTE) prospettico ed ornatista di distinto merito, lavorava in Milano in sul declinare del diciassettesimo secolo in compagnia del celebre Lisandrino. I suoi quadri di prospettiva, parte di sua invenzione e parte tratti dal vero, sono di una meravigliosa verità, se non che talvolta lesciano desiderare miglior gusto di architettura. Ad ogni modo i suoi quadri di prospettive non rari nelle private case di Milano sono graziosi assai , popolati di belle e vivaci figurine, dipinte con rara facilità. Uscirono dalla sua scuola alcuni buoni allievi, de'quali alcuni per vaghezza di povità,

gione dell'immatura sua morte,

caddero nello stravagante. SPERANZA e VERUZIO, sono due pittori vicentini che il Vasari crede scoleri del Mantegna. Ed in fatto conservansi del primo alcuni pregevoli dipinti, che in ogni parte ricordano il far del maestro, fuorche nel colorito assai meno risentito, Dell'altro non è nota alcuna opera, ed il Lanzi sospetta, non senza fondamento, che questo Veruzio sia un nome fittizio o totalmente travisato dal biografo aretino. SPERANZA (GIOVAN BATTISTA), nato in Roma circa il 1600, fu sco-

laro in patria dell' Albano, ed uno dei migliori frescanti che abbia avuto Roma nel diciassettesimo secolo. A Sant' Agostino, a S. Lorenzo in Lucina ed altrove dipinse bellissime storie tratte dalle divine scritture o dalla storia ecclesiastica, mercè delle quali distinguesi vantaggiosamente dalla folla degli Zuccareschi. Morì giovane nel 1640.

rl giovane nel 1640. SPERLINGH (GIROLAMO) nacque in Augusta nel 1693; apprese i principi del disegno e dell'intataglio a bulino da Kraus e da Prey-

sler in Norimberga, e sposò Caterina Heckel che si fece nome nella miniatura e nell'intaglio. Girolamo viene annoverato tra gl'intagliatori tedeschi avendo a castigato disegno unito delicati alla propositi della castigato di segno unito della castigato di segno unito della castigato di segno propieta di castigato di segno di castigato di cas

che in tutt' altro eccellente nelle incisioni di architettura. Alcune belle stampe di questo artista trovansi nella Bible phisique de Schon-

chzer, oltre le seguenti:
Medaglione di Guglielmo V, duca
di Baviera sostenuto in aria da due

Angioli.

Allegoria sui dodici mesi dell' anno, con un frontespizio emblematico sui ritratti del papa, e dell'elettore di Colonia, 13 fogli ciascuno con due iscrizioni in sei versi latini.

Gran fuoco d'artiglieria eseguito in Torino nel 1742.

SPEZZINI (FRANCESCO), genovese, nacque circa il 1750, e fu scolaro di Luca Cambusi, poscia di Giovan Battista Castelli al quale ultimo s'accosta nelle sue giovanili pitture. Ma è da questo e dal Cambiaso si andò sempre più allontanando mercè lo studio fatto in Roma, indi in Mantova sulle opere di Raffaello e di Giulio Romano. Le pitture ch' egli condusse in Genova

nelle chiese della Vergiue e di S. Colombano l'anno 1578, mostrano quanto poteva sperarsi da così valente artista, se avesse avuta più lunga vita.

SPIERRE (FRANCESCO), nato a Nancy nel 1643, si esercitò egualmente nella pittura e uell'intaglio. Riferirò ciò che scrisse di lui il

siguor Watelet. « Quando segui la « maniera di Bloemaert e di Poilly « la sua incisione non era inferiore « alle più belle opere di questi due

« artisti , e forse meritava la pre-« ferenza : ma i due maestri ave-« vano una sola maniera, e Spierre

" cambiava la sua a piacere. Intagliò d'un sol taglio con una pieghevolezza singolare, e con un gusto totalmente diverso da quello di Mellan. V' hanno pochi inta-

gliatori che al par di lui variassero

le loro maniere; e forse per que
sto rispetto nessuno gli può essere paragonato. Talvolta la sua

incisione appartiene al genere più
 serio e grave; tal'altra è fina e
 faceta. Seppe egli alcuna volta
 dare al bulino uno spirito quale

u appena può darlo l'acqua forte u. Rispetto alla sua maniera di dipiugere, è comune opinione che si accostasse a quella di Pietro da Cortona. Morì in Marsiglia l'anno 1681.

Sue più rinomate stampe.

Ritratto del conte Lorenzo da Marsciano, dipinto ed inciso da lui. Simile d'Innocenzo XI.

Marte e Minerva che presiedono alla coltivazione delle rose, intorno alla quale sono occupate tre Ninfe. Allegoria sulle facoltà dell'anima,

di sua invenzione.

La Santissima Vergine, mezza figura, che dà il latte al divin figlio, il quale prende delle frutta da S. Giovannino. dal Correggio. Stampa veramente maravigliosa.

S. Michele che combatte col Drago, da Pietro da Cortona. La Concezione di Maria Vergine, dal medesimo.

L'Architetto di Alessandro Magno nell' atto di presentargli la pianta del monte Atos, che il medesimo si propone di tagliare in forma umana, tenendo in una mano una città, nell' altra un fiume, dal

Ciro che ricusa di vedere Pantea sua prigioniera, tratta da una pittura del palazzo Pitti di Firenze.

medesimo.

La Circoncisione, da Ciro Ferri.
S. Martina inginocchioni innanzi
alla SS. Vergine col divin bambino,
che tiene da una mano un giglio,
e dall' altra una palma, da Pietro

da Cortona.

SPIERINGS (N.), amico e compagno di Bizet, nacque probabilmente in Anversa circa il 1633. Viaggiò in Francia ed in Italia, dovunque dipingendo assai lodati paesi. Luigi XIV gli commise diversi quadri che riuscirono di un maraviglioso effetto, In sulla prima linea era solito di disporre alcuni alberi che copiava dal vero, ma delle più scelte e pittoresche forme;

ed al di là di questi tratteggiava il paese con somma varietà di oggetti, casamenti, capanne, boschetti, cadute d'acqua, rupi in parte alpestri, in parte verdeggianti, introducendovi figure di nomini e di animali; e facendolo servire di campo

a storie sacre, o profane, o mitologiche. Raccontasi che sapeva con grande facilità imitare la maniera degli altri maestri, ed anche coutraffarne i quadri. Pare che in Ita-

lia si proponesse per queste imitazioni Salvator Rosa, ed altrove Roestraeten. Nella chiesa de' Carmelitani di Anversa conservavasi un suo quadro, nel quale la figura del profeta Elia era stata dipintu

da altro pittore.

SPIERS (ALBERTO) nacque in Amsterdam nel 1666, e passò in età giovanile a Roma, ove formò il suo stile studiando i dipinti di RafDiz, degli Arch. ecc. T. IH.

faello, di Giulio Romano e del Domenichino. Recossi dopo alcuni anni a Venezia; studio il colorito sulle opere di Paolo Veronese, che

sulle opere di Paolo Veronese, che più d'ogni altro maestro gli andava a genio, e cercò pure di conoscere la maniera pratica tenuta da Carlo Loth, che di que tempi godeva in Venezia grandissima ri-

putazione. Rivide la patria l'auno 1697, dove nou tardò a distinguersi dalla comune dei pittori d'Amsterdam in alcuni sfoudi di sale, onde cominciò ad essere riguardato come

comment as essere right dato come uno dei migliori frescanti di quella capitale. Morì di 52 anni consunto da lunga malattia di languore contratta dall' assiduo dipingere a

SPILBEBG (GIOVANNI) nato a Dusseldorf nel 1619, fu scolaro in

Amsterdam di Govaert Flinck. Una delle sue prime opere fu il quadro rappresentante una compagnia di archibugieri d'Amsterdam, che lo rese celebre ancora fuori dell'Olanda; onde il duca di Dusseldorf lo nominò suo primo pittore. Recatosi alla corte di lui, fu adoperato nel fare i ritratti del duca, della duchessa, dell' elettore palatino e di

dri d'altare, ed altri di profano argomento per ornamento del palazzo elettorale. Ma sebbene quello splendido principe nulla omettesse per rendere caro a Spilberg il soggiorno di Dusseldorf, egli non poteva a meno di recarsi frequentemente ad Amsterdam, dove dimoravano la consorte ed una figlia. Perchè volendo quello splendido signore appagare i desideri suoi,

quanti componevano quella sovrana

famiglia. Condusse pure diversi qua-

in casa e ritrasse lrene ed i suoi miní genitori. Questa rarissima donzella, celebrata da tutti i poeti dell'età Remi Seę sta, morì quando appena giugneva al diciannovesimo anno, nel 1567. Ricci Gic Tiziano, in allora di 90 anni, ne tegna su assistino ; ma non debbonsi Cer a lui attribuire, come alcuni fecero gli epigrammi latini fatti in morte dell'illustre acolara, benal al caval. tagua Inig da Añ Tiziano Veccellio oratore, suo cu-Gio gino. Conservansi in alcune signo. in torn: rili famiglie pochi quadretti di Irene braccia egregiamente coloriti. SPILMAN (ENRICO), nato all'Aja Giov cia, co nel 1738, si fece nome e come pitcapo, tore, e come integliatore nel gusto SPIN del disegno. Dimoro qualche tempo nato ne in Arlem, indi ritornò alla città nezia d patria. Lasciò intagliate diverse stamimitò lo pe di paesaggi e marine, ma le più tere po rere sono quelle sul gusto del di-segno, perchè i rami dopo non sua patri e più l molte prove, furono distrutti. Di Fa corre tal genere sono le seguenti : Un Contadino con un bicchier tore pien di modo da bere in mano, stampa colorata. opere ci s Paesaggio sul far d'Everdingen, dipinti de lavato a bruno. io patria Paesaggio d'inverno, con capan-Ridolfi pu ne e quantità di puttini, da van Veneti. Borsut, in bruno, SPINEL Paesaggio ornato di figure e di no 1308, animali, da Berghem, in bruno. SPILSBURI (INIGO) nacque in Casentino. do, sortita

chiamati a dipingere nel Campo Santo di Pisa, e sono sue opere le storie dei SS. Martiri Petito ed Epiro, dal Vasari credute le migliori cose di Spinello. Morì di 92

anni, lasciando ammaestrato nell' arte il figliuolo SPINELLO (PARRI OSSIA GASPAR-

RI), il quale avendo vedute le pitture di Masolino, si scostò dalla secchezza paterna per imitare questo più mor-bido coloritore. E Parri fu vera-

mente per conto del colorito superiore ai suoi contemporanei, ma strano nel disegno delle figure, che soleva alquanto curvare; perchè, secondo egli diceva, avessero mag-

gior bravura. Poche reliquie del suo pennello conservansi ancora in Arezzo, dove vives nel 1426. Forse

era suo fratello (FORZORE), che abbendonò in fresca età la pittura e riusci uno de' migliori niellatori che abbia

avuti la Toscana in sul declinare del quattordicesimo secolo ed in principio del susseguente.

architetto, fioriva 550 anni all'in-circa avanti l'era volgare; e pochi o nessuno architetto ebbe tra gli antichi tanta celebrità. Egli riedificò il tempio d'Apollo in Delfo, eretto da Trifonio e da Agamede e poi consumato da un incendio. Questo tempio, il più famoso dell'antichità, è stato il più esposto alle sventure ed ai saccheggi, Nerone ne portò via cinquecento statue di bronzo rappresentanti Dei ed uomini illustri. Tutti convengono che il nuovo tempio riedificato sui disegni di Spintaro superava di lunga mano in magnificenza ed in ricchezze l'antico; oltre che era di assai più bella architettura. Vi mancava una piccola cupola, che dopo la

SPIRITO (Monsieur) lavorò lungamente di ritratti nella corte di Torino dopo la metà del diciasset-

morte di Spiutaro fu cretta da Teo-

doro Focio.

tesimo secolo, e forse fece qualche opera di storia in concorrenza di molti altri pittori ; ma più che in tutt'altra cosa si distinse ne'ritratti. SPISANO (VINCENZO), detto ancora Spisanello, nacque nel 1595 in Orta, grossa terra del territorio novarese, posta in sul lago dello stesso nome, e fu allievo di Calvart, di

modo alterare lo stile, per vaghezza d'imiture ultri maestri. Ma dispetto di tali proteste, non ebbe il sodo disegnare del maestro, cadde nel munierato. Stabilitosi in

cui professò di non volere in verun

Bologna, vi dipinse diverse tevole d'altare, e molte nelle vicine città, le quali per altro cedono in merito ai quadri da stanza, di cui nec

sono scarse le gallerie di Bologua, perchè ebbe l'accortezza di aggiu-gnervi rideuti e leggiadri paesi. Morì in Bologna in età di 67 anni.

SPOLETI (PIERLOBENZO), nato a Finale nella riviera di ponente, l'anno 1680, fu scolaro di Domenico Piola: ma in appresso reca-SPINTARO di Corinto, celebre tosi a Madrid, fecesi a studiare le pitture di Murillo e di Tiziano, ed a farne copie ; e con tale esercizio, se non ottenne di essere pit-

tore di nuove invenzioni fecondo, riuscì buon ritrattista, e fu come tale adoperato assai nelle corti di Spagna e di Portogallo. Morì uel 1726.

SPOLVERINI (ILARIO) di Parma, nacque nel 1657, e fu in patria il migliore allievo che facesse Francesco Monti. Uscito dalla scuola di questo maestro, passava a Firenze per studiare le opere del Borgognone; indi recavasi a Venezia, dove condusse molti quadri di bettaglie, ornati di vaghi edifizi, co-piosi di figure, e rappresentanti ogni maniera di scaramucce e di militari azioni. Fra le più vaste sue opere di Venezia, celebri sono quelle della sala Cappello. Morì opere di

nel 1734. SPOONER (CARLO), nato circa

Eseg S. 1 La Bella studiosa. Garrick nella commedia del re bast Lear , da Houston. Busto di femmina con candela in molt SPRANGER (BARTOLOMMEO) parti nacque in Anversa nel 1546, e poi ch' ebbe appresi i principi della pittura in patria, recavasi in Fran-cia e di là in Italia. Non trovando delle cadd torui Duozi in Milano chi lo facesse lavorare, e gra vi passò miseramente un freddissizioni mo inverno, dopo il quale si ac-conciò in Parma col Sojaro. Me merite búoni poco si trattenne ancora in Parma, SPI e giunto a Roma dipinse un Con-gresso di Streghe tra le ruine del Coliseo, che gli procecciò la prote-zione del cardinale Farnese, cui a Caprarola dipinse diversi paesi Arlem padre, lo mis favorit private fresco. Presentato da questo cardi-nale a Pio V, ebbe diverse imporsentare Fu ino tanti commissioni, tra le quali un ritrattis quadro del Giudizio Universale, in SPRI cui si vedorio meglio che cinquènato in cento teste dipinte sopra una lastra rava pe di rame alta cinque piedi. Raccon-tasi, che Giorgio Vasari cercasse celebri . seguenti d'indisporre il papa contro di lui col dirgli ch' era troppo infingardo, Susau Rubens. e che Spranger si vendicasse di-pingendo in pochi giorni un pic-colo quadro di nostro Signore nel-Borea medesim La Co l' Orto, per la quale opera fu dal medesimi l'apa generosamente regalato. Dopo Un gri frutti de nel quattordicesimo secolo da certo

Macolo, rinnovata da lacopo del

Sansovino con ordine composito,

dinario ingegno del Mantegna, in-

coraggiandolo colle lodi finchè non

si allontanò dalla sua scuola, cor-

reggendolo con amara, ma ragione-

che fu poi alterato posteriormente da alcuni architetti nazionali. Il meccanismo della cupola fa grande onore allo Squarcino, il quale lo intraprese nel 1756. Posa la nuova cupola sopra quattro arceni, che impostano ne' muri maestri; onde il peso della cupola va tutto sui muri seuza eggravare la volta ne i pilastri delle navate. Con ciò il va-lente architetto evitò il pericolo, che si temeva dagli altri architetti, e fece cusa assai bella e proporzionata alla totalità dell' edificio. SQUARCIONE (FRANCESCO), nato in Padova nel 1394, non appena ebbe appresi i principj della pittura, che abbandonò la patria, e scorse l'Italia e la Grecia, diseguando dovanque le migliori cose di pittura e di scultura, e molte acquistandone delle ultime. Perciò di ritorno in patria eprì dovizioso studio di disegui, statue, bassi rilievi, e di tutto quanto poleva servire alla propria ed alla istruzione de suoi al-lievi, de quali si dice averne avuti 137. Nulla dirò della continua rivalità ch' ebbe colla famiglia dei Bellini, superiori a lui in boutà di colorito, dolcezza di contorni e belle arie di volti; ma di lunga meno inferiori per conto di dottrina, di prospettiva, di espressione. Poche pitture rimangono di questo grand' uomo, ed ancora queste ritoccate ed incerte : ma la sua maggior gloria è quella di avere dato alla pittura, Andrea Mantegna, che fu capo della più grande scuola di Lombardia, Marco Zoppo che fondo quella di Bologna, Bernardo Pa-rentino, Dario e Girolamo da Tre-vigi ed altri principali lumi dell'arte, che se non videro il vero lume del moderno stile, ne furono in parte i precursori. Conobbe ed

in particolar modo coltivò lo straor-

vole critica quando lo seppe diventato parente dei Bellimi. Morì di 80 anni nel 1474. STABEN (ENRICO) nato in Fiandra nel 1578, recossi giovane a Venezia, e fu allievo di lacopo, poi di Domenico Tintoretto, di cui nelle sue composizioni cercò d'imiture lo stile, senza per altro avere il genio, e quella sorprendente facilità d'esecuzione che riscalda le opere del maggior Tintoretto. Mort in patria nel 1658. STADIEO scultore, e STADIO pittore, su il primo annoverato sia i Greci artisti per essere stato il maestro di alcuni buoni maestri: l'altro come allievo di Nicostene cd assai buon pittore.
STALBEMPT (ADRIANO) nacque in Anversa nel 1580, e fu se non dei più celebri, almeno non degli ultimi paesisti. Ebbe un tocco pastoso, tinte fresche ed intelligenza di prospettiva, ma le sue piccole figure non rispondono alla liunta del pae-suggio. Mori nel 1660. STAMPART (FRANCESCO) nato in Anversa nel 1675, fu da principio ritrattista, nel quale genere di pittura cercò d'imitare van Dyck. Era ancora giovine quando fu nominato pittore di gabinetto dell'imperatore Leopoldo; e la stessa carica ebbe pure da Carlo VI. 'Si dice che per non tenere lungamente occupati i più grandi personaggi, che d'ordinario mancano di tempo e di pazienza, disegnasse le loro teste con matita nera, bianca e rossa, e che poi li colorisse dietro questo disegno, non osservando dopo l'originale che per alcuni ultimi tocchi. Morì in Venezia di 75 anni. STANZIONI (MASSIMO CAVAL.), napolitano, nato nel 1585, fu il mi-

glior scolaro del Caracciolo, ed uno

de' più illustri pittori della scuola

our enne it sobtstandus at a sinere Guido di Napoli. In una parola Massua roba simo si fece tale da sostenere il pa-STAR ragone de' più grandi artisti. In fatti dipinse alla Certosa un Gesti a competenza del Ribera, e la sturentino, di Paolo la a S. penda tavola di S. Brunone, che vansi tut e delle più rare cose che possano vedersi in Napoli. Non indicherò, st' artista che si co fra i molti suoi freschi, che quelli dalla qua narono p delle volte del Gesù Nuovo e di S. Paolo; e rispetto ai quadri da stan-Morì lo za, ne fece in tanta copia, che STATI possono vedersene in tutte le prinno, che a cipali quadrerie del regno. Fu osmi anni ( servato, rispetto a questo pittore, deve ann tori dell' che fu studiatissimo nelle sue opere e vago del perfetto finche visse cose eseg celibe, ma che avendo sposata una attesta la gentil donna, sece disettose opere so rilievo to di papa te l'udies onde supplire alle spese dello smoderato suo lusso. Lo Stanzioni si rese benemerito dell'arte e della pagiapponesi tria coll' aver fatti molti valorosi allievi, e raccolte memorie intorno degna di agli artisti del regno di Napoli. Mori nel 1656.

> è chiamato maestro della stella perchè le sue stampe hanno la stella

THE REAL PROPERTY.

questo po pia delle i l'esecuzion STAREN (TEODORO VAN) nato STEEN in Olanda circa il 1500, intagliò molti rami desunti dalla storia sanacque in accidente cra, dai suoi disegni, e qualche paegamba, oi saggio. Le sue stampe portano la stato, eles data dal 1520 al 1550. Dai Fran-Poichè ap cesi collocato tra i piccoli Maestri, tica del co

ti, che p

molti rami per la galleria di Brusselles, ed altre opere incise da diversi maestri.

Eccone un breve indice.

Il Sogno di Michelangelo, da Michelengelo.

Due soldati che giuocano alle car-

te, da Maufredi. La Sacra Famiglia, ove il pic-

eolo S. Giovanni offre dei fiori al bambino Gesu, da Tiziano. Sileno ubbriaco sostenuto da due

Satiri e dalle Baccanti, da van Dych.

Amere che forma un acco della clava di Ercole, e calpesta con i piedi i libri, da Aut. Correggio.

Il Ratto di Gavimette, dal medesimo. Il Portico della Galleria dei qua-

dri di Brusselles, conosciuto sotto il nome di Gabinetto di Teniers.

L'avaro e la sua moglie occupa-a contar danaro, da Teniers. STEEN (GIOVANNI) nacque in Leiden nel 1636, e fu allievo di van

Goyen e suo genero. Sebbene fornito di grandissimo ingegno, temette la concorrenza dei molti artisti

ond'era ricca la sua patria, e dubitando di uon guadagnare coll'arte di che vivere, esercito eziandio la professione di taverniere, abituandosi a bere oltre misura. A dispetto di ciò, di quando iu quando coloriva qualche quadro : ed è veramente cosa maravigliosa, che potesse ancora farli così belli, e che vendendoli, come saceva, a carissimo prezzo, non abbandonasse l'abietta professione di taverniere per consacrarsi interamente alla pittura. E inutile il dire, che i favoriti argomenti de' suoi quadri sono adunan-ze di bevitori; sebbene abbia qual-

non sempre egualmente buono il colorito. Muri di 53 anni nel 1689. STEENE (PIETRO, AMELIO ED

che rarissima volta trattato ancora

alcun fatto storico con nobiltà e

dottrina. Ebbe corretto disegno, ma

dodicesimo e tredicesimo secolo si applicarono all' architettura, i più intelligenti, dice Francesco Milizia, furono alcuni abati Cisterciensi, che si occuparono iu Fiandra della fabbrica della chiesa e del monistero

di Dunes. Pietro VII abate del luogo, pose il primo la mano a quel-l'opera, colla sola mira in principio di riparare gli autichi edifizi, e

di fare alcuni acquidotti e cavi necessarj per la comodità dell'abita-zione. Ma non trovando tali riparazioni sufficienti, ne intraprese nel 1214 l'intera riedificazione. I suoi

successori Amelio, Egidio di Steen e Salomone di Gand proseguirono l'incominciato lavoro. Ma Niccola di Belle sorpasso tutti nella cognizione e nell'amore per l'architettura e per la grandezza degli edi-fizj ch'egli eresse durante il suo

lungo governo di vent' anni. Lamberto di Kenle continuò i lavori,

che furono felicemente terminati da Federico nel 1262. STEENWICK (Enaico) nato a Steenwick l'anno 1550, e morto nel 1603, studiò profondamente

l'architettura e la prospettiva, e gli effetti del chiaroscuro. Amò di rappresentare soggetti notturni più che altro; rompendone l'oscurità con fuochi qua e la sparsi, dai quali ricavar sapeva maravigliosi effetti.

Finitissimi sono i suoi quadri, e talvolta vengono confusi con quelli del suo figlio ed allievo.

(ENRICO) il giovane, il quale pato essendo nel 1539, ebbe la fortuna di essere conosciuto da van Dyck, che lo fece dal re d'Inghilterra chiamare alla sua corte. Colà il giovane Steenwick abbandonò la cupa maniera del dipingere appresa dal padre, e d'ordinario ritrasse l'interno delle chiese e delle case. Van Dyck più volte si valse di lui per dipingere architetture negli sfondi de'suoi ritratti, ed in particolare

lo adoperò nel 1637 per due ritratti

# 1 W T

nel 1600. Costui fece così poche opere, e menò così oscura vita, che nessuna notizia ci rimane di que-

gum lore st'artista, che per testimonianza Ces degli scrittori patrii avrebbe potuto che distinguersi tra i suoi compatriotti. STEFANESCHI (P. GIOVAN BAT-TISTA) nato a Ronta, nel territorio

Bell non bell fiorentino, l'anno 1585, fu allievo pres del Comodi, ed eccellente miniato-Sant re, come ne facevano testimonianza assai alcuni libri corali del convento di suoi meni

Monte Senario, e di altre chiese del suo ordine. Fece ancora ritratti più Ioriti all'olio e copie di quadri di valenti maestri con mediocre rinscita. imits

Morì a Monte Senario nel 1659.

**vago** STEFANI (TOMMASO DE'), na-politano, nato nel 1230, risguardasi cili s bregg a ragione per il primo pittore che della poca abbia lavorato nel reggo dopo il risorgimento delle arti, essendo contemporaneo di Cimabue, Lasciando

terra da parte i racconti del Vasari e del nel Domenici rispetto a questi due araltesi tisti antichissimi, dirò soltanto, che ti all Carlo d'Augio si valse di Tommaso per dipingere alcune chiese fondate sapul giugt da lui, risguardandolo come bunn me.

pittore, sebbene avesse di già ve-dute in Firenze le opere di Cima-8CO 6 glior la pi bue. Vero è peraltro che il pittor colo.

fiorentino fu universalmente giudi-cato più grandioso, mentre da al-cuni si diede a Tommaso il marito.

lun

cap. 5 intorno ai monumenti di Asinio Pollione.

STEFANONE, napolitano, allievo di maestro Simone, fioriva in patria circa il 1350, e molte opere condusse in compagnia del suo condiscepolo Gennaro di Cola, quali

sono i quadri rappresentanti S. Lodovico vescovo di Tolosa, cominciati da Simone, e terminati da questi suoi due allievì, e diversi altri quadri che non accade indicare,

essendo al presente perduti. Sebbene questo pajo d'amici avesse uno stile somigliante, siccome di persone che avevano contemporaneamente fatti i loro studi sotto lo stesso

maestro, non è però che iu alcune cose non differisse. Cola fu, per que' tempi assai studiato pittore, esatto e premuroso di vincere le difficoltà dell'arte; maggiore inge-

gno mostrò Gennaro, risoluzione, e bravura di pennello, sapendo inoltre dare maggior spirito, e novità alle figure. Al ogni modo sem-

bra che l'uno e l'altro non abbiano di benchè menoma cosa giovato ai progressi dell'arte, paghi bastantemente di essersi avvicinati al merito del maestro. Stefanone morì assai vecchio l'anno 1390. STEFANONI (PIETRO E GIA-

com'Antonio) padre e figlio di Vicenza. Il padre era nato nel 1600, e circa il 1620 il figlio. Recatisi a Roma, vi si stabilirono ed incisero insieme molte opere. Abbiamo di

noime molte opere. Abbiamo di Pietro un libro per disegnare ornato di 40 stampe, ed inoltre ancora le stampe delle Pietre intagliate da Fortunio Licetus. Questo

libro fu impresso in Roma nel 1627, e Giacom' Antonio lo fece poi ristampare in Padova nel 1646. Abbiamo del figlio diverse stampe, tra le quali

La B. Vergine col Bambino, il piccolo S. Giovanni, e due Angeli, che in Francia chiamasi la Vergine della Rondinella, da Lodovico Caracci.

Diz. degļi Arch. ecc. T. 111.

Guido Reni.

H Miracolo di S. Antonio di Padova che resuscita un morto, da Lorenzo Pasinelli.

Il Martirio di S. Orsela, e delle sue compagne, dal medesimo. STELLA (FERMO), milanese, nato in Caravaggio in sul declinare

del quindicesimo secolo, viene creduto scolaro ed ajuto di Gaudenzio Ferrari ed autore di alcune storie nelle cappelle di Varallo. Un suo

quadro assai ben conservato può vedersi in Milano a S. Maria di Castello, e su questo formar giudizio del suo merito alquanto lontano da quello di altri scolari del Gaudenzio ed in particolare del La-

nino.

( GIACOMO). Il Lanzi dietro
l'autorità del Taja e del Baglioni
ricorda un bresciano di tal nome.

che dice morto di 85 anni sotto il poutificato di Urbano VIII, ed avzere operato nella loggia di Gregorio ed altrove, ma l'identità del nome e del casto ed accora della

me e del casato, ed ancora delle opere, e le incerte notizie di un pittore bresciano, tutto concorre a farci credere, che di Francesco Stella e del di lui figliuolo Giacomo, che sebbene nati in Francia, ope-

rarono ambidne in Roma, siasi formato un terzo individuo, che forse non ha esistito.

(FRANCESCO) nato a Mali-

nes nel 1562, recossi giovinatto a Roma per apprendere la pittura; poscia andò a fissare in Lione la sua dimora, dove condusse diversi quadri di storia tenuti in mo!ta sti-

na. Tra questi il più celebre fu quello dei sette Sacramenti, nel quale erasi egli stesso ritratto in uno degli spettatori introdotti nella storia rappresentata; lo che aveva costume di fare nelle opere di grandi dimensioni. Morì di 43 anni nel

1605, seuza aver potuto terminare l'educazione di —— (GIACOMO) nato a Lion: 47

in Italia, e stando in Firenze in occasione delle nozze del principe Ferdinando, fu da Cosimo II impiegato negli apparecchi delle seste che si davano in così lieta circostanza; e dopo questi iu altre opere d'im-4 1 portanza fino al 1623, in cui gli fu permesso di passare a Roma. Cola ebbe la fortuna di legare amicizia van con Niccolò Poussin, che lo diresse Cla negli studi dell'antico, e dei capi d'opera de' moderni pitteri; forria tuna amareggiata da alcuni giorni di telet prigionia, per falsa imputazione di adulterio. Ma la sua innocenza ed il suo merito pittorico si divulgarono in ogni parte d'Italia e suori onde gli venue ad un tempo of-ferta la direzione dell'accademia di Milano e la carica di pittore del re di Spagna: ma l'amore di pa-tria gli feca preferire l'invito che Se comp como tria gli fece preferire l'invito che alcuni amici gli facevano di recarsi Seş dallo a Parigi, dove non molto dopo fu 11 nominato primo pittore del re, provveduto di annuo stipendio, alloggiato nelle gallerio di Louvre fatto cavaliere di S. Michele. Egualsosten ligioue da Ar Mos mente felice nel trattare ogni argolo i da mento, dipinse storie sacre e profane Mosi e fanciulleschi giuochi; e nell' un genere e nell'altro mostrò castigato disegno, e quello spiritoso gusto del hello che di castigato del della castigato del della castigato del della castigato della castigato del della castigato del della castigato del della castigato del della castigato de Poussit di Cla La ( hello che si acquista collo studio dell'antico. Due disetti gli vengono due lad capitale

fanciulli che portano dei fiori, dallo stesso. STELLA (Antonietta Bousso-

NET), sorella di Claudina e nipote di Giacomo Stella, nacque in Lione nel 1635, e studiò il disegno e l'incisione insieme alle sorelle Claudima e Francesca. Due sole stampe si conoscono di questa valorosa donna, ma bastanti a farla risguardare

come non minore in merito Claudina.

Romolo e Remo allattato dalla Lupa su le rive del Tevere, da Aut. Bossonet Stella, suo fratello.

L'Ingresso dell'imper. Sigismondo io Mantova, da Giulio Romano. - (FRANCESCA) sorella delle

precedeuti, ajutò molto Claudina nell'incisione di varie stampe. Morì nel 1675. (PAOLO) uno de'molti scul-

tor? che avanti il 1550 operarono in Padova nella chiesa di S. Antonio, al quale, secondo alcuni, si attribuisce il compimento del basso rilievo del bicchiere, cominciato da

certo Zuanne da Padova.

STEPANO (N.), nato in Russia circa il 1750, pare che apprendesse i principj del diseguo e dell'integlio a Pietroburgo, di dove passò a Lon-dra. Colà trovavasi nel 1788 tra i molti ajuti e collaboratori di Francesco Bartolozzi, senza che sia nota

veruna opera eseguita sotto il proprio nome. STEPHANUS (BENEDETTO) vis-

suto probabilmente nel secolo decimosesto, e viene posto nel catalogo degl' intagliatori per avere incisi gli antichi ornati gotici, che si tro-vano tra i piccoli maestri. STERN (IGNAZIO), nato in Ba-

viera circa il 1698, venne giovane in Italia, e frequentò la scuola del Cignaui ; e per quanto è noto, più non rivide la Germania. Quando appena cominció a lavorare da sè ebbe in Lombardia utili commissioni per opere all'olio ed a fresco; tra le quali ricorderò soltanto il

la chiesa di tal nome in Piacenza, di una leggiadria e venustà tale, che non permettono di censurare qualche tratto di manierismo. Passò quindi a Roma, dove dipinse a fre-sco la sagristia di S. Paolino, e condusse pregevoli quadri per S. Elisabetta e per altre chiese. Ma più che alle cose di sacro argomento attese a storie profaue ed a faceti

soggetti, pei quali aveva frequenti commissioni ancora per ornamento di reali palazzi. Mori in Roma in età di circa 46 anni.

STEVENS (PIETRO) pittore ed intagliatore inglese fioriva in sul declinare del diciassettesimo secolo, il quale lasciò alcune stampe di non molta importanza.

STEVEY (PALAMEDE), nacque in Londra nel 1607 da padre Olandeche lo condusse giovinetto a

Delft. Colà apprese la pittura studiando le opere di vander Velde. I soggetti ch' egli trattò di prefereuza sono accampamenti, marce di truppe e battaglie, sebbene talvolta facesse qualche quadro di famigliari adunanze. In età di 32 anni vide

vendersi i suoi quadri a carissimo

prezzo, onde si studiava di far sempre meglio; ma cessò di vivere in fresca età. STHENIDE, scultore fratello di Lisistrato, siori nella quattordicesima Olimpiade, e fu l'autore di egregie opere, che Lucullo espugna-

tore di Sinope portò a Roma; come pure delle statue di Cerere, di Giove e di Minerva che furono poi consacrate nel tempio della Concordia. Parlano di quest'artista Plinio , Strabone e Pausania. STIMMER (TOBIA) nacque in

Strasburgo circa il 1550. apprese i principi dell'arte del disegno in patria, ed esercitò da principio la pittura, dipingendo a fresco storie sacre e profane, a basso prezzo, sulle facciate delle case della sua patria e di Francsort sul Meno, Avendo

11 NO) nato in Schafhausen nel 1552, recavasi presso al fratello Tobia in Escui Strashurgo, per iucidere sotto la direzione di lui la maggior parte delle sue iuvenzioni. Nel suo ge-11 assai Sto nere fu egli eccellente artista. Le per l' sue jucisioni sono fatte a tagli larchiam ghi e ben nutriti e molli, ciò che di tar gli procurò la stima dei veri conovaghit scitori. Dopo la morte del fratello ricord recavasi a Parigi, dove era chia-ST mato lo Svizzero, e colà terminò i nacqu suoi giorni in principio del dicias-settes mo secolo. Ora aggiugneremo fu pro i mo G

> opere. L'Annuuziazione, senza marca. La Biblia sotto il titolo: Novae cise co generi Tobiae Stimmeri Sacrorum Biblio-Ïgooras rum figura versibus latinis et ger-manicis expositae, Basilae apud Thoprincip

complessivamente l'indice delle loro

inam Garin. Ed è questa l'opera principale dei fratelli Stimmer, che servi di studio ai più grandi pitto-ri, ed è da Rubens dichiarata un dipinto tesoro dell' arte. di batt Nuovo Testamento, coll'Apocalisse, impresso a Strasburgo nel 1588.

II Sa bens. Raccolta di molti Dotti e Teologi I do di nazione tedesca, opera impressa Wilder a Strasburgo 1587. Segu Paolo

Emblemi sotto il titolo: Icones STO offabrae ec. presso Bernardo Tobia a Strasburge , 1791. CO) na Ritratto istorinto veduto fino ai ed app

glio a catosi

Albe

Olbe

Luca

Pietr

mia delle Arti. Egli intagliò un ragguardevole numero di ritratti, disegnati da lui medesimo, lumeg-

giati ad acquerello ed a colori, e stampati alla maniera inglese. Lavorò molto ancora per i librai.

Ritratto del Borgomastro Bormann di Dresda, da Bessler. Ritratto del direttore Schenau, a granito, da uno de' suoi quadri a

pastello.

Ritratto della signora Allegranti, prima donna del teatro di Dresda,

a granito. Paesaggio . da Dietrich.

Allegoria sulla magnificenza dei Franchi Muratori di Dresda nei grandi hisogni del 1772, la miglior stampa di questo artista.

STOKADE (NICCOLA) nafo a Nimega nel 1614, fu allievo di suo zio Davide Ryckaert. Ma quando si trovò abbastanza inoltrato nelle pratiche della pittura per gnadagnar di che vivere, venne in Italia, dimorando d'ordinario in Roma ed

in Venezia: pei passò a Parigi, dov'ebbe il titolo di pittore del re, Una mescolanza di stili, fiammingo, romano, veneto, diede a' suoi quadri una fama forse maggiore del merito. Pochissimi n'ebbe la sua patria, che forse più nol rivide, e sono rari ancora in Italia, perchè li raccolsero la regina di Svezia, il re d'Inghilterra, il duca di Braudeburgo, ed il principe d'Orange. Nulla è noto rispetto al luogo ed

all'epoce della sua morte.

STOLDO di Ciuo, scultore toscano che operava nel 1566. fece
in occasione dell'entrata in Firenin occasione dell'entrata in Firenin occasione dell'entrata e delle
sue nozze col principe Francesco
de' Medici, un basso rilievo rappresentante la Circoncisione, che fu
assai lodato.

, o NOLDI (LORENZO), allievo di Valerio Cioli, fioriva in Toscana sua patria alla metà circa del sedicesimo secolo. Venne costui a

Milano, probabilmente chiamatovi dall'architetto Alessio da Perugia, e scolpì le belle statua ignude; grandi al vero di Adamo ed Eva che ornano la facciata dell'iusigne tempio della Madonna presso S. Celso, e fece altre sculture, che lo dichiarano valente artista.

STONE (GIOVANNI) pittore in-

glese di qualche merito, morì in Londra nel 1653. Pare per altro che poco o nulla abbia lasciato di sua iuvenzione, essendosi continuamente occupato nel copiare i quadri dei grandi maestri, poiche facilmente trovava da vendere le copie che audava facendo a vantaggiose condizioni; molti essendo coloro che giudiziosamente pensavano essere miglior partito quello di possedere belle copie di bellissimi originali, che uon avere cattivi originali, che uon avere cattivi originali.

STOOP (RODRIGO) nato in Olanda circa il 1612, recossi in Portogallo per esercitarvi le professioni di pittore e d'intagliatore all'acquaforte. Dipinse con applauso battaglie, caccie, e marine. Passò in lughilterra coll'infanta di Portogallo la regina Caterina, e si stabilì in quel regno. Intagliò moltissimi soggetti di sua invenzione e di Barlow; e le sue stampe vedousi generalmente eseguite con molto spirito pittorescamente. Morì in Ingbilterra l'anno 1686.

Fra le sue stampe sono conosciute le seguenti:

Seguito di otto stampe rappresentanti diverse vedute della città di Lisbona, dedicate alla regina Caterina d'Inghilterra. Seguito di altrettante stampe rappresentanti la processione della regina Caterina da Portsmout ad

1662. ec.

(TEODORO), creduto fratello di Rodrigo, fu ancor esso pittore di battaglie. Intagliò all'acquaforte diversi soggetti di propria iu-

Hamptoncourt con la data del

ca il 1630. Alcuni lo suppongono fratello di B. Stoopendael, del quale cipio si parlerà nel seguente articolo, ma quest'opinione è tuttavia incerta. Le stampe di Daniello sono marcasebbe sono te colla lettera D quelle del supposto suo fratello colla lettera B. Appartengono a Daniello le seguenti: Desiderio Erasmo, diritto sopra un piedestallo, in atto di leggere un libro. Il fondo rappresenta le strade di Amsterdam popolate di persone. Serie di dodici stampe rappresentanti figure ed animali con la data del 1651. sterdar Raccolta di sessanta vedute intide' pi fra qu tolata: Le delizie di Diemer-Meer, iucise sui proprii disegni. Raccolta di trentaquattro vedute. n'ebbe STOOPENDAEL (B.), nato in Olanda circa il 1656, intaglio molgraude

ti rami per la bella edizione dei

Commentari di Giulio Cesare di le

Clarke, che su pubblicata in Lon-

dra in due volumi in foglio nel 1712. Conosconsi inoltre le seguenti stampe: Serie di quattro fogli rappresen-

1.º La partenza dall'Olanda di Guglielmo III per l'Inghilterra:

2.º l'arrivo di questo principe in In-

ghilterra: 3.º Discorsi del re al Par-lamento: 4.º Coronazione del re a

tanti

Morì i

STC

va le f

polano

dente b

re, una

rinomat l' ingres sulla us infinite

cariche d'abiti

zione e

gnificam quasi si a tanti i

giova ďallo mani prend sue co solune mo co scelta bilme per gi suoi t essere presente al fatto rappresentato. Ignoriamo l'epoca della sua morte. Egli ebbe un fratello, pittore au-

cor esso, il quale dipinse, dietro natura, diverse vedute del Reno.

Cremona circa il 1550, e su uno dei valenti ajuti di Antonio Campi nelle opere di grande importanza. Era suo sedel compagno Gio. Battista Bellibuono; e dell' uno e dell'altro sece nelle sue Storie onorata

STORTO (IPPOLITO) nacque in

memoria il grato maestro, chiamandoli giovani valorosi ed amatori dell'arte. Altro non sappiamo d'Ippolito, se non che veniva col compagno adoperato ancora in oggetti di architettura; ma non trovasi indicata dai diligentissimi biografi cre-

monesi veruna sua particolar opera di pittura. STRADA (VESPASIANO), morto giovane in Roma sua patria duran-

te il pontificato di Paolo V, sarebbe rimasto confuso tra la folla dei frescanti, di cui abbondava quella

capitale, se non avesse lasciale diverse pitture sul cuojo, che fanno testimonianza della sua virtù pittorica. —— (GIOVANNI), in Italia chiamato lo Stradano, nacque in Bru-

ges nel 1530, e recossi giovane a Roma, dove migliorò lo stile patrio merce lo studio delle opere di Raffaello e di Michelangelo, e più di otto anni disegnando l'antico. Fu per dieci anni creato di Giorgio Vasari, ed aveva prima lavorato in Roma con Francesco Salviati e con

Daniello da Volterra, oude prese da questi tre maestri buon gusto di disegno e di colorito. Delle opere fatte in Roma mi restringerò a ricordare il Cristo in Croce nella chie sa dei Servi pon solo creduta la

cordare il Cristo in Croce nella chiesa dei Servi, non solo creduta la miglior opera fatta dallo Stradano in quella città, ma migliore altresi di quelle che condusse in Firenze, dove, più che in tutt'altro, fu impiegato a far cartoni per arazzi. Di-

morò pure alcun tempo in Napoli, ed in Reggio, e vi lasciò alcune lodate opere all'olio ed a fresco. Fu lo Stradano copioso inventore e facile esecutore, onde ed il Vasari e Vincenzo Borghini ne facevano gran conto. Oltre le cose di storia, ti-

rato da naturale patrio istinto e forse dal primo esercizio, compose diversi quadri di animali e di cacce, che sono per molti rispetti risguardati come le sue migliori co-

sguardati come le sue migliori cose. Fu accagionato di manierismo e di secchezza ne' pauneggiamenti. Morì in Firenze l'anno 1004.

STRAETEN (N. VANDER) nato in Olanda circa il 1680, superava tutti nella facilità di copiare con perfetta prospettiva i paesi dal naturale, onde i suoi primi quadri lo resero celebre in patria e fuori. Sgraziatamente si lasciò vincere in modo dalla passione del vino e dal libertinaggio, che andò in breve, sebbene lentamente, perdendo i talenti, la fama e le ricchezze acqui-

state in Inghilterra, dov' era stato chiamato a dipingere in gioveutu. Di ritoruo in patria altro non conservava della sua virtù che un'estrema facilità, utile quand'è sostenuta dal buon giudizio e dal sapere, dannosa quando ad altro nou giova, che a moltiplicare le cattive produzioni. Morì miserabile, non è

ben noto in quale anno.

STRAETER (ROBERTO), nato in Inghilterra nel 1624, e morto nel 1680, seppe farsi risguardare come valente pittore di storia e come ritrattista, facendosi in pari tempo amare per la dolcezza de suoi costumi. Non ini è noto che si trovino pitture di questo valent'uomo fuori dell'inghilterra, dove fu molto adoperato.

STRANGE (ROBERTO) nacque in una delle isole settentrionali delle Orcadi appartenenti alla Scozia circa il 1720. La sua prepotente inclinazione per le belle arti gli fece abhandonare quella settentrional vedova spiaggia, per raggiugner-le ovunque si trovassero. Recavasi

nel disegno, e di formarsi un miglior gusto, e prese la via dell' l-talia dove dimorò cinque anni. lu questa classica terra delle arti di-segnò i più bei quadri de sommi Madd geli. incid. Vei maestri; e ricco di così prezioso quadr tesoro, risolse di rivedere la patria, **F**iren: il di cui amore mai non si estinincidi gue totalmente negli animi gentili; Dac e colà giunto impiego tutte le belsu di lezze del suo bulino per rendersi degno di non esimere, nè menzo-Dal q ria di gnere lodi. Dopo molti esperimenti Neapo gli venue fatto di trovare una nuo-Vec va maniera di comporre con quatun A tro colori i disegni che potevano rendere gli originali. Cercava ordiuna s mae 1 nariamente soggetti trattati dai pit-Bus chi el Neap.

tori delle grazie, cioè da Correg-gio, da Rassaello, da Tiziano, da Guido e persino da Carlo Maratta. Egli aveva veramente un'anima quadr privilegiata per non lasciarsi tra-sportare dal torrente del cattivo guversa sto, a dare composizioni indegne

diosi. Nel 1775 pubblicò il suo En-

quiree, e morì in Loudra nel 1795.

Amore di lui. Fu chiamato l'intagliatore fratten delle grazie, e proclamato membro Vec delle accademie di Parigi, di Ro-Guido ma, di Firenze, di Bologna, di La Parma. Ebbe infiniti ammiratori, core c rie di e nou gli mancarono alcuni invi-

La

La

Abr Guerc

S. Agnese in atto di pregare, apparecchiata a ricevere la corona del martirio, dal Domenichino.

Il Giudizio di Ercele, in cui vedesi Ercole pendere sospeso fra la Virtù ed il Visio, da Niccolò Poussin.

Carlo principe di Galles, Giacomo di York, e la principessa Ma-

ria infante di Carlo I, da van Dyck. Un angelo su le nuvole, che

porta all'eternità un fanciullo, al quale uno più piccolo di lui stende le braccia, allusivo ai due piccoli principi d' Inghilterra morti in allora da West ec

STREECK (GIULIANO VAN) Dacque in Olanda nel 1632, ma non è ben noto in quale paese, nè sotto

quale maestro apprendesse a dipingere. Egli non altro rappresentò che oggetti famigliari, strumenti musicali, libri, stoviglie ed ogni altro arredo somigliante. In quasi tutti i suoi quadri ebbe costume di

morte, lucerne sepolcrali, bolle di sapone, teste di morti ec. A fronte di così tristi oggetti i suoi quadri sono molto ricercati per la bontà del colorito, per l'intelligeuza del

rappresentare qualche emblema della

zione degli oggetti. STRESI (PIETRO MARTIRE), noto circa il 1550, fa allievo di Paolo Lomazzo, ma forse per non avere secondità d'invenzione, si esercitò nel copiare i quadri d'altri maestri,

e guadaguò assai, facendo bellissi-

me copie dei quadri di Rassuello. STRINGA (FRANCESCO), nato in Modena nel 1635, su probabilmente scolaro in patria del Lana, poi in Bologna del Guercino. Nominato sopranteudente della ducale galleria di Modena, approfittò dell'impiego per studiare attentamente le opere de sommi artisti, onde s'andò

sempre allargando dalla maniera dei maestri. Dalle non poche sue pitture fatte in duomo ed in altre

Diz, degli Arch. ecc. T. 111.

chiese di Modena è facile il giudicarlo fecondissimo d'idee, spiritoso e facile esecutore. Forse talvolta

cadde nel capriccioso, ed amo soverchiamente le tiute oscure : quali difetti sono più sensibili nelle pitture della vecchiezza che non in quelle della virilità. Morì nel 1709.

STROIFI (D. ERMANNO) nato a Padova nel 1616, fu allievo del prete genovese ed uno de' suoi più vicini imitatori, finchè, avendo preso gusto alle cose di Tiziano, deviò alquanto dalla prima maniera. Delle opere fatte in Venezia vuol-

essere veduta la Madonna dell'altar maggiore dei Carmini, per alcuni rispetti migliore della bella Pietà a S. Tommaso di Padova. Mori in Venezia nel 1693, dopo avervi fondata la congregazione di S. Filippo Neri

STROZZI (ZANOBIO), fiorentino, nacque del 1412 e fu scolaro del B. Giuvan Angelo da Fiesole. Troppo ricco per esercitare la professione di pittore mercenariamente, non dipinse che per se e per gli amici; ma si sollevò in tal modo sopra il livello dei dilettanti, che di comune consentimento viene annoverato tra

i buoni pittori del quindicesimo sechiaroscuro e per la perfetta imitacolo. Mori in patria dopo il 1466.

o STROZZA (BERNARDO), detto il Cappuccino ed ancora il-Prete Genovese, nacque nel 1581, e fu scolaro di Pietro Sorri. In età giovanile fecesi Cappuccino, poi ot-tenue di lasciare il convento onde

sussidiare la madre assai vecchia ed una sorella nubile: ma morta la prima, e maritata la seconda, più non sapeva risolversi a tornare in convento, onde vi fu forzatamente condotto e tenuto tre anni in carcere, finchè, trovato modo di

fuggire, si riparò in Venezia, dove visse vestito da prete. Venezia, e Genova più che Venezia, possedono maravigliose pitture di questo grande uomo, tanto all'olio che a fresco. Delle opere a fresco non ricorderò

e nei palazzo Brignole il S. Tommanu maso che cerca la Piaga nel costato dati del Signore. Questo quadro posto instile ( sieme a belle opere di eccellenti del st coloritori, tutte le abbatte: tanto è forza il vigore, l'armonia, la pienezza giovat le de' del maestro pennello di questo gran-de uomo ! Anche in Milano conespria servansi a S. Marco nel coro della viv l'età l'altar maggiore due grandi quadri che per conto di colorito e di vecircost rità e bellezza di volti, superano i STE vicini quadri di Camillo Procaccini e del Cerano, che pur sono insigni pitture. Ne' ritratti superò tutti i ghilter dra ne Dizion suoi contemporanei, e tanto in quetroven intellig sti si esercitò, che nelle grandi composizioni non poteva fur a me-no di non ritrarre volti dal natutichi n un lib rale. E forse a tale pratica deve dell' li attribuirsi la poca nobiltà di alcuincisi ne sue teste, particolarmente delle femminili e di quelle de fanciulli; indice Ven mentre nelle virili è pieno di forza tata de e di energia. Poco si direbbe chia-mandolo il più vigoroso coloritore sola di Panc della scuola genovese : egli si era formata una maniera di tingere oridei ma mento ginale, nella quale è fin ora rimali re

sto principe. Morì in Venezia, ed gina sı chi de ebbe onorata sepoltura in S. Fosca colla iscrizione: Bernardus Strosstacchi zius pictorum splendor, Liguriae STU ghilter Londra decus. STRUDEL (PIETRO) nacque in . Clez posto nel territorio di Trento.

non sappiamo di questo artista, se non che lavorò insieme al padre intorno alle seguenti stampe:

Il Cavallo ed il Leone.

La Leonessa ed il Leone. Il Leone ed il Cervo ec.

STUBT (GIOVANNI) nacque in Londra nel 1658. Di diciassett'anni venne ascritto tra gli allievi di Roberto White, e dopo tal'epoca intagliò moltissime stampe. La sua miglior opera dicesi essere il suo libro di chiesa, inciso, secondo Val-

pole, sopra lastre d'argento. Morì in Londra nel 1730.

STUREN (ERNESTO) nacque in Amburgo nel 1557, e fu scolaro di Abramo Mignon. Era di diciotto anni di già conosciuto valente pittore di fiori; ed appunto in tale età fissò la sua dimora in Amsterdam. Di giovane costumato e gentile, qual erasi costantemente mostrato in addietro, passò in breve a tutti gli estremi della dissolutezza, e non conobbe verun limite in ogni genere di eccessi. Condannato a perpetuo carcere, trovò ammiratori de suoi pittorici talenti che gli ottennero la libertà. Bandito da Amsterdam, passò ad Arlem, dove miseramente visse lavorando per un mercante di quadri; ma queste ultime sue opere sono lontane assai dal merito di quelle eseguite in gioventù, sebbene tutte siano tenute in molto pregio nelle gallerie di Olanda.

STURON (L. C.) architetto tedesco, che viveva nel diciassettesimo secolo, acquistò celebrità dall' insensato tentativo di formare un nuovo ordine d'architettura. Per far meglio conoscere la storia dei traviamenti dell' umano ingegno, in fatto di architettura, mi si conceda una breve digressione. « Gli « ordini dell'architettura », ( dice l'illustre Storico della moderna scultura, tom. III, p. 19), « che si eram no riconosciuti dai Greci e dai « Romani, come dagl' Italiani atti

« a ricevere ogni sorta d'orna-» menti negli edifizi, secondo il « vario carattere ed uffizio dei medesimi, avevano già esaurito nelle " varie loro proporzioni tutto ciò " che potevano prescrivere le leggi dell'eleganza e del bello: l'in-« ventarne diversi altri non poteva che deviare le arti dalla loco perfezione, poichè o si sarebbe ricondotta la primitiva rozzezza di stile, o veramente era forza ritornare agli stravaganti orna-menti ed alle ingrate proporzioni che servirono per gli edifizi de-gli Arabi, e diffusi presso i popoli del Nord, vennero a noi sotto l'aspetto, e coll'impropria denominazione di gotica architettura. Impossibile era salvarsi da questi scogli, e l'esperienza " ne addusse lo spincevole convincimento. Fino dalla metà del sedicesimo secolo Filiberto de' l'Orme aveva . . . . dichiarato che se su permesso agli antichi d'inventar nuove colonne, nessuno po-teva impedire che i Francesi ne inventassero nuovamente; quasicchè l'arte dopo essere giunta u al suo scopo, che è quello di u edificare e di abbellire, potesse u prender di mira uno scopo ulteriore. Il risultamento fu quale ognuno può figurarsi .... Si inventò in fatti un preteso ordine dai Francesi, che s'intitolò col nome della nazione, e si vide eseguito da le Brun nella grande gal-leria di Versailles, da Rolland nel teatro di Metz e da altri altrove. Venue la stessa voglia ai tedeschi e l'architetto Sturon, cui è consacrato quest' articolo, propose un nuovo ordine che chiamo Aleman-,no, o Nuovo Ordine nel cap. XXI della Maniera d'inventare ogni sorta di fabbriche maestose di L. C. Sturon inventore dell'ordine tedesco. Ma e la Francia e la Germania non tardarono a rinvenire da que-

sta stravaganza, hiasimevole per lo

e per bei panneggiamenti, Suarez bil ne sece molti altri senza l'ajuto del compagno, che non smentirono la sua riputazione. Fioriva circa il 1600. vat SUBERT, o SCHUBERT (GIOnel vanni David) nacque a Dresda nel ritt 1761, e suo padre huon disegnatore d'architettura gl' insegnò i principi del disegno. Rimasto oriano di unord rap gli dici anni del padre e della madre, 2 .11 l'in ottenne dal tutore che voleva che apprendesse la professione d'orgaport najo esercitata dal padre, di poter to, frequentare qualche ora per setti-mana l'accademia per meglio ap-prendere il disegno. Carlo Stutio, pieg dott dro che ne conobbe l'ingegno lo riceve per suo discepolo, ed allora concepì la speranza di essere liberato dal-Popt le in di di l'esercizio di una professione, cui non sentivasi inclinato. Morto in dinta breve Stutin, passò sotto la direzione del paesista Klass, che lo dà fl meni raccomandava a Casanova, e sotto di 4 questi due maestri imparò a dipin-SI gere la figura ed il paesaggio. Cacciato dalla casa del tutore, fu però Anve prim costretto di provvedere alla propria Gug sussistenza col disegnare vignette per i librai, finchè nel 1781 fu im-Italis seppe Chia piegato alla fabbrica delle Porcella-

ne a Maissen. Dieci anni più tardi era nominato maestro di disegno nella scuola di disegno di Maissen,

dove trovavesi ancora ne primi anni

mo ]

di a

w giuramento di fedeltà prestato sow lemmemente al nuovo sovrano, e w v'inserì non solamente lui fra le w reali avola e madre, ma ed i seu natori ed i signori primari che

SU

w v'intervennero: pittura graudisu sima, che fu incisa in rame, ed u esiste ora in galleria. Ebbe que-

u esiste ora in galieria. Edde queu st'artefice una finezza ed una u grazia di pennello da parer molto u anche alla scuola natia, ed oltre

u a ciò un taleuto suo proprio da u nobalitare ogni volto senza alteu rarlo ». Ne servì solamente di ritratti i principi suoi padroni, ma

più volte su dai medesimi mandato a ritrarre altri sovrani in diverse straniere corti d'Italia e d'Oltremonti. Van Dyck, desiderando di avere il suo ritratto per collocarlo tra i più illustri artisti, gli mandavi

tra i più illustri artisti, gli mandava il proprio : e Paolo Rubens che riguardavalo come uno de principali ornamenti della sua nazione, gli regalava un suo quadro istoriato. Morì in Firenze, colmo di osori e

SUEUR (EUSTACHIO LE) nacque

di meriti nel 1681.

a Parigi nel 1617, e mostrando da fanciullo straordiuaria inclinazione per le belle arti, poi ch'ebbe appresi i primi rudimenti letterarj, suoi parenti risolsero di collocarlo presso qualche maestro di disegno. Grande era la fama di Simone Vovet, che tornato da Roma in patria circa il 1620, aveva aperta scuola di pittura; onde tanto si adoperarono presso di lui che non ricuso di accogliere il giovinetto Eustachio, che poi fu uuto de quattro grandi pittori di cui la Francia va debitrice a Vovet. Aveva le Sueur un'anima propriamente fatta per la pittura;

di modo che se la morte nol rapiva alla gloria della patria ne' suoi più begli anni, e non avesse a troppo gran torto trascurato di vedere l'Italia, oude apprendere il sublime dell'arte, non sarebbe rimasto che a breve distanza da Raffaello, da

Tiziano, da Correggio. Elevate sono

le sue idee, mirabile l'espressione, il panneggiamento largo e gettato con buon gusto, ma non conobbe il bello ideale, colori languidamente e non conobbe a fondo la dottrina del chiaroscuro. Le più rinomate sue pitture trovansi a Parigi ed or-

mai tutte raccoste nella reale galleria. La morte di Meleagro e S. Paolo in atto di predicare il vangelo sono opere di singolare bontà,

che poco lasciano desiderare per es-

sere annoverate tra i migliori quadri della scuola francese. Morì le Sueur in Parigi in età di 38 anni. SUGGERIO, abate di S. Dioni-

gi, passa per uno dei più intelligenti architetti regolari del dodicesimo secolo. Egli rifabbricò e diresse la fabbrica della chiesa dell'abbadia suddetta vicino a Parigi l'anno 1140, l'accrebbe magnificamente e ne fece egli stesso la descrizione. La lunghezza di tal chiesa è di 335 piedi, e la larghezza della nave di mezzo è di 35. La

elevata, e sostenuta da gracilissime colonne e da cordoni della massima delicatezza. Riceve luce da tre ordini di finestre, delle quali le più grandi hanno 40 palmi di altezza, ma strettissime e distanti le une dalle altre tre soli piedi. Quali propor-

volta è da per tutto egualmente

zioni !
SULE, o SCHULE (Giorgio
CRISTIANO), nato in Copenaghen
nel 1764, apprese i principi del disegno e dell'intaglio nell'accademia
patria, poscia passò a stabilirsi in
Lipsia, dove lavorava per librai.

Tra le sue stampe conosciute da oltre vent anni contansi le seguenti:

Ritratto di un vecchio di 112 anni, da un quadro a pastello di madama Clemens.

La Mascherata degli Amori, tratta da un antico basso rilievo degli scavi d' Ercolano, morto nel fiore della virilità. Tra le sue stampe sono conosciutissime Teniers.

oltre La Madre di Mose che presenta il suo figliuolo alla figlia di Farao-ne, da Stogart. S. Paolo dinanzi a Felice. La Tentazione di S. Antonio, da Seguito di sei vedute di signorili ville. SUMANN, SCHOUMANN

poi i e spi faeilo SO 54 più 1 per i strass de' a ogni' (Gio. Giorgio) nacque in Dresda nel 1771, apprese i principi del di-segno nell' accademia elettorale, ed dover ti pii che d a dipingere il paesaggio ed inta-gliarlo all' acqua forte nella scuola di Klengel. In occasione d'un viagrico , tori n

ed e drea buon

gio a Londra contrasse domesti-chezza con Wilhelm Byrne, col-

quale intugliò in società molti rami. Altri ne aveva gia pubblicati in

Dresda sotto l'ispezione del mae-

Indice di alcune sue acqueforti.

Paesaggio rappresentante una contrada della Sassonia, da Klengel.

Due paesaggi sparsi di bestiami,

Paese selvaggio d'Tralia

stro Klengel.

dallo stesso.

mente abbandonato al libertinaggio abbreviò i suoi giorni, essendo

tura. Fu eccellente nell'incidere il paesaggio; ma essendosi agraziata-

ia p

se n buon

un dil

gliori colo se rio di

suoi v

tudini Alcuni

fecero

stri, o: non gl

conosci te delli

a fresco

dal trer

TRO VAN), nacque in Anversa nel 1623, e su chiamato a Parigi dal Ministro Colbert. Aveva Pietro studiato il disegno e l'intaglio da Nantevil, ed è degli scolari di così va-

lente maestro quello che merita di essere collocato nella classe dei mi-gliori intagliatori a bulino. Disegna-

va correttamente, ed accuratamente incideva i ritratti comelastoria. Mo-Vienna nel 1731. trovandosi colà impiegato nella qualità di pit-tore del gabinetto dell' imperatore e

di direttore dell'accademia di belle

Soggiungo un breve indice di alcune sue stampe. Samuele Bochart, dai proprj di-

segni, 1699.

Niccola le Camus, da Dilles. Rinaldo cardinal d'Este, vesco-

vo di Reggio, dai propri disegui. Il principe di Galles, da Largilliere.

Giulio cardinale de Mazzarin, da Mignard.

La B. Vergine seduta sopra una cassa, tenendo il divin figlio avvicinato al seno, da Raffaello.

S. Sebastiano, eui un Angelo cava una freccia che ha nel corpo, da van Dyck.

Il re Davidde, da Filippo Champagne. SUPERTI (OTTAVIO), cittadino cremonese vivea ne' tempi di Lodovico il Bavaro. Convien dire che il Superti appurtenesse alla fazione Ghibellina, perocchè guerreg-giando Lodovico in Italia contro il

papa, questi si pose sotto le sue ban-diere nella qualità di architetto. Non tardò il principe Alemanno a ricevere dallo zelo e dall'ingegno di Ottavio importanti servigi sia nel-l'agevolargli il passaggio de' fiumi, come nelle offese e nelle difese tan-10 in aperta campagna che in luoghi muniti: onde gli pose grande

amore e largamente lo ricompensò

pense, accordandogli ciò, che poco gli costava, privilegi, esenzioni, ed onorificenze d'ogni maniera, e dichiarandolo suo famigliare, ciò che

a que' tempi importava assai. Ma cosa abbia fatto il Superti per Lodovico, quali fossero le sue cognizioni nell'architettura militare, in-

vano cercherebbesi di saperlo; e forse tutto questo racconto non è che un grazioso aneddoto fondato sopra una volgare tradizione, che

viene accarezzata per dare al proprio paese un artista illustre in tempo che le arti appena cominciavano a risorgere.

— (FRANCESCO), pittore cre-monese e scolaro del caval. Trotti detto il Malosso, operava negli ultimi anni del sedicesimo seculo, e nei primi del susseguente. Due pregevoli suoi dipinti esistevano in Cremona nelle chiese di S. Abon-

dio e di S. Antonio, i queli, o perirono, o furono trasportati in lontani paesi duranti le vicende guerresche che travagliarono sono sette lustri passati la misera Italia. Altri due quadri si conoscono di quest'artista nella chiesa di S. Bartolomeo di Busseto rappresentanti, una la B. Vergine col Bambino in gloria, e

due Santi genuslessi, l'altro altra Madonna in gloria, con un Santo ed una Santa. Il primo porta la data del 1569, l'altro del 1611.

SURRUGUE (LUIGI), il padre nacque a Parigi il 1695; apprese i principi del disegno e dell'incisione da Picart, e ne imitò la maniera. Seppe combinare assai bene la pittura col bulino, ed incise con eguale successo i ritratti e la storia. Ignorasi l'epoca della sua morte.

Fra le sue stampe additeremo le seguenti.

Luigi de Buollongne, pittore del re, da Matthieu. S. Margherita che calpesta un Drago, da Raffuello.

Due soggetti, da Rembraudt. Venere che allatta gli Amorini, da Rubens. SUPERTI (PIETRO LUIGI), figlio di Luigi, nacque a Parigi nel 1717. Apprese dal padre i principi del disegno e dell'intaglio, e poco si scostò in appresso dalla sua maniera. stai Fu membro della reale accademia di Parigi. e morì in quella capita-le nel 1771. in Elenco di alcune sue stampe. se Qu Ritratto di Simone Guillain sculfort tore del re, da Coypel, bul Il padre di Rembrandt dipinto dal figlio. Die De Il Giudizio di Paride, da Goltpe Mu zius. Le Quattro Stagioni, da Teniers. men La Natività di Gesù Cristo, ossia la Notte del Correggio. ven! La B. Vergine, con S. Girolamo mo, S. Crespino e Crespiniano, da rem Guido ec. SUTER o SCHUTER (Giorgio) nato in Francfort circa il 1730, inda l tagliò diverse stampe, fra le quali stess ebbe nome quella del Ritratto di Rambraudt, che tro-Mass vasi nella Raccolta della Galleria Gerini. logia SUTZ, o SCULTZ (CARLO), nacque in Vienna circa il 1750. bens.

h

ni

se ; ro do mi

sid

ZB

F

M

Fi

Ľ

Αı

La

quali suona il violino, da van Ostade, ec, ec.

SWANEBOURG (GUGLIELMO), nato in Leiden nel 1321, apprese i principi del disegno e dell'intaglio da Giovanni Sahenredam, Le sue stampe provano ch'egli aveva a sua disposizione il tratteggiare col bulino; ma sgraziatamente il suo disegno è manierato, e male marcate

seguo è manierato, e male marcate l'estremità delle figure. Incise egualmente i ritratti ed i soggetti storici, tra i quali conoscousi i se-

guenti:
Abramo Bloemaert.

Maurizio principa d' Orange Nassau, da Morelsen.

Esau che vende a Giacobbe la primogenitura, dallo stesso.

L'adorazione dei Magi, da Abramo Bloemaert.

Gesit Cristo a tavola con i Pellegriui di Emmaus, da Rubens.

Andromeda incatenata ad uno acoglio, e Perseo che abbatte il mostro, da Saeuredam. SWANEVELD (ERMANNO), na-

to non è ben noto in quale città delle Fiandre, circa il 1620, viene comunemente creduto allievo di Gherardo Douw, scolaro di Rembrandt, ma di maniera troppo diversa, da quella di così graude maestro. Perchè il giovanetto Er-manno, vedendo di non poter molto approfittare sotto la direzione di un pittore che consumava più giorni nel terminare il manico di una scopa (V. Douw Gherardo) risol-se di recarsi a Roma. Giunto iu quella capitale delle belle arti, sebbeue vi trovasse un infinito numero di artisti suoi compatriotti, si propose di tenersi lontano dalle clamorose loro società, onde non con-sumare in dispendiosi intrattenimenti gran parte del tempo che accordar potrebbe allo studio. Perchè vedendolo continuamente occupato nei contorni di Roma a disegnare e.copiare vedute di paesi ed antiche ruine, gli diedero il soprannome di Diz. degli Arch. ecc. T. III.

Eremita. Continuando in così utile esercizio, ebbe la fortuna di esere conosciuto da Claudio Lorenese, che lo ammise nella sua scuola, prevedendo che riuseirebbe uno deisuoi più fedeli imitatori. Ciò è tatto quanto sappiamo di un artista, le di cui opere in Italia e fuori sono in grandiasimo pregio tenute, Vero è che nen raggiunge Claudio nel paesaggio, come per molti rispetti non fu ancorra da nessuno raggiunto, ma forse seppe meglio di lui disegnare le figure; ed è opinione di molti che dipingesse le figure che popolano alcuni quadri del Lorenese. Roma ed i suoi dintenti gli offrivano tropo-

ed i suoi dintorni gli offrivano troppo belli oggetti da imitare, perchè
gli permettessero di rivedere la patria; e l'Italia perciò possieda la
maggior parte de suoi quadri. Intagliò alcune sue invenzioni all' acquaforte con grande spirito e verità, e le sue stampe sono adesso
assai rare in Italia e fuori. Roma,
perdette nel 1680 Claudio ed Ermanno, il primo in età di 80 an-

ni, l'altro di 60.

SWART (GIOVANNI), nacque a Groninga uell' Oestfrisia circa il 1480, e poi ch'ebbe appresi gli elementi della pittura in patria, recossi in Italia, dove lungamente dimorò, ora in una, ora in altra delle principali città, finchè allettato dal leggiadro colorito della scuola veneziana, prese stansa in questa città. Dopo tre anni di studio sulle

opere di Giovanni e Gentile Belliui, e sulle sorprendenti pitture onde avevaco cominciato ad abbellire quella capitale Tiziano e Giorgione, tornava in Olanda, recandovi il huon gusto ed il moderno stile italiano. Più circostanziate notizie non abbiamo intorno a questo valente artista, le di cui opere di pittura sono estremamente rare. Pos-

sono per altro darne vantaggiosa idea alcune sue stampe in legno tratte dalle proprie composizioni, alle quali non manono fertilità d'in-

ue. Dove apprendesse a dipingere. quali opere di pittura facesse, e di quale merito non può conghiettu-rarsi che da quelle eseguite nella chiesa dei Gesuiti di Monaco, interno alle quali diverse furono le opinioni di coloro che le videro. Ad ogni modo è noto che morl nel 1591, essendo pittore della conte di Monaco, in allora elettorale. SWARZ ( CARLO BENTAMINO ) . nato a Lipsia nel 1757, e dal padre destinato alla professione di falegna. na me, venne istrutto in tutte le parti relative a questo mestiere non tin escluso il disegno ed i principi delle matemàtiche. Invogliatosi di viaggiare, giunse fino a Parigi, dodo tre Fo ve si inscrisse soldato nel reggimenart to Royal D'armstad. Avendo raggiunto questo reggimento di guar-110 nigione a Strasburgo, ebbe l' oppordor tunità di allraversare in diverse marce la Fiandra francese e gran parte di quel florido regno; e fu in tali occasioni che in Carlo Beniamino risvegliossi a poco a poco il gu-G sto anzi la passione di esercitare le mio · L belle arti imitatrici. Fece conoscenza con alcani artisti, che lo consicui gliarono e diressero ne' primi ten-tativi; e mentre i suoi compagni ce, Sa si divertivano, egli impiegava il tempo disegnando alla maniera del Sent

Canaletto le vedute delle città, e

quale richiesto dal duca di Savoje di un pittore per lavorare in cor-

TA:

stampe rappresentanti le città della provincia della Tripia come ancora aveva un seguito di sei puesaggi montagnosi, ornati di figure, bestiami, di fabbriche. SWISTER (GIUSEPPE), ossia lo

tretti e quadri storici di singolare Suzzero, nacque in Berna circa bellezza, secondo che comportavano le condizioni de'tempi; onde creail 1570, e fu da suo padre, architetto di quella città, ammaestrato tolo cavaliere e provveduto di buonel diseguo; e conosciutolo capace na pensione, era dichiarato pittore di quella ducal corte. Baccontasi.. di grandi progressi nella pittura, cui mostravasi più inclinato che alche facendo un giorno il ritratto del suo principe, questi si accorse che gli mancava la bacchetta di l'arte paterna, lo mandava a Ro-ma. Colà trovavusi in allora Gioappoggio, e gli offri la sua canna vanni Aback di Colonia, che aperricca di grossi brillanti; che volentavi scuola di pittura, aveva acquistato nome di valente maestro, ed dogliela rendere, dopo terminata la a costui era Swister caldamente racseduta, ne fu impedito da uno dei comandato. In pochi anni lo Svizzeciambellani che accompagnavano il ro fece tali progressi, che chiama-to Abak alla corte dell'imperatore principe. Ma sebbene fosse in Torino assai stimato e guadagnasse assai, pure continuamente desidera-Rodolfo, restava egli alla direzione va di riveder Roma, fors' ancora a della scuola. Intanto andava disegnando le più belle vedute di Roma ciò stimolato dalla consorte romae de' suoi contorni, ed alcuni ne na; onde ottenne dopo alcuni anni aveva dipinti con tanta verità, che di servizio il congedo, e morì in l'imperatore gli commise di copiare per la sua galleria i più bei pezzi d'architettura e d'antica scultura Roma circa il 1700. I migliori suoi

il 1645. SYDER (DANIELLO), comunemente chiamato il caval. Diniello, nacque in Vienna d'Austria circa il 1647, e recatosi giovinetto a Venezia, fu ammesso nella scuola di Carlo Loth, risguardato come pno de' quattro più illustri pittori che avesse l'Italia nella seconda metà del diciassettesimo secolo. Dopo elcuni anni passava Daniello a Roma, unde, mercè lu studio dell'antico. migliorare il gusto, e si acconciò con Carlo Maratta, altro de quattro illustri viventi pittari. Le attime qualità d'ingegno e di cuora del giovane alemanno, non rimasero lungamente ignote al Maratta, il

che avesse Roma. Dopo alcuni anni era chiamato alla corte cesarea in qualità di pittore paesista, ed in tale carica fu conservato fino alla

morte, che lo rapi all'arte circa

la, gli proponeva Daniello. In brawe, giunto a Torino, giustificava la acelta del maestro con alcuni riquadri conservansi in Roma ed in Torino, pochissimi altrove.

TACCA (PIETRO ) nacque circa il 1580, in Carrara, feconda patria, non solo di scarpellini, come inavvedutamente venne detto da un dottissimo scrittore, ma di valenti scultori nelle passate e nella presente età. Il padre, che ricco nomo era e non ignaro delle scienze, lo destinava agli studj letterarj, ma il fanciullo, spinto da naturale inclinazione alle cose delle arti, trascu-rando ciò che appartiene ella letteratura, frequentava le stanze dei professori di scarpello, diseguando, modellando tutto il giorno e qualche cosa anche layorando di scarpello. Perchè riconosciuta dai genitori questa invincibile sua inclinazione, lo mandarono a Firenze a Giovan Bologna, raccomandato cou

scuola, tenuto fin allora dal Francavilla; ed ebbe gran parte nel modellare il cavallo e la statua del gran duca Ferdinando I, gettati poi nel 1603 e 1605, e soltanto dopo la morte di Gian Bologon posti dal Tacca a luogo suo nella piazza della Nunziata. Ma perchè e la statua ed il cavallo, a cagione della infermic-cia vecchiaja di Gian Bologna non erano riusciti egualmente belli della statua e cavallo di Cosimo I, il Tacca supplicava invano il gran duca di rifarne il modello ed il

getto, quand'ancora non avesse do-

vuto ottenere verun compenso delle sue fatiche.

Succeduto al maestro nella qualità di statuario del gran duca, fu

poi sempre adoperato del duca Co-simo II e da Ferdinando II e da

Cristana di Lorena madre di Cosimo in opere d'importanza, sebbene

da principio si trovasse più che mai occupato nel terminare i lavori la-

sciati dal maestro imperfetti, tra i

quali non ricorderemo che il ca-

vallo incominciato dal Bologna, sopra il quale doveva collocarsi la

statua di Enrico IV, che poi furo-

no l'una e l'altro fusi in bronzo alla corte di Francia nel 1613. Per

ordine del gran duca terminò ap-

cora il cavallo colla figura di Fi-lippo III re di Spagoa, che furnae mandati in

7

U

di

m da

di

le e (

re

ne

m

la

Ьe all

gri

Un quadro di

il colosso di Ferdinando I per S. restiere illuminato. Lorenzo e diversi basa rilievi d'inpiccole dimensioni col nome di Frantero, di mezzo o di lasso rilievo, cesco Tacconi possede il Commentutti di metallo. Ma perche Ferdinando era per i beni legli antenadatore e Consigliere attuale di stato Don Francesco Galvagua. ti, e per quelli acquistati dal pa-dre, rimasto ricchissimo, più non at-- (INNOCENZO), bolognese, probabilmente cugino, ed uno più cari allievi che avesse tese che a lavori di piecola impor-Annibale Caracci, era nato dopo il 1560. L'amoroso maestro per fartanza, onde non esporre la sua gracile salute a grandi fatiche.
TACCONI (FILIPPO e FRANCElo parere miglior pittore che non era, lo accomodava de' suoi dise-SCO FRATELLI) cittadini cremonesi, gui, e ritoccava eziandio i quadri di lui, oude a S. Maria del Popoavevano di già nome di famosi pitto-ri l'anno 1464, in cui ottenevano dai deputati presidenti della città di Cremona grazioso diploma d'immunità dalle tasse personali, per avere con universale soddiafacimento dipinta una loggia del pubblico palazzo. Privilegio, a dir vero, troppo meno generoso di quello accor-dato a Polignoto per avere dipinti i portici d'Atene, ma bastante ad attestare il merito de' fratelli Tacconi, e la protezione che le città lombarde accordavane alle belle arti. Perchè, volendosi mostrar grati al ricevuto benefizio, dipinsero,

lo ed a S. Angelo in Pescara, dove dipinse alcune storie di S. Andrea, si mostrò non inferiore ad al-cuno de' suoi condiscepoli. Ma in progresso di tempo pare che Innocenzo abusasse della confidenza del maestro: il quale avvedutosi che da' suoi intrighi ed indiscrezioni procedevano i dissapori che aveva col fratello Agostino, con Guido Reni e con Francesco Albani, ricusò di più vederlo. Gostretto Innocenzo a valersi soltanto de' proprj fondi, ch' erano assai limitati, più non sostenne l'opinione di va-lente pittore che gli avevano otte-nuta gli ajuti di Annibale, ed in breve fu avuto in quel conto che senza averne mercede, una Nunziata. Credesi, senza per altro averne sicura prova, che le pitture deila loggia del palazzo pubblico siano le descritte nell' Abbecedario pittorico si couveniva alla propria capacità. di Cremona del dotto signor Grassel-TACHERON (PIETRO) fu uno de' più celebri pittori sul vetro del li, tra le quali un gruppo di sei persone sedute intorno ad un tavodiciassettesimo secolo. Le più belle lo con tappeto; S. Omobono che fa sue opere erano le finestre del conelemosina ad un povero; Maria Vervento, altra volta dei Minimi ia Soisgine col Bambino in braccio ec. Convieu dire che i Tacconi fossero sons, probabilmente sua patria, e quelle della sala dell'archibugio nelancora giovani quando eseguirono la stessa città. Queste ultime rapprele pitture della loggia suddetta, percochè Francesco Tacconi dipingava in Venezia nel 1490 una Natività sentano storie mitologiche prese dalle Metamorfosi di Ovidio, inturno ad ognuna delle quali gira un orna-mento o fregio di bellissimi fiori, del Signore coll' Adorazione dei Magi e la Risurrexione, nel corridora sinistra dell'organo della chiesa di S. Marco: sotto ai quali dipinti leggevasi: Opus Francisci Tachomi Pic MCCCCXC. may XXIV. Così la Guida di Venezia pubblicata nel 1796 sotto il titolo di Fo-

presi dal vero e così artistamente e con tanta grazia disposti, che non vedesi, in tal genere altra più gentil cose. Lodovico XIV, passan-do per Soissons, ammirò questo siugolare lavoro; e poiché seppe, che essendo da poco morso Tacherou.

- secuto, e uno di coloro che ornarono di bellissimi stuc-Cal chi le colonne del cortile del Pade lazzo Vecchio di Firenze l'anno 1566 in occasione delle nozze del princich pe de' Medici Francesco, con Reina dal Giovanna d'Austria. TAFI (AMDREA), uno de' più anpri d'I tichi pittori fiorentini di gusto bizla zantino, che si conescano, era nato alla in Firenze nel 1213. Essendo scularo del greco Apollonio, sotto la sua direzione lavoro di mussico alpell liev glia cune sterie fatte senz'arte e senza che disegno nella chiesa di S, Giovanni di Firenze. Ma perche lavoran-do, scrive Giorgio Vasari, s'impascul da c rava a fare, il fine dell'opera riusci tanti manco cattiva del principio, In ap-Sans Catt presso fece altri lavori da sè, ed era di già vecchio quando il primo lu-T me che doveva richiamare l'Italia dall'imitazione del moderno stile bizzantino, il toscano Cimabue, cominciò ad insegnare l'arte. Ebbe STA) dopo **зе**рре tura perciò torto il Baldinucci di porre Andrea Tafi nel numero degli scoper l quest diare leri di Cimabue. Morl Tefi in Fi-renze di 81 anni nel 1294. Parmi be a TAGLIACARNE (GIACOMO) artista genovese che fiori in sul deto Ra clinare del quindicesimo secolo, trosero . Roma. vasi annoverato nello Speculum Lapidum di Camillo Leonardo da Pe-Cato sero come uno di coloro che si re-Ye. ia Viane sero famosi, sotto Innocenzo VIII. molega

nato nel 1625, studiò i principi della pittura sotto Lionello Spada e sotto il Desani suo siuto; indi pessava a Bologna. e merce l'ostinato studio delle opere dei Caracci, seppe rendersi possessore del grandioso stile della loro scuola. Recatosi poi a Roma, applicavasi in partico-

lar modo allo studio della prospettiva, di cui seppe valersi con molto profitto nelle sue storie, introducendovi nobili e grandiose architetture di maraviglioso effetto. Tra i

son pochi quadri ond'è ricca la sua patria, sono in particolar modo lodati i due grandissimi posti nel presbiterio del duomo. Morì in patria di 80 anni nel 1705.

TALENTI (IACOPO) frate domenicano, di Nipozzano, fu uno dei
non pochi architetti, che fiorirono
nell'ordine di S. Domenico dal tredicesimo secolo in poi; ed a fra
Giacomo viene attribuita la fabbrica della vasta chiesa di S. Mária
Novella di Firenze, arricobita poseia di tanti insigni lavori d'arte
dai tempi dell'Orcagna fino ai presenti, e la di cui facciata fu eseguita sui disegni e sotto la direziore di Leon Battista Alberti.

TALLIER o LELLIER (CARLO FRANCISCO LE), nato in Parigi nel 1750, fioriva nella stessa città nel 1786, esercitando con lode l'incisione a punta ed a bulino. Conosconsi di quest'artista le seguen-

ti stampe:
Lo Studioso, da Letellier.

L'infingardo, dallo stesso. La Servente ammonita, da Greuze.

La Ninfa nel heguo, da un quadro di Bourien.

La Ninfa che esce dal bagno, dallo stesso.

lo stesso.

TALMAN, architetto inglese, fioriva nella seconda metà del diciassettesimo secolo. Nel 1671 diede il disegno del palazzo di Torby per il duca di Kingston nella contea di Nottingham; dieci anni dopo fece il palazzo Chaisworth per il duca

di Devenshir nella coutea di Derbey, nel quale riusci maravigliosa la scala che conduce al primo appartamento nobile, dov' è una magnifica galleria ed una biblioteca di sceltissimi libri, con pregevoli pitture. Specialmente la facciata occidentale è della più ricca e ben intesa architettura di ordine jonico sopra basamento a bozze; e tutto l'edifizio è coronato da una belaustra, sopra i di cui acroteri sono vasi, che vi stanno assai meglio delle statue. Bellissimo è pure il palasno Dyrham fatto da Talman

nella contea di Gloucester.

TALO. Ved. l'articolo Dedalo.

TAM (FRANCESCO), nacque in
Amburgo nel 1568, e fu uno dei
più distinti pittori di gebere, aveudo equalmente trattati con grande
bravura gli animali, i fiori, la frutta e simili altre cose. Egli sempre
non tenne la stessa maniera, essendosi talvolta accostato a van Huysen altre volte ad altri maestri, ma
più che a questi alla natura, che

sempre cercò di fedelmente imitare. Rarissimi sono i suoi quadri, assai

finiti e di un tocco leggiero. Mori in Vienna d'Austria nel 1724.

TAMAGINI (ANTONIO), scultore del quindicesimo secolo, è uno dei tanti illustri maestri che lavorarono dal 1473 in avanti intorno alla magnifica e ricchissima facciata della chiesa della Certosa di Pavia, senza che si possa ad alcuno asseguare le rispettive opere. Come pe-

rò dei nomi di moltissimi e dalla qualità dei lavori restiamo assicurati che non furono ammessi ad operare in tal luogo che i più eccellenti maestri che in allora fiorivano in Lombardia, così non dubitiamo di dar luogo ad Antonio Tamagini tra i valenti scultori del quina dicesimo secolo.

TAMBURINI (GIO MARIA), bolognese, fa uno dei buoni allievi di Guido Reni. Vissa vecchissimo ma pare che non lavorasse molto.

. cseguito iavoro, ne cando il merito ad un altro artista. Gi TANDINO, di Bevagna, terra poco discosta da Assisi, fiori circa il 1580, come ne fa prova una sua tavola che conservasi nella chiesa di S. Giacomo di Spello. Rappresenta il titolare e S. Caterina da Sieva avauti a Nostra Signora, e vi da : si logge: Tandini Benvenuti 1580. Ignorasi l'esistenza di altra pittura dall indubitatamente di questo poco noto artista, degno senza dubbio di magobie gior famu. ioс T TANJÉ (PIETRO ) nato in Am-

sterdam circa il 1700, fu un vanon lente disegnatore ed intagliatore alla stofa punta ed al bulino laboriosissimo, il quale pubblicò un gran numero di stampe consistenti in viguette, ritratti e soggetti storici tanto di suoi di q ritoc glior

propria che di altrui composizione. Morì in patria nal 1760. Suoi ritratti.

TA tra g gliate

Clem

territ

scuol

supe

e for gliori Venu

corre

deute

T/ il 15

Il proprio, dipinto da Quickhard, ch'egli intagliò uello stesso anno in

cui morì.

stra il suddetto ritratto di Pietro sul cavailetto. Martino Lutero, de Luca Cranach. Carlo Linneo professore di bota-

Giovan Maria-Quickhard che mo-

nica in Upsal.

Tommaso Filippo de Bossa, card.

per la copia e distribuzione ed aggruppamento delle figure, per vivacità di mosse, varietà di volti e bontà di colorito. Operò molto per private gallerie di quadri di storia e di pròspettiva, che non rimasero soltanto in Lombardia, ma passa-rono ad arricchire quelle di Napoli,

di Venezia, di Vienna, dove non ricevono scapito della vicinanza di quadri appartenenti a pittori di maggior fama. Morì Tanzio in pa-

tria nel 1644. Suo fratello TANZI (GIOVANNI MELCHIORRE), fu molto lontano dal suo merito, e le poche mediocri pitture, che conservansi di lui in alcune chiese, non avrebbero bastato a perpetuarue il

nome, se associato non fosse a quello di Antonio.

TAPIA (D. Istdono) di Tapia, nacque in Valenza nel 1720, e fu scolaro di Evaristo Mugnoz. Dopo avere in fresca gioventi esercitata la professione di pittore in Valenza abbastanza lodevolmente, passava a Madrid e di la in Portogallo; poi tornava a Madrid, dove morì in età di 35 auni. Nell'accademia di S.

Carlo, di cui era membro, si conserva un suo quadro rappresentante il Sacrificio di Abramo; ma le sue principali opere sono quelle fatte in Valenza. - (Pietro Giovanni di) 60-

Valenza in sul declinare riva in del sedicesimo secolo. Non dipingeva che piccoli quadri da caval-letto, ma era profondamente versato nelle teorie e nelle pratiche dell'erte in modo che veniva frequentemente adoperato per giudicare e tassare le opere degli altri artisti; nel quale delicato uffizio si compurtò sempre in modo di non far torto agli artisti e senza recar pre-giudizio all'interesse de'committenti.

TARABOTI (CATERINA) fioriva nel 1600, ed è creduta allieva di Chiara Varotari. Si dice che Ca-terina fece molti ritratti somigliantissimi e ben condotti, ma nessuno

Diz. degli Arch, ecc. T. 111.

dei tanti suoi ritratti mostrasi come suo lavoro, e non resta verun'altra testimonianza della sua virti che gli adulatori versi di Marco Boschini. TARACCIII (Giulio), modencse, e scolaro di Pellegrino da Mo-

dena, fiotiva nel 1546, e molte lo-devoli pitture condusse in patria a S. Pietro, nelle quali sentesi il sapore della scuola romana. Ebbe Giulio due fratelli, pittori ancor essi, i quali contribuirono pure a propagare in patria il buon gusto raffaellesco di Pellegrino.

TARCHESIO (PITEO ED ERMO-GENE), autichi architetti della Gracia, furono di sentimento non do-

versi costruire i Templi d'ordine dorico. Vedesi Vitruvio Pollione

L. IV , c. 3.
V. Argelio. TARDIEU (NICCOLO ENRICO) pacque in Parigi nel 1074, apprese il disegno e l'iutaglio presso Autonio le Pautre e Giovanni Audran. Egii lavo ò per le più importanti opere de suoi tempi, e seguatamente

nella Raccolta di Crozat e pella Galleria di Versailles sopra i disegui di Massé, da Le Brou. Egli maneggiava con singolare destrezza una mescelanza di tagli liberi e di tagli regulari onde rappresentare i diversi caratteri degli oggetti, col quale procedere risultante dall' opposizione della punta e del bulino

vi ha mischiato un bel effetto. Nel

1720 fu ricevuto membro della reale accademia di scultura e di pittura; ed a lui deve la Francia molti illustri allievi, tra i quali Cars, Bar-ron , le Bas ed il proprio figlio Giacomo Niccola. Morì iu patria nel 1759.

> Indice di alcune sue stampe più rinomate.

Il proprio ritratto, da Vanloo, inciso da Tardieu figlio. Due gran fregi, uno rappresen-

tante la famiglia di Coriolano ai

Euca , dallo stesso. Giupone che sollecite Eolo a suscitare una tempesta contro la flotta trojana, dallo stesso. Il Piacere Pastorale, da Antonio Watteau. I Campi Elisii, dallo stesso. Il grande imbarco per Citera, dallo stesso. Storia di Costantino intagliata in dodici rami, da P. P. Rubens ec. TARDIEU (ELISABETTA CHIARA DA TOURNEAY) sposa di Niccolò Enrico, intagliò ancor essa diverse stampe, tra le quali Il Mercante di Mostarda, da Ch. Stutin. 11 Vecchio Damerino, da P. Dumesail.

m V. L'Amabile Riposo, da Stefano Jeaurat ec.

—— (GIACOMO NICCOLA), figlio dei precedenti, nacque in Parigi nel 1718. Ammaestrato nel disegno ed qu e nell'intaglio dal padre, layorò uni-tamente con lui in varie e diffepe pa. renti opere di quel tempo; ma il figlio ha più adoperato il bulino che la punta, onde le sue stampe in pit hanno per avventura maggiore pro-prietà delle paterne, ma minori bel-lezze pittoriche. Fu membro della reale accademia di Parigi, ed inta-gliò con eguale successo il ritratto e la storia. Sua moglie Luizia da V<sup>2</sup> pii tar pre vaj ne'

TARILLIO (GIOVAN BATTISTA) milanese, fu pittore di non comune merito, sebbeue d'incerta scuola. Egli fioriva in patria nel 1375, ed un suo quadro colla data di tale

anno vedevasi prima del 1780 nella soppressa chiesa di S. Martino in

Compito.

TARIVAL (L. G.) pittore del re di Francia, incise all'acquasorte in tempo del suo viaggio in Italia uno de migliori quadri del Tiutoretto, rappresentante una danza

veneziana. TARUFFI (Emilio) nacque in Bologna nel 1633, e fu con Carlo Cignani scolaro dell' Albani, indi

ajuto di questo grande condisespolo nelle pitture della sala pubblica di Bologna, e nelle grandi opere ese-

guite in Roma, a S. Andrea della Valle ed in private case. Niuno più del Taruffi si avvicina al fare del Cignani, onde questi poteva impu-

nemente valersene senza pericolo di scapitare in faccia al pubblico. Per altro non amava di lavorare in opere di gran macchina, e volen-

tieri si riduceva a fare ritratti e paesaggi, ne'quali ebbe pochi eguali tra gli scolari dell'Albano. Esercitavasi aucora nel copiar quadri dei grandi maestri di qualunque scuola,

che sapeva eccellentemente imitare. La migliore delle poche tavole di altare fatte dal Tarussi credesi esser quella di S. Celestino nella

chiesa di Bologna. Morì nel 1696. TASELLI (FRANCESCHINO E CA-NINO) architetti cremonesi fiorivano nel 1342, ed in tale anno diedero compimento alla navata del duomo di Cremona che è volta verso la strada delle erbe, e fu tre anni

dopo dipinta da Polidoro Casella. TASNIERE (G.) integlio diversi soggetti dai disegni di Domenico Piola, pittore genovese, e da Gio. Miel alcune cerimonie mitologiche

esistenti nel real palazzo di Torino, sui disegni del conte Amedeo di Castello a Monte.

TRO GIUSEPPE), nacque a Brusselles circa il 1736, ed apprese in patria i principi della pittura, che poco tempo professò per darsi al-l'incisione all'acquaforte, nella quale arte pubblicò varie lodevoli stampe tratte da Rubens e da pochi altri maestri; tra le quali le seguenti:

Giona gettato in mare dai barcaroli, da Rubens. La Donna Adultera a mezza figu-

dallo stesso. Il Martirio di S. Stefano, dallo stesso.

Venere ed Adone, che partono per la caccia in un fondo di paesaggio, dal medesimo.

TASSI (AGOSTINO), nato a Perugia nel 1506 dalla famiglia Buonamici, fu scolaro di Paolo Brilli, sebbene per uon so quale vanità si spacciasse allievo dei Caracci. Omet-

to le sue private azioni, per non vedere in questo valent' uomo che l'artista. Aveva egli di già nome tra i valenti paesisti quando fu ri-legato sulle galere di Livorno. Agostino saggiamente approfittava di questo meritato infortunio, ed ot-tenne di occupare il più elevato grado nel rappresentare navi d'o-

gni maniera, burrasche, calme, pe-sche e simili altri accidenti di mare. Ma egli nou si limità a questo solo genere di pitture; ed in Roma ed in Genova condusse molti importanti lavori di ornato con ottimo gusto e con perfetta cognizione di prospettiva. Morì in Genova di 76 anni.

TASSINARI (GIOVAN BATTISTA) di Pavia, probabilmente scolaro del Rosso milanese, operava nella prima metà del diciassettesimo secolo; ma rimase di lunga mano a dietro a Carlo Sacchi suo condiscepolo.

TASSO (LEONARDO DEL), fiorentino, su uno dei molti scolari di Andrea Contucci da Sansovino. Conservansi in Firenze di quest'artista una tavola in marmo nelle monie

della cappella di S. Luigi nella chie-sa de' SS. Marcelliuo e Pietro. Fu lungamente in Torino ed in altre città, chiamatovi a dipingere ritratti che sapeva fare somigliantissimi, ed all'ultimo operava iu Milano, dova morì d'apoplessia in età di 70 anni. TASSONI (GIUSEPPE), romano, nato del 1655, fu uno de' migliori pittori d'animali de' suoi tempi, e la Dŧ UF tale che sostenne senza scapito la 1104 concorrenza di Domenico Brandi. re. Nelle quadrerie della inferiore Ita-lia non sono difficili a troversi i fin che suoi quadri. Mori in Roma nel 1737. la TATTI (JACOPO), fiorentino, nato uez nel 1479, fu discepole del celebre Fra scultore Andrea Contucci da Monte cese Sansovino, e perciò chiamato del Sansovino. Ebbe in Andrea piutto-COD pro sto un amoroso padre che un mee-atro, che fecesi ogni premura di cbi rati coltivare il suo svegliato ingegno. Uscendo dalla sua scuola, recavasi a Roma con Giuliano da S. Gallo 20 ziat Vei per conoscere e studiare gli antichi

monumenti dell'arte; e colà non

no del suo illustre maestro. Dopo

alcuni anni essendo tornato a Fi-

renze per ristabilirsi da lunga infer-

mità contratta in Roma, e colà trovandosi nel 1514 in occasione della venuta di Leon X, fu Jacopo inca-

ricato di decorare S. Maria del E:-

tardo a farsi conoscere non da me-

Tat

Enn.

met

qua l'a

che va,

in

gevansi co' puntelli. Circondo quella nel centro della crociera con un gran cerchio di ferro a più gran pezzi dentati, posto al di fuori, poco sopra gli archi de' finestroni; e riparò le altre con minore difficoltà.

Di semplice ma bella architettura doveva essere la chiesa di S. Francesco della Vigna, ma non furono eseguite che posteriormente la curo. la e la succiata sui disegni del Palladio. Ma le due più insigni e belle opere del Tatti furono la Zecca e la Libreria di S. Marco. A tutti è nota la sventura accadutagli. La volta arditissima della libreria, appena fatta, precipitò, o per incuria de' muratori, o come alcuni vo-gliono, per molti colpi di cannone tirati da una nave ancorata a brevissima distanza. Il Tatti fu carce-rato; ma per l'intromissione dell'ambasciatore di Carlo V, e per le calde pratiche de' suoi compari e più che fratelli Tiziano e Pietro Arctino, su presto liberato, rimborsato di ogni cosa, e rimesso in tutti gl' impieghi.

Sono sue opere il Palazzo Cornaro sul canal grande, la loggia a
lato al campanile di S. Marco, il
palazzo Dolfin sul canal grande presso S. Salvatore, la chiesa di S. Fantino, quella di S. Martino presso
l'arsenale, e per tacere di tant'altre fabbriche, la chiesa di S. Gemitiano sulla piazza di S. Marco,
ora sgraziatamente distrutta, nella
quale parve avere superato se stesso.

Ora venendo brevemente alle cose di scultura, ricorderemo i depositi Podacataro a S. Sebastiano, e Veniero a S. Salvatore, entro alle nicchie dell'ultimo dei quali sono due sue statue in marmo; le due statue gigantesche sulla scala scoperta del palazzo ducale, le maravigliose porte in bronzo della sagrestia di S. Marco, nelle quali volle inciso il suo ritratto con quelli dei suoi fedelissimi compagni Tiziano e

Pietro Aretino.

Fu Jacopo fecondo d'invenzione, prouto, allegro, di bello e nobile aspetto, ed era tanta la stima che il Senato aveva di lui e del suo compare Tiziano, che, in occasione di una tassa universale straordinaria, furono i soli individui eccettuati, siccome uomini rarissimi e degni de' più emiuenti riguardi.

Sebbene nato due anni più tardi, morì sei anni prima di Tiziano, nel 1570. TAVANINO da Castelseprio, fu

TAVANINO da Castelseprio, su uno degli antichi valenti architetti, che diressero la sabbrica del duomo di Milano, e secero al bisoguo disegni e modelli a concorrenza de' più illustri maestri italiani e stranieri.

e stranieri. TAVARONE (LAZZARO), nato in Genova nel 1556, fu allievo di Luca Cambiaso e suo ajuto in Italia, ed aucora nelle opere condutte alla corte di Spagna. Morto colà il maestro, si trattenue in Madrid, dove siutandosi coi disegni lasciatigli dal Cambiaso, e meglio ancora dalla lunga pratica fatta con lui, soddi-sfece alle importanti commissioni dategli dalla Corte e da diversi grandi signori. Allorchè rivide la patria, parve ai Genovesi di avere ricuperato lo stesso Cambiaso; nè egli venne meno alle loro speranze, perocchè condusse pregevolissime pit-ture a fresco nella tribuna del duomo e nella facciata della dogana che guarda il mare. Oltre queste grandi opere, che sembrano fatte all'olio, tauto sono unitamente e finitamente condotte, in molte altre chiese e palazzi di città e di campagna dipiuse storie e fatti mitologici con un metodo affatto nuovo, che a tutto quello sovrasta che fu fatto prima e dopo dai migliori frescanti della sua scuola. « È questo, dice un " dotto osservatore, un colore sugoso, vivido, vario, che anche u in molta distanza vi presenta gli " oggetti quasi fossero vicini, tutta la storia vi sa vedere quasi

on emularli, ma in appresso andò raddolcendo lo stile collo studio delle opere del Castiglione, di Gaspare Poussin e de'migliori fiammiughi e riuscì, dopo il Travi da Sestri, il miglior paesista di Genova. Le quadrerie di quella città abbondano di G preziosi quadri di quest'artista, avendi done avuto meglio che trecento il 80 solo palazzo Franchi. Vi si veggo-۷e no arie calde, belle degradazioni di be paesi, graziosi effetti di luce, e le piante, i fiori, gli animali sono vivapiti meute rappresentati in modo da sembai brar veri. Talvolta dipinse anche le del. umane figure, ma d'ordinario le facener Vu fare dai due Piola, ed in ultimo rato dal Magnasco, col quale lungo tem-po lavorò in società. Moriva in Ge-Mili T nova circa il 1735, lasciando am-maestrata nell'arte sua figlia Roas scult morta nel 1746, la quale se non colo. mage seppe operare di propria invenzioriliev ne, acquistò nome di valente pit-DUOV trice imitando le invenzioni del pachian dre con tanta bravura, che mal si possono distinguere le copie o le imitazioni dagli originali. rie de sedie TA TAVERNIER (MELCHIORRE) Decnome que in Anversa circa il 1560 da padre mercante di stampe, che lo delib, y c. 5; stino all'arte dell'intaglio. Rimasto piuse ] alla morte del padre erede di ricco nisco, traffico, andò a stabilirsi a Parigi l'altro Dumen

599

me inglese, formanti una serie di sei stampe rappresentanti, 1.º L'Istruzione, 2.º la Prudenza, 3.º la Sapienza, 4.º la Pietà e la Verità, 5.º la Vita, 6.º la Speranza, da Aogela Kaufmann.

· Calidoro ed Amelia, dalla stessa pittrice.

Palemone e Lavia, che serve di accompagnamento alla precedente

TAYLOR (GIOVANNI), nacque a Bath circa il 1740 e fu pittore di presaggi ed intagliatore all'acqua forte, del quale si hanno alcune buone stampe tratte dai propri quadri rappresentanti:

Un paesaggio montagnoso, dove vedesi un branco di pecore ed un carro di contadini, che si ferma al fiume per abbeverare i cavalli.

fiume per abbeverare i cavalli.

Una Marina, con porto popolato
di navi, e sulla riva diverse figure
contadinesche. ec.

—— (Isacco) nacque in Inghilterra circa 1736. e fu uno de' buoni intagliatori a bulino di quel regno.

TEDESCO (EMANUELLO), allievo di Tiziano e suo ajuto, o come allora chiamavasi, creato, visse in casa del maestro fin dopo il 1546, insieme ad altri scolari, a dipingere coi cartoni del maestro il coro della chiesa di Pieve di Cadore sua patria, e nominato testimonio in diversi atti, coi quali, nella sua qualità di conte palatino, legittimava figli spuri e creava notai.

(ÎACOPO DEL), nato in Firenze, fu scolaro di Domenico del Ghirlandajo, e suo ajuto in alcune opere. Altro non è noto di questo pittore, ricordato non senza lode dai biografi toscani.

dai biografi toscani.
TEGNIZZI (IACOPO MARIA), scultore cremonese del secolo decimoquatto, scolpì nel 1378 le due statue iu marmo rappresentanti i SS. Egidio ed Omobono per la facciata della chiesa titolare di detti santi.

TEMPEL (ABRAMO VAN), nato a Leiden circa il 1618, fu allievo di Giorgio van Schooten; ma quando ebbe appeua lasciato il maestro, formossi uno stile suo proprio, studiando la natura e le opere dei migliori fiammioghi. La città patria possede la maggior parte de suoi quadri, de quali il più famoso con-

TE

nella scelta quadreria del signor de la Court. Bappresenta questi un uomo e sua moglie, le di cui carnagioni e le stoffe onde sono vestiti, non possono desiderarsi più vere. Ebbe illustri allievi, e morì in Amsterdam nel 1672.

servavasi nel prossimo passato secolo

TEMPESTA V. (MULIERIBUS DE).
TEMPESTI (ANTONIO), fiorentino, nato nel 1555, imparò i principi della pittura sotto il Titi, poi
frequentò la scuola dello Stracano,
cui era d'inclinazioni e di talenti
conforme. Lo emulò nell'intagliare
in rame, nel far cartoni per arazzi
e nelle capricciose invenzioni dei
grotteschi e degli ornati. Ebbe però
maggior fuoco del maestro, e diseguando, investivasi di certo divino
furore, che a guisa dell'estro poetico deve risguardarsi come un dono

tico deve risguardarsi come un dono della natura, non come un'arte. Dimorò lungo tempo in Roma e diverse opere condusse a fresco a Caprarola, a Tivoli, in Villa d'Este ed in più luoghi di Roma. Molte delle storie della galleria Vaticana sono di sua mano, copiosissime di figure di un palmo e mezzo, con belle architetture e paesi e grotteschi di squisito gusto. Poche grandi opere fece all'olio, ed anche queste meno felicemente delle piccole. Di quelle rappresentanti

pinte in alabastro, conservansene alcune bellissime in diverse quadrerie di Firenze. Morì in patria nel 1630. TEMPESTINO, romano, fu ajuto in Roma e cognato del Tempesta,

onde gli venne il soprannome di

battaglie e cacce, e per lo più di-

e di nuovo ripiglio il penuello sutto Carlo Maratta, dopo essere stato in Francia ed in Olanda. Ma breve 81 fu la sua dimora in Francia, essendo passato in Iughilterra e di là in Irlanda, in Olauda, in Germania. di Finalmente ricondottosi in Firenze, OV fu impiegato nella real galleria.

Mori dopo il 1718.

TENCALLA ( CRISTOFORO ), di
Lugano; pocolo nulla conosciuto in *fes* CEC Italia per avere quasi sempre operato in stranieri paesi. Crede il Sandrart, che studiasse i principi A٧ gra alle della pittura in Milano, ed apprendesse poi a colorire in Verona, di dove, recatosi in Germania, in Ungheria, in Moravia, facesse cotto risorgere la nudva maniera de freschi. gra ēd ( re. quel đe'q TENIERS (DAVIDE), il vecchio, chè nacque in Anversa nel 1581, e fu sera. allievo di Rubens. Ma desiderando mani di perfezionarsi nell'arte, passò a quell Roma, dove si acconciò con Elshaiment mer. Dieci anni si trattenne in del ] quella capitale degli artisti, dise-gnando la sera con maravigliosa verità i paesi veduti la mattina. delto

Aveva Teniers affinato in tal modo

il gusto, che i suoi quadrettini, rap-

presentanti d'ordinario avvenimenti notturni, erano ricercatissimi. Di-cesi, che tornato in patria, lavorasse

aucora qualche storia in grande con men felice riuscita, onde si re-stringesse si minute.

pittur e nel

di ave

te, e | dai qu

in ver non cc

quale . nameri mise d in breve la sua casa fu il più fre-Zwol nell' Over-Issel del 1608, apquentato luogo di riunione degli prese il disegno da suo padre che artisti e dei dilettanti di ogni grado aveva lungo tempo soggiornato in e di ogni paese. Sebbene non rappresentasse che soggetti plebei, amò sampre la società dei dotti e dei personaggi di elevata condizione, vivendo in un modo più confacente a grau signore che ad artista. Ma egli guadagnava assaissimo, ed i suoi figliuoli erano di già bastantemente ricchi. Giunto agli ottenta anni cominciò a sestire gl'incomodi

della vecchiaja inasprirai in modo, che gli toglievano frequentemente la consueta ilarità. Ma brevi furono le sue pene, perocche avanti di giugnere alla fina del 1690, morì

un Brusselles. Tutte le quadrerie di Europa possedono quadri del giovane Teniers, onde sarabbe opera

descrivere aleuno.
TEOFANE di Costantinepuli ope rava in Venezia in principio del tredicesimo secolo, e vi aprì scuole di pittura : fu perciò risguardate

stro della scuola veneziana. TEOSCOPOLI. V. Greche delle.

TEBAN (GIOVAN ANTONIO) son venne per altra cagione annoverato tra i pittori Sivigliani, che per avere contribuito alle spese di quella ac-cademia nel 1673 e 1674.

TERBRUGEN (ENRICO) BACQUE mella Transilvania nel 1588, e fa scolaro in Utnecht, dou' erasi rifuggiato con suo padre, di Abramo Blosmuert, Passava poi in Italia e vi dimorava dieci anni, tenuto sem pre in molta riputazione a Napoli ed a Roma, dove lasciò alcune helle pitture. Ma la più rinomata sua opera conservavasi a Middelbourg, ed è un vaste quadro rappresentante un Banchette con figure di grandesza naturale, per il quale Rubeus collocò Terbrugen tra i più illustri pittori delle Finadre, Mori in Utrocht nel 1629.

TERBURG (GHERARDO) nato a Diz degli Arth. ecc. T. III.

Roma, e studiati per piacere i prin-cipi della pittura. Ebbe poscia in Arlem altro marstro, presso al quale si trattenue pochi mesi, per passare in Italia, dove per altro non cam-biò mai la sua mauiera di disegnare e di comporre. Condotto nelle Spague dal conte Pigueranda, fu dal re creato cavaliere, ed in breve eccolo diventato il pittore di moda. I principali della certe vollera esser ritratti de lui, e le signore trovavano il suo dipingere così amabile, che venivano tra di loro a contesa per essere le priese ad avere il proprio ritratto. Sospettando Terburg che tenti favori non fossero tributati alla sola virtù, ma in parte

perduta il volerne dettagliatamente alle sue attrattive, e temendo gli effetti della gelcsia degli spagnuoli, arti segretamente alla volta dell'Inghilterra, dove non fu meno adoperato che in Madrid. Per ultimo recavasi a Parigi, e vi si trattenne alcon tempo facendovi didallo Zanatti come il primo maeversi ritratti ed alceni quadri sto- ' rici. Trovandosi abbastanza ricco ed amando la tranquillità della sua patria, abbandonava la Francia, per dimorare finchè visse a Zwol.

Colà le sua fama, la probità, i ta-lenti gli aprirono l'ingresso alle principali magistratura del comune, senza però toglierlo interamente all'arte, che contautemente amò fino alla morte, accaduta l'anno 1681. TERENZJ (TERERZIO ) delto il Randolino, forse lo stesso che Tereusio di Urbino, era nate in Pesaro circa il 1570; e lungamente si trattenue in Roma ai servigi del cardinale Montalto, nipote di papa Sisto V. Puche cose dipinse per chiese, non conoscendosi altro quadro di sacro argomento, che quello rappresentante Nostra Signora tra

varj santi , che trovesi e S. Silvestro ; ma fece melti piccoli guadri contraffacendo le maniere dei grandi

THE CYAN THE DUOD PILLORE di storia, ed era celebre il suo Ratta d'Europa. Fiori nella seconda metà , del diciassettesimo secolo, senza che di lui si abbiano più circostauziate notizie. TERROL (GIACINTO), di Valenza, fu allievo del padre Niccola Borras. Nel 1607 dipinse, con Girotamo Rodrigues Espinosa, il grande altare della parrocchia di Muro nel regno di Valenza, ed altre opere condusse da sè che ora sono affatto perdute. TERWESTEN (AGOSTINO) nato Pli all'Aja nel 1649, apprese a dipingere sotto Guglielmo Dondyns e si perfeziono m Italia. Viaggio pei in Francia ed in Inghilterra, e dopo sei anni si restituwa alla patria, pre tite

pre apo

dove acquistò uome di valente pita tore conducendo grandi storie per promento di sale e di gallerie.

Nominate pitture dell' Elector di

Brandeburgo, posciu re di Prussia,

passo a Berlino l'anno 1690, e colà ebhe la gloria di fondarvi no acce-demia di pittura simile a quella di Parigi. Amato dall' Elettore e dal

suo primo ministro, e stimato da quanti lo conoscevano, per i suoi

talenti e per le sue gentili maniere, mort ricco ed onorato in Berlino.

l'anno 1711, dopo avere arricchita

quella capitale di pregevoli pitture.

Suo minor fratello era

q1

di

ti.

đi dri

Va. Lo

Tizi di I gli i Man

dope

l'ant

ritor Agos volat grane

prefer dove

colà ,

direzi

iar pel annio.

chezza di pennello, che in pochi tratti abbozzava teste piene di vita, ma che molto perdevano dei valor loro quando le andava poi ricercando troppo finitamente. Da questo difetto si corresse in Rome, dove fece rendissimi progressi. Di ritorno

sto diletto si corresse in Roma, dove fece rapidissimi progressi. Di ritorno in patria condusse diversi quadri di piccole dimensioni, che molto lacavano sperare, ma morì nel fiore

piccole dimensioni, che molto lacavano sperare, ma morì nel fiore della gioventu, non lasciando che mesze figure e teste di vecchi bel-

lissime, che conservansi in diverse gallerie. TERZI (FRANCESCO), bergamasco, nacque circa il 1520 apprese la pit-

tura in patria, in allora ricca di grandi maestri, lavorò in diverse capitali d'Italia: ed in Milano dipinse nella basilica di S. Simpliciano alcune grandi storie, alquanto seccamente disegnate, ma con grande

camente disegnate, ma con grande forza colorite, onde fu dal Lomazzo molto lodato. Chiamato alla corte cessrea, vi fece lunga dimora. All'ultimo recavasi a Roma, dove morì ettuagenario nel 1600.

TESAURO (FILIPPO), napolita-

no, nato circa il 1260, fu allievo di Tommaso de' Stefani, e dipiuse a fresco, nella chiesa di S. Restituta, la vita del B. Niccolò eremita, la quale opera, a differenza di tante sue forse migliori cuse da lungo

te sue forse migliori cuse da lungo tempo perite, si è fino a di nostri conservata. Morì Filippo in petria circa il 1320.

(BERNARDO), nato a Napo-

li nella prima metà del quindicesimo secolo, credesi discendente da Filippo, ed essere padre o zio di Raimo, di cui in appresso. La sue

più sinomata opera è il palco dipinto a S. Giovanni de'Pappacedi, che lo stesso Giordano non sapeva saziarsi di ammirate. Fra le molte figure oud'è papolato si vedono

sazierei di ammirare. Fra le molte figure oud' è popolato si vedono. Alfouso III, ed Ippolita Sforza nell'attu di sposarsi, che il valente pittore soconciamente introdusse nel-

la storia rappresentante il Sacramento del matrimonio. Il suo stile si avvicina in alcune parti al moderno, ed è scelto, espressivo e ben accordato; e per dir tutto in una parola, superiore a quello di tutti

gli artisti napolitani suoi contemporanci, e non inferiore a quello dei graudi maestri nelle opere eseguite avanti il 1590. Fioni Bernardo Tesauro dal 1460 al 1480.

(RAIMO EPIFANIO) napolitano e probabilmente figlio o nipote del precedente, fece ancor egli diverse opera a fresco, non conservate fino al diciotesimo secolo.

TESI (MAURO), nato nel territorio modenese nel 1750, ebbe la sventura, o piuttosto la fortuna, dice il
conte Algarotti, di studiare in Bologna i principi della pittura sotto un meschino coloritor di stemmi,
perchè in tal modo non si guasto
nella scuola di qualche moderno
quadraturista. Ma fu certo fortunatissimo, dirò io, d'aver trovato nel-

l'Algarotti un illuminato protettore ed amico, che avendo preso ad amarlo, lo volle compagno de' suoi viaggi, ed esecutore delle sue fantasie. Belli sopra ogni altro sono i due quadri di paesaggi ed architetture che l'Algarotti gli fece eseguire sotto i propri occhi per la sua galleria, con

bassi rilievi e con piramidi. Lo Zuccarelli vi dipinse le figure tutte leggiadria e venustà, come hen si convenivano a così vaghe architetture. In altri quadri dello stesso gepere faceva l'Algarotti eseguire le figure dal suo Tiepoletto, che dopo-

luogo nell'affetto dell'illustre letterato. Ma la maggior gloria del Tesi è quella di aver richiamata l'arte delle architetture e degli ornati
alla perfezione, cui l'avevano ridotta i Mitelli ed i Colonna; a fors'ancora renduta più filosofica e più
erudita. Riconoscendo dall'affezione

il nostro Mauriuo aveva il prino

erudita. Riconoscendo dall' affezione dell' Algarotti il sun essera, gli corrisposa con un amore senza pari; e trovandosi il conte in Pisa attaccato da etisia, il Maurino, quantun-

lo studio del caval. Mengs, che si gloriava di averlo per suo allievo. Di ritorno in patria venne adoperato dalla corte e da private fami-glie. Le migliori opere di lui diconsi quelle della real villa di Moncalieri. Mori poco dopo il 1790. TESSIER (LUIGI) pittor di fioti IJ ri ed iutagliatore all'acquaforte, la-P seiò diverse stampe di genere. TESTA (GIOVANNI CESARE) DEC-50 d: que in Roma circa il 1636, appre-se i principi del diseguo da Pietro Testa il Lucchesino, e riusel va-lente disegnatore ed intagliatore. di le mi Fra le sue non molte stampe chi ricordéremo: me S an' Il Ritratto di Pietro Testa, Didone moriente sulla catesta deltien le legna, nell'atto che Iride le svella t le il fatal capello, da Pietro Testa. te e T Il Centauro Chirone che insegna ad Achille a suonar la lira, ed a Pari acconciare i dardi, dallo stesso. L'altima Comunione di S. Giro-lamo, dal Domenichino. ne T quesi fettan TESTANA (Gio. BATTISTA) in-tagliatore a bulino, nacque in Getiche Do a nova circa il 1649; ma dimorò tunnon e gamente in Roma, dove condusse la opere maggior parte delle sue opere. In-taglio pure unitamente a Guglielmo Vallet ed a Stefano Picari la ticolar maticc

A Children and April 19 12 Billian anne 17 dene .

diverse ligure intere di persone d'am-

amico, era solito di consultatlo intorno alle difficoltà dell'arte. Ma Lodovico non ebbe fortuna eguale al merito: ed il suo amico senza

offenderne la delicatezza lo colmava de' suoi beneficj. Morì in patria nella fresca età di 40 auni. Suo fra-

tello minore

TESTELIN (ENRICO) era nato a Parigi nel 1616, e fu insieme a Lodovico scolaro di Vovet. Essendosi fatto conoscere buon disegnatore, venne pensionato dal re el alloggiato ai

Gobelini, per i quali fece diversi cartoni. Nominato professore dell'accademia di pittura, in Parigi nell'epoca della sua fondazione, fu uno de' più valenti maestri; ad in uno de' grazia dei giovani allievi pubblicò

nel 1696, poco prima di morire, la celebre sua opera; Conferenza dell'Accademia coi pareri de' più esperti maestri intorno alla pittura.

TESTORINO (BRANDOLIN), bre-

sciano, visse probabilmente nel quattordicesimo secolo. Sebbene fino alla età nostra non siasi conservata veruua sua opera, debbianto non pertanto crederlo uno de' huoni pittori del suo secolo, trovandolo dagli-

scrittori pareggiato a Gentile da Fabriano; aggiugnendo che su concor-rente dell'Altichieri per le pitture della sala di Padova detta de Gignati. TEXADA (DON GIROLAMO) illustre pittor dilettante di Siviglia, fu

uno di coloro che e col consiglio e col danaro potentemente contribuirono al mantenimento dell'accades mia di pittura, stabilita dai profes-

sori, e fu per avventura uno dei più castigati disegnatori della stessa accademia

THELOT (GIOVANNI GIORGIO)

nato in Chartres nel 1793, era co-nosciuto avanti il 1814 per una stampa rappresentante la Pettura, da Francesco Albano.

THELOTT (GIACORO GOTTLES) intagliò a bulino ed all'acqua for-te iu compagnia di Giò! Danlele Starz tutto il corso del disegne del-

lio i sessi. Si conosce altresi una sua stampa rappresentante Arianna abbandonata, da Guido Reni. --- (GOFFREDO) è conosciuto per alcune stampe a bulino, da Ber-

ghem e dal Domenichino. THEODON (GIO. FRANCESCO),

scultore nella cappella di S. Igna-zio alla chiesa di Gesù in Roma, nacque in Francia circa il 1640, e pei ch'ebbe appreso a diseguare ed a modellarz in patria, recossi a Roma onde meglio esercitarsi nelle prati-

che della scultura, ed emersa in breva tempo valente artista, ma non sep-pe preservarsi dal cattivo gusto in allora dominante. Fra le sue opere eseguite nella preallegata cappella del Gesu, lavorando à competenza di Pietro le Gros, che aveva di già acquistata fama di raro scultore, meri-

tò i comuni applausi il gruppo rappresentante alcuni Giapponesi che si convertono alla Fede; di mode che venue comunemente attribuito a Le Gros. Perfettissimo vi si scorge il maneggio del marmo, e direi quasi inarrivabile; ma questa parte esecutiva à la sola cosa lodevole, perocchè traviato dal signoreggiante gusto del secolo, vintrodusse strane atitudini, svoluzzi di vesti fuori del naturale, e

per dirlo in una perola, un movimento che nou sarebbe pure scusabile in opere di pittura. Dupe questo gruppo che è il suo capolavoro, perduta opera sarebbe ogni ulteriore indegine sulle produzioni di un artista, che spinse la sfrenata licenza delle stranezze al di là del Bernini e de' suoi seguaci.

THEODORE (N.) pittore ed indegliatore francese, a prese la pittu-ra e l'intaglio da Francesco Milè, sui disegni del quele intaglio.

Tre seguiti di sei paeseggi cadatno, il primo in grande formato l'altro in formato medio, l'ultimb in forma, rotonda.

THEOTOCOPOLI (Domento);

arojes neue Unampegne carca a 1536, esperese in patria i principi del disegno e dell'integlio, ed era 1年71年17年 aucora giovane quando recossi a Roma. Colà cominciò ad intagliare . varj ornamenti per cinture, èd al-teo; indi si diede ad intagliare israme sotto la direzione di Cornelio rame sotto la direzione di Corneilo Coert, e si lece luon meestro. Stabilitari in quelle città, intagliò varie stampe dalle opere de' più insigui pitteri italiani, ed essende morto nella stessa città assai vecchio, lasciò più di dugento stampe, cinquantadue delle quali rappresentano le autiche statue di Roma. Sahhene man correttissimo nel dise-Sebbene non correttissimo nel dise-

gue, le sue incisioni sono stimate

per uno stile chiaro e fermo, e per-chè le estremità sono finissimamente finite. Soggiungo un breve catalogo delle più conosciule.

Filippo Emmanuele di Lorena, duca di Mercour del 1593. Il Salvatore e gli Apostoli quali furemo dipinti da Raffiello nella chiesa delle Tre Fontane, in 14 fogli. S. Margarita che tiene una pal-**5**C

ma nella mano, e con un piede calpesta l'ala di un drugo, da Rafte facilo , 1589. tq Lai scuola d'Atene, dallo stesso. iu Il Thomasin sostitui ai due filosofi рi

gli apostoli S. Pietro e S. Paolo. Santa Cecilia con quattro Santa, dallo stesso 4650

Luigi Delfino di Francia, da Toque.

Adamo ed Eva fuori del Paradiso, da Domenico Feti.

I Pellegrini in Emmans, da Paolo Veronese.

Una donna nel bagno, accompamata da due altre femmine, da Rubens.

Venere nuda che riposa e Cupido , da le Brun. La regina Didone seduta nel tera-

pie, da Coypel. Apollo che distribuisce i premi

alle Arti ed alle Scienze, e Minerva che corona il Genio della Fraiicia , da Mignard. Il Ritorno dal Balle, da Antonio

Valleau , ec.

THORNHILL (GIACOMO), mato in Derbyshire nel 1676, da un gentiluomo di provincia ridotto in ristrettissimo stato, si applicò alla pittura in età giovanile sotto mediocre

maestro, ma ajutato dal proprio ingegno fece rapidissimi progressi nel-l'arte. Recatosi a Londra dipinse un vasto quadro per la regina Anua, la quale per mostrare al pittore l'intero suo soddisfacimento, lo creò ca-

valiere. Trattando egli ogni genere di pittura, in breve tempo coi frutti delle sue fatiche rinssetto l'economia della sua famiglia. Fu fatto

pittore del re e membro della camera dei Comuni, e morendo nel 1732, lasciò un'unica figlia, che fu sposa del celebre Hogart, e pittrice an-cor essa. Giacomo lasció diverse.

stampe intagliate all'acquaforte, tra le quali:

Adamo ed Eva. THORNTHWAITE ( I.) integliava in Londra nel 1784, in compa-gnia di Stall, la celebre stampa rappresentante la morte di Cook, tratia da un quadro di Carter.

THOURNEYSER (GIO. Graco-mo) nacque in Basilea nel 1636, apprese gli elementi del disegno in patria, iudi passò a Strasburgo per imparare l'intaglio sotto Pietro Au-Dis. degli Arch. ecc. T. III.

bry. Dopo tre anni recavasi a Lione e di la a Bourg-en-Bresse, di do-ve fu chiamato alla corte di Tori-L'anno 1695 conduceva suo figlio a Vienna, e colà integliò al-cune belle stampe per l'imperatore Leopoldo. Invogliatosi di vedere Augusta onde far conoscenza di quegli artisti, vi si trattenne due anni, in-

di rivedeva la patria nel 1699, e continuò a lavorare fino alla morte accaduta nel 1718. Fra le sue stampe indicherò le seguenti : Ritratto di Francesco Turretin , teologo Ginevrino, de P. Stand.

La B. Vergine, il bambino Gesù e S. Giovannino, rame intagliato a grandi tratti sul fur di Mellah.

La Santa Cega.

Gesù bambino che riposa sulla peglia ec, (GIO. GIACOMO) figlio del precedente, fu aucor esso inta-

fixtore in rame, ma lontano dall'eccellenza paterna. Dicesi che in molte stampe prestò ajuto al padre.
THULDEN (TEODORO), nato a
Bois-le-Duc nel 1607, fu uno dei

più illustri allievi di Rubens, e suo ajuto ne' vasti quadri della galleria del Lussemburgo. Aveva 23 anni quando Rubens lo condusse a Parigi. Approfittuva del suo lungo soggiorno in quella capitale per recarsi a Fontainebleau a disegnare le fatiche d'Ercole del Primaticcio, che

poi integliò all'acquaforte. Questo ed altri studi sui quadri italiani avevano risvegliato in lui il più vivo desiderio di vedere la terra classica delle helle arti, ma fu dai suoi genitori richiamato nelle Fiandre. Au-

versa, Gaud, Bruges, Malines, ec. possedono preziosi quadri di questo valente artista. In diverse parti a accostò molto e Rubens, e forse lo saperè nell'intelligenza del chiaroscuro, restandogli a dietro di lunga mano notta forza del colorire, souza essere miglior disegnatore, nella fertilità del-

l'invenzione e verità dell'espressio-

ne, senza dare maggior nobiltà alle

migliori ritrattisti fra i moltissimi che contano le Fiandre. Ma egli non ebbe la fortuna propizia al merito. Si racconta che diversi suoi ritratti furono comperati a carissimo prezzo, credendoli opere di van Dyck, quand'egli avevagli rilasciati ai comunittenti a vilissimi prezzit Visse perciò sempre povero, e costretto ad audar cercando d'una in altra città chi gli dasse da layorare. Non è conosciuta l'epoca della sua morte. TIARINI (ALESSANDRO), nacque in Bologna nel 1577, ed apprese in patria i principi della pittura dal Fontana e dal Cesi; indi riparatosi a Firenze in occasione di una rissa che l'obbligò ad abbandonare la patria, frequentò la scuola del Pas-

signano. Ottenne dopo alcuni anni

ste lat ra. s ci il ( mo più Mo 1 COT di rivedere la patria, per i buoni lege ufficj praticati a suo favore da Loe d dovico Caracci. Di pronto e versatile terr ingegoo com'era, il Tiarini ben toalla

sto si era reso padrone della manie-

ra del pittor fiorentino, e non sola-

mente in alcune opere fatte in To-

scana, ma ancora nella S. Barbara in S. Petronio di Bologna mostrossi

Passignanesco, e piacque ai suoi con-

cittadini. Ma conoscendo il pregio

della scuola curaccessa, fecesi a co-

piare e studiare le cose di Lodovi-

co, e valendosi de' suoi consigli e

direzioni, in breve tempo comparve

un nittore die

ð

stı

grai

il ı

dov

Vi 5 e cc

che

men

vers

razi

stess

Rologna sono alcune storie dell'Odissea fatte all'Istituto, che il Vasari chiama le migliori di tutte , contro il sentimento dei Caracci. che preferiscono quelle a S. Jacopo, nelle quali mostrossi inimita-bile nella castigatezza del disegno, nella espressione, nell'abbondanza dell' invenzione, nella copia delle figure, nel variarle, nell'aggropparle. Chiamato nella Marca d' Ancona, fece in diverse città stupende opere a fresco delle storie di Scipione e di Trajano. Poche cose fece all'olio, tranne alcuni piccoli quadri lavorati con estrema finezza, nei quali introdusse d' ordinario vaghi, pezzi di architettura, la quale su poi la prosessione della sua matura età, e quella che lo sollevò al grado dei piu fortunati artisti. Aveva cominciato ad esercitarla nel Piceno, poi chiamato a Milano dal cardinale arcivescovo Carlo Borromeo fu l'esecutore dei grandiosi disegni di così grande personaggio. Troppo lunga opera sarebbe il venire soltanto enumerando i moltissimi edifizi eretti sui disegni di lui e sotto la sua direzione. Nominato architetto della cattedrale, fu l'autore dei nuovi disegni della facciata di ordine diverso dal restante del tempio, che fu eseguita per un terzo, e di cui sonosi lasciati sussistere le cinque porte ed altrettanti corrispondenti finestroni, a cagione della singolare loro bellezza e preziosità della scultura, della qual cosa non è facile il dar giudizio favorevole a così strana innovazione, come sarebbe stato imprudente consiglio il distruggere bellissimi pezzi di soda architettura, per sostituirvi un misto di gotica ed araba maniera. Fece il gran cortile d'ordine rustico del palazzo arcivescovile con porte bellissime nello stesso palazzo, cappella magnifica ed iugegnosissima scuderia. Ebbe grave disputa con Martino Bassi, altro architetto della sere in peggior modo trattate; onde labbrica del duomo, per conto del bastera l'aver fatto cenno di un

in questa chiesa e per un basso ri-lievo di Campo Santo, che da Palladio, Vasari e da altri insigni architetti fu giudicata a favor del Bassi, senza che perciò ne venisse dauno alla fama del Tibaldi. Chiamato in Spagna da Filippo II .per la fabbrica dell' Escuriale, esegui colà quello che il Primaticcio fece per la corte di Francia, e tornò ricco a Milano e creato marchese di Valsolda, ove era nato suo padre. Fabbrico in Milano per se un palazzetto con assai leggiadro cortile, uella contrada del Marino, fece molti bellissimi disegui per il Sautuario di Varallo, eresse la chiesa di S. Fedele che è una delle più magnifiche di Milano ec. ec. Gianto oltre i settant'anni cominciò a sentire gli effetti dei continui studi e fatiche che da oltre cinquant' anni sosteneva grandissime, e nel 1600 pagò il comune tributo alla natura. TIBALDI (DOMENICO), a torto dall'Orlandi e da altri creduto figlio di Pellegrino, era suo minor fratello, al quale aveva egli insegnati i principi della pittura, e dell'archi-tettura. Pochissimo esercitò la prima arte, essendosi dato alla seconda ed all'incisione. Si dice che fu maestro di Agostino Caracci. E questa circostanza e le stampe che pubblicò, e le opere di architettura eseguite sotto la sua direzione lo fanno degno di aver luogo, ma a molta distanza dal fratello, buoni artisti. Morì in Bologna

anno 1582. TICCIATI (GIROLAMO), scultore fiorentino, che operava in sul declinare del diciassettesimo secolo, è uno di coloro che lavorarono intorno al monumento eretto in Santa Croce a Galileo Galilei. Egli scolpì la figura cappresentante la Geometria, il di cui atteggiamento, le pieghe e le estremità non possono esartista che contribut al depravamento del buon gusto ed al decadimento dell'arte ava-

dimento dell'arte sua.

TIDEMAN (FILIPPO), nate in Amburgo nel 1657, poi ch'ebbe appresi i principj dell'arte in patria sotto la direzione di medioere artista, fu in Amsterdam allievo di Lairesse, poi suo ajuto nelle grandi opere di storia. Accasatosi in appresso nella stessa città, vi fu molto adoperato per dipingere sale all'olio ed a fresco, mostrandosi costantemente copioso inventore, ed il più delle volte dotto osservatore del costume nelle cose di antiche storie ed initologia, che, scegliendo egli il soggetto, preferiva sempre ad ogni altro argomento. Morì in Amsterdam nel 1705, lasciando a' suoi figli una ricca eredità ma non i suoi talenti.

TIENEN (VINCENZO VAN) viene amoverato tra gl'intagliatori all'acquaforte per alcune stampe appena mediocri, onde non importa il darne ulteriore notizia.

TIEPOLO (GIOVAN DOMENICO) nacque nel 1726 in Venezia, da Gio. Battista, uno de più rinomati pittori veneziani del decimottavo secolo, che le ammaestro ne'principi dell'arte. Giovan Domenico dipingeva in età di diciannove anni le figure nella cupola de santi Fau-stino e Giovita di Brescia, le di cui architetture ed ornati venivano dipinti da Mengozzi Colonna. Chiamato in Ispagna per importanti la-vori a fresco, volle il padre accompagnarlo, e non isdeguò di servirgli d'ajuto ne'suoi lavori, dopo averlo consigliato e diretto nelle invenzioni e disegni. Non è perciò maraviglia che nelle opere di Gio. Domenico si trovi grande analogia con quelle del padre. Morì in sul declinare del diciottesimo secolo. Pubblicò molte stampe iutagliate all'acquaforte, delle quali diamo l'indice insieme ad alcune incise dal padre,

L' Adorazione dei Magi, stamps capitale di Gio. Battista. Due serie di caprieci dello stesso, uno in ventiquattro fogli, l'al-

so, una in ventiquattro fogli, l'altro in dieci.

Seguito di ventisette soggetti della.

fuga e del riposo della Sacra Famiglia in Egitto, di Gio. Domenico. Seguito di ventisci teste di carattere, dello stesso.

La Via Crucis in quattordici fogli , dello stesso. Miracolo di S. Francesco di

Puola, dello stesso.

Maria Vergine tra le nuvole che si mostra a S. Teresa ed a due al-

tre religiose, dello stesso.

Sant'Ambrogio che predica al popolo, dello stesso.

( LORENZO ), minor fratello di Gio. Domenico , fu ancor esso

pittore ed intagliatore alla punta, ma alquanto lontano dal merito del padre e del fratello.

(Gio. Battista), nato in Venezia nel 1692, fu l'ultimo pittore di quella feconda madre di grandi artisti, che ottenesse fama europea. Era egli scolaro del Lazzarini, ma forse, più che del Lazarini, fu imitatore del Piazzetta.

suo primo stile, onde non ricorderò che il suo Naufragio di S. Satiro in S. Ambrogio di Milano. Si consacrò in appresso allo studio delle opere di Paolo Veronese; e non so se per lo migliore, ma certamente per fecondare la propria fantasia, attentamente esaminò le stampe del

Durero. Nemico dei colori vivaci,

Non rimangono molte opere del

adoperò costantemente tinte basse, ma seppe dare un effetto ed una vaghezza tale ai suoi dipinti, che poco si vede di simile. Della sua miglior maniera io uen indicherò che la volta della chiesa, altra volta dei Trizitari di Venezia, che sor-

prende per belli variatissimi acorti e per quel campo di luce aplendidissimo che rallegra tutta la storia. Più che nei freschi mostrossi atupregio che non sono, se avessero maggior castigatezza di diseguo e vaghezza di colorito. Per sentimento dell'Algarotti, che stimava ed amava

moltissimo questo suo illustre concittadino, ch'egli chiamava il mio Tiepoletta, il suo miglior quadro è in sant'Antonio di Padova, e rap-

presenta il Martirio di S. Agata, nel di cui volto seppe esprimere l'orrore della morte insieme alla ginia per vedera giorna alla glaria.

gioja per vedersi vicina alla gloria. Morì in Venezia di 77 anni. TIETLANDO visse nel secolo decimo, ed ebbe la condotta della chiesa e monistero d'Einsilden, chia-

mato l' Eremitaggio della Vergine, nelle montagno della Svizzera: uno de' più ricchi santuari dell'età presente. Era stato questo grande edifizio cominciato da Eberardo primo superiore di questo luogo, il quale, morendo, ne commetteva la cura

al savio architetto Tiettando, che fu poi suo successore. La chiesa ha la forma di croce con tre terri. Sollevasi la minore sul centro della croce, e l'altre che servono per campunili popolati da più di trenta campane, sono ai due lati della nave.

TILBURG (EGIDIO) nato in Anversa circa il 1570 fu non infelice pittore di adunanze contadinesche e di mercati, cui sapeva dare varietà ed un certo sapore uelle mosse e negli atti, che le distinguevano dalle opere di simil genere degli altri fiamminghi. Altro non è noto di quest' artefice, se non che operava ancora nel 1625.

(EGIDIO VAN) di Brusselles, nacque circa il 1625, e probabilmeute fu allievo di Branwer, che
cercò costantemente d'imitare, sebbene mai non abbia potuto raggiuguerlo ne'suoi spiritosi tocchi. Fu,
come tutti quelli del suo paese,

conoscitore del chiaroscuro e vigoroso color tore, ma talvolta oscuro oltre il dovere. A Parigi, a Gaud

ed altrove conservansi alcune pregevoli opere di quest'artista, tenuta a cagione della loro ratità in maggior pregio che forse non meritano.

TILLARC (GIO. BATTISTA) nato a Parigi nel 1740, fu allievo in patria di Foxard, celebre intagliatore all'acqueforte ed a bulino. Sebbene Gio. Battista siasi per certi rispetti

accostato alla maniera del maestro, per conto del gusto lo superò, e le sue opere sono assai considerabili. Ci limiteremo ad indicarne alcune delle più ricercate.

La maggior parte delle stampe che ornano i Viaggi dell'ab. Chappe in Siberia, dai disegni di le Prince.

Seguito di Savojardi a Parigi col titolo: Mes gens, ou les commissionaires ultramontains au service de qui les vulent payer, da Saint Aubin. I Pastori Russi, da le Prince.

Agar nel Deserto, da Vernet.
Una parte delle vedute del viag-

gio della Grecia, da Choiseul.

Le Vignette per la magnifica edizione del Tasso, da Cochin.

La Pace in Europa: Pax Euro-

La Pace in Europa: Pax Europae reddita 1763, da Mounet. Ritratto in medaglione di Clemente XIV, de Domenico Porta ec.

TILLEMANS (SIMONE PIETRO), oriondo di Brema, venne giovinetto in Italia circa il 1620, e vi acquistò nome di buon maestro, dipingendo il paesaggio. In appresso, conoscendo che guadagnerebbe assai più dipingendo ritratti, si volse a

questi, ed in hreve ebbe nome tra i migliori ritrattisti. A Vienna ritrasse l'imperatore Ferdinando ed altri personaggi. Aveva seco una figlia che faceva graziosi paesi finitissimi, sebbene dipinti a guazzo. Tillemans operava aucora nel 1668. TIMAGORA, celebre pittor greco

visse nell' età di Fidia, quando l'uso dei colori era già stato pressocchè portato alla perfezione; e

persone a motivo della imminente sua morte; laonde, avendo esanrita l'arte nell'esprimere il dolore dei congiunti, e restandogli da dipingere il padre, nè trovando modo di esprimere in esso maggior dolore degli altri, lo rappresentò in atto di cuoprirsi il capo con un lembo del manto. Espresse in una tavola di piccola dimensione un ciclope dormiente, e volendo dare un'adequata idea della sua grandezza, gli pose intorno alcuni satiri che con un tirso misuravano il dito grosso della sua mano. Era pure opera di queq sto eccellente artista un eroz, che come rarissima cosa trasportato dalla q Grecia in Roma, ammiravasi nel-l'età di Plinio nel tempio della Pace. Chi desiderasse più diffuse notizie intorno a Timante, può leggere quest'articolo nell'indice di Francesco Junio, e nelle Vite dei Pittori greci di Carlo Dati. illı TIMARCO, greco scultore, ri-cordato da Plinio nel Lib. XXXIV, lav erei cap. 8, di cui altro non sappiamo faorche l'epoca in cui fiori, che fu Art dell l'Olimpiade 120. 1 TIMARCHIDE, scultore ateniese, trov fece in compagnia di Timocle, al-20 r tro statuario ateniese, il bel Simudarn lacro d'Esculapio per il tempio eretto in Elatea ad onore di questo T] to i dio. Fece Timerco per lo stesso tempio un Apollo scola tator

rò di averlo alla corte, e lo creò cavaliere di S. Michele. Forse per il suo carattere, che aveva del sostenuto e dell'altero, ebbe trayagli grandissimi colla moglie e coi parenti ed acerbi rivali ne professori

dell'arte; ma la sua virtu non lo lasciò mai privo di potenti protettori. Soleva istoriare i ritratti che gli venivano meglio pagati, e non

gli venivano meglio pagati, e non finire quelli che faceva a basso prezzo. Sono assai stimati alcuni suoi quadri da cavalletto di argomenti

sacri e favolosi, ma sono molto rari. Uno bellissimo d'Iride conservasi in Vicenza dai conti Vicentini.

TINGHIUS (A. MEI), si rese celebre fra gl'intagliatori per una sola stampa, che è la Tentazione di S. Autonio, da Callot. TINTI (LONNZO), pacque in Re-

TINTI (LONENZO), nacque in Bologna nel 1634, e fu uno de' buoni allievi di Andrea Sirani. Per la chiesa della Madonna del Piombo fece una Flagellazione, ed un quadro d'altare per la chiesa di S. Tecla di Bologna; dipinse molti quadri di piccole dimensioni di storie sacre a profane, e fu pure buon ritrattista.

ina non da paragonare alla sua illustre condiscepola Elisabetta Sirani. Intagliò all' acquaforte molte stampe, tra le quali alcune tratte dai dipmti del padre e della figlia Sirani; il frontispizio dell'Erbario di D. Giacinto Ambrosini stampato in Bologna nel 1666; il busto del Duca di Modena Francesco I, da Fran-

cesco Stringa ec. Morì circa il 1700,
— (CAMILLO), nato in Roma circa il 1738, si distinse tra i
diversi intagliatori che lavorarono
nell' opera pubblicata da Gavino
llamilton, ed intagliò diverse stam-

pe isolate, tra le quali;,
Lo Sposalizio di S. Caterina, dal
Parmigianino.

Lo Sposalizio di Meleagro e di Atalanta, da Polidoro da Caravaggio. Gesù Cristo sul monte degli Ulivi, dal Lanfranco. Laccheria che scrive il nome

Separate of active to House

di Giovanni, da Andrea del Sarto. INTI (GIOVANNI BATTISTA),

parmigiano, nato circa il 1550, apprese in Bologua l'arte dal Sammachino e studiò con tanto impegno le

opere del Tibaldi, che dipingendo a S. Maria della Scala, mostrossi perfetto imitatore di così riputato

naestro. In appresso stabilitosi in Parma, cercò di tener dietro alle maniere del Correggio e del Parmigianino, onde formossi uno stile che

partecipa di quello degli esemplari presi ad imitare. Fra le non poche pubbliche e private pitture che lasciò in Parma meritano particolare rimembranza l'Assunta in duomo

ed il Catino della chiesa delle Cappuccine vecchie, che si conta tra le ultime grandi opere dell'antica scuola parmigiana, ch'obba fine alla

la parmiglana, ch'ebbe fine alla morte del Tiuti, accaduta avanti il 1620. TINTO (MUSA, O forse MUSA

TINTO), cremonese chiamato ancora Musa di Gatto, era architetto civile e militara ne' tempi dell' imperatore Federico Barbarossa, il quale avendolo più volte avuto ai suoi servigi, volte ricompensarne il di-

stinto merito, creandolo nel 1149 conte palatino, al qual titolo aggiunse nel 1160 il dono dell'isola Fulcheria, ora Ghiara d'Adda, con diploma spedito in Crema in dicempre del suddello anno Passorie le

diploma spedito in Crema in dicembre del suddetto anno. Racconta lo storico Morena che i Lodigiani si valsero dell' architetto Tinto per fabbricare la loro nuova città: Fait inceptus, egli scrive, murus civi-

tatis Laudae a Tinta Mussa de Gava de Cremona.

TINTORELLO (JACOPO), pittore vicentino, operava nel quindicesimo secolo. Conservasi di lui in Vicenza, a S. Corona, una Coronazione di Spine, che nel colorito si

vicenza, a S. Corona, una Coronazione di Spine, che nel colorito si accosta al far del Pisanello, ma non lo pareggia nella castigatezza del disegno.

TINTORETTO. Ved. Robusti Jacopo.

per ordine suo diversi editaj , tra i quali la basilica del Salvatore con altre due chiese ai fianchi, una della Madonna, l'altra di S. Michele. Tioda architettò eziandio il regio palazzo, ornato di pitture, che credesi essere quello attualmente abitato dal vescovo. Convien dire che fosse veramente un insigne edifizio, perocche nella celebre Crouaca del re Alfonso Magno trovasi scritto: Cujus operis pulchritudo plus praesens potest mirari, quam eruditus scriba laudare. Un altro edifizio del Tioda è la chiesa di S. Giuliano fuor delle mura d'Oviedo, la quale più m s'accosta al greco moderno che allo stile chiamato gotico. TISAGORA si rese oltremodo ce-Cu lebre tra i greci statuarj per avere scolpito o fuso in ferro (che ciò 80 non può rifevarsi dal racconte di rei Pausania, lib. X) la lotta d' Ercole Gi coll'Idra, e due teste, parimenti di Cip ferro, di Leone e di Cinghiale, che bas si osservano con meraviglia in Perdel gamo, nel tempio di Bacco. api TISANDRO. Di questo greco scul-Ce tore trovansi da Pausania indicate sità alcune opere di non molta importor tauza nel libro X. pae: TISCHBEIN (GIOVAN ENRICO), ti. I il Vecchio, nacque in Hayna uelia ] l'Hesse l'anno 1722. Figliuolo di UTQ. un fornajo, apprese i principi del-la pittura da Fries non imobile

intagliò sui disegnì di Gregorio Guglielmi tutti i rami dell' Alcide al Bivio di Metastasio, rappresentato in Vienna per le nozze dell' Arciduca Giuseppe d'Austria con la principessa Isabella di Borbon: come pure il frontispizio e le vignette del Trionfo di Cletta, pubblicato in

Vienna nel 1762.
TISIA fu uno di que'greci scultori, che Plinio, senza entrare in verun particolare, annovera tra i fabbricatori di atleti, cacciatori,

soldati ec.

TISICRATE di Sicione, su discepolo d'Euticrate e fioriva nell'Olimpiade 124, ma più che alla maniera del maestro cercò di accostarsi a quella di Lisippo, dimodoche molte sue opere, serive Plinio, difficia-

mente si distinguono da quelle fatte da Lisippe di Sicione, Ebbe Tisicrate tra i suoi discepoli Xenocrate staturrio, ed il proprio figlio Arcesilao annoverati tra i non ignobili pittori. TITO o TITI (SANTI), da Borgo

S. Sepolero, nacque nel 1538, e fu scelaro d'Angelo Brouzino e di Benvenuto Cellini. Recatosi poi a Roma, si formò uno stile dotto e grazioso. Se avesse avato vigoroso colorito, com' ebbe in accellente grado le altre principali parti della pittura, disegno, bellezza di forme, espressione, non solamente sarebbe il miglior pittore di quanti n'ebbe la Toscana dopo il 1560, ma inferiore a pochissimi della precedente

età. Le sue più rinomate pitture nel-

le quali mostra meno languido colorito, sono la Cena in Emaus a S. Croce di Fisenze, il Risorgimento di Lazzaro nel duomo di Volterra, ed il quadro di città di Castello ricevone lo Spirito Santo per le mani degli Apostoli, quadro insigne che vedesi con piacere anche dopo avere ammirati i tre quadri di Raf-

fuello, ond'era ornata quella Città. Morì nel 1603. Diz. degli Arch. ecc. T. 111. TOBAR (ALFONSO MICHELE DI) nacque in Iliguera, presso Aracena, nel 1678, e fu scolaro in Siviglia di Antonio Faxardo. Il suo ingegno supplì alla mediocrità del maestro, e collo studio de quadri di Murillo, onde abbondava in allora quella città, giunse a formarsi uno stile che molto si avvicina a quello di così famoso maestro. Fortunatamente per Tobar, recatosi a Siviglia Filippo V, ebbe occasione di ve-

dere alcune sud pitture, che piaciutegli assai, furono cagtone che lo numinasse suo pittore. Recavasi perciò a Matrid, dove ai lavori della corte altri ne aggiunse ordinatigli de reconstruevolt personaggi

de ragguardevon personaggi, tra i quali il ritratto del cardinale Molina, che riusci bellissimo. È cosa notabile che un artista di così distinto merito, si limitasse nelle opere

storiche a copiare o ad initare le invenzioni del Murillo. Una sola volta volle essere pittore originale, e fece una tavola superiore ad ogni lode. Rappresenta la Vergine col

lode. Rappresenta la Vergine col divin fanciullo in collo, e stanno a lato al trono sul quale dignitosamente è seduta, diversi santi, i di cui volti sono di una sorpren-

dente verità. A questo solo quadro fatto per la cattedrale di Siviglia, pose il suo nome, quasi che lo credesse il solo degno di fare presso alla posterità testimoniduza della sua virtà. Ignoransi il luogo e

l'anno della sua morte.
Tode (O. H. De), morto in Coppenaghen nel 1756, è conosciuto tra i valenti intagliatori di ritratti, per aver fatti quelli di Federigo III

re di Danimerca, da C. de Mander.
TODESCHI (PIETRO), non piùt
di mediocre intagliatore, pubblicò
nel 1678 diverse vedute e paeseggi
con prospettive ed architetture.
TOEPUT (LODONO), nato a Ma-

TOEPUT (LODOVICO), nato a Malines eirea il 1550, credesi comunemente che si recasse a Venezia, dove apprese quel vaghissimo colòrito, che tutti ammirano nelle sue

i colori; poi cominciava a poco alla volta a disegnare qualche cosa di soppiatto del padrone, il quale, H COL avvedutosene un giorno, e conosciu-tolo giovane di bello ingegno, seco lungamente lo tenne e come scolaro e come ajuto. Di quest'artista si conservano in Vicenza alcuni ragionevoli pitture a fresco, lontane però dall'eccellenza del maestro. TOLEDO (GIOVANNI), uno dei più celebri artisti che fiorissero nelle Spagne in sul declinare del quindicesimo secolo, dipingeva nel 1498 il chiostro capitolare della santa chiesa di Toledo. Osservansi tuttavia con piacere alcuni pregevoli pe avanzi di questi suoi lavori rispettati dal tempo e dagli uomini, che co ner vaghezza di nuove pitture non li distrussero. ric (GIOVANNI), uno degli al-lievi di Tristano, fu dal capitolo

di Toledo nominato, nel 1645, suo seg cal pittore. Non rimase che quattr'anni in possesso di questa non meno Re lucrosa che onorevole carica, dudi rante il qual periodo non fece cosa di tale importanza che meritasse di essere registrata. I Cappuccini di Toledo possedevano di quest'artista una bellissima Vergine col bambino DI) tro

Gesù e S. Giovanni Battista di ot-timo gusto e diligentemente finita. Morì in patria nel 1645.

Cid

reg

altri santi con sotto il nome di lui e l'anno 1479. Era dunque contemporaneo di Andrea Bellunello, ma il suo stile è alquanto diverso, accostandosi molto più di quello del Bellunello alla maniera dell'antica

scuola veneziana. TOLOMMEO architetto della fabbrica del duomo di Milano, fu uno di coloro che forse fra tanti consiglieri, mossi da parzialità, o da ri-

valità, opinarono più sanamen'e intorno alla facciata di così magnifico edifizio, cui Pellegrino Tibaldi, che si era acquistato tutt' intero il favore dell' arcivescovo Carlo Borromeo, volle far di ricchissima architettura totalmente diversa dalla go-

tico-saracena propria di tutte le in-

terne ed esterne parti della fabbrica. TOMASI (TOMMASO), di Pietra Santa, scolaro dei Melani, fu uno de'buoni frescanti ornatisti del diciottesimo secolo. In Pisa terminò le opere lasciate da' suoi maestri impersette, ed in Livorno sono tut-

tavia ammirati i suoi sfondi nella chiesa di S. Giovanni. TOMASINI (VALERIO), architetto cremonese, che fiori avanti la metà del tredicesimo secolo, diede i di-segni, e probabilmente diresse i la-

vori del palazzo del comune di Cremona, cominciato uel 1206, e ter-minato nel 1245. Ved. Grasselli Giuseppe abbecedario ec. de pittori,

scultori ed architetti cremon.

TOMBE (N. LA) nacque in Arasterdam nel 1616), e recossi in età giovanile a Roma, ove dalla società dei pittori fiamminghi ebbe il nome di Boucheur, perche trovavasi con-tinuamente colla pippa in bocca. Ho più volte fatto parola di questa società : ora penso di far cosa grata alla maggior parte dei settori, che non videro Roma, col darne una più circostanziata notizia. I Fiamminghi che studiavano le belle arti in Roma , avexano formata una società nella quale erano ammessi quegli artisti della loro nazione, che vi si

TO presentavano. Questo ricevimento facevasi in una taverna di Roma a spese del candidato. Dopo alcune bizzarre cerimonie. davasi al nuevo fratello un soprannome che d'ordinario aveva relazione alla figura, o a qualche sua abitudine. La festa durava quanto era lunga la notte, e nel susseguente giorno la società recavasi fuori di Roma al sepolero di Bacco a terminare la cerimonia. Pretendevano che lo stesso Raffaello

avesse data l'idea di tale festa. Gli

Italiani ed i Francesi, dice uno

scrittore oltremontano, non eranvi ammessi perche troppo sobri, al-mene in apparenza, e d'ordinario non erano ricevuti che i Fiamminghi ed i Tedeschi, siccome più di-voti di Bacco. Questa società cessò ne' primi anni del diciottesimo secolo. Ora tornando a la Tombe, dopo lunga dimora si restituì alla patria, preceduto da meritata fama, che giustificò con alcuni quadri rappresentanti aduuanze italiane,

ma, rallegrati da qualche deliziosa prospettiva con loutanissimi orizzouti e popolati di molte graziosissime figurine. Morì in patria nel 1676. TOME (NARCISO) pittore, scultore, architetto, fiori ne' primi anni del diciottesimo secolo, e meglio

grotte e sotterranei dell'antica Ro-

sarebbe stato, dice uno storico della Spagna, che per l'onore delle arti non fosse mai vissuto, perocche fu uno di coloro, che spinsero all' e-stremo gli errori del Borromino. Il cattivo gusto signoreggiante nell'età sua lo fece risguarda e dai suoi, compatriotti, ed egli stesso ha creduto di buona fede di essere grande uomo, onde in un basso rilievo della cattedrale di Toledo pose la seguente iscrizione: Narcissus Antonius Tome hujus Ecclesiae primarius architectus major, totum opus per se ipsum marmore, jaspide, aere fubrefac. Delineavit, sculpsit, simulque

TOMKIUS (P. W.) nacque in

depinx

rsemmetico re d'Egitto emante di Rodope, 1783. Dalla stessa. Rodope amante di Esopo, 1783, dalla stessa. C Cleopatra e Meleagro, dalla stessa dı Paolo Emilio, come sopra. D( Rosina. ot La Festa di Maggio. to La Figlia della foresta di Suoden. da Giovane contadina che coglie no-celle. 1787, ec. TOMS (W. H.) nato in Inghil-terra nel 1712, operava in Londra m sia 1 ric nel 1740, dov' era risguardato come Cor uno de' buoni intagliatori alla punta pitt ed a bulino. Disegno ed incise con dro molta intelligenza architetture e vedute prospettiche. Integliò pure chie ritra ritratti , ed ornamenti di libri. stro men Breve elenco delle sue stampe d'ogni genere. Toni Sir Filippo Percival, da un quaperri dro di Antonio van Dyck. be q T( Veduta di Mail, nel parco di Mail. More Quattro grandi vedute di Gibilterra, disegnate da Giacomo Macè,
ed incise da Toms: cioè Veduta
dell'Ovest di Gibilterra pigliata da
Baye. Seconda Veduta dell'Est pigliata dal Mediterraneo. Terza Veduta del Nord pigliata dall'istro clina fu ali Liber imiter stro. ligenz duta del Nord, pigliata dall'istmo suoi li verso la Spagna. Quarta Veduta del Sud pigliata dietro la collina di circo di collina tavole lentieri di Singes in Barberia

del Correggio, e si crede che insieme al Rondani facesse quel fregio di chiaroscuro che vadesi a S. Giovanni di Parma. Se ciò è vero, convien dire che operassero come ajuti del Correggio, sapendosi, a mon dubitarne, che quest' opera fu pagata a lui coll'altra principale

pagata a lui coll' altra principale di detta chiesa. Si dice, senza per altro addurne prova, che il Torelli abbia dipinto il chiostro dello stesso convento.

TORELLI (CESARE), pittore e musaicista romano, mori a tempi di Paolo V, e fu uno di coloro, che, lavorando di pratica, si acquistaroto un efimero nome, che peri con loro.

(FELICE), nato in Venezia circa il 1667, fu scolaro in patria del Prunato, poi in Bologna di Gio. Giosesso del Sole. Lavorò in Roma, in Milano, in Torino, ed in molte altre città d'Italia. Il S. Vincenzo ai Domenicani di Faenza risguardasi per il suo capo lavoro, ed è veramente un pregevolissimo quadro per varietà di volti e di abiti e per selice composizione. Frequentando la scuola di Gian Giosesso.

tando la scuola di Gian Gioseffo contrasse amiciziacon
— (LUCILIA CASALIRI) che fu poi sua moglie. Era costei nata in Bologoa nel 1677, e cercò in molte opere di storia d'imitare il vigoroso colorire del marito, e vi riusch lodevolmente; ma non pertanto il suo principale merito è quello dei ritratti. Quello di sè medesima, che si conserva nella reale galleria di Firenze è una luminosa testimonianza del suo merito. Soprayvisse quattordici anni al consorte e morì nel 1762.

TORELLO, o TORELLI (STE-FANO) nato in Bologna nel 1712, apprese gli elementi della pittura sotto Felice Torelli suo padre; indi frequentò la scuola di Francesco Solimene. Trovandosi in Italia l'elettore di Sassonia Augusto III re di

Polonia, conobbe questo pittore che

appena contava 28 anni e seco lo condusse a Dresda nel 1740. Colà condusse diversi lavori di grande importanza, sfondi, volte, quadri di altare e da stanza di ogni dimensione e d'argomenti sacri e profani. Durante la guerra dei sette anni fece molte opere a fresco nella villa del conte di Bruhl, che furono distrutte per ordine del re di Prus-

di altri luoghi. Si salvò nella terra di Nischwitz la volta della gran sala, che fu poi del dottor Lastrop, sebbene fosse stato ordinato di distruggerla. Nella bassa Lusazia vedonsi ancora di Stefano Torello due volte che ornano i gabinetti del giardino di Altdoeberry, terra pos-

sia; come tutte surono bruciate quelle della villa di Psoerthens, e

seduta dal benemerito scrittore di arte il barone d'Heinecke. Chiamato a Pietroburgo da Caterina II quando si accostava alla vecchiaja, non ebbe tempo di far molte opere, impedito in parte dal clima che non gli lasciava quel vigor di mente che tanto è necessario per inventare e creare, poi sorpreso dalla morte nel 1784. Questo distinto artista si esercitò alcuna volta nell' incisione all' acquaforte, e tra le altre sue stampe sono conosciute le seguenti:

S. Fedele da Simaringa, da Sebastiano. Conca. Il Sagramento dell' Estrema Unzione da I. M. Crespi

zione, da J. M. Crespi.
Ritratto del capitano Walter in caricatura, genere di disegno in cui il Torelli riusciva con grande felicità.
TORENVILLET (GIACOMO), na-

to in Leiden nel 1641, apprese a dipin-

gere, e si diede a far ritratti, siccome opere che davano migliori occasioni e più profitto che non le composizioni di Storia. Ma a poco a poco acemando in lui l'amore del guadagno, ed acquistando forza quello della gloria, risolse di passare in Italia, dove si trattenne alcun tempo, atudiando di preferenza le cose di Raffaello, di Paolo e del Tinto-

TORESANI (ANDREA), bresciano, flori nel diciottesimo secolo. Poco lavorò in patria, essendosi lunga-mente trattenuto a dipingere in Mi-80 lano ed in Venezia. Assai pregevoli sodo i suoi quadri di paesaggi e di marine fatte alla Tizianesca, e sparsi di Pil m( di animali e di figure di uomini Αl disegnate con ottimo gusto. Morì nella fresca età di 33 anni. sec d i TORNIL, o THORNILL ( GIA-Fa como ) nacque nella provincia di ohi Dorset nel 1676. Rimasto orfano del padre e senza beni di fortuna, lave si acconciò per allievo con un pit-tor dozzinale: ma il suo straordieđ i inci nario ingegno, non consentendogli blic di rimanersi nella mediocrità del L maestro, si formò pittore collo stu-dio de migliori dipinti che potè pra bass vedere, e col sussidio delle stampe. da I In breve fu noto alla corte, e la It regina Anna si valse di lui in molte da A opere d'importanza. In appresso fu opere d'importanza. In appresso fu nominato pittore del re, e coi gua-dagni dell'arte potè riacquistare tutti i poderi venduti dal padre, ch'era 1 5 Guid roma: gentiluomo. Creato cavaliere, e fatto no , ( membro del parlamento, nè gli lenza onori, ne le ricchezze lo rapirono sempl all'arte. Trattava con eguale faci-lità la storia, l'allegoria, i ritratti, il pacsaggio, la prospettiva. Lo spe-dale di Greemeich possede diversi dalla che po D'ARE:

suoi quadri, e S. Paolo di London

operan

settesimo secolo. Aveva appreso a dipingere dal Bouone, e sarebbe facilmente stato uno de'suoi più felici imitatori, se avesse anuta più lunga vita. A S. Nicculò aveva co-

minciato a dipingere il catino della volta, ma avvisato dal maestro di alcani difetti dell'opera, s'indispetti, e ricusando di proseguire il lavoro, audò a Venezia, dove fu poco dopo ucciso.

TORRE (NICCOLA ANDREA) fiorive in Madrid dope il 1650. Oltre le moite sue opere consuse con quelle di altri artisti suoi contemporanei, vedevaosi nel chiostro dei Carmelitani Scalzi tre o quattro. gran quadri, aventi il suo nome,

di stile largo e facile. Mori in fre-sca gioventu l'anno 1678. - (Giulio Della), nato dal-

l'illustre famiglia veronese di tal. nome, fu uno de'più rari modellatori di medaglie che fiorirono in sul declinare del quindicesimo secolo. Forse ne fece in sumero assai maggiore che non sono quelle fino all'età presente conservate, perocchè non sempre avvetti di posre il proprio nome o nell'esergo o nel rovescio, o sulla faccia stessa della medaglia, onde mescolate alle moltissime senza nome di que' tempi, vengono poi arbitrariamente attri-buite or all'uno or all'altro dei grandi maestri, comecchè non tutti abbiano uno stile caratteristico da non potersi confoudere con quello di altri. Mi è forza perciò di re-string rmi alle sole indubitatamente sue, quali sono le cinque di altret-tanti personaggi di sua famiglia: sè stesso, Marc'Antonio, Michelangelo, Diamante e Beatrice, Francesco Be-vilacqua, coute S. Bonifazio con hattaglia nel rovescio, forse indicaate un fatto d'armi in cui il personaggio effigiato ottenne qualche vittoria, Guido, Antonio Maffei, Giovanni Caroto, Aurelio dell'Ac-

qua, Marc'Antonio Flaminio, Da-

suele, e Bartolomeo Suncino.

TORRENTIUS (GIOVARRI) nato: in Amsterdam nel 1589, si rese sgraziatamente mend celebre colle sue

TO

virtit pittoriche che colle sue strane. opinioni in fatto di religione e di costumi, imprigionato per ordine del tribunale d'Amsterdam, fu condannato a venti suui di prigionia, della quale fu rilesciato dietro le

di altri principali signori. Moradope alcuni anni in Amsterdam, dove vivea nascosto, in età di 51 annie. Certi suoi piccoli quadri finitissimi fanno framere, per la sfacciata lubricità de' soggetti, tutte le perso-

istanze dell'ambasciatore inglese e

ne costumate e gentili.
TORRES (CLEMENTE DI) nacque in Cadice circa il 1665, e fu allievo in Siviglia di Giovanni Valdes Leal. Uscito dalla scuola di Valdes

condusse in Siviglia molte opere all'olio ed a fresco che lo fecero annoverare tra i migliori artisti dei. suoi tempi. Passò in appresso a Madrid, ove legò strettissima amiciziacon Antonio Palomino. Tornato in patria l'arricchi di belle opere pubbliche e private, tra le quali ricor-deremo il Padre Eterno dipinto sull'arco della cappella di S. Filippo Neri. Mori nel 1730. (MATTIA DE), nato ad Espi-

nosa de los Monteros nel 1631, apprese le pratiche della pittura in età avanzata da Tommaso de Torres suo zio, meno che mediocre pittore; nè Mattia sorse al di sopra della me-diocrità; ma fece alcuni quadretti di paesagggi e di battaglie, che sen-. za essere pregevoli per intrinseco merito pittorico, piacquero per certa amenità di tipte e di facete attitudini onde gli fu dato luogo tra i

buoni pittori spagnuoli.
TORRETTI (GIUSEPPE) scultore
veneziano che fioriva in principio del diciassettesimo secolo, fu uno degli artisti, che scolpirono le sta-tue della facciata della chiesa dei Gesuiti. Fece pure alcuni dei bassi rilievi che acricchiscono, senza ab-

ia scuole dell'Albani. Ad ogni modo non è noto, che dipingesse verau soggetto storico d'importanzo; ma bensi dipinse in Venezia, nella chiesa di S. Giuseppe, le architet-

Maggi ture a fresco per le figure fatte da Sebastiano Ricci, e le figure e le ar-chitetture piacquero all'universale, ralineu to, si bito d sebbene lo stile tenuto del Torri si avere allontani dalla soda maniera dei mire fiore

gliori quadraturisti. Operava in Veuezia negli ultimi anni del diciassettesimo secolo.

TORRIANO (JANELLO), celebre meccanico cremonese ed idraulico, fioriva nell'età di Carlo V imperatore. Richiesto da questo grande monarca a ricomporre il celebre oro-logio di Giovanni Dondi, che au-

cora conservavasi in Pavia, mu guasto ed irruginito, disse che più nou era possibile di riattarlo, ma che gli dava l'animo di farne un altro da quello nulla dissomigliante, e soddisfece in breve tempo alla promessa

con grande soddisfacimento dell'imperatore, che volle seco condurlo in Spagna. Colà diede una nuova e più chiara testimonianza del suo sache lo ciato fir

pere matematico, colla nuova mac-china di Toledo, composta di molti doccioni, ovvero canaletti, che mossi dal fiume Tago per mezzo di una ruota, l'un dopo l'altro alza-

vano l'acqua, portandola sopra il monte dov'è piantata la mini a

pose a Alessand

Proce

piuse

rappri la pre

TOE

za dal

dici te

di acca urtisti,

Bonarro

Frances menico

**Bugiard** 

ri e Be cando E

giani, u

lerico, a

rotti pe

tù lo ve

magnific

giorno s

con un

giani, v

piezza

ra lavorò molte cose di marmo, di bronzo e di legno, onde n'ebbe tanti e così fatti premj, che se non fosse stato persona inconsiderata e superba, sarebbe vissuto quietamente e fatto buon fine, laddove gli avvenue il contrario. Condotto in Spagna, vi sece molte opere, e tra queste un Crocifisso di terra maraviglioso, che detta del Vasari, è la più mirabile cusa che sia in tutta la Spagna. Un altro Crocifisso ed un S. Girolamo sece per i scati di S. Girolamo fuori di Siviglia. Condusse pure una Madonna col divin figlinolo per il duca d'Arcus, dal quale credandosi beffato per averlò meschiuamente pagato con alcuni sacchetti di maravedis, recatosi dov'era quella Madonna, tutta la guastò; onde accusato dal duca come eretico, fu posto in prigione, ed ogni di esaminato ora da uno, ora da altro inquisitore, venne all'ultimo giudicato degno di gravissima punizione, perche venne il Torrigiani iu tanta maliuconia, che ricusò per più giorni di mangiare, e si sottrasse in

t'anui.

TORRIGIANI (BARTOLOMMEO), fu scolaro di Salvator Rosa, e di poco inferiore al maestro nel paesaggio, mentre per conto delle figure gli rimase a grande distanza a dietro.

tal modo ad ignominiosa morte l'auno 1222, nell'età di circa cinquan-

TORRISANI (SEBASTIANO), fu uno de' più rinomati fonditori in brouzo che fiorivano in sul declinare del sedicesimo secolo e ne' primi auni del susseguente. Aveva costui svuto a maestro il celebre Guglielmo della Porta, dopo la morte del quale era in Roma risguardato tra i più esperti scultori in brouzo. Fu perciò preferito a tutt'altri quando si pensò di collocare la gran palla di bronzo sulla cima del tempio Vaticano. È cosa notabile, che appunto nell'epoca in cui si andava perdendo il buon gusto, di ma-Dis. degli Arch. ecc. T. 111.

no in mano che mancavano i più illustri allievi dei Bonarrotti, dei Sausovini, dei Bambaja, dei Bandinelli, dei Cellini, si perfeziono ogni meccanico esercizio; dimodoche le più difficili fusioni in metallo felicementesi eseguirono anche dai meno eccellenti artisti. Non à perciò maraviglia che il Torrisani abbia saputo modellare e fondere lodevolmente la palla del Vaticano.

TORTEBAT (FRANCESCO), famoso ritrattista del sedicesimo secolo, lasciò la pittura per dersi all'intaglio, ed intagliò, tra le altre cose, le tavole anatomiche di Giovanni de Calcar, e S. Luigi portato dagli Augeli, stampe di qualche effetto, ma di mediocre esecuzione.

TORTELLI (GIOSEFFO) nato in Brescia nel 1662; fu spiritoso coloritore e buono imitatore dei migliori veneti de' suoi tempi. L' Averoldi lo loda come vivente nei primi anni del diciottesimo secolo.

TORTIROLI (GIO. BATTISTA), cremonese, nacque nel 1821, o come vuole lo Zaist, alcuni anni prima, e su scolaro di Andrea Mainardi. Desiderando di avapzarsi nell'arte, andò a Roma e vi studiò più che altro, le opere di Raffaello; indi passò a Venezia, dove probabilmente frequento la scuola del giovane Palma. Tornato in patria condusse alcune storie, nelle quali acorgesi qualche lampo dello stile raf-faellesco, ma più generalmente la maniera del maestro veneziano. È sua pregevole pittura la Strage degl'Innocenti a S. Domenico, la qua-le mustra quanto potevasi sperare dal suo raro ingegno, se non mancava all'arte nella fresca età di trant' anni.

TORTOLERO (Don PIETRO) nacque a Siviglia nei primi anui del dicioltesimo secolo, e fu allievo di Bumenico Martinez, sotto al quale non fece quei felici progressi che facevano sperare i suoi singulari talenti, Condusse in Siviglia alcune grauti.

54

giovanile età, e secondo egli dice, con molto suo profitto. Risguardasi il Tossicani come uno de' migliori dor dri Con giotteschi. TOURNAY (ELISABETTA CHIA-RA) moglie di Tardieu, iutagliò, fra Tou dent molt'altre cose, il Concerto, da G. F. de Troy, la Dama di Carità da Dumeslin il giovane, ed il Dolce Son-T fiori mo i no, da Jeaurat.
TOURNER (ROBERTO), nacque
a Caen nel 1676, e studió la pittura in Parigi sotto Bon de Boullontori Vans: ma j da q formi gne. Da prima cominció a dipingere ritretti che gli diedero buon no-TC me, e da quelli si fece strada ai ritratti storiati iu sol fare di Dow. In Inghi trent' era te occasione che fu ammesso all'accademia di Parigi, fece un quadro rapremo presentante una pittrice in atto di ritrarre il suo amante, allusivo al-l'origine della pittura. Il Reggente stamp storici Con duca d'Orleans, vedendolo un gior-no lavorare: Io mi diverto altres? mensk Leoi a dipingere qualche volta, ma voi siete troppo migliore di me. Un giorno che Tourner, mostrando al Regmedesi tratti r Anni medesii gente alcuni suoi lavori non rifiniva, secondo il suo costume, di lo-darli: Io amo, gli disse, di vedere Rube Dome le vostre opere perchè non hanno bi-sogno di chi le lodi. Vedendosi or-Reml Agrip di Gern mai vecchio e senza figliuoli, abbandonò Parigi per vivere tranquillo in patria, dove morì nel 1752. Due ' paesaggio TRAB TOURNES (GIOVANNE DEL

Maria della Misericordia. Chiamato nato avanti il 1350, su scolaro di Andrea Orcagna, che per conto della pittura superò di lunga mano, Milano nel 1775 dal conte di Firmian, ministro plenipetenziario come ne sa prova il celebre quadro di S. Tommaso d' Aquino a santa dell' imperatrice Maria Teresa, al-Jorche fu istituita l'accademia di Caterina di Pisa. Sta il Santo in Belle Arti in Brera, di così felici augurj, vi fu aggregato nella quamezzo alla seconda linea del qualità di professore di pittura. Molte furono le opere lodevolmente esedro, sotto al Redentore in gloria, che a lui ed agli Evangelisti, poguite a fresco ed all'olio nel palazsti a destra ed a sinistra, reanda luminosi raggi che riverberano so-pra una moltitudine di monaci, di zo reale in Milano e nella real villa di Monza, nelle case Busca e Serbelloni. Si distinse particolarmente dottori, di vescovi, di cardinali e di qualche papa. Sono ai piedi del Santo Dottore, conquisi dalla sua dottrina, Arrio ed altri eresiarchi, ne' bassi rilievi dipinti a chiaroscuro, ne quali se lu poi supersto da Andrea Appiani, gli rimarrà sempre la gloria di essergli stato, in questo genere di pitture, maestro. e presso di lui Aristotele e Platone coi loro volumi aperti. Ho descritto Ora venendo alle sue opere d'intasuccintamente questo dipinto, onde mostrare che prima del Traini niun glio, attenendomi al praticato, acartista, e nou escludo lo stesso Giotto, aveva concepita una così cennerò le principali soltanto, quali sono. Lo sfondo del salone Serbelloni rappresentante Giunone che si dotta invenzione, che altronde compresenta ad Eolo. prende lo stato degli studi letterari e teologici, e le opinioni dominanti La Circoncisione di Gesù, da Guido Reni.

La Trasfigurazione del Signore,

da L. Caracci. La Flagellazione del Signore,

dallo stesso. S. Guglielmo duca d' Aquitania

in atto di prendere l'abito religioso, dul Guercino da Cento. S. Giobbe rimesso iu trono, da

Guido Reni.

S. Petronio e S. Alò genuslessi avanti alla Vergine, dal Cavedone.

S. Martino a cavallo in atto di far elemosina ad un povero, da Baldassare Franceschini.

TRABALLESI (BARTOLOMMEO), siorentino, samoso per una pittura delle favole di Danae, e più per essere stato indiverse opere ajuto di Giorgio Vasari.

- (FRANCESCO) fioriva in Roma a'tempi di Gregorio XIII, e dipinse nella chiesa de' Greci alcune storie e figure, dal Baglioni, che ne scrisse la sua vita, ricordate con lode.

TRAINI (FRANCESCO), fiorentino,

del secolo quattordicesimo. Con-vengo che a ragione gli si dà colpa di non avere conosciuta l'arte di aggruppare le figure, di aver dato pochissimo rilievo alle figure, ed azione fredda o forzata: ma questi, che pur sono grandi difetti, lo sono piuttosto del tempo che del pittore, il quale colla novità e dottrina di copiosa invenzione e colla evidenza dei volti apri la via a coloro che provveduti d'inventore ingegno, cospirarono ad uscire dalla circoscritta sfera de pittori quattro-

tagliò un solenne ingresso fatto in Roma, stompa assai rara. TRAMULLES (DON EMANUELE) nacque in Barcellona nel 1715, e fu il più eccellente scolaro di Antonio Viladomat. Protetto dal marchese della Mina, capitano generale della provincia, riconobhe dal fa-vore di lui le importanti commis-

centisti, e si rese con ciò somma-

mente henewerito dei progressi fatti

dalla pittura nel susseguente secolo. TRAMAZZINO (FRANCESCO) in-

.... iu simmaestratone principi dena pittura in Francia; e stabilitosi in quel regno, vi professo l'arte non senza gioria. Ignoriamo l'epoca della

**sti**a morte. TRASI (LODOVICO) nacque in Ascoli nel 1654, e frequento in

Roma col Maratta, suo più provetto condiscepulo, la scuola del Sacchi; nel li poi volle essere allievo dell'amico Maratta, che uscendo dallo studio degli -**FBVaO** del Sacchi, cominciò subito ad avere simo frequenti occasioni di lavoro. Non non p zia pe è perciò maraviglia se nelle piccole e più finite opere si avviciua al gusto facciati dondat ogni m

Maratta, sebbene ne freschi e nelle grandi tavole ritenga il fare del Sacchi. Le principali opere del Trasi conservansi in Ascoli nella catteincredi drale, in S. Cristoforo ed altrove. ecceller

Si rese benemerito della sua patria

coll'aprirvi un'accademia di pittura, che fu frequentata assai e feconda di valenti artisti, che confortarono alquanto la scuola romana nella prima metà del diciottesimo secolo.

TRAVI (Antonio) da Sestri, della Riviera di Genova, nacque l'anno 1613 da miserabili parenti, e su macinatore di colori del prete

Vanloc quande Parigi Genovese, che conosciutolo giuvane di svegliato ingegno, ed inclinato alla pittura, lo ammise tra i suoi allievi. Pattosi in appresso amico di Luca Vael, apprese da questo

couting attese : pittore paesista a dipingere pa

tura:

te. ( ricch

suoi 1

pateri appre

TR

settant

dal Sar

chitetti tanto t

TRE

LO) t

l'anno

la į

elle universali inchieste, stava incidendo quando fu sorpreso da subita morte nel 1739. Una sola opera d'intaglio aveva egli pubblicata, ed è un seguito di studi, da Vatteau.

TRENTO ( ANTONIO DA ) mel territorio trentino circa il 1508, stadiò la pittura sotto il Parmigia-nino, e faceva sperare di riuscire uno de'snoi più illustri allievi; ma datosi in sull'esempio del maestro ad incidere a chiaroscuro, trascurò quesi del tutto la pittura. Narrano alcuni scrittori, che essendosi egli guadagnata l'intera confidenza del Mazzola, approfittasse di una sua gita a Bologna per portargli via tutti i suoi disegui ed i rami ; ma che in appresso glieli rendesse, e vivessero poi sempre d'accordo. Comunque andasse la bisogna, certa cosa è che il maggior numero delle stampe del Trento sono tratte dai disegni del Parmigianino, e ricercatissime sono le sue stampe di chiaroscuro, malgrado la riprovevole trascuratezza nelle estremità; indubitatamente difetto suo e non del maestro. Tra le non poche sue stampe ricorderemo le aeguenti :

La Santissima Vergine che abbraccia il Divin Figlicolo, dal Beccafumi.

La Sibilla Tiburtina che mostra all' imperatore Augusto la Beata Vergine col Bambino tra le nuvole, dal Parmigianino, in color verde. Circe che riceve i compagni di

Ulisse, dal medesimo. Un nomo seduto che tiene la li-

ra, dal medesimo. Il Popolo che rende gli onori divini alla bella Psiche, che va in processione, dal medesimo.

La Decapitazione de' Santi Apo-

stoli Pietro e Paolo, dal medesimo. TRESSAIN (ENRICO) operava in Roma nel 1684, nel quale anno intaglio nella maniera ad acquerello un seguito di diciotto pezzi delle Avventure della poetessa Saffo.

TRESSAN (IL CONTE DI), grande dilettante, il quale intagliò all'acquaforte alcune stampe abbastanza lodevolmente.

TREVIGI (DARIO DA) fioriva in natria circa il 1474. Era stato scolaro dello Squarcione con Andrea Mantegna, il quale fu suo competitore in Bassano a S. Bernardino, e tale competitore che le sue pit-ture, sebbene non prive di merito, non ottennero quelle lodi che gli sarebbero state accordate senza il confronto delle manteguesche.

patria ne' primi anni del quindicesimo secolo, ed era famoso un S. Oristofano di gigantesca statura, di-pinto a S. Niccolò con discreta intelligenza del nudo, e con lodevole colorito.

(Giorgio DA) contempora neo di Antonio e probabilmente miglior pittore che questi nou era, fu scelto nel 1437 per dipingero in Padova la torre dell'Orologio, sebhene così ragguardevole città nou fosse in allora priva di buoni artisti.

--- (GIROLAMO DA), il vecchio, operò dal 1470 al 1492. Fu questi probabilmente scolaro dello Squarcione. Sopra troppo deboli congliietture il P. Federici lo crede appar-tenente alla famiglia d' Aviano, e fratello del celebre letterato Pontico Virunnio. Conservansi in Treviso alcune sue pitture colla leggenda; Hieronymus Tarvis. Se avesse avuto meno languido colorito e migliore intelligenza del chiaroscuro, non sarebbe per avventura inferiore a verun suo contemporaneo delle scuole veneta e padovana, e forse nel disegno li vincerebbe tutti. Un rarissimo quadro di questo valente artista, creduto una delle sue migliori opere, e rappresentante un Cristo morto, possedeva in Milano il tipo-grafo Vincenzo Ferrario.

- ( GIROLAMO DA ) juniore , nacque nel 1508 e dopo avere appresi i principj dell'arte non è ben

tronto di Bologna, la quale contiene alcune storie di S. Antonio di Padova. E certo avrebbe fatto ancora meglio, se, chiamato in Inghilterra da Enrico VIII, non avesse trascu-rata la pittura per esercitare la professione d'ingegnere militare, che lo condusse ad immatura morta nella fresca età di 36 anui. TREVILIO (BERNARDO DA) ossia Bernardino Zenale, nacque in Trevilio, grossa e ricca borgata del territorio milanese, circa la metà del quindicesimo secolo. Fu costui uno de' migliori artisti, che a detta dello stesso Vasari, trovò Leonardo da Vinci in Milano, chiamandolo Disegnatore grandissimo e rara mae-stro. Il Lomazzo lo paragona al Mantegna, e lo propone per esemplare nelle cose della prospettiva, intorno alla quale arte Bernardo pubblicava nel 1524 alcune curiose osservazioni. Fu amicissimo di Leonardo, che lo stimava assai, e consul-tava intorno alle difficoltà dell'arte;

ed ebbe più volte a dire che aveva trovato in Milano artisti che non gli permettevano di far cose che

non fossero perfette; e dai quali

aveva appreso i veri principi della prospettiva. Si racconta che avendo Leonardo, nel Cenacolo delle Gra-

zie, dato ai due apostoli Giacomo, siccome cugini del Redentore, bel-

lissimi volti. dianeren 3:

ď

il

cl

d

dove chiamato nelle Spagne da Filippo II, fece il magnifico tabernacolo dell' Escuriale, che vien cre-duto, se non il più bello, il più ricco del mondo. Altri lavori con-

dusse in Madrid, dove aveva acquistata tanta riputazione, che la contrada in cui abitava si chiamò e chiamasi ancora al presente di

Giacomo Trezzi. Morì nel 1595.

TRIBOLO (NICCOLÒ DETTO IL), fiorentino, nacque da padre legnajuolo di quadro e d'intaglio, ed in tale professione fu allevato, finche, per non so quale motivo, passò nella scuola di Jacopo Tatti del Sansovino. Dotato di pronto e pieghavole ingegno, non tardò a mostrarsi capace di ogni man era di lavori, dandogliene occasione le molte feste e grandiosi apparati fatti in Firenze nell'età sua, toccando a tutti coloro che avevano celebrità nell' arte di lavorare in modelli, in fontane, in cere, in stucchi, eseguendo statue, bassirilievi, ornamenti destinati a non durare che pochissimi giorni. Sembrerà per avventura che cosiffatti lavori debbano riuscire dannosi agli artisti, costringendoli a lavorare con soverchia sollecitudine, e da non curarsi di dar loro perfezione, siccome cose che non possono attestar alla posterità il merito loro: pure l'esperienza mostro sempre che sommamente contribuiscono a risvegliare gl'ingegni, a far nascere utili emulazioni, ed accrescere i mezzi inventivi. Il Tribolo non ommise per altro i più utili studi e sappiamo, per tacere di tut-t'altro, che copiò con rara esattezza e diligenza alcune opere di Michelangelo, del quale fu grande ammiratore senza esserne idolatra : perceche, educato nella scuola di Jacopo Sansovino, non imitò, quando compose, la fierezza di Michelangelo, tehendosi assai più delicato e più svelto, cosicche se maggior numero delle opere sue restasse, e fosse per quelle più noto e celebrato,

peusa l'illustre storico della moder-

TR na scultura, che potrebbe chiamarsi il Parmigiauino degli scultori del sedicesimo secolo. Le sculture ch' egli esegui intorno alle porte di S. Petronio in Bologna possono attestare del modo d'inventare e comporre del Tribolo, e segnatamente i suoi bassi rilievi si direbbero immaginati colla grazia e semplicità del Donatello e di altri esimi maestri del quindicesimo secolo. Tanto nelle statue che nei bassi rilievi le forme non sono esagerate, i panni non sanno ravvolgimenti, l'espressione è soave, le teste sono di bella scelta, e nulla vi si scorge di quella fierezza dominante che aveva ormai impresso un carattere uniforme in tutte le opere di scultura alla metà del sedicesimo secolo. Abbiamo accennate alcune delle opere di questo raro scultore: ore dobbiamo darne ai lettori, che non le ammirarono in Bologna o altrove, più circostanziata notizia, per quanto il consentono gli angusti confini di un dizionario biografico di mediocre mole. Fece adunque per la facciata di S. Petronio due Sibille di straordinaria bellezza, che furono poste negli ornamenti della porta che va allo spedale ed alconi bassi rilievi che possono servire di modello in opere di tale qualità, segnatamente quella rappresentante la visita di Maria Vergine a S. Elisabetta. E trovan-dosi in Bologna scolpì ancora alcune statue per la cappella Zambeccari in S. Petronio, ed un Assunta per l'altar maggiore de'Padri dell'Oratorio. Di ritorno a Firenze fece una statua rappresentante la Dea della Natura Francesco I re di Francia; iudi chiamato alla Santa Casa di Loreto per terminare le sculture lasciate impersette da Andrea Contuc-

ci, terminò tra l'altre cose, una Storia dello Sposalizio della Madonna, nella quale introdusse di-verse figure di sua invenzione, che sorpassano in hellezza ed espressione il già fatto da Andrea. Condusse

siatua equestre di Giovanni de'Medici dalle bande ners, suo padre, e diresse il magnifico apparato per il battesimo del primogenito del duca nel tempio di S. Giovanni. In appresso inventò e diresse d'ordine dello stesso duca i fuochi ossia girandola per la festa di S. Giovanni Buttista, che furono per la loro novità e hellezza diffusamente descritti dal Vasari nella vita del Tribo-

lo. Per queste ed altre opere era stato dal duca creato capo maestro de' capitani di parte e de' commissarj de'fiumi, e sopra le fogue della città, onde frequentemente cavalcava per lo dominio per ridurre molti fiumi che scorrevano con dan-

no, facendo eseguire ripari e ristau-rando ponti onde contenerli nei loro letti e tenere aperte le vie. Per le quali straordinarie fatiche, e per molti dispiaceri sofferti a cagione d'uno straordinario disalveamento

de'fiumi, gravemente infermo in agosto del 1550, e morì ai sette di agosto des, quando contava 75 anni. TRICHET du FRESNE (RAF-FAELLO), francese, studio le belle arti in Roma, dov'ebbe la direzione

dell'accademia erettavi per gli arti-sti della sua patria da Luigi XIV. Era dotto ed esperto diseguatore, ma coltivò più le teorie che le pra-tiche della belle arti, cui si rese per molti rismetti ntilissimo.

alcuni rispetti allo stile dei migliori veneziani. Chiamato alla corte elettorale di Baviera, vi dimorò fino al 1699, epoca della sua morte. Sua sorella

TRIVA (FLAMMINIA) aveva appreso con lui la pittura sotto al grande Barbieri e con lui recavasi a Venezia, dove condusse diverse pubbliche e private opere assai lodate dal Boschini. Colà viveva ancora nel 1660.

TRIVELLINI e BERNARDONI nati in Bassano circa il 4650, furono scolari di Gio. Battista Volpati, che sebbene poco più di mediotere pittore, non fu da costoro superato, onde basterà di averli accennati.

7RIVI (ANTONIO) intaglió all'acquaforte una casta Susanna, di sua invenzione.

TROFONIO ed AGAMEDE, i primi architetti di cui faccian memoria le greehe storie, vissero 1400 auni avanti l'era volgare. Il nome del primo è così celebre presso tutta l'antichità a cagione dell'oracolo di Trofonio, che a rischio di mescolare al vero alcuna cosa favolosa, riferisco compendiosamente quanto ne scrisse Francesco Milizia, appoggiato all'autorità di Pausania e di eleri appittori.

altri scrittori.

Fossero costoro fratelli o no, e figliuoli di Ergino re di Tebe, poco importa il superlo, bastando l'ammettere che furono strettissimi amiei, ed indivisibili compagni fino alla morte di Agamede. Avevano di già fabbricato un tempio in onore d'Apollo nella Levadia ed un altro a Nettuno in Mantinea, quando presero ad innalzare il rinomatissimo tempio d'Apollo in Delfo, per il quale, secondo Cicerone, avrebbero ottenuto dal Dio, in adempimento della loro preghiera, di accordarli ciò che fosse più utile all'uomo, e morirono entro tre giorni. Ma la cosa viene assai di-

versamente raccontata da Pausania, Dis. degli Arch. ecc. T. III. Chiamati a Levadia da Irico per edificare un tempio, si accorsero che costui lo destinava a riporvi i suoi tesori, onde congegnarono certe pietre di marmo in maniera di poterla con facilità rimovere e ri-

poste ai luoghi loro. Con tale artifizio entravano ed uscivatio senza che veruno se ne avvedesse; e soltanto Irieo, senza saperne il come,

vedeva scemare il suo tesoro. Tese perciò de' lacci intorno all'arca contenente le monete, ed una notta Agamede v'incappò. Trofonio, vedendo tornar vana ogni sua pratica per liberarlo, gli recise il capo a se lo portò via per sottrarlo a ver-

gogaoso supplizio e per non essere egli scoperto. Ma fatto ciò, se gli aprì sotto la terra è rimase inghiottito vivo. Colà fu poi la caverna ed il tanto frequentato oracolo di Trofonio, cui s'innalzarono statue, templi ed altare, e vi si celebra rono solenni sacrifici e giuochi chiamati Trifoni o Trofoni.

TROGER (PAOLO) nacque a Zell

nel vescovado di Brixen l'anno 1695; apprese i principi del disegno e dell'intaglio in patria; indi fi continuò a Fium, nel vescovado di Trento, sotto Giuseppe Alberti. Da quest'ultimo paese recossi a Vienna, dove si fece subito vantaggio-

samente conoscere per alcuni quadri dipinti per diverse chiese. Dicesi che il tocco del suo pennello
è ricercato e prezioso, è le figure
svelte e ben disegnate. Maestro di
espressione (mi attengo all' autorità
di scrittori tedeschi, non avendo
veduta veruna cosa di questo maestro, ne udito che alcun mio conosceute ne abbia veduto) seppe
imprimere il sublime ne' suoi soggetti della storia santa. Fu direttore dell'imper. Accademia di Vicena. Intagliò di buon gusto all' acquaforte soggetti storici e paesaggi,
che popolò di animali e sparse di
ruine. Mi si permetta di far osser-

vare, che, per quanto può farsene

menti antichi, e popolato di Genj. Paesaggio simile che alcuni Genj calt stanno ornando e disegnando, 1724. TROITI, o TROGLI (GIULIO), chiamato il Paradosso, uneque nel nem pole suoi 1613 in Spilamberto, dove, secondo scrive egli stesso, sorti la tomba il santo pontefice Adriano I, di cui leons che i modi in versi leonini si legge : T gl'ini Ad Carolum regem post hace cum pergera vellet. Lamberti Campo vi**tem fi**nivit in sue i ri , B Coyp TR amplo. Qui propter casum Lamberti Spina Amste vocatur. Di tre lustri lasciò la patria per i prin veder Roma, dove si pose al servi-zio di alcuni pittori all'olio, poi del tura s me o Dentone e del Colonna pittori a fresco, non solamente per vivere, SOYetc ond'el ma con intenzione d'apprendere la trovan pittura, Accasatosi, fu costretto a lavorar molto per alimentare tredici miei a m'ince figli, che tanti ne aveva avuti pripiù at ma del 1672; ma alla fine trovata lore u l'invenzione del velo, superò ogni faciliti difficoltà, e perciò si propose di pubblicare a profitto altrui il suo libro intitolato: Paradossi per pratempr argom

ticare la prospettiva sensa saperla ec.

diviso in tre parti, e stampato in di An Bologna con molte tavole la prima: santè

zioni.

dro L

di An

í

Elenco di alcune sue stampe.

Busto di vecchio con gran barba ed in profilo,

Giovinetta che sta disegnando a

Pietro Locatelli da Bergamo. Ritratto del poeta Valming. Tutti

di sua invenzione. TROOST (SARA) figlia di Cor-

nelio, morto il padre, continuò a far ritratti ed altre pregevoli opere, che sebbene alquanto inferiori a quelle di Cornelio, ne ricordavano vivamente la maniera. Questa virtuosa signora viveva ancora nel 1763.

TROPPA ( CAVAL. GIROLAMO ), se non scolaro del Maratta, come alcuni credono, fu suo felicissimo imitatore. Nel breve corso della sua vita lavorò molto iu Roma ed in alcune città dello stato a fresco ed

all'olio, ed a S. Giacomo delle Penitenti non temette il confronto del Romanelli. Morigiovane circa il 1670. TROSCHEL (GIOVANNI) di No-

rimberga, chiamato a cagione della sua grassezza il Sileno, apprese il disegno e l'intaglio da Pietro Itelburg; indi aggiunse a tali studi quelto della prospettiva. Approfittava delle acquistate cognizioni per eseguire la stampa rappresentante la nuova Curia fabbricata in Norimberga, indi intagliava il ritratto dell'imperatore Ferdinando II. Recatosi poi in Italia, frequentava in Roma la scuola del celebre intagliatore Villamena, ed intagliò in tale epoca diverse stampe sui disegni del Pomerancio, tra le quali una rappresentante molti Amorini in alto, ed altre figure a basso, in atto di presentare corone reali ad un giovane, coll'iscrizione: Silvae sunt consule dignae. Altre cose intagliava da Vovet e da diversi mae-

stri. Mori in Roma l'anno 1633. TROTTE (TOMMASO) intagliava in Londra, nel 1787, da un quadro bellissimo di Angelica Kaustinanii lo Specchio di Venere.

TROTTI (CAVAL. GIO BATTISTA), comunemente chiamato il Malosso, nacque l'anno 1555, e fu il migliore allievo di Bernardino Campi suo compatriotto. Vedendo il maestro i rapidissimi progressi del Trotti, gli prese tanto amore, che gli diede in isposa una sua nipote; e lo lasciò erede del suo studio. Uscito dalla scuola dell'amoroso maestro, lavorava nella corte de' Farnesi a competenza di Agostino Caracci, il quale vedeudolo più applaudito di lui, sebbene non lo credesse suo

quale vedendolo più applaudito di lui, sebbene non lo credesse suo eguale, ebbe a dire essere il Trotti un mal osso datogli da rodere, onde gli rimase poi questo sopranuome. Pere che assai più che allo stile del maestro mirasse il Trotti ad avvicinarsi a quello del Sojaro, più aperto e spiritoso nelle mosse e nelle attitudini. Ma si dà colpa al Trotti d'avere spinto più in là del Sojaro, e forse oltre il dovere, l'uso de' colori chiari, con pregiudizio della morbidezza de'contorni e del rilievo. In compenso di questi in parte veri, in parte esagerati difetti, dai quali, seppe in alcune opere guardarsi, fece teste bellissime, che tondeggiano con grasia e sorridono con venustà, e che nelle più studiate sue pitture variò con

sorridono con venustà, e che nelle più studiate sue pitture variò con maravigliosa intelligenza. Le sue più riuomate opere a fresco souo quelle fatte in Parma nel reale palazzo del Giardino, le quali gli meritarono il titolo di cavaliere. In queste diede a vedere lo studio che andava facendo grandissimo intorno alle pitture del Correggio, e quanto utile gli fosse l'emulazione di così riputato maestro qual era il Caracci; perocchè dipiugendo in Piacenza, Milano, Brescia ed altrove, fu ben lontano dall'eccellenza dei

freschi del Giardino. Ma più che nelle pitture a fresco deve cercarsi il merito del Trotti in quelle al-

l'elio. Indicando le principali pitture

quadri esistenti in Cremona, quali sono quelli rappresentanti santa Maria Egiziaca, l'Annunziazione di Maria Vergine, la Deposizione di Croce nella quale leggesi: Joan, Baptista Trottus, dictus Malossus Crem. faciebat an. 1611, etc. È cosa

Antonio in Milano, per alcuni ri-spetti creduta non da meno delle

migliori opere dello zio. Poche al-tre cose ha potuto fare questo sven-

turato giovane, che accusato di fel-

lonia, morl in prigione di veleno apprestatogli per opera de suoi apa-renti onde toglierlo all'infamia di

pubblico supplizio.

B

fet

A١ sui

da 1 gin da

de'

ten lo;

To

del

spiacevole che gli scrittori di cose attinenti alle belle arti, non siansi curati di tramandarci più accurate notizie intorno alle tristi e felice vicende di così grande artista, e non abbiano pur tenuto conto del-l'epoca in cui morl. TROTTI (EUCLIDE) nipote o pro-nipote, come alcuni pensano, del cavaliere Gio. Battista, e suo allievo di S. Sigismondo, posta a breve distanza da Cremona, due quadri abbozzati da Giulio Calvi, ed è tutta di sua invenzione la tavola dell'Ascensione nella chiesa di S. ris della sua storia; e per madama di Montespan fece i piccoli modelli dei fatti giovanili dello stesso re, che quest' illustre signora fece poi eseguire in tappezzeria. Ebbe Francesco di Troy espressione, correzione, forza di colorito, pobiltà d'im-

ne, forza di colorito, nobiltà d'immagini; per i quali pregi i suoi quadri non scapitano nel confronto dei migliori de' suoi tempi. Morì vecchissimo a Parigi nel 1730.

TROY (GIOVANNI FRANCESCO) figliuolo ed allievo di Francesco, cam-

minò sulle orme del padre, e non operò meno di lui, nè fu meno fortunato. Allorchè fu ricevuto membro dell'accademia di Parigi presentò il quadro della Niobe cambiata in scoglio, che riscesse i comuni applausi. Lavorò per la casa del comune di Parigi, e nelle chiese di Santa Geneviefa, di S. Lazzaro, degli Agostiniani ec. Per la fabbrica dei Gobellini fece le storie di Ester e di Giasone, e condusse molti bei quadri da cavalletto, quasi tutti di profano argomento. Fu dal re creato cavaliere dell'ordine di S. Michele, suo segretario, ed all'ultimo direttore dell'accademia francese in Ro-

ma, dove morì l'anno 1752. TROYEN (GIOVANNI VAN) nato ne'Pausi Bassi circa il 1610, intagliò all'acquaforte diversi ritratti e molte opere di pittori italiani: cioè da Giulio Romano, un Plutone, da Leonardo da Vinci Erodiade Francesco Mantovano il Volto Santo, un Cristo dal Pordenone, due diversi Cristi morti da Giovanui Loth, dal Fontana un S. Sebastiano, e più cose dal Correggio, da Giorgione, da Paolo veronese, da Andrea Schiavone, da Tiziano, da Palma il giovane, dal Tintoretto, ec. Osservano i biograsi degl'intagliatori, che la maggior parte delle sue stampe furono eseguite per la Gal-leria di Brusselles; che le sue stampe non mancano di colore, ma che l'intaglio è duro e scorretto.

TRŬCHI (Domenico), nato in

Parigi nel 1731, dava grandi speranze di viuscire eccellente artista quando mori in lughilterra nella fresca età di 33 anni. Aveva prima di morire intagliate unitamente u Benort diverse stampe, tra le quali Dodici mezzi soggetti per il Romanzo di Pemela dietro le invenzioni e disegni d' Hichmore.

Molte stampe, da Teniers.

TUBI (GIOVAN BATTISTA) scultore romano, e probabilmente allievo dell' Algardi, fu chiamato in Francia per eseguire insieme al cararese Domenico Guidi le tante invenzioni di Carlo le Brun, per ornamento di Versailles e del Triamon. Era costui mediocre artista in Roma, onde non poteva in Francia far cose superiori alla mediocrità: e tali sono le statue ch' egli scolpi per i suddetti reali palazzi, che adogni modo non sono inferiori alla maggior di quelle eseguite per gli stessi luoghi da molti francesi, che dopo avere terminati i loro studi di scultura in Roma, o buoni o mediocri che fossero, erano da Le Brun impiegati in tali lavori.

TUCCARI (GIOVANNI) di Messina, nato nel 1667, si rese celebre con piccoli quadri di battaglia tutti brio e vivacità, sebbene non sempre di corretto disegno. Si dice che li dipiugesse con sorprendente facilità, onde ne moltiplicò il numero all'infinito; e perchè alla facile esecuzione aggiugneva ferocità d'invenzione, non si trova che abbia mai replicato lo stesso soggetto. Morì di 26 anni vittima della peste che imperversò in Messina nel 1743, TULDEN (TEODORO VAN) nato nelle Fiandre, a Bolduc, nel 1620, studiò i principi della pittura nella

nelle Fiandre, a Bolduc, nel 1620, studiò i principj della pittura nella scuola di Rubens, ma vedeudo che non riuscirebbe valente pittore, si diede ad intagliare ogni sorta d'oggetti all'acquaforte. La più celebre opera di Tulden è una serie di cinquantotto stampe, pubblicate nel 1653, e rappresentanti le avventure

che mediocre pittore, e seppe, co-LOSSE sapoi munque disettoso in altre parti, quali dare qualche grazia ai volti. l'aut TURA (COSIMO), detto Cosmé, nacque a Ferrara nel 1406, e fu scolaro del Galasso. Tenne una operà tria E case ; maniera totalmente lontana dal gran-Giran de e pastoso stile della segueute età, deva : ma si mostrò diligente nelle archiuna b gi. D tetture e negli ornati non privi di buon gusto. Oltre le rarissime cose corder di miniatura, conservansi a Ferrara ranta un Presepio nella sagrestia del duo-mo, le storie di S. Eustacchio nel elle M mune già monistero di S. Guglielmo ed cose ch una Nostra Signora con carj santi uella chiesa di S. Giovanni. Rima-nevano pure nel decorsosecolo alcuni sebben di tant Alessar freschi nel palazzo di Schiavonia 66 ann allusivi a varj fatti del duca Borso, di cui il Tura era pittore, ma di già in parte danneggiati. Maucò all'arte di 63 auni nel 1469. TUR tella , 4 Andres opere a TURCHI (ALESSANDRO) chiamato merito forse p l'Orbetto, nacque in Verona l'anno 1582, o come altri vogliono, 1580. Fu prima scolaro di Felice Brusadente c pei fre sorci, morto il quale, passò a Ve-nezia sotto Carletto Calliari, indi TUP ecceller a Roma, dove formò un nuovo stile cha fio che unisce la forza alla gentilezza. simo s In Roma si trattenne lungo tempo marávi

occupato in pubbliche e private opere di molta importanza, come nella chiesa delle Consti orname in acci ch'ebbe appresi in patria i principi del disegno e dell'intaglio, passava a Tòrino, dove dimorò alcun tempo pubblicando diverse stampe. In appresso Javorava in Lione ed in Augusta quasi sempre per conto di merennti di stampe e di librai. All'ultimo rivide la patria, dove morà

nel 1717. Intagliò sul gusto di Mellan stampe di sacro e profano argomento e molti ritratti nel genere

di granito.
TURPILIO, pittore romano della
Venezia, fioriva nell'età di Plinio,
il quale, dopo avere nel Lib, XXXV,
c. 4 delle sue Storie naturali, parlato delle pitture del poeta Pacuvio
e di Fabio Pittore, soggingue: dopo
di costoro più non fu quest'arte trattata da dotte mani, se non se per
avventura da Turpilio, cavaliere romano dell'età nostra... di cui ve-

rona. Egli dipinse colla sinistra mano, ciò che prima non si racconta di altro pittore. Dipinse piccole tavole, ed è morto vecchissimo.

TURRESIO (FRANCESCO) fu uno

don i al presente belle opere in Ve-

dei buoni musaicisti veneti del diciassettesimo secolo, e molte cose condusse in S. Marco coi cartoni

di Leandro da Ponte, di Tizianello e di altri.

TURRIANI (ORAZIO) viene ricordato dagl'italiani biografi per avere intagliate non infelicemente alcune immagni di Maria Vergine.

TURRINI (GIOVANNI) da Siena, che fioriva circa il 1500, viene annoverato tra i buoni niellisti.

TURRITA (FRA MINO DA) chiamato auche. Giacomo, si crede nato circa il 1200, e viene da molti risguardato come il primo che sece progredire l'arte dei mussici al di sopra della rozzezza dei greci maestri. I lavori di quest' illustre Toscano eseguiti nel coro di santa Maria Maggiore di Roma, sarebbero creduti di un'età molto più vicina al buon secolo che non lo sono, se la storia non ci obbligasse a cre-

derli del tredicesimo secolo. Ancora in Firenze condusse nel 1225 un'opera di mnasico in S. Giovanni, la quale comunque più debole delle posteriori eseguite in Roma, non lascia però di vincere quelle degli altri musaicisti de' suoi tempi. A questo calebre artista deve darsi una straordinar islongevità di vita; perocchè fece il musaico di Firenze nel 1225, quello di santa Maria Maggiore di Roma nel 1289, et aveva di già cominciato l'altro di S. Giovani Laterane quando mori. TUSCHER (N.) intagliò dalle

medaglie in broezo i ritratti in profilo del caval. Lorenzo. Bernino e di Carlo Maratta coi rispettivi rovesci.

TUSCHERIUS (MATTEO) nacque nell'Aisazia nel 1710, ed incise, tra l'altre cose

Ventiquattro Vedute di Firenze, dallo Zucchi.

L'Ingresso del Granduca in Firenze, ec. TYSSENS (PIETRO), nato proba-

bilmente in Anversa circa il 1625, avrebbe quasi potuto pareggiare Rubens nella storia; ma l'amore del guadagno lo ridusse ad accontentarsi della gloria di eccelleute ritrattista. Volle però la sua buona fortuna, che venissero amaramente censurati alcuni suoi ritratti, onde indispettito, si volgesse ai quadri di storia, e sorprendesse il pubblico colla bellissima Assunta fatta per

la chiesa di S. Giacome di Anversa, e con altri quadri posti nella chiesa dei Carmelitani. Dopo questi ebbe continue commissioni, e poche città della Fiandra sono prive di qualche sua pregevole opera. Tyssens venne a ragione annoverato tra i migliori fiamminghi, e fu grande disegnatore, coloritore vigoroso, ed ebbe pochi eguali nella prospettiva, onde gli sfondi de' suoi quadri vedonsi ricchi di belle archi-

tetture, che fanno grandissimo esfetto, Ignorasi ogni altra particolarità della privata sua vita, ed alcuni lo credono padre e maestro di TYSSENS (N.) nato in Anversa nel

1660. Costui recossi assai giovine in Italia, e lungo tempo dimorò in Roma, in Napoli ed in Venezia. Tornato in patria, e non trovando chi facesse acquisto de' suoi quadri, sebbene per molti rispetti pregevoli, passò alla corte di Dusseldorf, e fu nominato agente dell'elettore per l'acquisto de' quadri fiamminghi che proponevasi di aggiugnere alla sua galleria. In ultimo stabigiosi a Roterdam, si fece a dipingere quadri di animali e di fiori, che furono più apprezzati che quelli

te, credono alcuni, che fosse quell'Agostino Tyssens, che nel 1691 era direttore dell'accademia di Anversa. Di costui, qualunque ne fosse il nome, conservansi paesaggi con belle figure di uomini e di animali in sul fare di quelli di Berghem,

di storia. Dopo alcuni anni passava

a Londra, dove è probabile che morisse circa il 1720.

#### V

VACCARINI (BARTOLOMMEO), nato in Ferrara circa il 1400, lasciò nella sua patria diverse pitture che lo mostravano, per i tempi in cui visse, sufficiente pittore, onde il Baruffaldi lo annoverò tra gli artisti ferraresi. Visse fino alla metà del quindicesimo secolo.

VACCARO (FRANCESCO), nato a Bologna circa il 1636 apprese la pittura sotto Francesco Albani. Dipinse in molte chiese della sua patria, e segnatamente in S. Vitale fece a fresco gli ornamenti di un altare. Scrisse un Trattato intorno alla prospettiva, per il quale intagliò egli stesso i rami che lo adornano. Fino al 1670 dimorò in Bologna, dopo il quale anno parti dalla sua patria, senza che si sappia che ne sia accaduto. Sue stampe.

Dodici pezzi rappresentanti vedute di prospettive, di ruine, di fontane, di edifi-j, di statue.

uel 1680. Suo padre Lorenzo egualmente versato nell'architettura, nella scultura e nella pittura, ma di tutte mediocre esecutore, destinandolo a qualche letteraria professione, lo faceva studiare belle lettere. Non tardò per altro ad accorgersi, che invece di studiare i libri elementari delle lingue morte, tanto nojosi ai fanciulli, consumava gran parte delle ore della scuola a disegnare nascostamente, onde lo pose in libertà di applicarsi alle belle arti. Soddisfatto della paterna condiscendenza, trovò nella propria casa quanto gli abbisognava per riuscire valent' nomo. la breve seppe correttamente dise-guare e modellare, dipingere e scolpire. Ma perchè scarse erano le commissioni ed i profitti di queste arti, si consacrò, più che a tutt'altro, all'architettura. Edificò la chiesa delle monache della Concezione, detta di Monte Calvario, formandola quasi circolare; costruì il teatro nuovo, ingegnosamente accomo-

dandosi all'angusta ed irregolare area che doveva occupare; rimodernò la chiesa di Monte Vergine presso quella del Gesà Vecchio, e fece fuori della porta dello Spirito Santo la chiesa di S. Michele Arcangelo. Diversi altri edifizi disegnò per Napoli e per il regno, tra i quali il palazzo di Tarsia, il palazzino di Caravita a Portici, la chiesa di S. Giovanni a Capua; e rimodernò la gotica cattedrale di Bari, riducendola lodevolmente a greca architettura. Ignoriame l'epoca della sua morte.

(ANDREA) nacque in Napoli nel 1598, apprese a dipingere in patria, e fu da principio imitatore del Caravaggio, finchè non vide alcune opere di Guido Reni, che lo persuasero a porsi iu sulla buona via dietro questo gran lume della

scuola Bologuese. Ma perche mimostrasse non servilmente seguace di un vivente artista, non isdegnó di frequentare alcun tempo la scuola che aveva aperta in Napoli il Domenichino; e gli riusci di formare una maniera gentile ed aperta che alletta e seduce. Di questa seconda maniera sono i suoi dipinti al Rosario ed alla Certosa; e più di que-sti la bellissima tavola della naova chiesa di santa Maria del Pianto fatta in concorso del Giordano. Avevano il Vaccaro ed il Giordano fatto il bozzetto, ed eletto per giudice Pietro da Cortona, il quale giudicò migliore quello del Vacca-ro. onde gli fu allidata l'opera, che riusch veramente cosa maravigliosa. Ma se in questa ed in altre cose all'olio superò il Giordano, gli rimese a dietro a g aude distanza nei lavori a fresco, per mon esservisi esercitato in fresca età. Alcuni quadri fatti dat Vaccaro in gioventù, quando aveva preso ad imitare il Caravaggio, fureno venduti per originali di questo maestro. Morì il Vaccaro in patria nel 1670. VACCHE (FRA VINCENZO DALLE)

monaco Olivetano, fu uno de'celebri lavoratori di tarsie, che fiorirono nel sedicesimo secolo. Lavoro molto in Padova, e specialmente nella chiesa di S. Beuedetto Novello, valendosi non solamente dei proprj disegni, ma ancora di quelli tratti dalle pitture di Giovanni da

Udine e di altri maestri.

VADDER (Lodovico de) nacque in Brusselles circa il 1560, e fu uno de'valenti paesisti dell'età sue, che in al gran numero produssero allora i Paesi Bassi. Si raccouta che avesse costume di recarsi di buon mattino in aperta campagna onde osservare minutamente i diversi effetti del levare dell'aurora e del sole, e che formatosi in mente una immagine complessiva di quanto aveva più volte veduto, gli riuscì di Dis. degli Arch. ecc. 7. 111.

rappresentare con serprendente verità il nascente sole, che dissipundo i vapori e le nebbie, che occupano il piano o s'aggirano sui fianchi delle montagne, mostra a poco a poco sorgere, per così dire, tra le aperte campagne i villaggi e le città, e tutta la natura ammantarsi di varj colori e fare maestosa pompa di sue bellezze. Gli alberi sono loccati dal suo dotto permello con spiritoso gusto, ai quali tentò di dare maggior effetto col mostrar che si specchino nel soggetto fiume. Nulla ci è noto intorno ai particobari della privata vita di così raro pittore.

(Lodovico). Egli ha molte cose intagliate alla maniera pera, siccome quello cui il principe Roberto aveva comunicato il segreto

di questa maniera d'intaglio. Paesetto con la veduta di un vil-

laggio, di sua invenzione. Paesetto con una tempesta.

VAESBRUG (GIOVANNI). architetto inglese, fioriva mella prima metà del diciottesimo secolo. Poi ch'ebbe appresa l'arte in patria, gli venne voglia di vedere la Francia onde prendere lume intorno agli edifici più insigni di quel reguo dai tempi del Primaticcio lino a quelli di Perrault. Fu posto alla Bastiglia nel 1701, dove rimase lungo tempo senza aver mai potuto saperne la causa. Ma perchè era uomo di faceto carattere e non ignobile poeta, compose alla Bastiglia una commodia, e dimenticò la violenza usata-gli. Ora accenoeremo le principali fabbriche eseguite in patria. La più celebre è il palazzo di Blenheim nella contea d'Oxford, fatto a spese della nazione inglese, per darlo al duca di Malborough in premio della vittoria riportata a Blenheim sopra i Francesi. Nel 1714 edificava il castello Howard per il conte di Carlisle, nella contea di York, cou giardini, parchi, obelischi ed altre magnificenze. Una delle due facciate è a bugne con pilastri dorici mal distribuiti ed abbraccianti due piani: migliore è l'altra d'ordine corintio, perchè i pilastri sono egualmente spaziati. Gli si dà colpa di aver fabbricato troppo grossolanamente, come costumano di fare coloro, che non conoscendo profondamente l'arte per principi e per pratica, si assicurano da ogui accidente facendo i muri più grossi il doppio di quanto dovrebbero esserlo.

desiderarsi che la terra non gli fosse leggiera, attesocche mentr' egli era vivo l'aveva così inumanamente caricata.

VAGNUCCI (FRANCESCO) d'Assisi fiorì ne' primi anni del sedicesimo secolo e lasciò in patria alcune pitture che sebbene di antica maniera, hanno pure qualche pregio per verità di teste e per naturali attitudini.

Fu perciò posto nel suo epitaffio,

VAJANI (Anna Maria), fiorentina, dipinse alcune cose, ed intagliò alcune delle stampe della galleria Giustinjana, tra le quali la statua di Pallade, un Vaso traforato per la Flora del P. Ferrari gesuita ed altre cose. Fioriva nel 1633.

VAJANO (ORAZIO) nato in Pirenze circa il 1550 condusse molte opere di pittura fuori di patria e segnatamente in Milano ed in Genova. Fu giudizioso e diligente pittore, ma nel colorito alquanto fanguido, come può vedersi in un suo quadro a S. Antonio di Milano. Operava in questa città circa il 1600.

VAILLANT (WALLERANT) nato

a Lilla l'anno 1623, fu scolaro in Anversa di Erasmo Quellin. Dotato di straordinario ingegno, avrebbe potuto riuscire pittore universale, ma egli si limitò ai ritratti risguardati da lui come la più facile strada di far fortuna. Approfittava della cerimonia dell'incoronazione dell'imperator Leopoldo in Francfort per recarsi in quella città, dov'ebbe il vantaggio di ritrarre diversi perso-

naggi e lo stesso imperatore. Il maresciallo di Grammont lo condusse seco alla corte di Francia, ove ritrasse la regina ed il duca d'Orleans con tanta verità, che in qualtro anni potè a stento soddisfere alle istanze de' principali della corte, che tutti volevano avere il proprio ritratto dalle mani di Vaillant. All'ultimo tornava in patria carico di ricchezze, di dove passava poscia ad Amsterdam, dove morì nel 1677. (GIOVANNI), allievo di suo fratel maggiore Wallerant, nacque l'anno 1625. Era ancora giovinetto quando dipinse alcuni bei quadri che fecero concepire di lui le più lusinghiere speranze; ma essendosi accasato con una ricca fanciulla di Francfort, abbandonò in breve la pittura, che poteva ad un tempo farlo ricco e glorioso, per esercitare la più lucrosa professione del com-

mercio. Era suo fratello.

—— (BERNARDO), nato l'anno 1627, ed ammaestrato ancor esso da Wallerant, adoperò poco il pennello e disegnò molto. Era col maggior fratello a Francfort quando ritrasse l'imperatore, e gli fu molto utile, nel disegnare diversi ritratti, che poi venivano coloriti da lui. Passava poi a Roma, dove dimorò molti anni, ed ebbe importanti lavori. Tornando in patria, dicesi che peri in viaggio colpito da apoplessia, ma non è noto dove, nè in quale anno.

dillo, nato nel 1628, passò dalla scuola di Wallerant a Roma, e vi si trattenue due anni. In appresso fu nominato pittore dell'elettore di Brandeburgo, pel quale condusse molti quadri storici di vaste dimensioni. Contento l'elettore di tali opere, lo mandava a Vienna per fare il ritratto dell'imperatore, il quale gli meritò sempre più l'affetto del principe suo padrone e de'cortigiani: ma quando cominciava a godere i frutti della sua virtù, mancò

all'arte in età di soli 40 anni. Ultimo de fratelli fu VAILLANT (ANDREA) nato nel

1629 ed allievo, come i tre preceden ti, del fratello primogenito: ma questi preseri ben tosto l'intaglio alla pittura, e quando si trovò capace di lavorare da sè, recavasi a Berlino presso il fratello Giacomo, dove

morì dopo pochi mesi in mezzo alle più lusinghiere speranze. Tre di questi valenti pittori si esercitarono altresì nell' intaglio; cioè

# Soggiungo un breve indice .

Wallerant, Bernardo ed Andrea.

## Vallerant.

Suo ritratto dipinto ed intagliato da sè stesso.

Sua Moglie con velo nero sul capo.

Autonio vau Dyck assiso davauti una tavola con sopra un globo.

Due ritratti del principe Roberto. Un giovane che torna dalla caccia, portando una lepre ed un cin-

Leopoldo imper. de' Romani. Giovanni Filippo Mogant arcives.

Carlo Lodovico palatino e conte

del Reno. Sofia palatina contessa del Reno.

Santa Barbara, mezza figura, da Raffaello. Venere che piange la morte di

Adone, da Erasmo Quellinus. La pescatrice dell'oro, da Rembrandt ec.

#### Bernardo.

Paolo Dufour. Paolo Dusou predicatore a Leyda. I santi Pietro e Paolo in busti ec.

#### Andrea.

Luigi Bevilacqua patriarca d'Alessandria.

VAL (ROBERTO DA), nacque all'Aja nel 1644, e dalla scuola di Wieling recossi a Roma, indi a

Venezia. Nella prima città aveva studiato sotto Pietro da Cortona, a Venezia sui grandi esemplari de' migliori maestri. Toroato in patria,

ebbe diverse commissioni per parte del re d'Inghilterra, e fra le altre una, che gli riusci sommamente cara, quella di mettere in ordine i

cartoni di Raffaello a Southampton. Ebbe in pari tempo la soprainten-denza alle pitture del palazzo di

Loo, senza per altro avere avuto il coraggio di eseguirne una parte. Di ritorno in Olanda, fu nominato direttore dell'accademia all'Aja; la quale carica sostenne più volte decorosamente; ma pare che trovandosi abbastanza ricco, non si occu-

passe in grandi opere, limitandosi soltanto a fare di tauto in tanto qualche ritratto. Morì di 88 anni nel 1732. VALADES (D. DIEGO DE) inta-

glio, per il libro composto da sè intitolato Rettorica cristiana, (1579) che tratta dei riti, costumi ec. delle geuti delle nuove Indie, diversi rami di mediocre esecuzione. VALCAZAR (Gabriele) fioriya

in Valladolid circa 1661, nel quale anno sostenne l'immunità dei pittori dal servizio militare. Poco sono note le sue opere, sapendosi soltauto, che dipinse diverse Storie sacre all'olio ed a fresco iu più conventi di Valladolid e di altre

città. VALCKEMBURG (Luca e Mar-TINO FRATELLI DI ) nati in Maliues circa il 1530, furono buoni pittori a tempra; oltre che Luca sapeva altresi dipingere ritratti e piccoli quadri storici all'olio, Duranti le

guerre civili, che lungamente tra-vagliarono le Fiandre, si tenuero lontani dalla patria, ed operarono assai in Aquisgrava ed in Liegi. Luca fu pure per alcun tempo in Lintz, di dove partito per rivedere la patria, su in viaggio sorpreso da grave infermità che in pochi giorni lo trasse nel sepolero. Martino

maestro, il Valdemira, morendo in età di trent'anui, non lasciò altra testimonianza della sua virtù che diversi quadri di fiori, non infepit poc riori ai più belli che facesse l'Arepur VALDERIVA (Pietro de) archique tetto spagnuolo che fioriva nel seallie dicesimo secolo. È noto che dal 1540 al 1556 attese a fabbricare do 1 Carı per commissione ed a spese del commendatore Don Francesco de da l gli s Sebt los Cobos un palezzo ed una ric-chissima cappella chiamata del Salzia ( vatore; ne quali edifici profuse più bilir ornati che non avrebbe dovuto. Fece ancora i disegni per la chiesa di Gaen, e nel 1562 architettò lo Spaэерри culle domo dale e la cappella di S. Giacomo in 1666 Baeza, la quale sebbene mancante apert Dipin di correzione, risguardasi come una delle migliori subbriche dell'Anu glia dalusia. molti VALDES (DON GIOVANNI DE) l'alta dilettante di pittura e ministro delle Carit finanze presso il re di Spagna, di-pingeva in sul declinare del dicias-Madr tenne d'ope settesimo secolo alcuni quadri da cavalletto, che nessuno avrebbe pur simo glia sospettato essere eseguiti da un ricco dilettante, approfittando delle poche lapti ore di ozio lasciategli dai più emi-nenti affari di stato; perocchè vi si scorge correzione di disegno e grand il pri illustr facilità grandissima di esecuzione.

soffrire infiniti dispiaceri a cagione della gelosa alterigia di Giovanni, sebbeue non lasciasse mai di lodare come meritavano e più che non meritavano le opere sue. Oltre le

moltissime pitture di Siviglia, eziandio Cordova, S. Idelfonso ed altre città conservano pregevoli quadri di Valdes Leal.

VALDIVIESO (Lopovico Dr) fioriva ia Siviglia in sul declinare del sedicesimo secolo. Dipinse per l'ordinario piccoli quadri di verzure, di fiori, ed ancora di animali per l'America, onde poche cose, ma graziose ed eleganti assai, con-

servansi in Siviglia, dove aveva pure condotte diverse opere a fresco, delle quali non resta ormai cosa alcuna bastante a dare la più pic-

cola idea della sua maniera. VALDOR (GIOVANNI), nato in

Liegi nel 1590, diseguò ed intagliò diverse composizioni di sua e di altrui invenzione. Dimorò lungamente in Parigi, dove incise sui propri disegni una parte delle stampe che ornano il libro intitolato: I trionsi di Luigi il giusto, stampato in Parigi nel 1637. Fra le diverse

guenti. La S. Famiglia che si riposa sotto un albero, finchè un angelo le reca da bere.

sue stampe isolate trovansi le se-

La testa di S. Ignazio Lojola, di finissima esecuzione ec.

VALÉE (ALESSANDRO) fioriva in Francia nel 1610, nel quale anno intagliò sui propri disegni il viaggio d' Enrico, lV, re di Francia a Metz, il ritratto del cardinale de Guyse

molt'anni prima, ec.
—— (SIMONE), integliatore francese, è collocato fra gl'intagliatori per le stampe incise da diversi au-

tori, fra le quali La storia di Mosè salvato dalle

acque del Nilo, dal Romanelli. La morte di Maria Vergine, da

Michelangelo da Caravaggio.

San Gievanni nel deserto, dal

quadro di Raffaello della galleria di Firenze.

VALENCIA (F. MATTIA DI) era nato in questa città l'anno 1696, ed avanti che si facesse frate veniva ehiamate Lorenzo Chafrion. Poi ch'ebbe appresi gli elementi della

pittura in patria, passava a Roma, dove frequento la scuola di Corrado Giaquinto. Di ritorno in patria, non svendo trovato un suo zio, su cui tutte fondava le sue speranze, per uscire di guai fecesi cappucci-

Granata conservansi una bella Cena ed altri pregevoli quadri. che ri-cordano lo stile del Giaquinto, ma lo superano nel vigore del colorito.

no. Nel convento del suo ordine in

Frate Valencia si annegò, non si sa come, nel 1749. VALENTIN (PIETRO) nacque in

Briè presso Parigi nel 1600, e passò giovinetto a Roma a tempi del Caravaggio, del quale fu uno de' più giudiziosi imitatori. Al Quirinale dipinse il Marticio de Santi Processo e Martiniano, che lo fece risguardare come uno de' buoni pittori che in allora operassero in Roma. Condusse pure per private fami-glie diversi quadri da cavalletto, tenuti in grande stima, tra i quali

bellissimo è quello del palazzo Cor-

sini, rappresentante la Negazione di S. Pietro. Morì nella fresca età di 32 anni. VALENTINA (JACOPO DI) da Serravaile, sebbene toccasse il buon secolo, non lasciava l'antico stile. In Ceneda ed in Serravalle conservansi tuttavia alcune sue pitture che ricordano la maniera dello

Squarcione, probabilmente suo maestro, ma senza che vi si scorga verun lume del moderno stile come nei dipinti del suo condiscepolo Andrea Mantegna. VALERIANI (P. Giuseppe) del-

l'Aquila, qualunque si fosse il suo maestro, certo è ch'egli si sforzò d'imitare lo stile di Fra Sebastiano dal Piombo, ma ebbe pesaute dise-

VALERIANI (DOMENICO E GIU-Seppe FRATELLI) nacquero in Roma, di dove recaronsi di già ammaestrati ne' principi della pittura'a Venezia circa il 1720, e frequentarono lo studio di Marco Ricci, dal quale ebbero utilissimi lumi e direzioni in ordine al paesaggio ed all'architettura. In Venezia, ed in altre città d'Italia e d'oltremonti furono adoperati assai nel dipingere chiese, teatri e sale con belle architetture, che sapevano popolare convenientemente di figure. Non è nota l'epoca della loro morte. VALERIO, celebre architetto Romano, nato in Ostia, cuopri il celebre teatro di Libone in Roma. Parla di questo artista Plinio diffusamente in tutto il capitolo 15.º del Libro XXXVI.

BASSO prefetto dei Fabdi L

bri, trovasi ricordato in un'iscrizione riportata dal Grutero nel

d'Ostia, architetto romano che fiori avanti i tempi di Giulio Cesare, risguardasi come autore di diversi edifici di grande impor-tanza; ma sarebbe da gran tempo

dimenticato il suo nome, se non

fosse egli stato l'inventore della

maniera di cuoprire i teatri, allor-

che l'Edile Libone diede gli spetta-

L. XLI, n.º 9.
V. Belli.

ł

di

fug Ser

ced

leor

dei

I

coreti ristampata in Bologna nel 1763, oltre diverse tesi.

VALK (GIORGIO O GERARDO) nacque in Amsterdam l'anno 1626. Passò poscia con Blotelin suo cognato in Inghilterra, e dimorando in Londra intagliò diverse cose per David Loggan, ed ajutò Pietro Schenk nella pubblicazione del suo grande Atlante dell'Olanda. Tornava poscia con Blotelingh in Olanda, dove fece diverse altre stampe,

### Soggiungo un breve indicé di alcune stampe.

ed operava ancora nel 1683.

Ritratto d'Ortensia Mancini du-

chessa de Mazzarin. Enrico VIII re d'Inghilterra, da vander Werff.

Mercario, che ordina a Calipso da parte di Giove, di lasciar par-tire Ulisse, da Lairesse.

Maria, regina d'Inghilterra, alla maniera pera.

Luisa duchessa di Portsmouth, da Lely.

David che dall'alto della sua casa guarda Bersabea nel bagno, da Graab.

VALKAERT (VANDER) nacque in Amsterdam in sul declinare del sedicesimo secolo, e fu allievo di Eurico Goltzio. La sua più lodata opera porta la data del 1623. E questa una vasta tavola, nella quale in mezzo a vastissima campagna dipinse S. Giovanni Battista che predica alle turbe. Fra le moltissime ligure che popolano il deserto, quelle poste in sul davanti sono assai belli ritratti presi dal naturale, tra i quali non dimenticò il proprio.

VALKE (PIETRO), nato in Le-wart nel 1584, fu allievo di Abra-mo Bloemaert. Passò poscia in Italia, e si perseziono studiando l'autico e le opere de'grandi moderni. Tornato in patria, operò molto per

Ignorasi l'epoca della sua morte.

il palazzo de principi di Lewart, arricchendolo di ritratti, di storie

e di pacsaggi di uno squisito gusto. VALKERT: quest' artista incise pure all' acquaforte diversi soggetti di sua invenzione, tra i quali

Venere che dorme, ed é sorpresa da due satiri, con la data del 1612. Altro pezzo con la stessa data,

che rappresenta la Morte, che dà la mano ad un vecchio con una donna vecchia. VALLE (FILIPPO), scultore to-

scano, ebbe la sventura di apprendere l'arte nella scuola dei Foggini. Passava poscia a lavorare sotto il comasco Ercole Ferrata, il quale sebbene non avesse saputo preservarsi dal cattivo stile dominante, non lasciò di far travedere qualche lampo dell'antico. Al Ferrata era stata affidata la direzione de'più importanti lavori, ed alloggiato nel palazzo ducale, onde risguardavași come lo scultore della corte, e tutti ricorrevano a lui per avere occa-

sione di lavoro. Così fece il Valle, le di cui opere sono confuse con quelle di altri artisti toscani suoi contemporanei, costretti ad operare a seconda dei bisogni della corte. - (GIOVANNI DELLA) o Val-

li, operava in Milano circa il 1460. Al presente di quest'antico maestro non esiste verun' opera certa, ma sappiamo essere stato il primo di que maestri che Paolo Lomazzo ricorda come ritrovatori dell'arte della prospettiva, la di cui invenzione è propria lode de Lombardi, come lo è il disegno de' Romani ed il colorito de' Veneziani. Fu suo

(CARLO), forse meglio conosciuto sotto il nome di Carlo Milanese, viene nominato con lode tra i migliori artisti del quindicesimo secolo dallo Storico Moriggia, senza per altro indicare alcuna sua opera a suo tempo esistente.

fratello

-de BARCENA (Fra Giovan-NI DELLA) nacque in Marnela presso Burgos nel 1642 e nel 1660 si fece frate Domenicano. Nel convento del suo ordine in quella città fece mosti quadri della vita de patriarchi abrei, che tutti mostrano il decadimento in cui a tale epoca trova-

vasi l'arte nel reguo di Spagna. VALLE (ANDREA DELLA), architetto di Padova, edificò a due miglia fuori di questa città il monastero della Certosa: fabbrica così heuintesa, e così bella, che dall'edi-tore delle opere inedite di Audrea-

Palladio gli fu attribuita questa Certosa, indubitatemente del De La Valle. VALLÉE (SIMORE), nato a Parigi

circa il 1700, fu discepolo in patria di Drevet il padre, e riuscì valente intagliatore alla punta ed a bulino, avendo felicemente integliato la storia ed i ritretti. Giovanni di Troy, pittore del re,

dipintosi da sè. Venere nel suo carro; ritratto isteriato della contessa di Cosel', amica di Augusto II, da Francesco

di Troy. La Trasfigurazione di Gesta Cristo, da Raffaello. Il Portar della Croce, da Andrea Sacchi.

La Fuga in Egitto, da Carlo Ma-L'Infedeltà, da Paolo Veropese.

Abramo in atto di sagrificare il figlio Isacco, da Coypel.

Apollo e Psiche, da P. Gia-

como Gazes. Apello innamorato, dal medesimo.

VALLET (GUGLIELMO) nacque in Parigi nel 1636, ed apprese il disegno e l'intaglio in patria, pro-babilmente nella scuola di Fraucesco Poilly, cui per alcuni rispetti

si assomigliano le sue stampe. Intagliò in una maniera larga e colorata, e non levorò forse meno in

Roma che a Parigi. Le sue stampe sono d'ordinario tratte dalle opere de' grandi maestri d'ogni nazione.

Mori in patria nel 1704.

Soggiungo un breve indice di alcuns stemps.

Ritratti di Aless. Algardi scultore.

— di Andrea Sacchi pittore, dal Maratte.

Olimpia di Madalchini Pamfili. di Pietro Cornelio coronato

da Melpomene e da Talia.

Melchisedecco che regala Abramo, da Raffaello. La B. Vergine che lava della biancheria, da un quadro dell'Al-bano, detto la Lavatrice.

Riposo nella Fuga d'Egitto, da Carlo Maratta. S. Giovanni avanti ad Erode, da le Brun. L'Adorazione dei Magi, da Poussin

L'Assunzione di Maria Vergine da J. Miel. L'Assunzione, da Guglielmo Courtoris.

· (Girolamo) figlio di Guglielmo, apprese dal padre i prin-cipi del disegno e dell'intaglio, e fu nel 1702 ricevuto membro della

sue opere d'intaglio ebbero cele-brità i bassi rilievi all'acquaforte della colonna eretta in Costantinopoli dall'imperatore Teodosio, quali iurono diseguati circa il 1480 da Gentil Bellini.

reale accademia di Parigi. Fra le

VALOIS (AMAROGIO) fioriva a Jaën, sua patria, nel 1660. Cercò d'imitare Sebastiano Martinez, ma

non l'uguagliò nè in disegno, nè in colorito. Sono sue mediocri opere i quadri dell'altar maggiore de Carmelitani Scalzi di Jaën, e pochi altri nelle chiese di Baëza e di Ubeda.

VALON (GIOVANNI), rinomato frescante, che fiori ne primi anni del diciassettesimo secolo, fece i freschi che ornano le pareti della chiesa e collegio del Corpus Christi

Valenza.

VALPUESTA (Des PIETRO) nacque in Borgo d'Osma nel 1614, e fu scolaro an Madrid di Eugenio

Caxes. In breve venue risguardate come il suo migliore allievo, e fu infatti il suo più vicino imitatore. Dipinse molti quadri per la chiese di S. Michele di Madrid, e sei per il convento di S. Chiera, ec.; Ma il suo carolavora à la Saco Familia.

sue capolavoro è la Sacra Famiglia che conservavasi nella chiesa del Buon Suceso, di dove fu, come rara opera, trasportato alla Galleria del Rosaire. Mancò all'arte in Madrid

VANCLEVE, non ignobile scul-

nel 1668.

tore, che fioriva sotto il glorioso regno di Luigi XIV, fu uno de' molti artisti che operarono intorno ai g grandi edifizi ordinati da questo magnificentissimo sovrano. Conservansi di Vancleve pregevoli lavori, comunque non immuni dai difetti dell' età, in alcune fontane a Versuilles, a Marly ed a Trianon. Operò pure altrove, ma non è facil cosa

costretti ad attenersi ai disegni ed al gusto di Carlo Le Brun, cui, finche visse, fu affidata dal re la direzione di tutti i lavori di scultura, pittura ed architettura. VANDEMARCK (N.) nacque in

il separare le sue opere da quelle

de' suoi compagni, che tutti erano

VANDEMARCK (N.) nacque in Utrecht circa il 1697, apprese l'arte dell'intaglio in patria da non so quale maestro, e si fece conoscere per le stampe che ornauo una splendida edizione olandese del Peutateuco di Mosè.

teuco di Mosè.

VANDERHAMEN de LEON
(Don GIOVANNI) nato in Madrid
nel 1596, fu allievo di suo padre
meno che mediocre pittore di fiori.
Ma don Giovanni non si accontento
di questo minor genere di pittura,
e-fece ritratti e quadri storici, che
sebbene alquanto secchi ne' contor-

e fece ritratti e quadri storici, che sebbeue alquanto secchi ne' contorni, hanno però certa quale dolcezza nel colorito e nelle arie dei volti, che li rendeva assai pregevoli. Le sue opere pubbliche si trovano a Madrid, nella Certosa di Paular ed in Alcala de Hènares. Morì giovane nel 1632.

Dis. degli Arch. ecc. T. 111.

pittore olandese di paesaggi, intagliò pure all'acquasorte alcune delle sue composizioni. VANDI (SARTE), nato in Bolo-

goa nel 1653, fu allievo del Ciguani, e per la sua eccellenza nel
fare ritratti chiamato Santino dai
Ritratti. Ed è vero che pochissimi
de'suoi contemporanei lo uguagliarono nella grazia e nell'arte di colpire i lineamenti caratteristici. Mi

gliori peraltro sono i suoi ritratti di piccole dimensioni, avendoue fatti eziandio per oruamento di tabaechiere e di anelli. Fu lungo tempo ai servigi di Ferdinando principe ereditario di Toscana, poscia del duca Ferdinando di Mautova, alla di cui corte fu addetto finche visse questo principe. A tale epoca rivedeva Bologna, ma poco vi si trat-

tenne, chiamato continuamente ora in una ed ora in altra città; e perciò perì con Jui quella maniera di far ritratti tanto pastosi, di forza, e così naturali, non avendo potuto fare allievi. Morì a Loreto nel 1716.

VANDYCK (DANIELE) viveva in Venezia circa il 1560, dove sposò una figlia di Nicolò Renieri Mabuseo. Passava poscia ai servigi del

e quadri storici stimati molto, nel dipingere i quali era ajutato da Lucrezia sua sposa.

VANETTI (MARCO) da Loreto, fu uno dei molti allievi di Carlo Cignani, e suo ajuto in molte opere a fresco ed all'olio, senza che però aia noto verun lavoro di sua invenzione, essendo probabilmente morto mentre dipingeva come ajuto del maestro.

duca di Mantova in qualità di cu-

stode di quella galleria. Fece ritratti

VANGELISTI (VINCENZO), nato a Firenze circa il 1744, poi ch'ebbe appreso in patria i priucipi del disegno e dell'intaglio, recossi a Parigi in compagnia di Ferdinando Gregori, e colà si misero sotto la direzione del celebre Giovanni Gior-

quan diamo il seguente indice Pietro Alessandro Wille il figlio, da un disegno fatto dallo stesso. Amand de Borben, principe di versi di Bo Conty. Giorgio Luigi le Clerc conte di ford, Buffon, da A. Pujos, 1777. Carlo Gravier, conte di Vergen-nes, da Gallet 1784. meno Carlo Lurgi, visconte di Conedit di Keronaler, capitano di nave, morto per le ferite ricevute nel compittar che a melà battimento della fregata il Quebéc Sono l'anno 1779. bastia La B. Vergine che porge il seno al bambino Gesù. Il primo dover COD V Chian vi coi di Madre, da Raffaello. L'Amor castigato, dedicato a Giuture, seppe II imperatore, da Agostino tà; e benze Carucci. Piramo e Tisbe, spirati vicino ad affidate un sepolcro, da Guido Reni. La Bilancia di Federico, stampa non lo Sappia allegorica, che ha per oggetto la storia del mugnajo Arnold con il re di Prussia, 1781. VANGHAM (GUGLIELMO), nato mandat Avigno tano de Santa ( in Inghilterra circa il 1620, fioriva in Londra nel 1650. Fu costui uno tadina, savissim di quegli artisti, il di cui ingegno della ci e tante volte costretto ad unifor-marsi alle circostanze. Non avendo sano del Guglielmo occasioni di lavoro, onde conosciu

1

ij

Si

Th

Ed

VA.

i nomi; cioè l'urino che fioriva del 1300, e Bernardo che fu scolaro dell'Orcagna. Aveva Bernardo dipinto molte tavole per la cattedrale

VANNI (CAVAL. FRANCESCO), nato in Siena nel 1565, fu educato

ne principj della pittura da suo padrigno Arcangelo Salimbeni. Recossi poi a Roma per studiare l'antico, e le più rinomate pitture dei moderni. Ebbe colà la fortuna di essere diretto da Giovanni de' Vecchi, il quale diligentemente facevagli disegnare le cose di Raffaello e di altri maestri. Tornato in patria dipinse alcune cose in sul fare del Vecchi, che non piacquero, onde risolse di seguire l'esempio del cavalier Ventura Salimbeni suo fratello materno, e recatosi in Lombardia lungamente studiò in Parma ed in Bologua. In quelle due celebri scuole mutò alquanto la prima maniera, finche vinto dal florido, e castigato stile del Barrocci, in questo si sermò, e su sorse il più vicino imitatore dell'illustre Pesarese. Di questa bella maniera è la Caduta di Sinon Mago in S. Pietro di Roma, lo Sposalizio di S. Caterina nel Refugio, ed il S. Raimondo S. Domenico di Siena, la Disputa del Sacrameuto nel duomo di Pisa, ec. Conviene però confessare, che seb-bene il Vanni si accosti moltissimo al Barocci nelle teste fanciullesche, nel colorito ed in alcune altre parti, non lo raggiunse nella grandiosità del disegno e nella franchezza del pennello. Oltre di che il Vanni dipingendo talvolta per poco prezzo. o cose di non molta importanza, si scordò l'onor dell'arte, e fece qua-

(MICHELANGELO CAVAL.) provvide alla immortalità propria, più che coll'eccellenza della pittura

dri al di sotto del suo merito. Mori

nel 1609, lasciando ammaestrati

mell'arte i seoi figli, ai quali per

felice augurio aveva dati due de più

gloriosi nomi nell'arte.

coll'invenzione del colorire i marmi. Per eternare la memoria del suo ritrovato ed onorare il suo amoroso genitere « gli eresse un monumento sepolciale con colonne, « fregi, festoni e putti e con lo

u stemma gentilizio, il tutto diseu gnato in un grau pezzo di lastra u bianca, ma colorita artificiosau mente in ogni parte, come richiede u la natura delle cose, onde pare

u che sia un commesso di diversi' u marmi. Credesi che dasse i colori u al marmo con l'estratto di qual-

a che minerale, onde farli profoudamente penetrare. » Nell'iscrizione leggesi: Francisco Vannio... Mi-

chael Angelus .... novae hujus in petra pingendi artis inventor et Raphael ... filii parenti optimo, ec. 1656.

—— (RAFFAELLO) di lunga mauo miglior pittore del fratello, era nato nel 1596, e rimasto orfano

era nato nel 1596, e rimasto orfano di 13 anni, venne raccomandato ad Antonio Caracci, sotto al quale avanzò molto nell'arte. Se non che vinto dalla fama che si acquistò in

giovanile età Pietro Berettini, cercò d'imitarne lo stile, allontavandosi da quello del padre e del maestro. Sono sue lodate opere l'Andata di

Gesti Cristo al Calvario a S. Giorgio di Siena, in Firenze la sala Ricardi, la S. Caterina nella chiesa titolare a Pisa, ed il Presepio alla Pace in Roma. Vivea nel 1656.

(GIO. ANTONIO E GIO. FRANCESCO DEL), così chiamati per essere i più fedeli scolari ed ajuti del caval. Francesco, operareno in Roma in pubblico ed in privato, ed alcune loro pitture sono ricordate con lode nella Guida di quella capitale.

(Gio. Battista) fiorentino, o pisano, come alcuni pretendono, fu scularo dell' Allori, lasciato il quale, visitò le principali città d'Italia, e lungo tempo dimorò in Venezia, dove fece belle copie di Tiziano e di Paolo. Fu osservato come cosa

singolare, che il Vappi con tali

Una piccola Vergine che considera il Bambino Gesù addormentato. tell e : bre Santa Caterina da Siena che riceve le stimmate. che S. Francesco in eslasi, mezza figura, che tiene un Crocifisso, con un Angioletto ignudo che suona il violino. Da Gio. Battista. La cupola del duomo di Parma, rappresentante l'Assunzione della Vergine circondata di Angeli e di vergine circonuata ui Angen e at Santi ec. in quindici fogli, pubbli-cata nel 1642. Stampe pregevolis-sime, e di somma utilità, perocchè questo capo d' opera del Correggio è oggi talmente guastato, che non ai può formarsene una perfetta idea guite per c che per mezzo delle stampe. Il Martirio di S. Placido e della DOD Valent sua sorella santa Flavia, dal Cor-· VA Firen: reggio. Le Nozze di Cana Galilea, dal signan celebre quadro di Paelo Verguese. e buc Stampa capitale in due fogli. quanto VANLOO (GIO. BATTISTA) di Morì z Aix, su scolaro iu Roma del Luti,

mina quell tì. M

che non cessava di ammirarlo. Era

egli nato nel 1684, e perche aveva appresi iu patria i primi rudimenti

dell'arte, rapidissimi furono i pro-gressi fatti in Roma, dove lasciò

tali opere da farlo distinguere tra

i suoi contemporanei : tra le quali

pag laut cort tenz dipi tre ( Vers. me ( sero seito

VA!

1582.

la trad si di A

alla me egli por

Quattr's

giose re

ebbe opportunità di dare spleudide prove del suo ingegno inventore, e del suo buon gusto per gli apparecchi delle soleuni feste datesi allora

in Mantova. Dicesi che aveva quasi condotto a fine un lungo Trattato degli edifizi e delle più illustri fabbriche autiche e moderne di tutto il mondo, quando fu da immatura mor-

te colpito in età di ventiquattro anni.

VANNOLA (IGNAZIÓ), da Scesi, celebre orefice e valente scultore, che operava in Firenze nel 1566, si distinse tra i molti artisti chiamati a lavorare in occasione delle nozze del principe Francesco I Medici colla regina Giovanna arciduchessa d'Austria. Fra le altre cose fece la statua della llarità, che fu trovata opera per ogui rispetto pregevolissima.

VANNUCCHI (ANDREA). V. Sarto del.

VANNUCCI (PIETRO). V. Peru-

VANONE (Andrea), nato nella provincia comasca, (fino dai tempi de' primi imperatori romani feconda di architetti, scarpellini, capi maestri e muratori, che intraprendevano l'esecuzione d'importanti edifi-zi in Roma ed in ogni parte d'Italia e delle Gallie) fu chiamato a Genova per erigere il palazzo del Doge: grandiosa mole forti-ficata d'occulte catene di ferro. A Sarzana in una spaziosa piazza fece scavare una gran cisterna a co. modo pubblico; e sebbene molti ne avessero presagito cattivo esito, riuscì a meraviglia. In appresso fu dalla repubblica di Genova impiegato nel fare nuove fortificazioni, nel ristaurare o riformare le vecchie ed in altre opere d'importanza. Visse lungamente da tutti stimato ed amato per le sue morali viriu. Aveva un avia di perfetto stoico, sempre concentrato in se stesso, e non curante dell'esteriore. Fu buon amico, officioso, generoso, ma senza quell' esterna amabilità che spesso

supplisce all'essenziale, o almeno ne fa risaltare il valore. VANVITELLI (GASPARE) detto

VA

dagli Occhiali, nato in Utrecht nel 1647, venne giovinetto a Ro-ma, ma di già ammaestrato nell'are fu in modo preso dallo studio delle belle cose di Roma antica e moderna, che si fece a comporre quadri rappresentanti quanto di più magnifico contiene. Ma Gaspare quanto di non si accontento di darne le vedute, che volle essere esatto negli alzati e nelle piante, onde i suoi quadri, oltre il diletto, arrecano ancora utile ai pittori e specialmente agli architetti. Ai fabbricati aggiugneva qualche veduta di paesaggio a seconda delle circostanze, ma sempre varia e di buon essetto. Fece altresì vedute di alcune altre città e di grandiosi edifizi in piccole e grandi tele, avute lo grandissimo pregio da tutti i conoscitori. Morì

in Roma nel 1756, lasciando un figliuolo degno erede delle sue virtin.

(LUIGI) nacque l'anno 1700 in Napoli, da Gaspare d' Utrecht, pittore di prospettive e vedute, che colla moglie Anna Laurenzini trovavasi in Napoli ai servigi del vicere, don Luigi della Cerda. Non contava che pochi mesi quando fu dai genitori portato a Roma. Fanciullo di sei anni, sotto la direzione paterna disegnava dal vero, e di venti dipingeva a fresco la cappella delle reliquie in santa Cecilia, e faceva all'olio il quadro di questa

ed in breve abbandonò quasi del tutto la pittura. Perocchè il cardinale di S. Clemente lo conduceva in Urbino per ristaurare il palazzo Albani, e colà trovandosi, architettò le chiese di S. Francesco e di S. Domenico. Non contava che 26 anni quando fu nominato architetto di S. Pietro.

Santa. Ma Luigi aveva in quell'età,

o forse prima cominciato a studiare

l'architettura sotto Filippo Ivara,

lucaricato di soprintendere agli

Tornato a Roma, fece un aggiunta di camere alla libreria del collegio Sta romano, risarci la Rufinella a Frascati, e per il ministro di Portogallo diresse il lavoro di una ricca cappai pei bli pella, che fu trasportata e collocata nella chiesa de' Gesuiti di Lisbona: ma la sua più gran fabbrica di quei tempi fu il grande convento di S. Agostino. Si dice che nel 1745 andò ten pos re. tol a Milano per la facciata del Duomo, ch'egli ideò tra il gotico ed il greco, ma che poi, per la guerra e per altre circostanze rimase senza dei ral facı effetto. l'u: In occasione del vero, o supposto pericolo della cupola Vaticana, il Vanvitelli la cinse con un cerchiotro рi , Vaz ne diviso in trentadue pezzi, ognuno glia dei quali ha due maglie da un capo ed una sola maglia dall'altro, onde ciat di 1 si concatenano con due cunei di l'altro in giù. I cerchioni furono poi coperti di travertini e di calce per difenderli delle intemperie. gola per mez chi euri Per l'anno Santo del 1750, egli diresse gli ornamenti delle tribune

in S. Pietro, l'illuminazione della

cupola in modo nuovo, l'apparato

di una Santificazione, i funerali della regina d'Inghilterra, il tra-sporto della Pietà di Michelangelo.

La riputazione acquistatasi dal

Vanvitelli nell'architettura era ginn-

ad o

dini,

ni ,

inter terna

cia i

1

-

corte, indi due spaziosi passaggi consispondenti ai due primi cortili per comode delle mute e delle carrozze. Nel mezzo del portico e di tutta la gran mole è l'altro vestibolo parimenti ottagono, e adornato di consimili colonne. Che colpo d'occhio dal suo centro! Due lati di esso ottagono sono per la continuazione del portico, quattro per quattro larghi passaggi ai quattro cortili euritmeticamente disposti; uno per la grandiosa seala regia, ch'è

per la grandiosa seala regia, ch'è tutta aperta, e l'altro incoutro del gruppo della Gloria e della Virtu. Ciascun cortile è un gran rettangolo cogli angoli tagliati a petto. Ciascun portone laterale delle due fossista infila del carattire delle due facciate infila due cortili; onde tutti e quattro si comunicano e per il portico e per le suddette infilate ». " Da un lato è il grazioso tea-trino domestico di corte di pianta circolare ripartita in nove vani per palchetti a quattro ordini, fiancheggiati da colonne corintie intiere di marmo da fondo in cima. La scala regia è tutta incrostata di marmo ed adorna di colonne . . . , La cappella reale è un gran rettangolo terminato semicircolarmente con de-

corazione di colonne corintie . . . . Gli appartamenti son tutti doppj e girano per tutti quattro i gran lati del palazzo ed internamente per ciascuno de quattre cortili e lungo il gran portico. Le sale, le antica-mere, i saloni, le gallerie, le cappelle segrete e le scale private sono pelle segrete e to some pelle segrete e to some distribuite, di grandinse dimensioui, di buoni rapporti, ed anche

con qualche varietà di forme ». " Il mirabile di quest'opera non si è ancora accennato : è ne suoi acquidotti a tre ordini di arcate le une su l'altre d'un'altezza spaventosa, e di un tratto ben lungo per congiugnere due monti Tifati, non dalle Forche Cauditre. Un fiume d'acqua scorre per questi condotti e per trafori artefatti nelle montagne, per indi andar a cadere

in laghetti ed in fontane d'ogni spezie, che abbelliscono e ricreano interno e l'esteriore della regia Delizia. Una costruzione sì ardita e sì solida non lascia più ammirare quanto di più decantato si è fatto altrove, ed in qualunque tempo ». Durante la costruzione di tanta mole, prestandosi alle altrui richie-

V۸

diede moltissimi disegni per pubbliche e private opere; tra le quali in Napoli il quartiere di cavalleria al ponte della Maddalena. La scala, sagrestia e cappella della Concezione a S. Luigi di Palazzo. Colonnato dorico al Largo dello

Spirito Santo per la statua eque-stre di Carlo III re di Spagna. Le chiese di S. Marcellino, della Rotonda, della Nunziata.

A Resina il Casino di Camplieto; Matalone un altare ed un ciborio; a Benevento un ponte, a Bre-scia la sala del pubblico, a Milano il ristauro del palazzo di corte.

Erano di poco terminate le fe-ste per le nozze e per il primo arto della regina Carolina, quando l'illustre architetto infermo in Napoli e dopo pochi giorni morì in età di settantatre anni.

Fu Luigi Vanvitelli di portamento

docile e fucile cogli operaj, studioso, disegnatore indefesso, profondo conoscitore del meccanismo, saggio nella distribuzione e decorazione degli edifizj. Ebbe i suoi difetti nell'arte, ma compensati esuberantemente da singolari virtù. Fu buon padre, ottimo marito, amico siucero e leale, onde lasciò in tutti i buoni e negli amici delle belle arti eterno desiderio di sò.

Dalla sua scuola uscì Pier Marini, ch' eghi stesso mandò a Milano per le fabbriche di corte, al quale questa città deve in parte il buon gusto de moderni editizi, ed i primi abbellimenti che vi si operarono durante il governo dell'arciduca Fer-dinando d' Austria.

VARELA (Francesco), nato in

VARGAS (ANDREA), pittore di storia e frescante, nacque in Cunca circa il 1613, ed in matura gioventù studiava a Madrid sotto Francesco Camilo, che prese ad amarlo per il suo gentile ed onorato carattere, onde non mancava di procu-rargli utili lavori. Di ritorno in patria il capitolo della cattedrale gli commetteva di dipingere a fresco la cappella di Nostra Signora del San. tuario ed alcuni grandi quadri al-l'olio. Aveva Vargas ricevute dalla natura felici disposizioni per diventare un egregio pittore; ma egli per indolenza non assecondo l'opera

della natura, non dipingendo che in ragione del prezzo. Moti nel 1674. grand' uono di essere collocato tra Raffaello e Giulio Romano. Nato

in Siviglia nel 1502, dopo di avere

alcun tempo lavorato in patria di

piccoli quadri da mandare in America, passava a Roma, dove fu allievo di Perino del Vaga. Il primo suo quadro eseguito appena tornato in patria, fu una Natività sotto alla

quale scrisse: Tune discebam: Lui-gius de Vargas. Terminò questo bel lavoro nel 1555, indi per la cattedrale di Siviglia fece il cele-bre quadro, detto della Gamba

al

dς le

da

Pil

gn Cb

Cist Tri cel

#### Fra le stampe isolate trovansi le seguenti;

V duta prospettica della gran Gara del bacite d'acqua alla riva della Senna al di sopra di Parigi per mettere il battello nell'onde, intrapresa sontuosa, che mai non ebbe

presa sontuosa, che mai non ebbe il suo eff tto, 1764. Veduta del nuovo giardino del palazzo reale.

Busto di donna intagliato nel gusto di matita rossa, da Carlo Vanloo.

La Mercautessa d' Agnetous, da Schenau.

I Piaceri dell' Infanzia.

VARIN (GIGERPE), fratello del precedente, integliò nello stesso genero, ma pubblicò pochissime stampe.

VARNELAM (FRANCESCO) detto il bravo, nacque in Amburgo nel 1658. Studiò ed operò lungamente in Roma, di dove passava a Vienna nella qualità di pittore della imperial corte. Lavoro molto in questa e per altre città della Germania, dove godeva grandissima riputazione. Morì in Vienna nel 1724.

VAROTARI (DARIO), nato a Ve-

VAROTARI (DARIO), nato a Verrona nel 1539, fu scolaro o amico di Paolo Calliari, ma formò il suo stile sopra altri esemplari. Recatosi a Padova, si stabilì ia quella città, dove fu capo di una nuova scuola. Nelle prime sue opere, quali sono quelle di S. Egidio, si mostrò castigato disegnatore, ma alquento timide nei contorni; più risoluto lo vediamo nelle susseguenti. Non tenne però sempre lo stesso stile, avendo talvolta imitato Tiziano e talvolta Paolo ed altri moderni artisti. Dico ciò rispetto al disegno ed alla composizione, poichè il Varotari mai non ebbe la vaghessa, nè il vigore del colorito veneto. Operò in Padova, in Venezia, in Rovigo, e morì nel 1596, lasciando un figlio

Al Varotari, che abbiamo finore Diz. degli Arch. ecc. T. 111.

ed una figlia eredi della sua viriù.

risguardato soltanto come pittore, dobbiamo ora dar luogo tra i buoni architetti del suo tempo. Architetto al Dolo una Villa per i patrizi Mocenigo, e costrul in riva alla Brenta un bel casino per il

celebre medico Acquapendente, e la gentil casa a Mantecchia de' Caodelista a poca distanza da Padova. Mentre egli delineava in questo elegante casino un oriuolo a sole si ruppe improvvisamente il primo palco, sul quale egli trovavasi, e cadde nel palco inferiore, senza ri-

portarpe lesione alcuna. Parvegli questo un miracolo della Madonna del Carmine, per la quale nudriva parziale devozione, e che in quell'istante di pericolo invocò; e perchè era di dilicatissima pietà; re-

cossi subito a Padova per prendere l'abito del Carmine. Ma mentre faceva orazione uella chiesa del Carmine, fu sopraffatto da fulminante apoplessia che lo trasse al sepolero.

(ALESSANDRO) detto dalla patria il Padovanino. sebbene fosse quasi ancora fauciullo quando rimase orfano, tanto aveva di già appreso dei paterni ammaestramenti, che recatosi a Venezia, potè dopo pochi auni farsi nominare tra i

buoni artisti. Fece egli i primi studi sui freschi di Tiziano, che allura conservavansi in Padova, e le copie fatte nella sua facciollezza formano tuttavia la maraviglia de' econoscitori. Continuò in Venezia gli stessi studi, e così a dentro penetrò nel carattere di questo sommo maestro, che molti lo preferiscono ui migliori suoi allievi. In fatti il Padovanino seppe hen trattare tutti i temi del Vecellio i gentili con grazia, i forti con robustezza, gli eroici con grandiosità; ed in questi ultimi

fu veramente a tutti superiore. Copubbe le regole fundamentali del
sotto in sur, delle quali diede così
luminosa prova in tre storie di S.,
Andrea dipinte nella sua chiusa titolare di Bergamo. Si avvicinò pure

al suo unico esemplare, nella sobrictà del comporre, nelle mezze tinte, nei coutrapposti, nel colore se delle carui, nella morbidezza e facilità del pennello. E se avesse postuto accostars gli ancora nella vipezza e nella verità dell'espressione, Tiziano non sarebbe unico. Il asuo capo lavoro è il Convito di Cana Galilea, che ora conservasi mell'Accademia di Belle Arti di Venezia, ove col quadro della Presentazione al Tempio di Tiziano, ne forma il principale ornamento. Alstre sue pitture trovansi in Venezia ed in Padova, pochissime altrove. In Milano due Sacre Famiglie con

altre figure di questo grande maestro possede conservatissime l'orefice signor Corneliani, le quali tra i diversi quadri d'altri valenti maestri, richiamano l'atteuto sguardo degli osservatori. Nella reale galleria di Firenze vedesi un Cristo morto, le di cui tinte sono alquanto annerite. Morì Alessandro

il 1650. Gli sopravvisse lungamente la sorella. VAROTARI (CHIARA), la quale acquistò meritata celebrità nei ritratti, ed era veramente degna che

in età d'oltre sessant'anni, avanti

il suo, dipinto da lei medesima, fosse collocato nella real galleria di Firenze. Pretende il Boschini che tenesse in Padova scuola di pittura,

nesse in Padova scuola di pittura, come in Bologoa la Sirani, e che fossero da Chiara ammaestrate nell'arte Lucia Scaligeri e certa Tarabosi. Vivea ancora nel 1669.

— (DARIO) il giovine, figliuolo di Alessandro, era forse troppo ricco dei paterni guadagni per occuparsi interamente della pittura, e

cuparsi interamente della pittura, e pare che non la esercitasse che in qualità di dilettante, come professava la poesia, la medicina e l'intaglio. Ad ogni modo fece alcuni

ragionevoli quadri da regalarsi agli amici, e particolarmente ritratti di alile giorgionesco, come intagliò alcune belle stampe.

VASARI (Giorgio) nacque in Arezzo nel 1512, ed apprese il disegno sotto Michelangelo ed Andrea del Sarto, poscia a dipingere sotto il Priore ed il Rosso. Nella prima gioventù, per la parentela che aveva col cardinale Passarino, ajo d'Ippolito e di Alessandro dei Medici, su ammesso alle lezioni di Belle Lettere che Pierio Valeriano Bolzanio dava ai giovani principi; indi passò a Roma alla corte di Ippolito creato cardinale, e colà studiando le opere di Raffaello e di Michelangelo, e copiando con im-proba fatica gli antichi marmi, si formò uno stile che sebbene si accosti in parte all'antico ed al far di Ressaello, ricorda più di tutto la maniera di Michelaugelo, sul di cui cartone fece i propri studi. Inten-deva Giorgio assai bene gli ornati e l'architettura e disegnava con grandissima facilità; ma in sull'esempio di Michelangelo trascurò al-quanto il colorito. Fu nelle invenzioni fecondo, ma facile ad ammettere nelle sue composizioni figure senza bisoguo, ed alle quali potreb-be dirsi: Toglietevi di qui, che non avete a farci nulla: Viene pure accagionato di poca espressione, e di

l'eremo di Camaldoli, in Roma, Napoli, Bologna, Rimini e Firenze dove condusse vastissime storie di commissione di Cosimo I, il quale avendo preso ad amarlo e stimarlo, lo adoperò in tutte le sue grandi fabbriche degli ufficj, di palazzo vecchio ed altrove come architetto; nella quale professione fu Giorgio Vasari veramente grand' uomo e degno di seder vicino al suo incomparabile maestro ed amico Michelangelo Bonarroti. Ma ciò che rese più glorioso e più celebre il suo nome è l'immortale Opera delle Vite dei Pittori, Scultori ed Architetti, nella quale, sebbene

avere adoperati ajuti che talvolta

fanno torto al suo credito. Le priu-

cipali sue opere di pittura sono nel-

siano così frequenti gli abbagli, inseparabili da cost vasto e vario lavoro, e sebbene venga accagionato a torto o a ragione di parzulità per

la scuola patria, contengonsi tanti utili notizie ed è dettata con una così elegante semplicità di stile, che dopo dugento sessant' anni occupa

ancora il primo seggio tra i libri pittorici italiani e stranieri. Morì ricco ed onorate in Firenze, l'anno 1574. VASARI (LAZZARO), nato in

Arezzo nel 1380, prima di contrarre domestichezza con Pietro della Francesca, pere che fosse soltanto miniatore: ma avendo da questi imparato a dipingere grandi figure, seppe ancora dar loro espressione e naturali movense, onde venne risguardato come uno dei buoni pit-tori dell'eta sua. Morì in patria nel 1452. Era suo liglinolo

(GIORGIO) seniore, che nato nel 1416, lavorò di vasi, ed ammae-strò nell' arte sua cinque figliuoli, tra i quali Antonio, che fu il padre del nostro pittore, architetto e biografo pittorico Giorgio, il più celebre di lunga mano di questa famiglia di artisti. Morì il vecchio

Giorgio nel 1484. VASCELLINI (GAETANO), nato a Castel S. Giovanni , territorio bo-lognese , circa il 1740 , apprese il disegno da Ercole Graziani; indi recatosi a Firenze, studiò l'intaglio sotto Carlo Faucci. Dimorando in quest'ultima città, incise all'acqua-forte molti ritratti di celebri Fiorentini per commissione di F. Allegrini. Ripatriatosi nel 1768, pub-

blicò un buon numero di stampe, tra le quali le seguenti : S. Giuseppe e S. Francesco di Paola dal Conca.

Figura nuda di una Ninfa veduta per il dorso, che si riposa.

La Maddalena Penitente assisa sopra uno scoglio, da Francesco Forini. La Venere, da Tiziano.

La Danae, dallo stesso. Il fenciullo Mosè presentato alla figlia di Faraone, da Jacopo Vignali.

VA

VASCONI (Luigi), romano, fioriva in principio del secolo decimot-tavo. Non si hanno positive notizie di lavori d'architettura d'impor-

tanza eseguiti sui disegni di lui, o sotto la sua direzione; ma ci restano testimonianze delle sue cognizioni nell'arte in molte stampe architettoniche intagliate all'acqua-

forte ; tra le quali 11 Prospetto e la Pianta dello Spedale di S. Gallicano in Roma, architettato dal cavaliere Filippo Ruzzini.

Stampe rappresentanti le mac-chine per il Sauto Sepolero di S. Lorenzo in Damaso. Tutte le figure che ornano il libro intitolato Manuale di Architettura di Gio. Branca, pubblicato in Roma nel 1718.

VASCONIO (GIUSEPPE), uno degli accademici di S. Luca, fioriva nel 1657, e fu in Roma adoperato in pubbliche e private opere, senza che per altro ottenesse di sollevarsi al di sopra della folla de' maestri

mediocri dell' età sua. VASELLI, o VASSELLO (ALES-SANDRO), fu scolaro del Brandi, uno de' migliori allievi del Lanfranchi. Di questo pittore vedevausi in una chiesa di Roma alcune mediocri opere, unico testimonio non dub-bio del suo sapere. VASI (CAVAL. GIUSEPPE), intagliatore romano, che operava in pa-

tria dal 1730 al 1766. Pubblicò le stampe eseguite sui propri disegni, di tutte le fabbriche erette in Roma e fuori di Roma da papa Clemeu. te XII; la facciata della basilies lateranense; la facciata e portico di santa Maria Maggiore; l'apparato funebre per l'esequie fatte nella chiesa de santi Apostoli in Roma

a Giacomo III re della Grau Brettagna nel 1766.

VASI (MANIANO,), nato in Venezia nel 1712, apprese il disegno e l'integlio in patria, indi viaggiò

e l'integlio in patria, indi viaggiò in diverse parti d'Italia, ed incise sui propri disegni od altrui, alcune vedute dei monumenti d'Italia tra le quali la

Veduta della città d'Ancona, in tre fogli, dai disegni di Vanvitelli. La Gran Pianta di Roma, ec.

VASSALLO (ANTONIO MAMA), genovese, fu scularò in patria di Vincenzo Malò, che dalla scuola di Roma era venuto a dimovare in Genova. Da costui apprese il Vus-

sallo quel vigoroso colorito, che vedesi ne suni quadri di fiori, di frutta, di animali. Dipinse altresì alcuni paesi con gusto e pieni di verità, introducendovi belle figurine di uomini e di animali; e dicesi che avesse pure cominciato a trattare la storia, quando fu in fresca virilità sorpreso da immatura morte

in sul finire del diciassettesimo secolo.

VASSENBERG (GIOVANNI ABELE) nacque in Groninga l'anno 1689,

ed spprese i priecipj della pittura

in patria sotto meno che mediocre maestro. In appresso approfittava dei consigli di vander Werf, col quale aveva fortunatamente contratto amicisia in Roterdam. Alcuni sfondi di sale e qualche somigliantissimo ritratto veduti dal principe d'Orange procurarono a Wassenberg l'o-

nore di ritrarlo. Dopo quest'epoca

fu il pittore più accreditato alla corte del principe, nè più gli mancarono importanti ed utili lavori. Oltre i moltissimi ritratti, condusse pregevoli quadri di storia per luoghi pubblici e per private gallerie, tra i quali una Natività così dili-

gentemente finita, che pochissime cose si erano vedute nella stessa Olanda fatte con maggiore pazienza. Morì in patria in età di 60 anni.
VASSER (ARRA), nata a Zurigo

vasses (ANNA), nata a Zurigo nel 1679, applicossi nella prima fanciullezza alle lettere; ma non

ampena gli vennero sotto gli occhi alcune cose di miniatura, che subitamente si volse allo studio del disegno. I suoi parenti conoscendo l'invincibile inclinazione della fanciulla per la pittura, la raccomandavano al celeberrimo miniatere

Giuseppe Werner, il quale vedendo una copia che Anna aveva futta della sua Fiora, le insegnò ben tosto le pratiche del volorito perobè

sto le pratiche del volorito perche si applicasse al dipingere all'olio, e di sedici anni era di già valente pittrice. Ma la giovana allieva, più che a tutt' altro genere, inclinando

che a tutt' altro genere, inclinando alla miniatura, si licenziò dal masstro per tornare a Zurigo dove la fama divalgatasi della sua virtù non terdò a procacciarle importauti commissioni dalle corti di Londra, di Baden, di Stutgard, di Wirtem-

berg, ecc.; ed a tutte soddisfece at di là delle concepite speranza. Morì in patria l'anno 1713. VASSEUR (GIOVAN CARLO LE) nacque in Abbeville nel 1734, ed

apprese il disegno e l'integlio nelle scuole di Beauverlet e di Bouilli. Egli seppe distinguersi nell'arte per la scelta dei soggetti, che, sebbene

presi in gran parte da moderni pittori, sono sempre interessanti. Soggiungo un breve indice delle sue

stampe.

I frutti della buona condotta, da
Boucher.

L'Amor paterno, da Aubry. Jais, ossia la bella penitente, da Grenze.

La Beneficenza del re, da Barbieri il giovane.

L'occasione favorevole, da Lag-

Diana ed Endimione, da G. B. Vanloo.

Apollo e Dafue, da Luca Giordano.

La Vicinanza del Campo, con dei soldati in un villaggio montagnoso, ec. VASSILLACCHI (ARTONO),

VASSILLACCHI (ANTONIO), detto l'Aliense, nacque nell'isola

lasciò di mostrarsi eccelleute mae-

stro. Tali sono l'Epifania nella sala

del Consiglio dei Dieci, ed altre pitture nel palazzo ducale ed in

alcune chiese di Venezia; sebbene d'ordinario nella stessa Venezia ed in altre città, dove condusse grandi

opere, si mostrò da meno di quello

VAUGHAM (GUGLIELMO) na-

Apprese il disegno e l'iutaglio in

patria, ed abbiamo di lui tre stampe che ornano il libro intitolato: Suf-ferrings of Sir William Duk of Braid. Sono queste estremamente

cque in Inghilterra circa il

di Milo nel 1555, e fu in Venezia allievo di Paelo Veronese, il quale adombrato dei progressi che il Vuselementi della pittura in patria, e dipinse soggetti in sul gusto fiammingo, come conversazioni giulive, balli, nozze e simili, tratte d'orsillacchi faceva grandissimi, lo congedò dalla scuola, consigliandolo dinario dal vero. Recatosi a Parigi a non dipingere che piccole figure, siccome quelle ch'egli diceva più conformi al suo genio. Forse questo fu membro di quell'accademia di belle arti. Intagliò diverse cose, con. sistenti in figure isolate, teste, estreracconto avra qualche fondamento mità e simili destinate per la studio di verità; ma come le stesse cose si raccontano di Tiziano per conto de' suoi allievi. Morì in Parigi nel 1721 VAU (LUIGI DE), celebre ar-chitetto francese, occupo lungamente del Tintoretto, di Rubens, e di altri grandi artisti non capaci di così bassa gelosia, così non devesi facil-mente ammettere a carico del Calla carica di architetto del re ed ebbe gran parte nell'ingrandimento delle Tuilleries, dov'è quella sterminala galleria lunga 1360 piedi e larga 30 liari, uomo onoratissimo e giunto a troppo elevato grado per temere all' incirca, ornandola con ordine composito. Costrusse altresì la Porta la concorrenza di un giovane arti-sta. Soggiungono che l'Aliense non si sgomentò, e fecesi a studiare da del Louvre, i vasti corpi di fabsè i gessi formati sull'antico, ed a modellare e disegnare il nudo. A brica che sono ai fianchi del parco di Vincennes, dove nel cortile dorico tali esercizi aggiunse quello di coaumentò l'altezza delle colonne di piare le migliori opere del Tinto-retto, onde dimenticare quanto aveva ud modulo per accrescere quella del fregio, e rendere in tal guisa rego-lari i triglifi e le metope. Fece i imparato da Paolo; ma per quanto disegni per i palazzi dell'illustre facesse, in una delle sue prime pit-ture, posta nella chiesa delle Verministro Colbert, di Lembert, d'Hesselia nell'Isola, di Lionne, di Vau-le-Vicomte, di Fouquet ec. Dieda gini, mostrossi quasi totalmente pao-lesco. Da questo stile andò per alil disegno del collegio delle quattro tro a poco a poco scostandosi per accostarsi sgraziatamente ad uno Nazioni di forma nuova frammista meno buono, onde gliene fu data di linee curve e rette, con molti colpa, tanto più che non seppe guardarsi dal manierismo, che di abusi di decorazione. Disegnò eziandio la chiesa di S. Sulpizio, che su poi affidata alla condotta del Signor Gittard, ed indi ad altri architetti. que' tempi invase la scuola veneta; ed abusando del proprio ingegno, strappazzò talvolta il mestiere die-tro l'esempio de suoi emuli il gio-In tutte le fabbriche di Vau rimercansi riprovevoli licenze architettovane Palma ed il Cortona. Ad ogni niche, frammiste a belle parti. Morì in Parigi nel 1670. modo nelle più studiate opere non

care. Intagliò pure una raccolta per disegnare, pubblicata nel 1664.
VAUGHAN (N.) è conosciuto ch'egli era. Morì in Venezia nel 1629. VATTEAU (Antonio), nato in Valenciennes nel 1684, apprese gli tre gl' intagliatori inglesi per avere

- (GIROLAMO) allievo di Ga-

incise diverse tavole per il libro della Storia Universale delle Piante di Roberto Morison, stampato in Oxford nel 1715.

VAUQUIER (N.) intagliò diversi rami di fiori de Buptiste, e di sua

composizione. VAYMER (GIOVANNI ENRICO) nacque in Genova nel 1665, e venne ammaestrato nell'arte dal Gaulli. Sebbene lodevolmente riuscisse ancora nelle opere di steria, diedesi quasi esclusivamente ai ritratti, e su riputato uno de' migliori e più fortunati ritrattisti de' suoi tempi. Più volte fu chiamato a Torino per ritrarre de sovrani, i quali si chiamarono talmente soddisfatti della sua virtu, che cercarono con larghe offerte di trattenerlo nella qualità di pittore di corte: ma egli preferiva la libertà della privata vita al veramente grande pittore, ma forse fasto della corte, e rifiutò le loro offerte. Morì in patria l'anno 1738. VAZQUEZ (AGOSTINO ED AMORO

FRATELLI ) ebbero nome in Siviglia di valenti frescanti circa il 1591, nel quale anno furono adoperati dal capitolo della cattedrale in vaste opere di grande importanza. - (ALFONSO) nato in Roma da genitori spagnuoli, audò in età

di sette anni a Siviglia, e colà frequentò la scuola di Autonio Arfian. Ben tosto Alfonso prese a disegnare le opere de migliori maestri; il quale esercizio gli tornò sommamente utile, avendo acquistato correzione di disegno, grandiosità di forme, espressione. Perirono i fre-schi ch'egli fece nella cattedrale di Siviglia, e gli altri condotti in com-pagnia del Mohedano nel convento di S. Francesco, ma conservaronsi quelli rappresentanti S. Luigi Bel-

più rinomati suoi quadri ad olio sono quelli della vita di S. Ramon, fatti in concorrenza del Pacheco pel

trando nel convento di S. Paolo. I

convento della Mercede, ed il ricco Epulone posseduto dalla famiglia d'Alcala. Morì circa il 1645. spare Becerra, operava in Valladolid nel 1568, ma le sue opere confuse con quelle dei buoni artisti de suoi tempi non permettono di darne assentato giudizio. Supplisce a tale incertezza la testimonianza del maestro, il quale nel suo testamento lo raccomaudava al re come uno de'migliori allievi.

cque in Siviglia circa il 1520, e fu scolaro del pittore Giacomo della Barrera. La sua più celebre opera di pittura era il quadro di Nostra Signora della Grenade nella corte

degli aranci in Toledo, per la quale, nel 1568, gli furono pagati 24,000 reali. Facendo allusione al luogo il pittore rappresentò la Vergine in atto di offrire un arancio al di-vin Figlio. Fu Vazques Giovanni

più graude scultore, nella quale professione ebbe in Spagna pochi eguali, avendo fatte opere d'importanza ed in Siviglia ed in Toledo ed in altri luoghi per ornamento

di chiese e di palazzi, e statue e bassi rilievi e fregi architettonici. Nel 1579 operava in Malaga.

VECCHJ (GIOVANNI DE') nato in Borgo S. Sepolcro nel 1536, fu scolaro di Raffaellino del Colle. Recatosi giovane a Roma, fu dalla famiglia Farnese mandato alla celebre loro villa di Caprarola, dove dipinse diverse storie, di cui ne dava gli argomenti il commenda-tore Annibal Caro, a competenza di Taddeo Zuccari. Molte cose sece ancora in Roma per chiese e per privati, e disegnò i cartoni per i musaici della tribuna del Vaticano. Morì in patria nel 1614.

VECCHIA (PIETRO DELLA) nacque in Venezia nel 1605, e fu scolaro di Alessandro Varotari, dalla di cui maniera si alloutanò alquanto per vaghezza d'imitare Giorgione, Tiziano, il Pordenone, onde si vedono opere del Vecchia di diversi

stili. Pochi pittori veneziani lo uguagliarono nel dipingere il nudo, che nelle accademie soleva nell' istesso tempo disegnare e colorire; come pochi pittori veneziani lo superarono nella licenziosità del costume, essendosi fatto lecito d'introdurre nei più serj argomenti caricature ridicole in sul far di quelle del Callot. Si dice che copiasse tutti i musaici

il soprannome di della Vecchia colla somma sus perizia nel risarcire le vecchie pitture. Morì in patria nel 1678. VECELLIO (FRANCESCO) nato in Pieve di Cadore da distinta famiglia, l'anno 1475, apprese in pa-

di S. Marco, e che si acquistasse

in Pieve di Cadore da distinta fatria i primi rudimenti delle latine ed umane lettere fino agli undici anni, quando, tratto dall'esempio del minor fratello Tiziano, mostrando desiderio di studiare la pittura, fu mandato a Venezia sotto la direzione di Gentile Bellini, presso al quale studiò l'arte in quattro anni con straordinario profitto. Di quindici anui, desideroso di conoscere le contrade del Levante, dove la Repubblica possedeva ancora Candia ed'altre minori isole con una non piccola parte del greco continente, s' inscrisse nella milizia, che professo fino all'età di trentott'auni. Di ritorno in patria desiderava di darsi al traffico, ma il fratello, che aveva di già nome di eccellente pittore, lo consigliava a ripigliare la mal abbandonata professione di pittore, e sotto la sua direzione potè in breve giustificare il fraterno consiglio. Alcune opere eseguite in S. Salvadore di Venezia, altre a Campo San Piero e nella parrocchiale d'Oriago, fecero dire a Tiziano di non conoscere alcuno da potergli stare a fronte fuorche Francesco. Intanto, essendo morto il padre, questi abbandonava Venezia, per fissare la sua dimora in Cadore, dove gl'interessi della fumiglia richiedevano la presenza di uno dei due fratelli. Non perciò

abbandonava la pittura, come ne fanno luminosa prova lo stupendo quadro fatto per la parrocchiale di S. Vito di Cadore, che tuttavia conservasi intatto, ed altre opere di minore importanza. Ciò dovrebbe bastare a togliere ogni verosimiglianza alla calunniosa tradizione, che Tiziano, mosso da timore di vedersi dal fratello superato; lo consigliasse a darsi al traffico, e perciò gli ottenesse dall'imperatore Carlo V tali privilegi ed esenzioni, per commerciar grani e leguami, che largamente lo compensavano dei guadagoi della pittura; ma a rimover ogni sospetto basterà l'osservazione, che Tiziano non ottenne i favori di Car-

mente lo compensavano dei guadagoi della pittura: ma a rimover ogni
sospetto basterà l'osservazione, che
Tiziano non ottenne i favori di Carlo V che dopo il 1532, quando egli
era giunto ai 55 anni e Francesco
ai 57. L'alta riputazione di uomo
ouorato e non ignaro de' politici
affari, unita alla distinta condizione
dall'antica famiglia Vecellia, lo tenne
frequentemente occupato ne' pubblici affari della patria, che lo perdette nel 1560.

(TIZIANO) nacque ancor

esso in Pieve di Cadore nel 1477,

e di otto anni mostrò la sua incli-

nazione per la pittura, dipingendo un piccolo tabernacolo posto in sulla pubblica via (e non in propria casa, come scrisse il signor Maier nel suo libro della imitazione pittorica, in cui prese di mira le mie memorie sulla vita dei Vecellii) come di 99 nnui manifestava il suo amore per l'arte, dipiogendo una Pietà destinata, invece di menzognera lapide ad attestare sopra il proprio sepolcro la sua virtù e la súa religione. Il suo primo maestro su Gentile Bellini, il quale vedendolo, dopo alcuni anni, allargarsi dalla sua maniera, che molte parti conservava dell'antico stile, gli dichiarava che mal riuscirebbe nell'arte; oude Tiziano passava sotto Giovan Bellini. Certa cosa è che egli andò debitore a questi due maestri di averlo ben

diretto ne primi studj. ma deve a

a questo si accostasse, uscendo dalla scuola belliniana. Giurgione, uato un anno dopo di Tiziano, fu suo condiscepolo presso Giambellino, e fu forse più grandioso, ma meno soave e meno corretto di Tiziano; dę рг e chiunque attentamente esaminerà riu le opere dei due più illustri allievi Ma del Bellini non troverà altra somidel glianza tra loro, che quella che doveva essere tra due sommi ingesan gni usciti dalla medesima seuola. La posterità collocò il Vecellio nel oli esse triumvirato dei più illustri pittori a canto a Raffaello ed a Correggio. COL tegi S'egli non conobbe, come il primo, il bello ideale delle forme e la filoche da I sofia dell'espressione, se cede nel Ben chinro scuro a Correggio, è superiore ad ambidue nel colorito, ed cesc cia è il più vero imitatore della natu-ra. Il S. Pietro Martire ed il S. Lo-Tizi renzo nel genere robusto; il Trionfo itali della Fede e l'Apoteusi di Carlo V la s per abbondanza e sublimità d'inl'art venzione: la Venere, la Maddalena, Adone e Venere, la Danae, Calisto, il trionfo d'Amore ec. nel genere delicato sono capi lavoro inimitasons zieli prio cizia bili. Niuno fece ritratti e paesaggi che vincano quelli di Tiziano, niuno che рег perí operò più di lai, pochissimi furono al par di lui onorati dai principi e dai altri grandi, o godettero più lungo tempo-viventi delle gloria dovuta al ma-

Vasi

Aveva veduto mancare in pochi anui i suoi più intimi amici, da prima

bella stagione. Ma era di poco giunto

a Venezia quando gli fu recata la

ai confini del ducato d'Urbino trovè ende ritrarre l'imperatore Carlo V, quel duca, che accompagnatolo al proprio palazzo, l'onorò con ogni ognun sa quanti singolari favori ebbe poi sempre da così grande principe, maniera di accoglimenti, e lo fece che lo ammise nella sua più intima confidenza, a seguo che chiamato ad Augusta nel 1548 e 1550, scricolle sue carrozze e livres accompaguare fino a Roma, dove fu ricevuto veva Melantone a'suoi amici, che con straordinarie dimostrazioni di stima ed alloggiato colla sua fami-glia nel palazzo di Belvedere. Ho di già acceunato i suoi due viaggi il personaggio che aveva sempre libero l'accesso presso l'imperatore era Tiziano Vecellio. Partito l'imperatore da Bologna, il duca di in Augusta e gli onori compartitigli dall'imperatore. Tutti i Dogi di Venezia vollero avere il proprio ritratto da lui da che ebbe l'ufficio Muntova seco condusse Tiziano alla sua capitale e colà l'ebbe alcun tempo in corte. Narrasi che in tale. della Sensaria, e tutti lo ebbero carissimo, ed iu ogni occasione mooccasione passando Tiziano per Parma col duca di Mantova, fu a nome del capitolo di quella cattedrale strarono la singolare stima che nuricercato a dipingerne la cupola; drivano per così grand' uomo. Ouorato in propria casa da Eu-rico III re di Francia, e da diversi alla quale inchiesta non potendo egli aderire, disse, che avevano in

principi che lo accompagnavano, sebbene avesse di già 94 anni, seppa città tale pittore che ben poteva fare quanto lui, e loro additò il Correggio. Ed in quella guisa che il piacevolmente intrattenerlo e splenpittor Cadorino aveva corrisposto alle cortesie di Alfonso di Perrara didamente regalare lui e tutta la sua corte. Altra volta avendo a faceudo per lui diversi quadri e mensa due cardinali ed altri distintr più volte ritraendo la segreta sua personaggi: prendi la borsa, disse sposa Laura Eustochio, così non al suo innestro di casa, e spendi come se avessi tutto il mondo da volle mostrarsi men grato al signore di Mantova, lasciando in sua corte trallare.

i ritratti dei primi undici Cesari (perocchè il dodicesimo non è sua opera) che furono tenuti insigni Pietro Aretino, indi Iacopo Sausopitture vino, Pierio Valeriano Bolzanio ed Nel 1537 tornando Carlo Vitrionil fratello Francesco; ed il suo cuora faute da Tunisi, Paulo III che deaccostumuto alle dolcezze dell'amicizia, aveva bisogno di qualche sol-lievo. Recavasi perciò nel Friult siderava di avere un abboccamento con lui , erasi recato a Bologna , e per mezzo di Pietro Aretino, fatto presso il Signore di Spilinbergo, a se chiamare Tiziano, lo mandava che pure era suo amico, e co à lun-gamente trattenevasi, rapito dal raro incontro a Cesare, il quale, sebbene conoscesse le ambiziose mire del poningeguo, dalle virtù e dalla bellezza d'Irene, figliuola di quel Signore, tefice per l'ingrandimento di suo figlio Pier Luigi Farnese, non seppe che di già erudita ne principi della pittura, compiacevasi di avere Tinegare al suo pittore la domanda di vedere il papa nella sua fermata ziano a suo Maestro. Abbandonando in Busseto. E perchè in tale occa-Spilinbergo, confortavasi Tiziano colla sperauza di mantenere cull'ilsione non aveva il papa avuto tempo di farsi ritrarre, volle che Tiziano gli promettesse di andare a Roma; lo che eseguì ott'anni dopo, recanlustre alunna epistolare corrispondenza e di rivederla al ritorno della

do visi con numeroso seguito. Giunto Diz. degli Arch. ccc. T. 111.

pochi anni frequentava il suo studio, fu l'ultimo suo amico, (V. Verdizzotti Gio. Maria) oltre il figlio Orazio, che mai non si diparti da lui, Marco Vecellio suo cugino e segretario, ed il fauciullo destinato da Marco a perpetuare nella famiglia Vecellio il glorioso nome di Tiziano. Giunto ai 99 anni, conservava tuttavia la piacevolezza e le men-tali facoltà dell'età virile, se non che lagnavasi di sensibile indebohimento nella vista, non però tale che gl'impedisse di consacrare una 138 parte del giorno coi consueti lavori, non per trarne profitto, ma per farne dono egli amici, e per collocarne po Co uno di divoto argomento presso al proprio sepolero, che tenesse luogo res di uon menzognera lapide, ed attealc atasse la sua pietà. Nel 1576 mani-festossi in Venezia il contagio di Đa ell così perversa natura, che riuscirono vani i provvedimenti del governo, per impedirne i progressi in tutte le parti della città. Perciò non tar-Pa į۷ tro dava Tiziano ad abbandonare Venesor zia col figlio Orazio: e sbarcato a Mestre, si affrettava con buone ca-valcature di recarsi nel Cadore; ma giunto a Serravalle trovò chiuso il tril rio passo; ne l'alta stima della sua virtà lu bastante a vincere il terrore che fat la vicinanza del contagio aveva sparso in quegli abitanti. Costratto

La Morte vestita da cavaliere con la sua armatura, figura in piedi:

Etiam ferocissimos, etc.

11 Viaggiatore che dorme a lume

di luna in un paesaggio.

Pastorale, dove si vede sulla riva
di un fiume un pastore, che cam-

mina alla testa del suo armento, suonando il flauto.

La Sacra Famiglia con Santa Caterina e due Angeli, pezzo conosciuto sotto il nome dello Sposalizio di Santa Caterina colla seguente inscrizione: Titianus Vecellius in-

ventor lineavit.

Sansone arrestato dai Filistei, dopo che Dalila gli avava tagliato

i capelli. Pezzo senza marca. VECELLIO (ORAZIO), figliuolo di Tiziano, nacque in Venezia nel 1515. Educato dal padre nella pittura, ne approfittò in maniera da poter dipingere nella sala del maggior Consiglio della Repubblica in concorrenza del Tintoretto e di Paolo Veronese. Avendo accompagnato a Roma Tiziano quando v'ando, chiamatovi a ritrarre Paolo III nel 1546, fece colà il ritratto del celebre suonatore di viola Battista Siciliano. Esegul altri ritratti in Venezia, alcuni in Augusta quando vi si recò il padre chiamatovi da Carlo V nel 1548 e 1550: ma continuamente occupato come ajuto del padre, lasciò poche opere di sua invenzione; perocche morì di peste in Venezia nel 1576 iusieme al genitore in età di 61 anni. Fu l'amico di Francesco Sansovino, figliuolo di Giacomo Tatti del Sansovino, come questi fu uno dei due più affe-

(MARCO) nacque in Venezia nel 1545, da Tome Tito, figliuolo di Antonio Vecellio zio di Tiziano, al quale fu dal padre mandato in età fauciullesca perche lo ricevesse tra i suoi allievi. Ricevuto in propria casa, come fosse suo figliuolo. Tiziano prese cura di lui procurandogli maestri per istruirlo nel-

zionati amici di Tiziano.

le umane lettere e dirigendolo egli stesso negli studi pittorici, oude fu poi chiamato Marco di Tiziano. Pochissimi avvicinaronsi più di lui all'amproso precettore, e soldi lescia

l'amoroso precettore, e solo lascia desiderare nelle sue opere alquanto più di movimento e di espressione. Vedendo Tiziano che Orazio non aveva figli, ed ormai più nessuno restava dei discendenti del fratello

Francesco, affrettava le nozze di Marco con una giovinetta di gentil famiglia, onde veder continuata in un discendente di Aptonio Vecellio suo zio paterno il ramo della fami-

suo zio paterno il ramo della famiglia Vecellio, cui egli apparteneva, ed ebbe il conforto di vedere nel 1570 le sue speranze da felice esito coronate nella nascita di un fanciullo, cui fu posto il suo nome, e che fu l'ultimo in tempo

ma non in merito della pittorica famiglia de' Vecelli. V. Vecellio Tiziano detto Tizianello. Ora ritornando a Marco, altro non mi resta a soggiugnere, se non che lavorò sempre in Venezia, dove trovansi

pressoche tutte le sue non molte opere. Morì ael 1611 in età di 66 anni.

(CESARE e FABRIZIO) nacquero circa il 1530 in Pieve di Ca-

dore da Ettore; i quali, poi ch'ebbero apprese in patria belle lettere sotto Vincenzo Vecellio, ed i principi della pittura da Francesco, passarono a Venezia, e frequentarono alcun tempo la scuola di Tiziano. Fabrizio morì assai giovane, poi ch'ebbe dipinti pochi quadri di piccole dimeusioni, obedavano grandi speranze di lui, uno de' quali, rappresentante un argomento allegorato, conservasi nel pubblico palazzo di Pieve di Cadore. Pochissimi al par di Cesare seppero felicemente imitare lo stile del maggiore Vecellio, niuno meglio di Cesare la prospettiva conobbe e l'architettura, onde in quasi tutti i suoi quadri e ne' dipinti a fresco vedesi introdotto qualche bel pezzo di

dal padre, e di sonzato ingeguo doedifizio. Due libri attioenti alla pittato, si pose in età giovatile dietro le orme del più grande Vecellio, e fino si cinquaut soni fece opere tura egli pubblicò in Venezia, dove stabilita aveva la sua dimora, il primo sotto il titolo degli obiti ansichi e moderni, Venezia 1690, ordegne del nome suo, come per tacere di tutt'altri ne fa testimonianza il vasto quadro d'altare della chiesa nato di oltre cento stampe rappresentanti figure d'ambo i sessi d'ogni età e nazione; l'altro, ricco ancora parrocchiale di Lan distante otto miglia da Feltre, che lo stesso Anesso di stampe, tratta delle diverse fogge dei Merletti. Nel duomo di Belluno conservasi un quadro d'altouio Canova suppose indubitata-mente del maggiore Vecellio finchè tare della più rara bellezza, nel quaio gli feci leggere in fondo al quale vedesi il pubblico palazzo di queldro sempre coperto da candellieri la città, con alcune figure di sane de altri arredi : Titianus Vecellius ti, é quella di un divoto signorilf. 1622. Dopo quest'epoca cominciò mente vestito inginocchiato innanzi a cedere alle novità dei Caravagalle medesime. Nella chiesa di S. geschi, et al manierismo del giovane Palma, che avevano invase poco più poco meno tutte le scuo-le d'Italia. Fortunatamente, nes-Antonio presso Pieve di Cadore, un quadro di S. Antonio abate in mezzo a due altri Santi, la di cui testa può far prova che Cesare conobsuna opera d'importanza sece Ti-Lan, bestante a dargli luogo tra i grandi pittori dalla famiglia Vecellia. VECQ (GIOVANNI LE) nacque in Dodrecht nel 1626, e fa allievo di be e seppe sollevarsi al bello ideale. Nel palazzo di Pieve trovasi un suo quadro rappresentante l'interno del palazzo ducale di Venezia in perfetta prospettiva, popolato di un influito numero di persone in diver-Rembraudt e suo così fedele imi-

un interno più vero e più animato. Morì in Venezia nel 1606. VECELLIO (TOMMASO) figliuolo di Graziano di Cadore, nacque poco dopo il 1570, e fu scolaro di Marco Vecellio suo cugino. Costui morì giovinetto in patria non lasciando che un quadro con mezze figure grandi al vero, che conservasi nel pubblico palazzo di Pieve di Cadore.

(Tiziano) chiamato Tiziamello, era figlio di Marco Vecel-

se fogge vestite, ed in diverse guise

lio., del quale abbiamo parlato nel relativo articolo. Nacque in Venezia nel 1570, e Tiziano, giunto ai 93 anni, ebbe il conforto di vedere in questo fanciullo colui che doveva sostenere la gloria pittorica dei Vecelli, cominciata da lui negli ultimi anni del quinticesimo secolo, e continuata da Tizianello fin presso alla metà del diciassettesimo. Educato

tatore, che i ritratti eseguiti quanatteggiate e messe, che forse pochi o verun fiammingo rappresento mai d'era appena uscito dalla sua scuola, vengono facilmenta confusi con quelli del maestro. Non così gli altri satti in più matura età, dopo essere stato a Parigi, di un tocco meno robusto e di più languido colorito. Ma non molto operò di questa seconda maniera, perocchè di ritorno in patria visse sempre infermiccio fiuo al 1674, in cui morì.

VEEN (ROCCO VAN) pronipote di Ottovenius, nacque circa il 1650. Poche cose dipinse all' olio in gioveutù, avendo in appresso preferito di lavorare a guazzo. Ammaestro nell'arte sua due figli, che insieme al padre ficero quadri di uccelli vivi assai ricercati, particolarmente da alcune cortí elettorali che ne riempirono le loro gallerie. Si dice che padre e figli ricusarono costantemente di uscire dalla volontaria oscurità della privata vita a fronte

dei vantaggiosi inviti loro fatti da grandi signori, e vissero felicissimi. VEGLIA (MARCO E PIETRO), ve-

neziani, pittori che operavano in principio del sedicesimo secolo. Sebbene vedessero tutti i pittori loro cuntemporanei scostarsi dalla grettezza dell'antico stile, si attenuero costantemente alle pratiche dell'an-

tica scuola, ricusando perfino di eolorire all'olio.

VELA (CRISTOFORO) nacque a laën nel 1598, e recatosi giovinetto a Cordova, frequentò alcun tempo la scuola di Paolo Cespedes. Passava poi a Madrid sotto Vincenzo Carduco, e fu uno de' migliori allievi. Intauto la sua famiglia erasi da Iuën traslocata in Cordova, onde Cristoforo non tardò e raggiugnerla; ed ebbe subito la commissione di fare alcuni quadri per il capi-tolo della cattedrale. Questi bustarono a dargli nome di valente maestro, onde ebbe subito lavori d'im-portanza per gli Agostiuiani Scalzi, per gli Spedali di sant' Aciscla e di santa Vittoria ec. ec. Pure di tante opere onde si ornarono tante chiese di Cordova e di altre città, poche sonosi fino all' età presente conservate, e queste ancora in gran parte guastate da inesperti ristau-ratori. Morì nel 1658, lasciando ammaestrato nell' arte il figliuolo

dova nel 1634. I suoi più rinomati quadri sono due storie della vita di sant' Agostino, che conservansi nel chiostro degli Agostiniani di Cordova: Mori nel 1676.

VELASCO (LUIGI DE) fioriva in Toledo nel 1554, quando quel capitolo della cattedrale gli commise diversi grandi quadri, cui, non saprei dire per quale motivo, non pose mano che nel 1581, dopo essere stato nominato pittore del capitolo. Allora cominciò la stupenda tavola dell' Incarnazione, che non condusse a termine prima del 1584, unitamente al quadro della Vergine con altri Santi, che sono delle migliori cose di Velasco per uobiltà di caratteri, correzione di disegno, grandiosità di forme, vivacità di tinte. Nelle molte opere fatte dal 1588 al 1606 in cui morì, fu ajutate dal suo figlio ed allievo

(CRISTOFORO), nato circa il 1560, che nelle opere fatte da sè cercò invano di uguagliare il padre. Per altro nel 1598 fece un bel ritratto dell' arciduca Alberto, prima che abbandonasse l'arcivescovado di Toledo per sposare l'infanta Elisabetta. Sette vedute di altrettante città della Fiandra gli furono pagate da Filippo III 20,673 reali. Dopo tale epoca non è noto quali altre opere facesse, e meno circostanziate notizie si hanno del fratello di lui

(MATTIA) il quale fu alcun tempo alla corte di Filippo III, quando soggiornava in Valla lolid; ove Mattia dipinse i quadri del principale altare de' Carmelitani; rappresentanti diverse storie della Vita di Nostra Signora. VELASQUEZ de SILVA (GIA-

VELASQUEZ de SILVA (GIA-COMO), non saprei per quale motivo dagli scrittori italiani e francesi ch'amato Diego, nacque in Siviglia nel 1599. Fu da principio allievo del vecchio Herrera, del quale, non potendone lungamente sostenere l'aspro carattere, abbandonò la scuola per passare a quella di Francesco Pacheco. Ma il giovanetto Velasquez non tardò ad accorgersi che il principale maestro doveva essere la natura; ed avendo trovato un giovane contadino di helle proporzioni e di dolce fisonomia, questo ritrasse e copiò in mille svariate posizioni. Il primo quadro pubblicato da Velasquez rappresenta un portatore d'acqua in atto di dar da bere ad un gentil fanciullo: celebre quadro, ch'ebbe poi il nome di Agua dar de Sevilla. Un ingegno penetrante ed ardito, un tucco fiero, un vigoroso colorito,

e gli ottennero sua figlia in consorte. Possessore dell'unico oggetto de' suoi desidei; non pone tempo di mezzo a soddisfare al caldo desiderio che da gran tempo nudriva di passare a Madrid per ultimare i suoi studi sui grandi originali rac-colti nelle reali gallerie della capi-tale, del Pardo e dell' Escuriale. Migliora la prima maniera; trova ne quadri di Raffaello, di Tiziano, di Rubens tali attrattive che gli fauno scordare il Caravaggio, e fa il ritratto del poeta Luigi de Gonlai gora. Poco dopo è nominato pittore del re, e da quell'istante dobbiamo risguardare il Velasquez come uno de più fortunati pittori del mondo. Alla carica di primo pittore Filip-po IV aggiugne altre lucrose cariche, e la chiave d'oro che gli dava FR l'accesso in qualunque ora ai reali appartamenti. Nel 1028 Rubens giugne alla corte di Madrid con caratqu tere diplomatico, e nei nove mesi di soggiorno in quella capitale è l'indivisibile compagno di Velasquez. Dal re che teneramente lo amava, ottiene finalmente la licenza di vedere l'Italia, ed ovunque si reca, i ministri del re cattolico ed i più sol illuminati personaggi delle corti

.

circa il 1639, fu scolaro di Wynants, uno dei più valenti paesisti d'Olanda, il quale seuza veruna riserva gl'insegnò tutti i segreti dell'arte, sebbene la consorte gli andasse ogni giorno ripetendo: « voi credete di avere uno scolaro, e tra poco sarà vostro maestro ». La predizione si avverò, ma Wymants non ebbe motivo di pentirsure, per-ciocche in breve Adriano seppe aggiuguere ai suoi paesaggi le fi-gure che prima gli faceva Wouwer-mans. Gli stessi servigi rese poscia Adriano ed altri artisti, finche

si, prese a far quadri di storia, che se non giunsero alla perfezione di quelli de di quelli de' paesaggi, ottennero non pertanto l'universale approva-

tutti ad un tratto abbandonati i pae-

Adriano ed altri artisti,

sione. Il suo capo lavoro è una De-posizione di Croce fatta per una delle chiese romane di Amsterdam. Morì in patria nella fresca età di 33 anni, VELDE (GIOVANNI VAN DE), nac-

que in Leyden circa il 1598, e fu fratello cugino d'Isaïa e zio di Adriano. Fu ancor esso pittore, co-me i suoi parenti, ma soltanto l'intaglio lo rese famoso. Impiegò nelle sue incisioni la punta ed il bulino, che a dir vero, producono il più brillante effetto di chiaroscuro. Egli lavorava in due diverse maniere to-

talmente fra loro opposte: una era all'acquaforte, esecuzione libera, e più terminata: l'altra a bulino, servendosi talvolta della punta secca. La prima per i paesaggi, l'al-tra per i soggetti finiti. Le sne incisioni sono moltissime; e rassomi-

gliano per l'effetto a quelle del conte Gout, avendo come lui tirato par-

tito dai lumi naturali ed artificiali.

Operava ancora nel 1679.

Soggiungo un breve indice di alcune tra le sue stampe di ritratti e di soggetti storici.

Giovanni van de Velde, se ipsum fecit.

da Soutmans. Giovan Isacco Pontano, storico. Olivier Cromwel, il Protettore. Lorenzo Constero d'Arlem, primus artis typograficae inventor, secondo la pretesa degli Olandesi.

La L'anterna Magica, dal medes. La Maga che fa le sue prepara-

La Stella dei re Magi, di bellis-simo effetto di notte, da Pietro de

zioni, incisione del 1626. Due Paesaggi rappresentanti un lume di luna e delle fabbriche, con

viaggiatori, ed un levar dell'aurora di faccia ai viaggiatori. Altri due graziosi paesaggi; uno de' quali ha nel davanti dei pescatori a lume di luna, a dritta un gran fuoco, al quale alcuni vil-leggianti si scaldano. L'altro è un

levar dell'Aurora, con viaggiatori. Le quattro ore del giorno in quattro separate slampe, rappresentate in marine e paesaggi.

Campagna d'Olauda, ove gli assassini attaccano un carro coperto

all' ingresso di un bosco. Campagna d' Italia, con fabbri-

che; in mezzo un fiume, sul quale vedesi una gran barca barica, da Pietro Molin il giovane.

Veduta del castello di Brusselles, nel primo piano del quale vedesi un torneo: Stampa rarissima.

Seguito di 36 paesaggi, che hanno per titolo: Playssant Landschap-pen door Jean van der Velde.

—— (ISATA), nato in Olanda circa il 1590, operava in Harlem nel 1626, ed in Leiden nel 1630. Quasi tutti i suoi quadri rappresen-

tano scontri di soldati a cavallo, assassini di strada che spogliano i viaggiatori, e somiglianti cose. D'ordinario faceva fare il paesaggio da altri pittori, e vestiva sempre le figure alla spagnuola. Credesi suo fratello

(GUGLIELMO VANDEN) nato a Leiden nel 1610, viaggiò assai

giovane sul mare per desiderio di essere presente ad una burrasca, e ad una battaglia navale onde po-ter rappresentare questi soggetti con maggiore verità. Gli Stati d'Olanda fecero equipaggiare per lui una piccola fregata, ed ordinarono al ca-pitano di dirigerla dovunque gl'indicherebbe Velde; e l'ammiraglio Opdara su sorpreso nel vedere que-st nomo inoltrarsi dove più calda combattevasi una battaglia navale,

esponendosi ai più gravi rischi per tutt'altra gloria che per quella delle armi. Nel 1666 disegnò per ordine degli Stati generali la battaglia combuttuta presso al porto d'Ostenda tra le flotte inglese ed olandese, co-mandate da Monck e da Ruyter, e ne fu largamente ricompensato. Chiamato con grosso stipendio a Londra da Carlo 1, continuò a servire

uncora Giacomo II, e fece per quella corte moltiseimi disegni. Colà morì nel 1693, lasciando moltissimi maravigliosi disegni; ma perchè non si esercitò nel dipingere all'olio che in provetta età, le sue pitture sono assai lontane dall'eccellenza dei disegni. Allorchè passò dall'Olanda a Londra, lasciava giovinetto ad Am-sterdam sua figlio, chiamato ancor

VELDE (GUGLIELMO) che fu rac-

comandato a Vlieger pittore suo amico, onde terminasse di ammaestrarlo ne' principi della pittura. Dopo breve tempo il giovane Vanden Veld non aveva più bisoguo del maestro, ed alcune sue marine vedute dal re Giacomo II, lo fecero chiamare presso al padre con buona provvigione. E sotto questo re e

adoperato nel dipingere le navali battaglie sostenute dalle flotte iugleși: ed i suoi quadri furono collecati ne reali palazzi. Le marine

sotto al successore fu continuamente

fatte in Olanda, o fatte in Londra per particolari, erano pagate ad alti prezzi, e Guglielmo il giovane morì assui ricco nel 1707.

VELI (BENEDETTO), fierentino, vantaggiosamente conosciuto per il vasto quadro rappresentante l'A-

scensione di Nostro Signore posto all'ingresso del presbiterio del duo-mo di Pistoja. Fioriva in patria nel dicinasettesimo secolo. VELLANI (FRANCESCO), nato in

Modena nel 1688, fu scolaro dello Stringa: e se avesse avuto correzione di disegno, com' ebbe buon colorito, e feconda invenzione, potrebbe vantaggiosamente sostenere il confronto de suoi migliori contemporanei della scuola bologuese. Operò molto in patria, dove morì nel 1768.

VELLANO da Padova, nato in principio del quindicesimo secolo, udendo le molte lodi che si davano a Donatello, il quale era stato chiamato a Padova per modellare e fondere la statua equestre di Gat-tamelata, s' invoglio di apprendere la scultura ed acconciossi con lo scultore fiorentino, sotto al quale

ritarsi l'affetto di lui, ebbe in dono tutte le masserizie, disegni e modelli delle storie, che si avevano a fare di bronzo intorno al coro di sant'Antonio. Egli dunque fece tutte queste storie ed altri lavori, che furono lodati assai; ma la principal lode è dovuta a Donatello, che gli aveva somministrati e modelli e disegui d'ogui cosa. Ma perchè, par-

tito il maestro, non eranvi in quelle

consegui di essere buon artista avan-

ti che il maestro si restituisse a Fi-

parti artisti eccellenti in bronzo, ebbe Vellano fama grandissima come fonditore di metalli, in patria, nella Marca Trivigiana ed in altre vicine provincie. Osservò acutameute l'illustre autore della Storia della scultura, che il Vasari parlando di questo scultore si attenne piuttosto allo scrittogli da Padova da persona parziale del Vellano, che al proprio giudizio, segnatamente ove scrive: fra l'altre, la storia quando San-

sone, abbracciata la colonna, rovina il tempio de' Filistei, dove si vede con ordine venir giù i peszi delle rovine, e la morte di tanto popolo, ed inoltre la diversità di molte attitudini di coloro che muojono ec. Altrove però in proposito delle stesse sculture si esprime più modestamen-te: chi non ha di ciò notisia intera pensano ch' elle siano di Donato, e se non sono avvertili reslano tutto giorno ingannati: Ed altrove: per quanto si vede ebbe questo artefice estremo desiderio di arrivare al segno di Donatello, ma non vi arrivò, perchè si pose colui tropp' alto in un'arte difficilissima. Lo stesso Pompouio Gaurico non ebbe in gran concetto il Vellano, scrivendo nel suo libro De Claris Sculptoribus: " Ma ancora (tra i celebri scultori) " svrà nome, o Leonico, quel tuo " Bellaney, discepolo di Donatello, sebbene înetto artista ». Fa il Vellano però buon architetto: recossi a Roma l'anno . 1464, ed ebbe da papa Paolo II, ch'era veneziano, l'incarico di varie opere di scultura e di architettura. Fece in Perugia una statua di bronzo più grande del vero dello stesso papa seduto in abito pontificale, che fu posta fuori della porta del duomo. Fece inoltre molte medaglie, tra le quali quelle di pa-pa Paolo e de suoi due segretari Antonio Rosello d'Arezzo e Battista Platina. Tornato in patria di già vecchio, volendo la signoria di Venezia ionalzare una statua equestre in bronzo a Bartolommeo Colleoni da Bergamo, allogò il cavallo ad Andrea del Verrocchio, e la figura del generale a Vellano. Ciò saputosi da Andrea, che pensava a lui toccasse tutta l'opera, fracassò indispettito tutto il modello già terminato del cavallo, e fuggi a Firenze. Della qual cosa prese Vellano tanto dispiacere, che tacitamente

tornato a Padova, propose di non

voler fare altre opere, e visse in Dis, degli Arch. ecc. T. 111.

patria onorato ed amajo da tutti fino all'età di 92 anni. VELLETRI (Andrea da ) fiori nella prima metà del quattordicesimo secolo. In un suo dipinto che conservasi come cosa veramente rara nel museo Borgia, in Roma, leggesi il nome dell'artista e l'anno 1334. — (LELAO DA) lavorava nel quindicesimo secolo in Perugia, dove si conserva una tavola col suo grado, in cui leggesi: Lellus de Velletro pinsit. VELTRONI (STEFANO) da Monte Sansovino, fu cugino di Giorgio Vasari, ed uno de moltissimi suoi ajuti. Era uomo assai lento, ma dell' arte osservantissimo, onde il cugino lo adoperò ne' lavori della Vigna di papa Giulio, in Napoli, in Firenze, in Bologua, dandogli, ovunque gli accadeva di farne, la direzione delle grottesche. Era an-cora vivo quando il Vasari pubbli-cava le Vite dei Pittori ec. VENANZI (GIOVANNI O FRAN-CESCO) operava in Pesaro sua patria circa il 1670. Era stato allievo di Guido Reni, poi del Contarini. Due belle storie della vita del titolare dipinse a sant'Antonio di Pesaro, e si dice che lungo tempo fu alla corte di Parma per eseguire quadri da cavalletto rappresentanti fatti mitologici. Non è nota l'epoca della sua morte VENENTI (Giulio Cesare) nacque in Bologna circa il 1609, apprese il disegno da Filippo Brizio, allievo di Guido, ed integliò per diletto da diversi autori alcune belle stampe, tra le quali L'Angelo Custode, da Domenico Maria Caputi. Il re Mitridate che prende la tazza con il veleno, dal medesimo. Clorinda ferita, e Tancredi pen-tito, con altre figure, dal medesimo, La Vergine della Rosa, dal Parmīgianino.

La Sacra Famiglia che riposa in un villaggio, da Annibale Caracci.

W

niele nel Lago dei Leoni, che con-servasi nella chiesa di Mezzarata le sue storie d Sauto hanno funri di Bologna colla sottoscriziodiligenza di ne : Laurentius P. an. 1370. Gaddied alla - (lacometto da), diverso da lacobello del Fiore, lavorava circa quasi sempre che molte ∞ il 1472 di piccoli quadri da stan-za, di ministure ed aucora di ripalazzo e per nato nel 130! tratti hastantemente ben condotti, Venezia nel onde alcuni veonero attribuiti a Giovanui da Bruges, o ad Anto-1500, ed è nello di Messina. vole e vasta vives nel 1227; ma di questo anchiesa di S mo, nella qu tichissimo pittore che avrebbe prepome. ceduto l'età di Cimabue, non ri-- (Car mane che la memoria del nome, e • ( Do: 1415, ebbe sina il segret la certezza di avere in quell' anno operato in Venezia. lio, che ques Fiandre. Val – (Maestro Paolo da) è il più antico pittore di quella città, di cui si conservino indubitate opere. trovato, dopo lu S. Marco vedesi una sua tavola patria , andò d'altare a più spartimenti con l'im-magine di Cristo morto, e con dicittà della C save a Firen

verse Storie del Santo Evangelista

Marco. Si hanno memorie di que-

sto artista dal 1333 al 1346, ed è

noto che furono suoi ajuti ne' la-

vori dell'accennata tavola
— (IACOPO E GIOVANNI DA)
suoi figliuoli, leggendosi: Magister
Paulus cum Jacopo et Johanne

— ( Niccolò da ) lavorava in

filiis fecit hoc opus.

rare non sola

e morbidezza

cora per la l

l'arte degli a genza della amico Andra di que' tempi

pittori di Fir

guadagnarselc

del segreto.

bitando dell'ingrato amico, corse ferito a morte, a spirare nelle sue braccia. Ne avrebbesi avuta mai notizia dell'autore del misfatto, se,

trovandosi vicino a morte, non lo palesava lo stesso Castagno.

PRIESAVA 10 SIESSO CASTAGNO. VENEZIANO (SEBASTIANO). V.

Piombo del.

VENIER (PIETRO) nato in Udine l'
dopo il 1650, lavorò molto in patria all'olio ed a fresco, Tra le ultime è tennta la migliore la volta
della chiesa di S. Giacomo.

VENIX, o VEENIX (GIOVANNI)
figlio di Giovan Battista, che lo

educò nell'arte sua di dipingere animali vivi e morti, superò di lunga mano il padre, perocchè seppe così al vero rappresentare il pelo di ogni qualità d'animale, che le sue bestie poste al confronto delle vere, nulla perdono per conto della morbidezza e verità. Anzi fu in tal guisa diligente, che anche non ve-dendo il capo e le estremità d'un animale, si conosce dal solo pelo se è cane, lepre, coniglio, volpe, a qualsisia altro animale. Ebbe costume d'ornare i suoi quadri con erbe ed attrecci da caccia eseguiti e disposti in modo che giovano a dar risalto alle bestie rappresentate. Ebbe stabile dimora in Amsterdam, dove conservansi più che altrove, pregevoli quadri di questo raro pittore di genere; ed otto bei pezzi vedonsi nella galleria di Dre-

rava nella prima metà del diciottesimo secolo, uacque nel territorio
modenese e fu scolaro in patria di
Francesco Stringa. Ebbe molta parte
ne' lavori di architettura e di pittura nella ducal Villa di Rivalta
posta in riva al Crostolo a poche
miglia di distanza da Reggio. Dipiuse pure nel palazzo di casa Foscarini a Pontelungo, ed in quello
della famiglia Foscari alla Malcontenta sul fiume Brenta. Trattò con

sda, diversi in quella di Parigi, ed altri in minor numero altrove.

VENTURI (GIACINTO), che ope-

egual riuscita la pittura all'olio, a fresco ed a tempera, e fece pregevoli quadri di paesaggio. Viveva nel 1753. VENTURINI (G10. FRANCESCO)

nato a Roma circa il 1619, lavorò molto d'intaglio in patria ed in Firenze. Si vuole che abbia appresa l'arte da Giovan Battista Galestruzzi; ed è cosa certa, se non altro, che dai disegni di lui eseguì in buoa stile molte stampe. Sono celebri le seguenti tratte da diversi maestri.

La Cattedra di S. Pietro , dal Bernino. Molti soggetti , da Polidoro di

Caravaggio, sui disegni del Galestruzzi.

Le Fontane di Tivoli, di Frasceli ec., che servono di servito a

scati ec., che servono di seguito a quelle di Roma intagliate dal Falda. Festa di caccia data da Diana alle sue Ninfe, dal Domenichino, dedicata al cardinal Rospigliosi. Lo stesso soggetto fu nell'età nostra intagliato egregiamente da Raffaello Morghen.

(GASPARE), ferrarese, nato circa la metà del sedicesimo secolo, viene comunem ute creduto il primo maestro di Domenico Mona, ma non è uota iu patria, o altrove veruna sua opera certa

— (Angelo) di Venezia. Di questo allievo del Balestra non si conoscono nella sua patria altre opere pubbliche, fuorene il palco della chiesa di Gesù e Maria, ed alcune pitture delle pareti della medesima.

VENUSTI (MARCELLO), nato in Mantova ne' primi anni del sedicesimo secolo, fu prima creato di Perino del Vaga, dal quale non vedendosi forse assistito come desidenava, accostossi a Michelangelo Buonarroti che lo provvide de' suoi disegui per tavole d'altare è per quadri da stanza. Tali sono due Nunziate dipinte per chiese ia Roma, il Limbo nel palazzo Colonna, e l'Aus

passò a Napoli. Morì durante il pondis tificato di Gregorio XIII.
VERA CABERA de VACA
(FRANCESCO DA), nato in Calatayud
circa il 1637, fu allievo di Giu**a** 100 pri 5C0 seppe Martinez. Ammesso in qua-lità di paggio al servigio di don Giovanni d'Austria, che aveva pas-sione per l'arte, fu incoraggiato ٤ rap siso allo studio della medesima. Fece aldos cuni buoni ritratti in Saragozza ed mar in Madrid, mentre trovavasi con tugi P don Giovanni; ma avendo all'ultimo ottenuto di ritirarsi in patria, più d'altro non si occupò che della 160 pittura, e condusse, oltre molti riassi: tratti, diversi quadri di storia, tra B i quali una Sacra Famiglia per la sala capitolare di santa Maria. facci pert VERACINI (AGOSTINO), fiorentino, fu uno di que' pittori che sebbene poco conociuti per pregevoli opere pubbliche, ébbero l'oranza di dese il pressione di dese il pressione di dese il pressione di dese il pressione di dese OFDS fond nore di dare il proprio ritratto alla elevi reale Galleria di Firenze. Era stato port scolaro, e forse alcun tempo ajuto, ed i di Sebastiano Ricci. Mor: l'anno una col s VERALLI (FILIPPO), di Bolobeec Fi vedu

gna, allievo dell'Albani, dipinse diversi paesaggi in sul fare delle vedu te campestri del maestro, i quali sono a ragione tenuti in molto pregio in diverse quadrerie. Operava ancora nel 1678.

ebbe molte commissioni per parte del duca di Baviera. Nel 1706 audò a stabilirsi all' Aja, dove si fece vantaggiosamente conoscere con alcuni quadri di fiori, che d'ordinario collocava in bellissimi vasi. Operava con grandissima facilità, ell avrebbe in breve diffusi in ogni parte dell' Olanda i suoi quadri di genere, se avidamente non fossero stati comperati, a mano a mano che li audava ultimando, per mandarli in straniere contrade. Dopo alcuni anni rivedeva Anversa, dove morì nel 1720.

VERCELLESI (SEBASTIANO), nato in Reggio circa il 1600, fu uno de' moltissimi allievi educati in quella città da Lionello Spada. Lasciò alcune pitture in patria che

ricordano la maniera del maestro, senza averne a grande distanza il merito. Operava ancora nel 1650.

VERCELLI (FRA PIETRO DA), dipingeva in Vercelli circa il 1466, ed in S. Marco si conservò lungamente e forse si conserva ancora una tavola che attesta il suo limitato merito tanto per conto del disegno che del colorito, onde vuol essere annoverato fra i triviali artisti che nulla giovarono all'incre-

mento dell' arte.

VERDIER (FRANCESCO). nato in Parigi circa il 1650, fu allievo ed ajuto di Carlo le Brun, il quale lo mandava a Roma affinche terminasse i suoi studi pittorici sulle antichità e sui capi lavoro di Raffaello e dei suoi grandi scolari. Le Brun, tornato che fu a Parigi, gli accordava una sua nipote in isposa, e gli otteneva importauti commissioni in corte, oltre la carica di professore nella reale accademia. Vivea ancora nel 1718.

VERDIZZOTTI (GIOVAN MARIA), gentiluomo veneziano nato nel 1525, si affeziono a Tiziano nella sua estrema vecchiaja, il quale perduti in pochi anni le persone più care, Pietro Aretino, Iacopo

del Sansovino, ed Irene da Spilimbergo, trovava alcun conforto nell'amicizia di questo raro giovine. Allo studio delle lettere volle aggiugnere quello della pittura, e Tiziano volle essere il suo maestro, come lo era stato d'Irene. Dipinse egregiamente il paesaggio, che sa-peva popolare di belle figurine, ed in Venezia conservansi tuttavia, come rarissime cose, alcuni suoi paesi degni dell'ultimo allievo in tempo del più grande pittore di paesaggio. Al merito pittorico univa quello della poesia, ed avendo scritte in verso cento novelle morali in sul far di quelle d'Esopo, inventò ed incise cento paesetti che servono di fondo ai parlenti animali intro-dotti ne' suoi apologhi. Tradusse pure l'Eneide di Virgilio e le metamorfosi d'Ovidio, e di commissione del Governo corresse ed abbelli con gentili figure le Vite dei Santi Padri. Compose un poema intitolato l'Aspramonte, ed un ele-gante poemetto in versi latini per la morte del suo grande maestro ed amico Tiziano Veccellio. Poi ch'ebbe soddisfatti ai doveri che l'amicizia imponeva al suo cuore, ritiravasi dal secolo vestendo l'abito regolare in un convento di Venezia, dove mort nel 1600.

VERDOEL (ADRIANO) nato oltre la Mosa circa il 1620, fu scolaro di Rembrandt. Non pertanto era egli più nobile compositore e più correttamente diseg, ava del maestro: ma allettato dai guadagni del commercio dei quadri, ed in parte ancora distratto dagli studi letterari, pochissimo operò di pittura ed assai meno bene che non avrebbe potuto fare. All' Aja presso il signor Veschuring conservavasi nel 1760 un bellissimo quadro di Verdoel, rappresentante Gesti Cristo che scaccia i venditori fuori del tempio. Ignoriamo l'epoca della sua morte.

VERDURA (GIOVAN STEFANO), genovese, fu scolaço di Domenico

moglie ed i figli. VERDUISEN (G10, PIETRO) nato ne' primi anni del diciottesimo secolo, ando nel 1744 ai servigi del re Sardo, e lo accompaguò nelle sue militari spedizioni. Dipinse le battaglie date dall'augusto suo padrone a Parma ed a Guastalla, e fece altri quadri di fatti d'armi, che ora si conservano ne reali palazzi. Chiamato ad altre corti di Europa, lusciò dovanque belle testimoniauze della sua virtù, e se-

sciare la pal diverse ling al suo arriv come cosa che alla rar il dono di t za. Le abbo ritratti poco guatamente in Inghilterra, dove sogdipiugere s giornò lungo tempo. Del 1860 rividde la Francia, e si stabili in Avignone, dove mancò alla gloria delle arti l'anno 1763. VERELST (SIMONE) nato in Anversa circa il 1664, recavasi giovane a Londra, dove non tardò ad aver nome di buon pittore di fiori e frutta, vendendo i suoi quadri ad altissimo prezzo. Oltre la freschezza e l'armonia del colorito, ammira-vasi ne suoi quadri tanta perfezio-

più che a t Segnava Cort alle figure ed ogni par stremità ter ligenza. Nel conservansi questa illus tratti. Si cr pitale circa VEREN versa circa ne di chiaroscuro, che faceva parinomati pi rere i suoi fiorl veri e non imitati. Il duca di Bukingham ed il prinsua. Non è giuguesse i cipe di Condé suoi parziali protetsum nel mer tori lo ridussero, sebhene contro sua voglia, a fare i loro ritratti. comecche li Nelle priva Bassi e del Riuscirono somigliantissimi, quantunque per molti altri rispetti diuon pochi fettosi; e ciò bastò perchè venissero morto assai

VERELS nacque in I

mandata gic

lo zio Simo pella pitturi bellissimi paesaggi. Fa pure assai rinomato ritrattista ed il suo bio-a grafo Carlo van Mander ricorda un quadro in cui avera ritratta tutta la sua famiglia con grande verità. Non è nota l'epoca della morte di questo maestro, e solo è dimostrato che operava ancora nel 1580.

VERGARA (NICCOLA DI), il vecchio nato circa il 1500, abbe grandiosità di stile, ed un così delicato
gusto di panneggiare, e di scegliere
ornati convenienti al soggetto che
si crederebbe educato nella scuola
romana o fiorentma. All' esercizio
della pittura eggionse quelli della
scultura e dell'architettura, che trattò in guisa d'avere in Spagna pochi artisti che lo superassero. Nel
1542 fu nominato pittore e scultore
del capitolo della cattedrale, ed incaricato di dipingere i vetri delle
finestre. Così vasto lavoro fu condotto da lui molto avanti, e dopo

la sua morte accaduta nel 1574,

terminatodai due suoi figli ed allievi.

(NICCOLA il giovane E GIOVANNI) il primo de' quali era nato
in Toledo nel 1540, l'altro pochi
anni dopo, e furono l'uno e l'altro, in sull'esempio del padre, pittori, scultori ed architetti. Niccola
ebbe, finchè visse, la carica, rimasta vacante alla morte del padre,
di pittore e scultore del capitolo di
Toledo, e Giovanni operò continuamente nella qualità d'ajuto del fratello. Il celebre Navarrese el Mudo
essendosi recato a Toledo colla speranza di ricuperare la perduta salute, preferì a tutte la casa del Vergara, e morì tra le braccia di Niccola, nel quale apprezzava egualmente le virtu dell'ingeguo e del

(GIUSEPPE) nacque in Valenza nel 1726, ed in età di sette anni frequentava la scuola del vecchio Evaristo Mugnoz. Di vent'anni faceva i ritratti del duca d'Huescar, del P. Molina generale dei Francescani, e di vari vescovi. Di veu-

cuore.

tisei anni apriva in Valenza un'accademia di pittura sotto il nome di santa Barbara, della quale fu il aprimo direttore. Le sue migliori opere di Storia sono il Mentore e l'accademia di S. Fernando in Madrid, ed una Concezione fatta per il convento di S. Francesco di Valenza. Ebbe il Vergara castigato disegno e lodevola colorito, ma le sue figure non hanno ne grandezza, nè mobiltà, perchè non si prese cura di studiare l'antico. Morì inpatria nel 1799.

(IGNAZIO), suo fratello, namminò dietro le sue orme, ma peche cose fece di sua invenzione, essendosi d'ordinario occupato in famcopie dei quadri di Giuseppe, o di altro pittore, e talvolta sjutandolo nelle grandi opere. VERHAEGT (TOSIA), nato in

Anversa nel 1566, fu uno de buoni pittori di paesaggio che fiorirono nell'età sua. Ciò che nelle sue opere formava il principale oggetto dell'ammirazione dei conoscitori era la grandissima estensione che dar sapeva agli sfondi. Valevasi di an-tichi ruinati edifizi, e di colline. coperte di boschi e di Verdure, o aspre ed incolte, non solo per ac-crescere vaghezza e varietà al pacse, ma principalmente per dividere i piani. Pochi lo uguagliarono nella scelta degli alberi e nell'armonia che dar sapeva alle diverse parti della sua composizione quasi sempre di lume aperto. Aveva di già nome di valente pittore quando si invoglio di vedere l'Italia, nella quale confessava poi d'avere trovato vedute di paesi e pitture utilissime a pittore paesista. Fu in Toscana trattenuto alcun tempo de-Cosimo II per alcune opere a fresco eseguite in alcune delle reali ville; ed in Roma si sece ammirare per la sua invenzione della torre di Babilonia, che si dice avere poi replicata più volte.

Dopo diciotto mesi d'assenza riveconto delle deva Augusta, e colà iutagliò il ril'arte, quan tratto dell'elettore di Baviera morto e squisitezza poc'anzi e dell'elettrice vedova; quealcuni anni sti ritratti gli ottennero il titolo d'in-tagliatore della corte di Monaco. In quando fu cuni bassi r età di 23 anni recossi a Manheim e tettonici nel A fatto professore di quell'accade-mia di disegno, e membro di quella di Dasseldorf. Dopo eiò volle veder Colà dimora chezza con a gevano a fre Parigi ad oggetto di acquistare mag-giori lumi' intorno all'arte sotto la direzione di Gio. Giorgio Wille. s'invaghi del fosse ormai abbandonò l Tornato all'ultimo a Mousco contrilozza, ed in buì con molto zelo ai progressi del-l'arte in quella città. Operava an-cora nel 1790. Fra le molte sue cio Bandine dizio della p lativo merit stampe ricorderemo le seguenti; Vero è che Ritratti di A. W. Istandee, di Mel-chiorre Adamo Weickard. Carlo Teodoro, elettore palatino d'incostanza trato nell'età pittore com' giustificò, in di Baviera in abito militare con belli accessorj. soluzione co Due belle teste che caratterizzano di uccelli l'Innocenza e la Purità, per l'ohanno legge

pera di Lavater.

Cinque stampe che servono d'or-

namento alla traduzione della Ge-

dini proprie

e verità di

. • 

